



# ALLO ILLVSTRE

SIGNOR CAMILLO BAGLIONI, SIG. MIO OSSERVANDISSIMO.



### BERNARDO GIVNTI.



F. Metamorfos d'Ouidio traportate tanto selicemente da la lingua Lati na , ne la nostra sauella , in ottawarima , da M. Giouanni Andrea da l'Anguillara ; si come (gentilissimo Signor mio ) le si hanno acquistato apreso ciascuno , tanto di reputatio-

ne, & di credito; che molti allettati da la sua vaghe Za si sono conogni industria affaticati, poi maggiormente ornarle, accioche corrispondendo in ogni parte a la natural belle Zaloro, agumentino, & artisciosamente rinuouino il diletto di coloro, che se ne compiacciono; cosi parimente hanno indotto & spinto me ad arricchirle sent a riguardar punto ne aspesa, ne a satica, di nuoui ornamenti, & di ricche pom pe: Illustrandole con la nobita de Caratteri, & con la eccellent a di nuoue Figure intagliate in Rame, da Meser Iacopo Franco, huomo d'aprovato valore in quest'arte; assimble ac-

compagnate da cosi sontuosa comitiua di Spoglie, rendino & più pomposo, & più vago il trionfo de l'Auttor loro; & oblighino maggiormete ciascuno ad osceruare la moltaviuacità de lo ingegno del nostro gentilisimo Anguillara; asicurando con questa occasione ciascuno de la buona, & prontavolontà, che sarà sempre in me di giouare in varie maniere, (per quello però che può nascer dame) le fatiche altrui, & in particolare le presents di questo Poema Maperche poco gli giouerebbono gli ornamenti, & le pompe, come non hauessero in lor difesa,persona,che le fauorisse,& arditamente con la sua auttorità le portasse ne l'altrus conspetto; rendendole con il proprio splendore più maestà; hò pero giudicato di insignirle del nome della V. S. come di personaggio, che honorando sopramodo i Poeti, potrà con la sua reputatione arricchire l'-Auttore, & auttorare i miei ornamenti; & esendo sicuro, che con la sua scorta le potranno passare per tutto sicure da l'altrui maledicent e; speraro anco, che con questa occasione maggiormente la si accerterà de la devotione, & de l'osseruaril a che io porto à tutta la honoratissima Casa sua, & in particolare à la V. S. La quale & perle proprie virtu, & per te amabili & grattose maniere, con le quali lei continouamen te tratta & conuersa con ciascuno, essendo sommamente stimata & bonorata, non tralascia occasione di operar virtuo samente, corrispodendo intutte le sue attioni alla sua nobiltà, & al suo proprio valore: conosciuto, et honorato grandemente in ogni tempo da tutti; & in particolare dalla (orona di Francia, quando in gratia & servitio di quella, militando gli anni adietro ne le più vrgenti occasioni di quei Regi; non solo diede manisesti segni & della prudenta, & della

della nobiltà dell'animo suo; ma hauendo valorosamente esseguiti quei carichi, che la maneggio, & ne quali lei si ado però ne suinal ata fino al Cielo, et dalla nobiltà di quel Regno; & da i medesimi Regi; I quali vedisto con quanta pompa la si fosse spontaneamente mossa per servirla, comparendo con honoreuolissima comitiua di Gentilhucmini Fiorentini, condotti & mantenuti dalei, a tutte sue sese in tutta quella guerra, la honorarono, & accare Zarono con gratamaniera, stimando molto & la industria, il valore, & la pronte Zasua. Mane qui fermandosilamolta virtu di V.S. an (i incaminando le operationi el pensiero à la vera gloria, non si tosto fecero treguai trauagli di quel Regno, che ritornatasene in Italia, andò con molta sua lode peregrinando per tutte le parti d'Europa, & hauendo inoltre veduti & pasati molti luoghi dell'Asia , informandosi molto bene & de costuni,& de gouerni di tante nationistra niere vedute dalei, ha procurato d'accrescere alla sua nobiltà, nuoui spledori, & nuoui fregi; accumulando in se stessa la gratia, & l'amore di ciascuno, & in particolare de la nobiltà V enitiana; con la quale trattado, & conuersando sempre, ha contratto ultimamente parentado con la nobil famiglia Treuisana; & riportando da cosi nobile attione, insieme con il Signor Donato (uo fratello , prudentissimo gentil huomo , il quale di pari passo camina con esso lei al cumulo della vera gloria, molta lode, & molto honore; Dalle quali cagioni, dunque & per i quali rispetti, & in particolare per l'amicitia, che hò già molti anni (ono con la V. S. hauendo da lei, & da suttala sua Casahaunto sempre molti fauori; mi jono nuo uamente indotto à dedicarle le presenti fatiche, faite intorno all' Anguillara, accioche che le si faccino vedere nel Teatro del Mondo, sotto l'ombra & protettione della V.S. sperando con questo meZo di augumetare. Es le lodi dello Aut tore, Es l'affettion sua verso di me. La onde, pregandola ad accettarle per espresso segno dell'amore, Es della riue renZa, che io porto à tutta la sua famiglia, Es in particolare alla V.S. di tutto cuore me le raccomando, Es le augu ro ogni maggior bene; baciandole le mani.

DiVenetia, il 5. di Ottobre, M. D. LXXXIII.

## DELLE COSE

PIV NOTABILI

Contenute nelle Metamorfosi d'Ouidio.





di Diomede in vecel lo fimile al Cigno. licar. 504

Acheloo fa a la lotta Car. 313

Acheloo superato da Hercole, libr. 9. flan- Alcmena racconta a lule, come parto.

Achille combatte con Cigno. lib. 1 s. flan-Car. 426 Achille vecifo da Pari. libro 12. ftan. 207.

Aci amato da Galatea, e trasformato in fiu me.lib. 13.ftan. 301. car. 477

Aconito herba velenofa, nasce de la spuma di Cerbero lib.7.ftan.145. car.245 Acque gelate in bollenti. libro 15. stan.94

Adone nato di Mirra già trasformata in arbore.lib 10.ftan.210 Adone vecilo da Marte, trasformato in Cinghiale, e'l fuo fangue in fiore, lib. 10 Anio ha quattro figliuole, che tutto quel, ftan 302 & 210 car. 385

Aglauro in fasso, lib. 2. stan. 305 C21.59

BANTE compagno Agmone compagno di Diomede in vecello fimile al Cigno. libro 14. ftanza 210. C21.504

bro 14. ftanza 211. Aiace, e sua oratione.lib. 13.stan 3. C 447 Alcione moglie di Ceice in augello del tuo nome.lib.1 1. ftan. 242. con Hercole.libro 9. Alcidamante ha vna figliuola, che fi conuerte in colomba lib.7.ftan 124. C243

Acheloo in ferpe, & in toro.lib.9. ftan. 29. Alcithoe, e le forelle in nottole, ouero pipiftrelli.lib.4.flan.304.

Hercole.lib 9 flan. 114. Achemenide compagno d'Vlisse.libro 14. Altea madre di Meleagro, si duole del si glio e'l fa morire, e s'vccide. lib. 8. flan Car. 294

> Amaseno siume di Sicilia, hora è secco, ho ra è colmo.lib 15 flan 83. C21.530 Ammone fonte, di giorno freddo,e di not te bolle.lib. 15 ftan 94. Car. 530 Anfione Re di Thebe s'yccide di fua ma-

no.lib.6.ftan 146 Car. 200 Anassarete fanciulla in sasso libro 15. stancar. 7 13 Andromeda esposta al mostro marino .

lib 4.ftan 411. car. 142 Anigro fiume, di dolce amaro.lib. 15.ftancar. 530

che toccano, fan conuertire in grano, vino, & olio, al fine effe fi trasformano

in colombe.lib.1 3.ftan.233 Anune paffare in varij corpi,lib.1 5. ftan. 5 5

Antifla già ifola, hora terra ferma, libro 15. Car. 530 Antigona in Cicogna, lib.6.828.36.ca.189 Api nalcon d'vn toro, libr. 15. stanza 109.

Api nascon senza membralib. 15. stan. 110 Bacco in Becco, lib. c. stan. 101

Apollo vn'altra volta in pastore, libro 6.

stan. 66

libr.6. ftan.66 CAT.192 Apollo,e Netruno in huomini, lib. 1 1. ftan-

Apollo vecide Coronide, lib. 2. ffanza, 211. Bauci de vecchia in arbore, detta Tiglia, car. ro

uone, lib. 1. ftan.195 Aranne contende con Pallade, e fi trasfor-

Archade in vna delle orfe celefti, lib. 2. ftan-Are:usa amara da Alfco in fonte, lib. s. ftan-Arnene l'augello monedula, ouer putta,

lib.6. flan. 325 C2F 248 Ardea città in vecello del fuo nome, libro 14.8211.238 car.so7

Arianna abbandonata da Tefeo, lib.28 flan

Ariere vecchio in agnello, lib. 7. ftan. 109. Afcalafo in gufo, lib. 5.flan. 188 C2T-274 Afteria in coturnice, la medesma in Orti- Califlo trasformara in orfa, la medesima in

gia ifola, che poi fu detta Delo,lib. 5.ftan Astianate gettato d'una torre,libro 13 ftan car.461

formaca in Leonza, libro x. stanz. 295. car. 384

Athamante fonte ha virtu d'accendere vn Ati fanciullo in pino,lib. x flan 44. car. 359 Canne che parlano,lib xi.flan. 58. Atteone in Ceruo, lib. 3 ftan. 66 car. 74 Capanna in tempio, lib. 8. ftan. 329

ACCO ha molti nomi, libro 3.ftan. 98 C21.97 Bacco natce di Semele figliuo a la di Cadmo, li. 3.ft. 107. c. 78 Bacco in fanciullo, lib. 3. stan

Car.go Car. 165 Bacco in vus, lib.6. ftan. 70 C21.193

Apollo in paftore, lib. 2. ftan. 249 car. 54 Bacco entra contrionfo in Thebe, libro 5. ftan. 211 car. 192 Bacco sposa Arianna, lib 8. flan. 145. c. 283

Apollo in coruo, in formiere, & in leone, Bacco impetra da Medea, che faccia diuen tar le sue nutrici di vecchie giouani, lib. 7.ftan 02

car. 297 Batto pattore in faffo, lib. 2, fran. 253. C. 55 lib.3.ftan. 136 Argo paftore, & fuoi occhi in coda di pa- Bibii inamorata del fratello in fonte, lib.9.

ftan. 237 Borea rapifce Orithia,lib. 6.ft.392 car.392 ma in ragnatello, lib. 6. ftan. 16. car. 193 Eura, & Helice citta fommerfe, lib. 15. ftan 22259 car. 43 a

ADMO combatte co'l Serpente, & edifica Thebe, libro 2.ftan. 2 car 67 Cadmo, e la moglie Hermione in ferpeti, L 4.tt. 358. C. 137

car.229 Caio fiame hauer mutato il luo corfo. lib. 15.fan 99 Calaino, e Zeto figli di Borea alati, libr. 6. ffan.407 car. 226

felle,lib, 2.flan, 150 C21.45 car.190 Calaurea ifola hebbe vn Re, che con la mo glie fi conucrti in vccello, li. 7.ftan. 128

C2F. 244 Atalan amata da Meleagro, lib. 8. stan. 237. Calauroni nascono d'yn cauallo putrefatto.l.b.15.ftan.111 Car file

Atalanta corre con Hippomene, & è traf- Calliore hebbe due figli, che infanti diuentaro giouaui, lib. 9 ftan 172

Canente moglie di Pico da nome al luogo doue muore,lib. 14. stan. 177 car. 5:0 Cane Lelapo in faffo, lib. 8. ftan ot .car. 278 Atlante in monte,lib 4.ftan.408. car. 142 Camaleore in varij colori,li. 9.ft. 166.c.330 Augelli nascono d'Oua, lib. 15. ft. 113. c. 531 Cauno fratel di Bibli edifica la Città Cau-

no.lib. 9. fan. 316 car. 244 Cupido in Afcanio lib. 14. flan. 18. C. 486 Ceice in vccel detto Alcione, lib. xj. flanza Cureti popoli in funghi, lib 4.11. 253 C. 126 C21.413 Cefalo ama Procri,& a cafo l'yccide, libr. 7.ftan. 316 car .: 62

Cefeni combattono con Perfeo,e fon conuerciti in falsi.hb. s.ftan.60 Car. 182 Celeno fanciullo in diamante.lib. 4. ffanza Car.173

Cena femina in Ceneo masc. libr. 12. stan-CAT. 443 Ceneo in augello,lib.xij ft. 202 C.442

Centauri e Lapiti combattono, lib.xij.flan-Car. 432 Cerambo in augello lib. 7. ffan. 120 C.24 2 Denti del dragone feminati da Cadnio , li-Cerafte in tori,lib.x.ftan. 104 car. 365

Cerere perde Proferpina, e la cerca, libr. 5. ftan. 176 car. 172 Cecropi in Simie,lib.14.ffan.35 car-543 Cefare in Dio,lib. 5.flan. 224 Chaos in quattro elementi, lib. 2.ft. 18.c. 31 Ciane Ninfa in fonte, lib. 5. ftan. 137 C.189

fo ciò che tocca lib. A c. ftan. os car. 530

me,lib 2 stan. 127 CAT. A I Cigno figliuolo di Nettuno in augello del Dirce madre di Semiramis in pesce, lib.4. luo nome, lib.xij stafi.76 C21.425

Citta in iftagno lib.xj.ftan.157 car 417 Cippo a cui nacquero le corna,lib. 1 5. ftan Car. 537

Circe figlia del Sole incantatrice ama Glau co,lib. 1 4. stan. 6 C21.484 Cilitia Ninfa in herba detta Elitropio, lib. 4.ftan.487 CAT. 126

Chrorio fonte le cui acque beuute fanno odiare il vino, lib. xv. stan. 97 car. 531 Coe matrone in vacche,lib.6.ft.393 C.224 Corallo fotto l'acqua tenero, fopra l'acqua vien faffo,lib. 4 ftan. 438 car. 145 Enea efua navigatione,lib. 1 4.ft. 216.c. 469

C21.254

Coronide in cornacchia.lib. 2 ft. 211. C 50 figlie d'Echione, lib. 13. Ran. 242 C.471 Coruo di bianco nero,lib. a.ffan 225 C.51 Croco, e Smilace in fiori, lib. 4. ft. 266. c 128 Ercfittone, vinto da la fame mangia tutto Crato,e Sibari fiumi in Galabria fanno i ca pelli biondi, lib. 15. ftan. 101 can-531

AFNE amata da Ancllo in Lauro, lib. 15 flan. 157 C.53 7 Dafpide paftore Ideo mialfo,lib. r.fran. 150

Dedalo fa le alia fe, & ad Icaro fuo figl. e volano, lib. 4. fla. 25 2. C. 1 27 Dedalione in fparujero, li. 8. ft. 172 C. 286 Deianira mogle d'Hercole rapita da Nesfo centauro, lib, xj. ftan.120 car.403

bro 9.ftan.39

Denti del dragone seminati da Giasone, libro 3. ftan. 35 car. 70

car. 486 Deucalione, e Pirra faluati dal diluuio , lib. 1.ftan. 18 C21.20 Deucale Pirra fan convertire i falsi in huo

minie donne, lib. 1. ftan. 86 CAL'II Ciconi hanno vo fiume che fa diuentar fal Diana in gatta, bb. 5. ftan. 102 car. 163 Diluuio, e sua descrittione, lib. 1. ft. 60 c.8 Cigno Re di Piguri in augello del fuo no- Diomede vede i fuoi compagni trasforma re in vccelli lib. 14 ftan. 209 car.soa

fran.9 Car. 401 Cipariffo in cipreffo,lib.x. flah 55 car. 380 Driope in arbore detta Lotho,lib.9. flanza 139

CHO Ninfa in voce, libro 7. stan. 121 Car-243 Egina isola altre volte Enopia, lib.7.fran. 193 Egeria moglie di Numa in fon

te.lib. 15-ltan. 154 Combea in augelle, lib. 7. ffan. 138 C. 243 Elementi fi trasformano l'vno ne l'altro. lib. 15.ftan. 71 C21.513 Coronna d'Arianna in stelle, lib. 3. stan. 149 Enca in Dio indigete, lib. 14 st. 248. C 508 Epafo figliuolo d'Io contende con Feton-

te.li. 4 ftan. 208 . Corone gionani nascon de le fauille delle Erafino fiume in vn luogo si nasconde, altroue fi mostra,li. 15. stan. 103 Corno della copia,lib. 8. ttan. 36 car. 317 Erefittone taglia la quercia di Cerere,libro 8.ftan.346

Efaco in Mergo,lib.xi,ftan. 280 C21 417 Esculapio in terpente, libro xv. stanza 186. Formiche in huomini, libro 7. stanza 229.

Esculapio in Dio lib. xv. stan. 183 car. 540. Fortuna di mare di Mileta, lib. 9. stan. 184. Esone, di vecchio giouane, lib. 7. stanza 90 C21.240

E: à de l'oro, & l'altre etati, libr.1. flanza 18

Ema non arderà sempre, e la ragione perche arda, lib. 15. ffan. 104 Car. 5 3 1 Eumelio ha vna figlia, che fi conuerte in vccello,lib.7.ftan.130 CAT. 244

AMA, e sua descrittione, lib. xii.ftan 21 C2F 4 2 3 Fame, e sua descrittione, libro 8.ftan 364 car 305

Fanciullo temerario in stellione, ouer tarantola, libro 5. stanza 150. Gelle di bianche nere, libro 4 stanza 143. CAT. 170

Faro già isola, lib.xv. stan 87 Fenice da se stessa rinasce, lib.xv. stan. 216.

Fetontevà al palazzo del Sole, e sua fauola. folgorato da Gioue, cade nel Pò, lib. 2. ftanza 2 car.29 Ferusa sorella di Feronte in Pioppo, libr. 2.

Feneo lago d'Arcadia nuoce a chi nebeue Gioue in Aquila sforza Afteria, libro 6. ftan di notte,& a chi ne beue di giorno gioua.lib. 18.ftan. 146 Fineo Cefeno, e luoi compagni in fasso, Gioue in Cigno, lib. 6. ttan. 48

lib. 5. ftan.60

Figlie di Pierio in Piche, lib. 5. ftanza 243 Giouce Mercurio in huomini mendican-Car 179

Car.470 Figliuoli di Calliroe di fanciulli in gioua- Gioue in foco.libro.6.ftan.39 ni,lib.9 ftan.172

Fighuoli, e fighuole d'Anfione vecifi da Giudice in taffo, lib. 15. ftan. 68 dicanti, lib. 8. ftan. 306 car.300

Filemone in quercia, libro 8. ft. 336.c.303 Goccie d'acqua incantate in fiori, libro 7. F.ume di Ciconi, ciò che tocca, trasforma

in faffo, lib. 15 ftan.95 Car. 3 26

Fortuna di mare di Ceice.libr.xi.ftan. 186.

Funghi in huomini,lib. 7.ftan. 130 car. 244

G



ALANTIDE ministra d'-Alcmena in musteila, ouero donnola, libro 9. ftanza 126. car 3 26

Galatea figlia di Nereo amata da Aci, e da Polifemo, libro 13. flanza C25.472

Ganimede rapito da Gioue, libr. 11, stan-

car 530 Giasoneva in Cosco à conquistare il velo del'oro,lib 6.ftan 410 CAT. 226

Giganti fulminati , e del lor fangue nati huomini empij,lib. 1.ftan. 45 car.6 Gioue in Diana, lib 2 ftan 240 car. 43 Gioue in Torollb. 2.ftan. 314 car.60 Gioue in Oro,lib 4.ftan 374 car, 138 car. 40 Gioue in Paftore, lib. 6. ftanas 3 CAT-191

CAF. 192 car.335 Gioue in Montone,lib. 5.ffan. 102. car. 185 Car. 191 car. 162 Gioue in Satiro, lib.6. stan. 52 C21.190 Fineo Atheniese in augello, libro 7. flanza Gioue in Anfitrione, lib. 6. flan 53 car. 190 car. 264 Gioue in huomo, lib. z.ftan. 58. car. 7.

ti.lib.8.ftan.302 CAT. 299 Figlie d'Anio in colombe, libro 13. stanza Gioue in Aquila rapisce Ganimede, libro 11.ftan.36 C21.359 car. 191 car.330 Gioue in serpente lib.6. ffan.60 CAT. 192 Car.532 . Apollo, e Diana, lib 6. ftan 47 car. 200 Giunone in vecchia, lib. 3. ftan. 96 car. 77 Filemone contadino alberga Gioue , e Giunone in vacca, iib. 5. flan. 102 car. 165 Mercurio trasformati in huomini men- Glauco in Dio marino, libro 13. ftan. 321. C21.469

ftanza 87 CAT.240

Gocc ie

Goccie del sangue del corpo di Medusa in ferpenti,lib.4.ftan. 192 Gorgoni, e loro descrittione, libro 4 ftan-Car.142

Gree subito nate diuentan vecchie, libro 4.ftan.455

H

car.146

ftanza 195 Car 466 bro.6. Ran. 3 2. car.188

C21.321 Hercole racconta le sue fatiche, lib. 9. Ran Ino, e Melicerta in Dei marini, libr. 4. stan-

22 27 Car. 3 1 5 Hercole in Dio,lib. o.ftan. 107 Hermafrodito, e Salmace in vn fol corpo, lib.4.ftan. 28 5 CAT. 139

ta da Mercurio, lib. z. ftan. 272 car. 56 Herfilia moglie di Romolo in Dea, detta Io figliuola d'Inaco in vitella, libr. 1. franza Ora,lib.4.ftan. 336 Car. 517

da Hercole, lib. 1 1.ftan. 74 car. 398 Hiacinto giuoca à la palla con Apollo, lib. Io ne la Dea Ifide, lib. 2 fran. 206

10 ftan.77 Hizcinto in fiore del suo nome, libro 10.

ftanza 95 Riena, hora maschio, hora femina, lib. 15.

ftan. 119 car. 533 Hippolito in Virbio, libro 15. ftanza 159. car. 126

Hippocrene fonte dal piè del cauallo Pegafo,lib. 5.ftan. 72 Hippodamia, e Peritoo ne le lor nozze fo-

no affaltati da Centauri,libro 12. ftanza C21.432 Hippomene in Leone, libr. 10. ftanza 295.

car. 384 Hippano fiume, di dolce, amaro, libro 15. Lamento d'Arianna, lib. 8. stan. 148. car. 280

fttan 86 Bria ha vn figliuol, chefi conuerte in Cigno, lib 7. ftan. 127.

Hiria in vn lago del fuo nome,lib. 7. ftan-22137

CARO vola col padre, e cade nel mare, & dail nome à l'Ifola, libro 8. stanza 168.

Ida compagno di Diomede in vecello fimile al Cigno, lib. 14. ftan. 504 car. 230

ECVBA in cagna, libro 13. Ifi di femina in maschio, lib.9. stanza 379. car.52

Hemo, eRodopea in montili Ifigenia elposta al sacrificio, eliberata da Diana, lib. 22. ftan.18 Hercole vince Acheloo, libr. Inferno, e fua descrittione, lib. 4. ftan. 307.

Car.132 22346

car.324 Ino hebbe molte compagne, che diuentar lassi, alcune altre vccelli, libro 4.stan-

Herfe figlia di Cecrope Re d'Athene ama- Inuidia, e sua descrittione, libr. 2. stan. 285. car. 17

Hefione figliuola di Laomedonte liberata Iolao di giouane vecchio, lib. 9, fran. 238.

C21.353 car. 363 Tole diuenuta terra ferma,lib.1 g.ftanza 28.

CAT. 539 car. 364 Iti vecifo da la madre Progne, lib.6. fran-22373



ABERINTO fatto da Dedalo,lib.8 fran. 81 car. 277 Lagrime de le sorelle di Fetonte in ambro, libro a. ftan-22 223

car. 530 Lampetie forella di Fetonte in Pioppo, libro a.ftan.li4

car. 244 Lapiti difendon le lor donne da Centauri, lib.12.ftan.96 car. 244 Lelapo can di Cefalo in fasso, lib. 8. franza

311. C21 262 Leucotoe figlia del Re Orcamo ne l'arbor de l'incento, lib. 4. fran 243 Car. 12 5

Leuca

V U LL. Leuca isola era già terra ferma, lib. 5. fran- Menefrone volea giacer con la madre, lib. C21.533 Lica in scoglio,lib.9.stan.95 Licaone in Inpolib. 1. fran 61 Car.7 Licij villani in rane, libro 6. ftanza 229. CST. 108 Lico fiume in vo loco è forbito da la terra, Mera in cagna, lib.7. ftan.122 poi fi mostra in vn'altro loco, libro 15. Mercur o rubba i buoi d'Apollo, lib.2. flan Car. 529 Lico compagno di Diomede in vecello fi- Mercurio in pastore vecide argo, libro 1. mile al Cigno, lib. 14 ftan 212 504 Lincefto fonte, inebria chi bene dele fue Mercurio in Ibi vccello.libr. 5, 165, ftanza acque,lib.15.fran 97 C21.534 Linco Re de gli Scithi in Lupo ceruiero, li Mercurio, e Gioue in huomini mendicanbro f fran. 237 C21.17 € Lotho Ninfa in arbore, detto Lotho, libro Messina altre uolte congiunta con Italia, 9. fran.i37 Car.318 Lupo ceruiero fa vn'orina, che fi conuerte Metra figliuola d'Erefittone in varie forcar.izo in pietra,lib.is.fran. 533 Lupo trasformato in faffo, lib. 8. franza 315. Mida Ra di Frigia, ciò che tocca, fa diuen-Car.162 M Car. 519 fiume.lib.6.ftan.247 car. 120 con Venere, lib.4.ftan. 161 Car.I7 Marte in Cinghiale, libro 10. stanza 301. Minos non sacrifica il toro, che Gioue se car. 38 Marte conduce Romolo in cielo, e fallo Dio. lib 14 516 Medea fa l'arte maga, e ringiouenisce Esone.lib. 7. fian. 90. Medea ama lafone, el'aiuta ad acquiftare il velo dell'oro, lib.7. fran. 10 Car. : 23 Medufa, e due fue forelle, e lor descritto- Mirra in arbore del fuo nome,libro x franne,lib.4 fran.45 t CAT. 146 Medula fa diuentar faffo chi la vede, libro Mirra già fatta arbore, partorifce Adone, Car.140 Meleagro fala caccia, & vecide il Cinghial Monte fatto d'vn piano appresso a Trezo-Calidonio,lib. 8 fran. 106 car.290 Meleagride vecelli fatti delle forelle di Me- Moftro marino in feoglio, li-4 franza 425 leagro, lib. 8. Itan. 276 Car.297 Meleagro fimuore al confumar d'vn tiz- Muro che percoffo rende il fison de la ce-Zon", 1.b. 8. fran . 275 CZT.296 Melicerta in Dio marino, libro 4. flan. 3 46 Mule, e loro habitatione, libro 5. ftanza 96.

Car.136

7. ftan 346 Car.24car.323 Mennone figlio de l'Aurora è ucciso da A chille, e mentre arde il fuo corpo, de le fue fauille nafcono gli uccelli detti Men nonidi, lib.13.flan 229 Car.468 C21.243 Car. SA ftan. 196 201. car.i6g ti,lib. 8.ftan. 305 lib.25.ftan.87 Car. ego me,lib.3.ftan.343 car.303 tar oro,lib.27.ftan.25 C21.3 94 Mida giudica, che Pun canti meglio d'Apol lo gli fa l'orecchie d'Afino, lib.xj. ftanza C21.299 Miletto vede distrutto il suo campo da fol gori di Gioue,lib.9. Ran 198 Car.333 ARE in terra, lib. 15. ftan. 79 Miletto ha fortuna in Marc.libro 9. ftanza Car. 23 5 Marsia scorticato da Apollo in Miletto edifica vna Citia, e la chiama dal fuo nome,lib.o ftan.266 Marte è tronato in adulterio Minos fa guerra ad Egeo Re d'Athene,libr. 7.ftan-262 CAT-247 partorire alla terra, e Gioue manda Venere per vendicarfi,li. 8.fran. 56 C.275 car. 328 Minorauro mezzo hnomo, e mezzo toro, lib.8.ftan-70 car. 148 Minte Ninfa in menta herba,libro x.franza Mirra ama il padre,lib 4.ftan.136 0369 Z3 105 lib.x.ftan.zzo car.376 ni,lib.xs.fran.00 car-529 C21-144 tra d'Apollo,lib.5.fran 158 Car. 165 Mule

1 warmen

Mufe contendono nel canto con le figlie di Pierio, e le vincono, e le fanno trasformare in piche,lib. 5.ftan.24 Car.136

N

AIADE. Ninfe in ifole dette Echinade.li. 8. ftan. 290 c. 208 Ran.17 CAT. 103

car.87 Naui d'Enea in Ninfe, li.14. ft. 229 car. 508 Palemone in quercia, lib. 8. ft. 352 Nesso Centauro rubba la moglie d'Herco Pattolo fiume, dentro alquale lauatosi il

le,lib. 9.ftan. 46 car. 3 28 Nettuno in cauallo inganna Medufa, lib.4. flan.382

Nettuno in toro,lib.6.flan 62 Car.ior Nettuno nel fiume Enipeo due volte, lib.6. Peleo padre d'Achille, sposa Theti, libro zj. Car.201 ftan.63

Nettuno in Montone.lib.6.flan 64 Nettuno in Delfino,lib 6.ftan 65 c2r.191 Nerruno in cauallo inganna Cerere, libr.6. Pelia vecifo da le figliuole, 1.7. ft. 105.c. 241

Nettimene in Ciuetta, lib. 6. ftan. 66 c. 192 Niobe,e sua vanagloria, lib. 6.ft. 102. c. 195

Niso padre di Scilla ne l'Aquila detta Ha-Lieto,lib.8 fran.68 Nitteo compagno di Diomede in vecello

Numa Pompilio ode la lettion di Pithagora.Jib. 19.fran. 93

Numa Pompilio creato Re di Roma, libro 15.ftan.137



uone,lib. r.ftan.ig8 car.11 in caualla, lib. 2. ftan. 240 C 53 car.358

Orina di Lupo ceruiero in pietra, libro 15. Perseo sa conuertire in fassi i Cefeni, libr. 5. ftan.126 car.338 Orfeo (pofa Euridice,lib.o.ft. 22 Orfeo và a l'inferno, lib. 10 ft 26 car 358

e le selue, lib. 10.stan. 38 Ortigia ifola già mobile, hora ftabile, libro

15.ftan. 113

Orithia e rapita da Borea, li.6 St. 393 C. 228

ALAZZO del Sole, libre : ftanza I Car. 19 Pallade va a trouar le Mule, li-· bro s.ftan 106 car. 166. Pallade in vecchia, libr. 6, ftan-

22 10 car. 186 Naiade Ninfa in pesce, libro 8. Pallade contende con Aranne, libr. 6. stan-Z2 19 car.186

Narcifo in fiore, libro 3. ftanza Palleni huomini in yccelli, lib. 15. ftan. 108

Car. 532 Re Mida fece diuentar l'arena d'oro, li-

bro 11.ftan 42 car. 139 Pegafo cauallo del fangue di Medufa, libro 3 98 ftan. 3 98

ftan. 142 car.406 c.191 Peleo và a tronar il Re Ceice,libr, 11. ftan-

car.192 Pelope figliuolo di Tantalo vecifo dal padre,e dato a mangiare a gli Dei, libro 6.

flanza 250 C21.210 Niobe conuertita in faffo,li 6 ft 164 c.201 Pelope d'vna fpalla di carne, ottiene vna spalla d'auorio di 6.ftan. 253 C. 210

car.275 Penteo dala madre,e da le zie vecifo,libro 3.ftan.203 C 96 fimile al Cigno, lib. 14. ftan. 210 C. 504 Perdice nipote di Dedalo in istarna, ouero pernice,lib. 18.ftan. 172 C. 186

car. 525 Periclimene fratello di Nestore si cangia in varie forme,lib. 11.flan. 197 C.440 car. 234 Periclimene in forma d'Aquila àvecifo da Hercole, lib xj.ftan.200 C.443

Perifa in augello, lib. 7. ftan. 116 CCHI d'argo in coda di pa- Perimele figlia d'Hipodamante in ifola, libro 8.ftan. 106 C. 209

Ociroe figliuola di Chirone Perseo tronca il capo a Medusa, lib. 4. ftan-22388 CILAD Oleno in pietra, lib. 10. ftanza Perleo fa conuertire Atlante in monte, libro 4.ftan.408

> ftanza 80 C.162 car.357 Pette in Egina,e fua descrittione, lib. 7. ftan

22101 C-350 Orfeo tira al fuo canto gli animali, e fa!si, Peste in Roma, lib 15, stan. 176 C.539 car 358 Pico Re di Saturnia in vecello del fuo no-

me,lib. 14. ftan. 170 C.500 car. soa Piche augelli fatti de le figlie di Piero , e di Euippe,lib. r.ftan 87 C.163

Pietre

C. 1 43

Pietre di nere bianche, lib.xv.ft.257. c.574 Romolo edifica Roma, li. 14 ft. 326 pigmalione Re di Cipro, e scultore fa, che Romolo in Dio, lib. 14. stan. 3 28 nere, diuenta viua, lib. 10. ftan. 138.c. 368 pigmea in grue, lib. 6. ftan. 35 piramo e Tisbe,lib. 4.ftan. 3 2 C.104 piton ferpere vccifo d'Apollo I.j.ft. 16.c.17 pireneo vuole sfr , zar le muse , libr. s.ftanpithagora,e fua lettione, li. 15.ft. 127. C.534 Pithagora prima, che fosse Pithagora, era ftato Euforbio.lib.15.ftan.26 polidette Signor di Serifo, toglie a nutrir Perseo,lib.4.ftan. 164 C.153 olide tte dubitando di Perseo lo manda per acquistare il capo di Medusa, libro 4.ftan. 386 C.240 polidette in faffo,lib. 5.ftan.62 polidoro figliuolo di Priamo vecifo da Po Scithone, quando maíchio, quando femilinestore, lib. 13. stan. 187 C. 466 polipemone ha vna nipote, che si conuerte in vccello,lib.4 ftan. 128 polinestore Re di Tracia è cecato da Hecu ba,lib.13.ftan.189 polissena sacrificata a l'ombra d'Achille, libro 13.ftan.151 porco Calidonio vecifo da Meleagro, libr. 6.ftanza 236 preto in faffo, lib. 4. ftan. 64 C,161 libro 6.ftan.386 ptoteo cred il primo huomo in terra , libro a.ftan.46 procri moglie di Cefalo, e lua morte, libro Serpente volendo morder la testa d'Orfeo 7. ftan. 505 C.361 protefilao, e lua morte, lib. 12. fta. 32 C. 424 Serpente in fasso, mentre i Greci fan facripropetide donne sfacciate in falsi, libro x. protheo in varie forme,lib. 8.ft. 3 43 c. 303 Sicilia, e fua descrittione, lib. 14 ft. 29.c. 486 proferpina rapita da Pluto, libro s. ftanza Sirene, elor descrittione, lib. s.ft. 193 C. 174

116

A M O d'oliua di secco in ver de,lib.7.ftan.86 Rane nascon di fango, libro 15 ftan 48 Rethenore compagno di Diomede in vecello fimile al Cigno, libro Sonno e sua descrittione, e sua habitatio-14.flan.211 C.504

la sua statua per gratia impetrata da Ve- Romolo vedela sua hasta diuentare vn'arbore,lib. 14.ftan. 260 c. 188 Roma affaltata da Sabini, e difesa da Venereeda Romolo,lib.12.ftan.320 C.515

ALMACE fonte fa diuentar gli huomini hermafroditi. lib.4.ftan. 185 C. 129 Sassi gettati da Deucalione in huomini,lib. 1.ft. 1 2 C.100 Sassi gettati da Pirra in donne, lib. 1. ftanza

C.1 3 Saturno in cauallo, lib. 2. ftan. 203 C.49 c. 166 Scirone in iscoglio, lib 7. stan.138 ma,lib.4.ftan. 254

C.1 16 polifemo ama Galathea, l. 13. ft. 254. C. 472 Scilla figlinola di Nilo tradifce il padre, libro 8. stan. 64 C. 275 C.244 Scilla figliuola di Niso in vecello detto Ci-

ri,lib.8.ftan.64 c. 466 Scilla figliuola di Forco amata da Glauco, lib.13 ftan.322

3.462 Scilla figliuola di Forco fi trasforma dal mezzo in giù in cane, lib. \$.ftan. 65 c. 278 c.293 Scilla figliuola di Forco in iscoglio, libro 14.ftan.329

progne,e Filomena, elor trasformatione, Scithice donne in augelli, li. 15. ft. 108 c. 335 C.224 Scorpione nasce d'vn granchio sotterrato, lib. 15.ftan. 109

c.6 Semiramis in colomba, lib. 4 ftan. 18 C.103 in faffo,lib. 11. ftan. 17

ficio lib.12.ftan.8 C.413 c.361 Sibilla in voce, lib. 14.flan. 26 C.486

car.323 Siringa in canna, lib. 1. ftan.102 Simplegade isole già mobili, hora ferme,

lib.15.ftan.107 Sole in Eurinome madre di Leucotoe,libr.

4 ftan. 227 car. 240 Sorelle di Fetonte in arbori, libro 2. flanza C-40

C.5 26 Sorelle di Meleagro in vecelli, detti Meleagride, lib. 8. ftan. 276

> ne,lib.11.ftan.195 - C.428

Spuma

TAVOLA

Spuma di Cerbero in Aconito, herba velenola,lib. 7. llan. 145

Cart 5.

Trittolemo giunge a Linco Redegli Scr

Trittolemo giunge a Linco Re de thi<sub>s</sub>lib.5. ftan.235

A G E nato della terra, fanciullo indouino, lib.15. flan-22 156
Tebeedificata da Cadmo, lib. pro 2 flan-44

Tefeo,e fuoi fatti,lib.8.flan.146 C.284
Teti figliuola di Nereo,lib.xi,flan.85C.399
Telchini incantatori infettano ogni cola

con lo fguardo fommersi da Gioue, lib.
7.stan.123 car.243
Terra dal vento fotterraneo gonfiata come vna vessica, diuenta di piana in mon

te,lib.15. ftan.86 c 530
Terra dopo il diluuio forma varij animali,
lib. 5. ftan. 114

Tereo Re di Thracia sforza Filomena, libr. 6.ftanza 356 c.321

Tirefia hora mafchio, hora femina, libro 3.
flanza 126 c. 20
Tirefia fatto indouino da Gioue, lib. 3. flan-

Tiro già isola, hor terra ferma, lib. 15. stan-

Za 87
Tofcani marinari in delfini, libro 3. ftanza
a81

Tracie donne in arbori, lib. 11.ft. 24. c. 393
Tori fatali fpirano foco, libro 7. ftanza 44.
car. 235
Trittolemo mandato da Cerere a sparge-

ER MI, che fanno la feta in farfalle, lib. 15. ftan. 112. c. 532 Venere figliuola del Mare, libr. 4. ftan. 344

Venere in pelce, libro 5. stanza 102 C.165 Venti quattro principali, e lor regioni, lib.

1.ftan.14 car.4
Venti Orientali combattono con gli Occi

dentali,lib.6 flan.174 c.202 Vertuno inamorato di Pomona in varie forme,lib.6.ftan.259 c.509 Vliffe,e fuoi errori,lib.14.ftan.226. c.505

Vlisse vede i suoi compagni trasformati in porci,e sa liberargii, lib.14 st. 117. c. 495 Voce del barbier di Mida in canneto, che fa le canne che parlano, lib.aj. stanz. 57.

stan- car. 397 c. 80 Volpe & Cane fatale in fasso, libr. 8. stan. 91. stan- car. 278

Z

ZETO, e Calaino figliuoli di Borea, lib 6. ltan 406

Zone cinque diuidono il cielo, e la terra, lib. 1. ftan. 12

### IL FINE DELLA TAVOLA.

ale iteP.R.



## DELLE

# METAMORFOSI DOVIDIO

LIBROPRIMO.



tibne.



in Noui corpi trafformate Gră desio di cătar m'in fiamma il petto, Daitepipri mi a la fe-

Che fu capo à l'Imperio Augusto eletto. Dei, c'hauete non pur quelle cangiate, Ma tolto à voi più volte il proprio aspettos Porgete à tanta impresa tale aita, C'habbiano i versi miei perpetua vita.

E FORME Etu, se ben tutto bai l'animo intento, Innoca Inuittissimo H E N R I C O, al fero Marte tione. Mentre io fotto il tuo nome ardifco, etento Di figurar si bei concetti in carte, Fammi del fauor tuo talbor contento, Che le tue gratie a noi largo comparte : Che, s'esser grato a te vedrò il mio carme, Farò cantar le Muse al suon de l'arme.

> Pria che'l Ciel fosse, il mar, la terra, e'l foco; Caos, Era il foco, la terra, il ciel, e'l mare: Mayanto Ma'lmar rendea il ciel, la terra, e'l foco, Deforme il foco, il ciel, la terra, e'l mare. Che ini era e terra, e cielo, e mare, e foco, Done era e cielo, etcrra, e foco, e mare; La terra, il foco, e'l mare era nel cielo : Nel maranel focose ne la terra il cielo.

Nov u cra chi portaffe il nono giorno Col maggior lume in Oriente accefo. L'e rimonama dia Luma il Gromo, Nel Aitre fielle haucan lor corfo prefo. L'è pendena la terra intorno intorno Librata in aere dal fuo proprio pefo. Nel il mare hauta col fuo perpetuo grido Fatto intorno a la terra il vario idio.

Quindi nastea, che, stando in un composto Consuso il ciclo, e gli elementi insteme, Fateano un corpo instempo, e mal disposto Perdonar forma al mal locato (cme, Amzi era lun contrario a Latro opposto Per le parti dimezzo, e per l'estreme.
Fea guera il leue al grane, il molle al faldo.
Contra il seco l'inmor, col freddo il caldo.

Ma quel, che ha cura di tutte le cofe,

La natusa migliore, el turro Dio,

del di di que corpi al foulougo dipple,

Secondo il proprio lor primo defie.

La terra, indi dal marla dipartio,

El pafio aperto, onde effalificia foso,

Se ne volto el più filottime loco.

Prossomo a lui s'auicinò primiero
L'aer de gl'altri più restoce, e leue;
Che, quanto è il mar più del terren leggiero,
Tamo ci del soco è più tardo, e piu greue.
Quindi nel centro il sipo piu proprio, e uero
Luogo la terra più dense resta e conda,
L'ultima parte, che restas de l'onda,
Che d'untorno il terren bagna, e circonda.

E, done fur ne l'union nemici, E cercar farif lempre oltraggio, efcorno; Ne la diulion reflavo amici, Poi c'ò oguna fir nel fuo proprio fog giorno, E partorir quell' opre alme, e felici; Onde il mondo veggiam si bello, e adorno: Et a fur si bei parti, go infiniti, solla diffuno gli fece muiti.

Poi che'l unto difpoie a partea parte, Qual fosse de Dei punksche ui intest, Accio che sosse se punde in ogni parte, La terra in sorma d'una palla rese. Poi se, che Laque sin dissiple, es parte D'intorno, e dentro, per ogni paese; Lasciando siole, e terre, e quinci, e quindi Agli Sciti, agli l'eri, agli Afrije agl'Indi.

E di ridurla in miglior forma nago, La terra orno di mille cofe belle, Quicia ng rall'agno, quidi un chiaro lago, Li felu combrofe, e qua piante mouelle, Fe correr più d'un finme crante, e tago Fratorteripe in quelle parti, e'n quelle, Tanto, che ginmo in più libero nido Percote in voce de le ripe i lido.

Fece i morbidi prati, ornati, e belli D berbe, e di fiori, bianchi, e roffe, e gialli; I ffe(dise, biarie, lumpidi rylecili Gire irrigando le fecondi valli; I colli ameni di narii arbufeclli Fregiati d'eris, e poco viati calli; E forger qii alti, e faiti, ofi monti, Quel' mudo, e quefo pieval arbori s, e fonti.

ngono cinque cerchi il ciel fupermo
V no nel mezzo,e due per ognilato.
Coft voll ei, che quello mondo interno
Folfe da cinque cer
Senton gli cil remi nigoportabi verno;
Quel del mezzo è dal Sol troppo sifocato;
Due fra gli cil remi,e l'mezzo filino in loco.
Che fon temprati e dal feedo,o dal foco.

Sopraflà l'acre à que cerchi terremi D'ogni pelo terren liberose fearco: Matalbor pien di tuonic di baleni; Talbor di mibi, e mebbie, e pioggie carco. Pofe ini i uenti torbidi, e i fereni; Si promi d'affi l'ima a l'altro incarco, Che a pena offar fi puoic a la lor guerra, che non affireggi il mar, l'acre, e la terra.

cato,

Zone

Euro uerfol Aurora il regno tolfe, Che al raggio matutin si sottopone . Fauonione l'Occaso il seggio volse, Opposto al ricco albergo di Titone. Ver la freddage crudel Scithia si volse L'horribil Rorea, nel Settentrione. Tenne l'Austro la terra a lui contraria. Che di nubise di pioggic ingombra l'aria.

Tralor divisi a pena hauean gli honori Confi mirabil magistero, & arte, Che si mostrar le uaghe stelle fuori Nel bel manto del ciel diftinte , e sparte. Poi dando a tutti i loro habitatori Loco V enere in ciel, Saturno, e Marte, A le siere il terren donar li piacque, A i naghi angelli l'aeresa i pescil'acque.

Fra gli animali il piu fanto, e'l piu eletto Mancaua ancor, c'hauesse arte, e pensiero; Il qual con piu purgato, alto intelletto . In tutte l'altre cosc bauesse impero. Genero l'huom fra tutti il piu perfetto Quel, che formò l'uno, e l'altro hemispero, O pur la noua terra di quel seme, Che'l ciel gl'infuse mentre suro insieme.

Tuttil'huom superò gli altri mortali Per l'eleuato suo valore interno. Nè prono il fe, come gli altri animali, Che quardan sempre mai uerso l'inferno. Perche mirasse le cose immortali, L'alzò col grane aspetto al ciel superno E, per farlo più amabile, e piu pio, L'ornò de l'alma imagine di Dio.

O che cosi Prometeo il componesse Di terra schietta, e d'acqua nina, e pura, ne dell' Poi col foco del ciel l'alma glidesse, huomo O pur che fuße la miglior natura: Con questa venerabil forma resse L'huom su la terra ogni altra creatura. E, dato fine a si nobil lauoro,

Età dell'Oro. S'incominciò la bella età de l'Oro. Questo un secolo fu purgato, e netto D'ogni maluagio, e perfido penfiero: Vn proceder leal, libero, e schietto, Seruando ogn'un la fe, dicendo il vero. Non u era chi temesse il siero aspetto Del giudice implacabile, e feuero, Ma giusti esfendo allhor, semplici, e puri, Vinean senz'altrogindice sicuri.

Scefo dal monte ancor non era il pino Per trouar noue genti a folcar l'onde: Nèsapeano i mortali altro confino, Che i propriliti lor, le proprie sponde. Nè cercauan cercare altro camino Per riportarui ricche merci altronde. Non li trouaua allhor città che fosse D'argini cinta, e di profonde fosse.

Non era Stato ancora il ferro duro Tirato alfoco informa, ch'offendesse: Nè bisognaua a l'huom metallo, ò muro, Che da l'altrui perfidie il difendesse, Trombanon era ancor, corno, ò tamburo, Che al fiero Marte gli animi accendesse: Ma fotto un faggio l'huomo, ò fotto vn cerro E da l'huomo ficuro era, e dal ferro.

Senza effer rottose lacerato tutto Dal vomero, dal rastro, e dal bidente, Ognisoaue, e delicato frusto Dana il grato terren liberamente. E, quale cgli venia da lui produtto. Talse'l godea la fortunata gente. Che, spregiando condir le lor viuande, Magiana corne, e more, e fraghe, e ghiade.

Febo sempre più lieto il suo uiaggio Facea, girando la superna sfera: E con fecondo, e temperato raggio Recaua al mondo eterna Primauera. Zefiro i fior d'Aprile, e i fior di Maggio Nutria con aura tepida, e leggiera. Stillana il mel da gli Elci, e da gli Olini, Correan nettare, e latte i fiumi, e i viui.

O for-

O fortunata età , felice gente, Chetitronasti in cosi nobili anni, C'hauesti il corpo libero, e la mente, Questo da rei pensier, quel da tiranni, Done era almen securo l'innocente Da gli odii, dal'inuidie, e da gl'inganni. Beato, e veramente secol d'oro, Done senza alcun mal tutti i ben foro.

A l'huom, che già viuca del suo sudore. S'aggiunse nota, incommodo, de affanno. Pericol nella vita, e ne l'honore, E spesso in ambedue pergogna, e danno. .. Ma, se ben u'era rissa, odio, e rancore, Non u'era falsità, non u'era ing anno: Come fu ne la quarta età più dura, Che dal Ferro pigliò nome, e natura.

Età del Ferro.

Poi che al più necchio Dio noiofo, e lento Dal suo maggior figliuol fu tolto il regno, Età del-Segui il secondo secol de l'Argento l'Argen-Men buon del primo,c del terzo piu degno. Che fu quel viner lieto in parte Spento, Ch'al'huome ouenne usar l'arte, el'ingegno, Seruar modi, costumi, e leggi none, Si come piacque al suo tiranno Gioue.

10.

Erà del

Rame.

Il ver, la fede, e ogni bont à del mondo Fuggiro, e verfoil ciel spiegaro l'ali. Enterra víciro dal Tartareo fondo La menzogna, la fraude, e tutti i mali, Ogn'infame pensiero, ogni atto immondo Entrò ne crudi petti de mortali, E le pure virtù candide, e belle Giro a splender nel ciel fra l'altre stelle.

Egli quel dolce tempo, ch'era eterno, Fece parte de l'anno molto breue, Aggiungendoui state, autunno, e verno, Foco empio, acuti morbi, e fredda neue. S'hebber l'huomini alhor qualche gouerno Nel magiar, nel uestire, bor graue, bor leue, S'accommodaro al uariar del giorno Secondo ch'era ò in Cacro, ò in Capricorno.

Vn cieco, e nano amor d'honori, e regni Gli huomini induse a dinentartiranni, Fer le ricchezze i già suegliati ingegni Darsi a i farti, a le forze, er a gl'inganni, A gli homicidi, o amill'atti indegni, Et a tante de l'huon ruine, e danni, Che, per ostare in parte a tanti mali, S'introdusser le leggi, e i tribunali.

Già Tirsi, e Mopso il siergiunenco atterra Per porlo al giozo, ond'ei ne muggia, e ge-Già il rozzo agricoltor fere la terra (me, Col crudo aratro, e poi ui sparge il seme. Ne le grotte al coperto ogn'un si serra, Ouero arbori, e frasche intesse insieme. E questo, e quei si fa capanna, o loggia, Per fuggir sole, e neuc, c uento, e pioggia.

Ma quei ciechi desir non suro spenti, Ch'erano gia ne gli huomini caduti. Die l'auaro nocchier la vela a'uenti, Prima, che bengli hauesse conosciuti. Gli albori eccelsi ne' monti eminenti Per forza da gli artefici abbattuti, º E ridotti altri in affe, & altri in trani, Si fer Fujte, Galee, Caracche, e Naui.

Dal mesallo, che fuso in narie forme Rende adorno il Tarpeio, e'l Vaticano, Sort: la terza età nome conforme A quel, che troud poi l'ingegno humano, Che nacque a l'huo si nano, e si difforme, Che li fece uenir con l'arme in mano L'un contra l'altro impetuosi se fieri I lor discordi ostinati pareri.

Ne fur molto securi i nauiganti, Ch'oltre l'orgoglio de venti, e de mari Molti huomini importuni, & arroganti, Sù narii legni dinentar corfari. La terra, già commune a gli habitanti » Come son l'aure, e i bei raggi folari, Fu fatta in mille parti, e posto il segno Fra cutade, c cuta, fra regno, e regno.

Ne l'huom, comento da la ricca terra Trar le biade, e le più care cofe, Adando quanto più potea fotterra, Cereò, i bauca altre riccherge ajcofe: E ritronauni il nerno della guerra, de l'arme più dure, e pergliofe, Io dico il crudo ferro, e micaliale, E l'oro, più koji ferro, empio, e motele.

Scorta chefi la più ricca miniera; E quel metallo poi purgato, e netto, Sen imagbiro gli inomini in maniera, Che per lui fero ogni crudele effetto. Di tu stati empire cofe empia Megera, Falfa Erimi, Teffone, & Aletto, Voitutte furie del regnodi Dite, Voistele vitrouafle, yoù le dite.

V a il ricco peregrino al fuo viaggio, Ecco un ladro il faltuta; il bacta; e ride: E fingendo amilida, patria; e tignaggio, L'inutia ficco a cena, e poi luccule. Il cittadin, più cortefe, che fargio, Alberga con amoro perfone infide: Che [cannan pot, per rubarto nel letto, Lui, che con tanto amor dil for ricetto.

Vede il genero, graue esse il firi il suo De la moglier, che s'art voto madre; E dando ai ricco socro il veleno, Toglie a la sida moglie il caro padre. Vi altroja cui siglia il vente ba pieno, Con le sue mani insisio, e l'adre, Dando al genero ricco occulta morte, Fa pianger d'la siglia il suo conforte.

Tra fratelli ogni amar si vede estinto
Nel partir la paterna facultade.
Pien dal proprio interesse fogia un vinto,
Che fiesse la diudion cous le fiade.
La marriga tradel con usio facto.
A lincano siglissimo persuate,
Che per suo ben l'occulto tosto pigli,
Ter neder poi più ricchi i proprassigli.

Chi potria dir l'inggiriofe note , Chi opri di nafean tra marito, e moglici Chi per goder la robba, e chi la dote , Cercando una, come l'un l'altro fipoglic. Egili riccile il figlio-ella il mipote. Ella a lui, egli a lei la viita toglic. Fa ricco ella il fii amori do oni rapina , Ei de la dote altrui la concubina.

Per mutrire il buon padre il dolce figlio, Fatica, e suda, e sforza la natura. Speffo la wita situ mette in perizsio; Per dargil spane, a la sub occa il sirua. Poi ricco il face il suo santo conseglio. El siglio inguato morte gli procura; o rimbambuto il sirue, e di e si sono. Per goder serva lui del suo sudoro.

S'accendon l'affre ; é-horride giornate Tieme di l'anguimofi, alci perigli ; Che fivuyono a mori ne gonti a marte Sotto l'affé de lor feri artigli . Orale le dome affitte ; e ficonfolate Tianguno i morti lor mariti ; e figli ; E l'fanciul lin con l'angolicufa marte Rella ferra gonerno ; e fenza padre...

Aftrea, ché con la libra , e con la spais, Comose di cias (un l'errore, el imerto; Paci che s'audise, chemor l'est s'inda, De giugner con la pena di gran d'emerto, Se non vendena per ogni contrada Il mondo à futto inunte, e deserto; Pria che veder che l'utto si consimi; V'Itma antò s'a i più beatt Nomi.

Vener possa i 43
Vener possa i 63
Che, spreziando: bei doni de la teña,
V ollon gustar gli alii nestevei soni,
El maggior ben , che fra gli Dessi ferra;
Onde osa metter monti spra monti,
E farsi scala di ciel per far lor guerra,
Tonendo con la lor mirabil possa
L'anspra l'altro, Tedo, Olimpo, & Osfa.

Il figlinol di Saturno, che discorre Vn sì nefando, e si crudel disegno, E vedendo il pericolo, che corre L'altavocca del ciclo, e'l suo bel regno, Al più dannoso fulmine ricorre, E folgorando in quel lanoro indegno, Fè, che quei monti equati à la pianura Fur di quegli empi e morte, e sepoltura.

Ma la naturapia, che non confente, Che quella stirpe fea Stirpata à fatto, Fa germogliar di nono vn'altra gente, Del fangue loro in terra putrefatto, Che ful'Idea d'ogni peruersamente, ati traf E d'ogni opera rianorma, e ritratto; Di sangue nacque, e ne fu tanto ingorda, Chedi sagne era ogn'bormacchiata, elorda.

> Ne fu contra gli Dei la più spietata, Nè che il lor culto in più dispregio hauesse. Or, mentre il gran motor l'intende, e guata, Sdegno degno di Gione il cor gli oppresse : Et, hauendo la mensascelerata; Et mille ingiuvie ne la mente imprese Del'empia Arcadia, con turbato ciglio Fe chiamar gli altri Dei tutti à configlio.

> V na felendida via nel ciel riluce, Candidasì, che dal latte s'appella; La nobiltà del ciel vi si riduce, La plebe alberga in questa parte, en quella. Questa è la via, la qual dritto conduce A la corte real, superba, e bella. Per questa via con pompa, e condecoro, Gli Dei n'andaro al fanto Conciftoro.

Affifo ogn vnnel fuo bel feggio adorno, E ne l'alto regale il fommo Gione , Girando ei l'infiammate luci intorno Mostrò d'hauer cose importanti, e noue; Crollando il capo altier, che d'ogn'unorno Il ciel, la terra, il mare, e i venti moue ; Per far noto à che fin tutti raccoffe, La lingua irata intai parole sciols

Non mitrouai piu grauemente oppresso Ter le cose del mondo dal pensiero, Nel tempo, che i Giganti sottomesso Haucano tutto l'Artico bemilpero, E tutto il ciclo in gran tranaglio messo, Cercando opprimer noi col nostro impero. Tentando con la forza, e con lingegno Darfine al nostro sempiterno regno .

Che, se ben'era l'inimico acerbo Del corpo forte, e de l'animo insieme ; Pur tutto quello indegno atto, e superbo Nacque fold'una origine, ed'un seme : Solo pna coppia al mondo bor ne riferbo. Che la deità nostra adora, e teme; Ogni altro, onunque il Sol luce, e le Stelle, Per tutto il mondo à noi fatto è ribello,

E per quell'acqua giuro, chem'aftringe A doner offernar le mic parole, Pertutto, ouuque il mare abbraccia, e cinge, Voler tutta annullar l'humana prole; Che, se necessitade à ciò ne spinge, V na piaga incurabil, se ben dole, Cou ferro, à foco si recida, e netti, Perche la parte sana non infetti.

Satiri, Semidei, Fauni, & Siluani Non degni ancor de l'alto honor del cielo. Fra fpirti sì crudcli, e sì profani. Come viuran fotto il terrestre velo: Se me, che con le proprie inuitte mani Lancio l'ardente, e spauentoso telo; Me, che do legge à la celefte corte, Ha cercato vn mortal condurre à morte?

Gran mormorio fra lor, gran romor nacque, V dita si peruersa intentione: E tanto à ciaschedun dolse, e dispiacque » Ch'ogn'vn cercò saperne la cagione, Chi sì ne le mal opre si compiacque , Ch'osò d'pfar sì gran presuntione. E dimostraro tutti a più d'on segno Ver Gioue gran pieta, ver lui gran sdegno,

Quendo mi venue per forte al l'orecchio L'horrenda, che del mondo infamía fuona: Dal ciel difendo, e cercar mi apparecchio, S'è ver tutto quel mal, che fi ragiona. Trido humà valvo, el mio fembilate vecchio Laficio, e vò, non credendolo, in perfona. Ogifaria lungo d'arme il conto intero, Che la fama trouai minor del vero.

Vidi cercando diuerfi pagli Regans per unto la forza e linganno. Giunfi alfinie. Arcadia, e quini inufi, Chr vica yn crudeliffino Tiranno. Ver le cafe fisicate il camin prefi, Per voder viparari à sì gran danno; Fei per gran figninoto al venir mio, Chi or sin corpo human Cetrono Dio.

Gli spirit più sinceri, è più deuoti Gli per tutto venian per adorarmi, A mandar propsit, ci- à prometter voti, Pers seguiche vedean mirandi sarmi. Ne far li poeci mai sì chiari, e noti, Chefede Liesan volesse darmi: Anzi di me il surte si videa, Che s' adombrò ciassun, che mi credea.

Poi tra fediffe: 10 mi fon tifoluto
F oler diquesto fatto est privintaro,
\$\tilde{c}\$ equal to \$\tilde{c}\$ out of the thirds,
\$\tilde{c}\$ equal to \$\tilde{c}\$ out of the thirds,
\$Che cerebi d'ingamare il vulgo ignaro.
M'imita seco d'exan to non triputo,
\$Terchi [ fuo mal penser gir ofticaro:
\$Ch'exa di darmi in quello s'inute mortes,
\$Ch's formo a si succhimici-biudeale porte.

E son contento del moral alvreggio,
Che ne la monte fine tensa celato,
P celjo chebie va implice eslaggio,
Che pur diamyi i Meloliji gli haneam dato,
O per alformato del biomaggio,
O per altro intereffe del fiso istato;
En warie foggio quel cetto, e condito
L'apprefentò nel fineral comitto.

10, l'horrendo feettavolo vedendo;

Tutts di fasco quella cafa fanfi;
E gli Dei hori fumigliari, efinado
pogui di maggior pena, access; & majo
io Ond egli bissoption ando fige gendo
Douc meylio peni o poter filmafi;
E, doue il befec ho più le parti ombrofe,
Tiù cofto, che parce, corie, e. e a fessí ...

E, wolendo parlar feco, e dolerfi De la flua acerba, e meritata pena, Subito in vibulato fi comerfe La voce flua, d'ira, e di rabbia piena. Ebumano afestro to afo fi difiprife, V offeti corpo à la terra, al ciel la febena. Il volto buman file ferina faccia, E picidi, e gambe, le mani, e le braccia.

Sife d'un huomo un lupo empio, e rapace, Sernando l'ufo de l'antica forma , Che l'buman fique più che mai i piace, De fiuoi vecchi defin feguendo Corna. Hor, per empirei flivo ventre vorace, Sernan el gregge anchor la Riefia norma. Cli occhi ha lucenti, e guardatura fera, La canicie, el color come primera.

Solo rna cofa bo spenta.hora à me parc, Che i hautrimo à manhar le cose regusti. Perche per tutto, one la terre a appure, Han profi imperio le fiorie instrauti: Pensate, che giurato babbiandi fare Gli buomin tutti i piu nefandi mali. gichio condamo ogni mortate à morte. Perche pari à terror la pene porte. Liczone trasformato in lupo. La fentenza di Giouzogn'en conferma ;
Altri con cenni; co- altri con parole;
E Haucon famufas Habile; e ferma ;
Che filender debbia à nuovo mondo il Sole.
Pun à cii, fun, o ben quel penfier fiferma;
Sì general intura increfe; e dole;
Che fan, chel mondo effernon può perfetto,
Trivo de l'animal, c'ha l'intelletto.

Chi porte à diceano, innofro honore, Ne lect alten gli odorati necessi? Shan fiyst à dare in preda di gran furore Le città d'animali horrendi, e immossi le Iudicate andar, c'ho quella cofa d'ore, Ri'post Gione, e non fa chi ci pensi. Com gran de di ginnile da prima. En gente glia difimile da prima.

Co fino folgori ardenti allbora allbora Gione diffrutta hauria tutta la terra :
Ma tauti fuochi ben pottano anchora
Ardere il cielo , e vuinarlo à terra :
Sa ben, chel tempo ha da venire , e l'hora,
chel fueco a tuttol modo ha da far guerra,
E confiunar conte fue fiamme ardenti
La terra, il cielo , e tutti gli elementi.

Da parte toflo ogn profier fi mette ,
che di movo no l'incendio fi ciclo huea,
Efi ripomgon tutte le faete;
che fa l'ulcan nela montagna Etna.
In quanto al modo ogni Dio fi rimette
A quel, ch'occulto aucor Gioue tenea,
che fu contravio al primo, e dututi piacque,
Di nafconder la Terrafotto l'acque.

Fa dice ad Eolols corte [uperna ;
Chi-wulla terra d'I acqua fottoporre.
Egli , che i venti d'un modo gouerna ,
Ech' à fus poll agli può dare , e torre ;
Rinchinde Borca in vana fua cauerna ,
Et ogni vento , che la pioggia diborre ;
El Multral munda fuor, ch' è detto il Noto,
Che per molsi fuoi [cpi à molsi è soto.

Con l'ali humide fue per l'aria poegia; Gl'ingombra il volto molle, o feuro nembo. Dat dorfo borrido fuo fente tal pioggia; Che par, che tutto il mar tenga nel grembo. Pionam fpefie acque in fibasunda foggia La barba, il crime «l' fino piumofo lembo. Le nebbie ba in fronte; i muoli a le bande; Ouamque l'ali tenebrofe fpande...

Quando con l'ali egli dibatte, e feuote Le nubi intorno, e fie ale palme preme, Prastrepios, no more l'aria percaoce, Che par, che l'aria, e'l ciel s'vritno infeme. Vien giù la pioggia più fiosfia, che puote, L'aria percofia ne borbotta, e freme. Arbors fioglia, et herbe atterra, e biade Douc la pioggia viunofic addi

Il miglero villan, sh'intorno mina Venir dal cielo il non penfato damo, Con intenfo dolor piange, e fospira, Che perde il fiso lamo al trutto famo. L'arco incurstato fuo carica, e tira L'armo incurstato fuo carica, e tira L'armo fifficando i più torbidi venti, Torga al e nubi i debiti alimenti.

E, non baftando il mal, che à baffo infonde Il ciel, continuo, ch'ogni cofa atterra y Actumo con le fue morifer orde, erra Costra al terren prepara va datra guerra. Perche più facilimente lo produce Gli Dei chiamò de l'acque, de la terra, El or diffe in parlar rotto, & albro, Il guilo degli Deifitegno; eprofiero.

So ben, che non bifogna, chi o vi efforti
(Diff) ad empir la volonta di Dio,
Che vuol, che tutti gli buomit i fan morti
Sotto il potente, oje ampio imperio mio.
Hor vi moflrate impetuo (; e forti
A ruina del mondo infame; e rio.
Hor vedrò, con che cor ciafom finone
Per vibilare i filo fignare, e dione.

Com'e-

Comi egli ha desto ; feorna ogni fiume , E rompe à l'acque ogni riparo , c'hocca . Percosc col tridense il Marin Nume L'afflita terra , de d pena latocca , Che trema tanto fivo del fino coflume , Ch'in sì gran moto il mar crudel l'imbocca , Trema , e par ben ; che in priccipitio cada , E d'ingliostirla al mar i apre la strada ...

Corrono al mar con furia i fiumi alteri, Di tanta altezza lor gonfiati, e-empi; Estraggon feto imperiofi, e-feri, Arbori, e-animali, e-cafe, e-tempi. Ryunati palazgi interi interi. Quel che mai non poter tanti amis, e-fempi: E,i alcun redò Jaldo, come prima; Gli coprì l'acqua l'eleuata cima...

Questo e quel sume tento, e tanto improssa. Che al su conguingo se parti supreme: E sumo dimoli acque von acque grossa, Per gire in voa massa vuite infeme. V an con tanta arrogarza, contal possa, Chel mars sugenta, est penne. Esse contal puro vrian, che para Chabbian stata vna lega contra il mare.

Nel mere in quillo incontro entrano i fund. Ne finimi il mare e, evota bovrenda fafft. Prenade al hae il mare e, ode i cacumi De gli alti monti ogni hov i fin piu basti. E fin le ferce gli bispidi dame, E gli huomini di cafa affiirti e, lassii e E m cima al monte pario fe ne vamo e E inarmo inormo assenzio.

Stanfi piangendo 100 crudel defino 3.
E l'acque tuttauic crefee , es abonda .
Han grame insulida il V.alfe, e el Apénino,
Che par che poco ancor ternean de l'onda.
Superbo intantoll gran furor marino
Glibnomini, gli animali s el monte affonda.
Autora il lupo fra capre, e fra montoni,
Egli intonini fra tigri y el alemi.

Non vale al huomo il fuo fublim: ingeno; Nulla giona al leone il per fevoce; Nulla giona blanci imprio, e regno; Pocovilus al ceruo gler veloce: Chel farore implacabile, e los diegno Del mare à tutti parimente noce. Y an fra gli arbovi i poli ne le filue, Già nidi; e tame d'angelli, e di bolne.

Molti, fuggith in qualche monte alpoftre,
Intorre, ò rocca van correndo à posf; c
Cercando al mar con le loi prepriedefic
Con infiniti mezgi contrapofic
Rompel onda flegnata vici, e femeltre,
Cb' al fermo fuo voler cercanoopposf; c
batter quella rocca mai mon eeffa,
In fin che non i ha prefu, e fictomifa.

L'afflito montanter col figlio in braccio Di cafa fugge, e maggior montefale : L'acqua l'uncatza, egià uè d'êtro un braccio. Sopra m'arbore monta, e si preuale: L'acqua anco si giuge, est siglient col braccio Al più supremo ramo, e non gilirade: Che soucrebiamo al sin le tomide onde Quel monte altire, quell'eleuata fronde.

Le naii, che folean per l'alto mare
Andar foleand oi le rivoto riaggio,
Han fopra : eraji veggon partare,
Sopra qui fa cistade, e quel villaggio.
E non el for possibili contrasfare
A sano, e nou mai al proutro oltraggio.
L'onda el figrossa, vivento è tamo graue,
Co fora el che persisa con ju ran naue.

Hor, come dunque i miferi mortali
Poteno intento mar notando aitafil
Poteno intento mar notando aitafil
Come poteno ipi forti aimali
Varcar tani diro pelago, e faluarli
Si tenne vn tempo il vago augel fil ali
Cercando arbore, ò terra oue pofarfi
E flunco al fin lafeto nel mar cadech;
Che tutti altri aimala libuacio fommerfi.

Era gidil mare à tanta alterza giunto, Che liperaua ogni liperbo mome: Et per tutto crai li mar col mar songinno ; Estro cra mare il lago, il liume, el finnee, Il mar pote a vederfi in oggi punto Bagnare intorno intorno ogni Orizonte. Tuttol i mondo cra mar per ogni fito, Xè il mare home da veru malatiio.

se i munoli, e le nebbie folte, e nere, Nom t'hungfire elatos, t'pollo, il volto : Come baurofil fofferto di volte oi Il mondo, à cui si filendi in mar fepolto ê Ham cfii il piano poutoe tenere. Nom haurefii il carro altroue volto ? Ma tus, per non voier cafo fi duro, Ti velafii d'on nembo così faro.

Ditemi, hauete voi fenato il pianto, Rereide, e voi maritumi diuini, Vedendo Ibmana feme tatto quanto In bocca d'Orche, ed mosfri marini? Reagui luogo farco, templo fanto Ricetto di Balene, ed il Delfini? Che danca fare in voi vilga i tetra, S'bor da chi non la vide, il pianto impetra?

Fra gli Attici, sgli Aonii vn monte ficde, Che con due fommit à erge à le stelle, La cui cima à le mubi fopraficde, Ne teme fohraggiofe lor procelle. Due quiui alme arriuar, d'amor, di fede, E d'ogni altra viviue ornate, chelle: Ch'in van piccioletta, edebil barca Seclfe, e faluò fra tutti il gran Monarca.

nca-Il figliuol d'Prometheo, io di co quello ,
c. & Che fot eon la comporte era rimafo,

Sommerfo ogn' altro dal marin flagello

Dal Borfea à L-Auftro, e da l'Orro a l'Occafo,

Tofto, che s'accoft co di no battello

A la cima del monte di Tarnafo,

Le Coricide Ninfese Themi adora,

Che l'oracot tenea de l'ati allhora.

Più giulo huom mai non fi, ni più leale Di quel, che folo allhor finggì la morse; Ne più religiofa, e spiritale Domnade la prudeme fua conforte. Gioue, che dat clessife ribinnale scorfe tutte le genti esse più morte; El viuter folo à due corpi permesso, I'm de l'am, taltro de l'altro sessione.

Trouandogli ambo fidi, ambo imocenti, Ambo d'ogni virtin noble ornati; Fè per l'aria fosfar gli Artici venti; Da cui fur tutti i musolifeaciati. Rasfercati tutti gli elementi, Che van lunga slagion stati offuscati; Mosfro di aterra admondo de le sielle; Et à la terra le cose alte, e belle.

Il gran Rettor del pelago placato;

Lira del mane in vn momeno tronca,

Fa, che il rombetta fio Triton di fiato

A la causa fionoras, e torsa conca.

A liumo aliter da tal rombe fiprita o,

To nyuò rifponder concaso, o fielomes;

As rompe invodo Laria, e conta volo;

Che ne rimbomba l'rone, e l'altro polo.

Sparto c'hebbe Triton l'horrendo fuono, che vuol, che à i luoghi lor vitorrin l'acque, c'hiqifera doit; fulfe vinite fuo » Fer tutti quel, che al Re de l'onde piacque. Si mife ogni acqua in corfo, e'n abbandono, Fin, che nel primo fuo letto fi giacque. Cia l'onda tuttania manca, e difereje « Efecando che mancas, lettere refee ».

Il noto lito già percaton l'onde
Del mar, che poro cura ylcirne fuore,
Ogni fiume ha da i Lui arguis, e floade
Alle per l'ordinario fuo furora.
Se viuelfero quei, che l'marc afonde,
Sariar gia la terna al primo bonore.
Standa fadunque muta in ogui castio,
Cari l'bnomy uppe l'aria in voce, e in piante:
O Pirra,

O Pirrasò mis finella, ò mis e conforte,
O doma da gli Dei folsifatuara.
Ofolsi à me di lorgnes, e d'on più forte
Nodo d'affinità giunta, e legans,
Ofolsa, è cui m'onfe cho l'empis forte,
Chin noi l'humans fecie ha riferasta,
Ecco, hor mi fine mutta l'humans prole,
E done usfee, e done mnore il Solo.

Noi introl popol, noi intra la gente, Di introl 'imondo famo inferne vinta, Benche ancor l'aria mi inva la mente, Ne fiam molto ficuri de la vira, Deb, che funció inviera, de la vira, Deb, che funció inviera de la vira, Se fossificarame dalmar fuggita? Come fala di cimor difeacecrosti? Chi i conforcir à done vi antrofit?

Sappi pur ce to, compagnia diletta, che, el londa ver noi cruda, che auara, thausse la condite fato vendetta, E me la sciato in questa vita amara, to i seguine cio en questa fretta, La qual vicercheria cofa sì cara:
"Anchi o migistere i nel man profondo, Per non star si nel dodo comodo.

Sapessi almen con la mirabil arte, L'huom di terra sormar del padre mio, E dargili l'alma, e riparare in parte Quel, che morrà si tu i muori, co io. Hor siam del bluomo essenpio in ogui parte 1 i monti, di boschi, a gli elementi, a Dio; Et odon solo in osbri atti lamenti Le vine, i solle, campagne, e ir venti.

38 jeri, che favem noi foli in terra?
Gid mon potremo babiter noi per tutto.
Con, cempiermo il mondo, bela terra
Non renda in vano il fuo pregiato fratto?
Come faraffi, quamdo andrem fotterta,
Che lela non repit il doflata al tutto?
Qual laggo babiter emo, è quello, è quaffo,
Che noi d'alciam dishbittado ir relo i

V oi, ebe non mai con mille, e mille ingegni Nel volere aquillar finundie auante; V oi, ebe, per farai ricchi, aquis, edegni, V edelle bora Ponente, bora il Leuante; V oi, ebe, per possedere imperii, regnii, Hauste fatte tante guerre, e tante; Che sate, abi lasso, perche non correte A sarui state querre, che volet e della sarui bor quella parte, che volet e della sarui sono correte.

Fermò il parlare, houendo eofi detto,
Ma nou potè fermar i immendo pianto,
Ma nou potè fermar i immendo pianto,
Straccia la Donnai derin, percoce il petto,
Di lagrime spargendo il viso, e'llmanto:
E s'è lo sirito in modo in lei ristretto,
Chemos puote sormar paroda intanto.
Primge, el til muta, e'l sha spojo abbraccia,
E mon sal, che si diango the si fraccia.

Conchindons ambo al fin, che firicara
Al oracol celefte per aimo;
Pregandol, ber riponda; elor difcorra
Come han da racquifla quel, c'ha n perduto,
Non hauendo altra vie, che de diò foccorra,
Se ne vanno al Ceffo, che venuto
Se d'era già ne le fin nonte fponde;
El mondiar ne l'aucor torbide onde.

Sparti de l'acqua il capo, è l'oglimento, Al tempio van de la diuna Theme, Doueil loto diconde al finori, ed entro E le parti, ele partifoprome. Stafii ne fara idaeri il foco spento. Ginnii ini s'inchinaro derra infieme. E , pai, è bebber bacciaro il freddo [al]o, Incominiene on [mono afflitto, e lasso.

1033
Se mai poffonded ciel mitigar l'ira,
I giulti pregbi de mortali in parte;
I modo in moi Themi flatali infiria
Da riparar l'humana fpecie, e l'arre,
A le cofe del mondo attendi, e mira,
Che fon sutte fommer li mogi parte.
La Dea fi mosfe à la giulta proposta,
Dando à l'intenso lor questa ripogla.

Del tempio vscite, e, discinte c'haurete Le vesti intorno , le tempie velate ; De la gran Madre poil offa prendete, E quelle dietro ale spalle gittate. Stero vn gran pezzo Stupefatte, e chete Quell'anime trafitte, esconsolate : Parla al fin Pirra, e nega, che s'adempia La risposta fatal, crudele, & empia.

Perdonami, dicea, sublime, & alma, Immortal Dea , se ben non mi son mo Ja Ad vbidir, che temo offender l'alma De la gran madre mia gittando l'osa. Pianger non cessa, e batter palma à palma: Ch'altro non sa, che piu giouar le posse. Pur rispensando al dir de gli alti Dei, Cosi Dencalion parlò conlei.

Pirra, l'opinion tua di molto erra,

Se, che l'Oracol ne comandi, credi, Che con le putride osa homai sotterra : Crear dobbiamo al mondo i noni beredi. Ioso, che la gran madre è la gran terra; Son l'ossa sue le pietre, che tu vedi.

Ne pensar posto, chel' Oracol falle, Se quest'offa gittiam dietro alle falle.

Benche la donna confortalle alquanto Quel che'l marito suo detto l'hauea; E le ben fu quel senso fido, e santo; Non però fermamente si credea : Pur s'accordaro di prouarlo in tanto , Ch'altro à la mente lor non occorrea. E, se ben parea lor cosa alta, e noua: Che nocer potca lor farne la proua ?

Escon del tempio, e si bendan la fronte. Indi ciascun di lor scinto, e disciolto, Gli fessi sassi, che produce il monte, Gitta à la parte, oue non guarda il volto; Io dirò cosemanifeste, e conte, Ne forfe misarian credute molto, Dicendo quel, ch'ogni credenza cccede, Se non ne fose il sempo antico fede.

I sassi sparti per piani, e per colli Secondo la fatal prefissa norma, Deposta la durezza, e fatti molli; Cominciaro à sortire vn'altra forma. Già siscorgono e capi, e braccia, e colli, E d'huomini imperfetti vna gran torma ; Simili di corpine i marmi sculpiti, I quai siano abbozzati, e non finiti.

Sassi tras-

formati in

in donne.

L'humida herbosa lor parte terrena, Cagioffi in carne, in sague, i barbe, e'n chio-E quella, che ne sassi è detta vena, (me. Tenne in quest'altra formail proprio nome. Le parti di piu neruo, e di più lena, Diventarnerui, & offa, e non fo come. Prese ogni sasso quel dinino aspetto, C'ha il senso esteriore, el intelletto.

E, come dagli Dei lor fu concesso, I sass, che da l'huom furo gittati, Tutti sortir faccia virile, e sesso. Fur tuttigli altri in donne trasformati, Ben ne facciamo esperienza adesso, Da che duri principy siamo nati. Perciò siam forti à le fatiche, e pronti; Che siam nati di sassi in aspri monti.

Cosi ripieno fu d'huomini il mondo; Che del luoco natio fer poca stima: Girarfra i Poli , el Equinottio il tondo . Fin c'habitaro ogni paese, e clima : Al terren, più che mai lieto, e fecondo Mancaua ogni animal, che v'era prima ? E quelli ad voo de l'humana gente La terra partori spontaneament.

Che poi, che riscaldò Febo il terreno, C'hauea renduto dianzi humido il mare, E concepì nel suo fecondo seno La terra la virtù del generare : L'humido, e'l caldo, temperate à pieno Le parti, one volean l'alme informare, Fer, che la terra partori per tutto Queflo, e quell'animale, il bello, e'lbrutto,

Come quando leferte altere torna.

V nifec il Nilo, el fuo pasfe inonda;
Toffo che nel fuo letto antico torna.

Toffo che nel fuo letto antico torna.

Fa d'animali affai felfofa adorna.

Laterra, aitata dal Sole, e da l'onda,
Ecco man fera intera, viva imperfetta
Mezza n'è uiua, emezza è terra febietta.

E.f. ben I. seque, el foco fon difcordi, Poffont l'immido el culdo vinifi infeme ; E.fatti amicistemprati ; e concordi ; Fan grandda la terra del lor feme. E.f. ben quello quel par, che difcordi; E.f. mpre l'un l'altro contrario preme; Conta difcordi a lor concordia fiumo , Che nafcongli animai, viunon e vanno.

E non fol rimond l'antiche forti
De gli minadi af-fteffa la terra,
Ma [pauento] molfri jimmengli , e forti,
Ch'infiniti minati cacciar fotterra,
Ma più date en fur feriti, emorti,
E n'hebbe sutto il mondo maggior guerra,
Dates, erudel Piron, serpeme ignoto,
Che quali il mondo rivaradiji soto.

Pito fer pente.,

> Come vna gran montagna era eminente, E nero d'vn color, come d'inchiofiro: Vna groffa coloma era oggi d'ante, E n' bauca tre corone intorno al roftros Senbrana oggi occibio vna fornate a radente; Ogni membro, c'hauca, tenea del moftro. Febo almondo leub fi grane incarros, Votando la farerra, oprando l'arco,

L'arco,che [olo in cerui, în caprii, e'n dame
Dal bindo Dio fit ne le caccie v fato o
Ferò la pelle, e quelle dure [quame...,
Onde il moffic ceudel tutto eva armato.
E così Febo quella ingorda fame
Spenfe, che'l modo bauria tutto ingoggiato.
Et, uccifo che Chebbe, fl diferte.
E come prima in terra fi connesse.

E, preche il tempo ingo ado non sing emi Torla memoria di si degna offife. ;
Tita giochi inflitul eclebris, e degni,
Tere l'eci giotunul noble contifa.
Chiamolli Tilis, edi è premi condogni
Al vincitor d'ogni propolla imprefa,
Che per immenf.; e più lodate prome.
Si coronana de l'arbor di Cioue.

Coluische più veloce tra nel corfo,
Il premio hauea de l'arbore, e l'honore,
Esfe col carro alcun miglio hauea corfo,
Il medefino tenea pregios, fauore.
Chi con piu forza, deffeczza, e difcorfo
Reflaua ne la lotta viniciore.
Cringe ad i quelle frondi i leapo a tondo:
Ch'ancor non era il verde Alloro al mondo.

Apallo allbor d'ogni m'tor d'ogni forte
Ornole belle tempie, el fuo crin d'oro,
Fin chel fuo primo amon mon fed florte,
Che nacque al mondo fempre uerde Alloro.
E mon fu fempia, e difficiata forte,
Chel fese entra me l'amorofo choro,
Mafaigno, node le Dio d'Amor s'accefe,
Per l'arroganza, che d'Apollo intefe.

Lieto Apolloferigia, gomfio, e fuperbo, D'hauer uccifo il moftro borrendo, e erudo ; Et incontrato in quel garzone acerbo, Coura il culfrat non vale elmo, ne ficudo; Pedendogli incuntura le comaç el merbo A l'aveo, e gir con tanta audacia igundo; Si tenne a grande ingiriria, à grâde incarco Che fifico, & altire portafe l'arco.

Et a lui disse : Lassa de la civillo, che vuoi su sero, che si sere, è de archi? Che vuoi su sere, è di sere, è de archi? Che sero de la cumulo un gioco, che serbi: Lo quello bor son, cho gui uadore annullo de dissemente questi sud con la tros sero de mic sere carbi: Chi matros sendente de la mic sere chi servici sero che mic sere chi servici servi

Cotrafto d'Apollo, e di Cupi do. Ameftabenufur l'arco, e lo strale, Chefo con effo far piu certa guerra, Far piaga piu sicura, e piu mortale, E cacciar l'aunerfario mio sotterra. Tronai pur dianzi il piu fero animale, Chefi vedeffe mai fopra la terra. E fu queft'arco poderofo, e forte, Ch'a Febo diede fama, al mostro morte.

Leggier fanciul, con la tua face attendi Adinfiammare i piu lasciui cori; Con quella ne'tuoi ferui imprimi, e accend i Nonfo che uani suoi scherzi, & amori: Del'arco nulla, ouer poco t'intendi; Tutti i pregi son mici, tutti gli honori. Lo Diod Amor, cost punto, eschernito, Dife alui, più che mai fiero, & ardito:

Vaglia confere pur l'arco, che mostri, Che'l mio ual contrate, contra ogni Dio: E, quanto a gli altri Dei cedono i mostris Tauto è minore il tuo valor, che'l mio. Quest'arco, acciò che meglio io te'l dimostri, Faradi tanto ardir pagarts il fio. Espiegoratto le veloci penne, Enel monte Parnaso il uol ritenne.

Delariposta sua maggior faretra Duestralisceglie di contrario effetto: Questo sprona ad amare, e quello arretra, Inhamma l'uno, e l'altro agghiaccia il petto: Questo fal'huom di foco, e quel di pietra, Perc'hanno questo, e quel contrario obietto. E'd'or quel, che d'amare inchina, e sforza, Dipiobo quel, ch'ogni gra foco ammorza.

Torna con le noue armi a la vendetta, E troua il biondo Dio non meno altiero. Toftol'auratoftral, tira, efaetta Il core al forte, & oltraggiofo arciero. Poi li mostra vna naga gioninetta, Che gl'imprime nel cor nouo pensiero, Lo stral di piombo allhor da l'arco scaccia, E'l cor di alla Ninfaindura, e agghiaccia...

Dafne figlia à Peneo fu l'alma, e bella Ninfa, che allhor solinga se ne giua: E, cercando imitar Diana, anch'ella, Fu del buon sempre mai nemica, eschina. Molti, e molti cercar per moglie hauella Per l'immensu beltà, che in les fiorina : Gli amori ella, e i connubii dispregiando. Sen'giua à caccia per le selue errando.

Contentabor questa, bor quella ferapiglia Ne boschi piu seluaggi, epiù remoti. Speffoil padre le diffe: O cara figlia. Già datespero e genero, e nepoti. Proterna ella al contrario si consiglia Seruare i casti suoi pensieri, e voti: Come fosse il commibio un grane eccesso, Conofcer non voleal'ignotofeffo.

Sparfale guanciedi color di rofc, Il collo al padre dolcemente abbraccia, E con parole sante, e pergognose, Dise: Deb padre mio dolce, ui piacca, Che castaio possa per le serue ombrose Delatriforme Dea seguir latraccia. E non ui paia tal richiesta strana, Che già il concesse il suo padre a Diana.

Viui pur, figliamia, vergine, e casta, Le disse il padre; ma veggio in effetto, Che al desiderio, c'hai, troppo contrasta Cotesto nago tuo leggiadro aspetto. Febo l'ama, e la mira, e non gli bafta, Vorria sposarla, e far commune il letto, Laspera, e ne compiace a i destr sui: Magli oracoli suoi mentono a lui.

Come l'arida stoppia accende il foco, O secca siepe manda in aria il vampo, Comincia in vna parte, e apoco a poco Rinforzaintorno, e rende maggior lampo : Sisparge al fin l'incendio in ogni loco, E tien tutta la siepe, e tutto'l campo: Così il foco di Apollo al cor ridutto Alfin si sparfe, e l'infiammo per tutto. Vede

Dogni parte del 190 adorna, e piend.
Di gratia, e di beltà, diletto prende.
Di fratia, e di beltà, diletto prende.
E i benegini a, chi in i i i i flema.
E i benignità, chi in i i i flema.
Coda La dole locca, e dualli, e prini,
Che i frutti fuoi non proua, e non intende.
Lebrascia merze, e i gradu cammira, e quelle
Tarti, che glorofo, n. crede più bille.

Kedel accorta Ninfai bello Dio, Che così intenso, e fifi la riguarda; E, perche hì ll cor contrario al fino defio, Prende ma fiegalubita, e gagliarda: Ma non fi foli o leo fio i pici di aprio, Che lamoffadi lui non fin mn turda. Fugge cella cifiguez e queffe dolci note Le parla, nè perciò fermar la pnote.

Deb non fuggir, yaga fanciulla, e bella, Dal gaudo d'umbedue, dal piacer nolfre, Come fuge, colomba, à tortotel losfre, De L'Aquila crudel l'artigliose il roftre, Come dal lupo la timida aguite, Come fo fugge yn financus on mostro : Ren'è 1 d'oner, étil memio fi fugge, Ma non chi per amor fegue, e fi firugge.

Guarda quei prant, oime ferma i tuoi paffis Che non i muolin l'auro (parfo crine. Oime, s'in qualche tronco l'intopaffi Fra 1) precipitofe, alte raine. Et io fosfi cagion, che dirupafsi Pera affiri focilie, fin pamegati spine; Qual mal potrei trouar si duvo, e forte, Che potsfie da va Dio porgre la morte? Deb son gir sì weloce, eò habbi mente se Gudelche acuttaffina in terra fiede se Che con la puntafiua dura, e pungentes Non Iffel oltraggio al suo tenero piede; o ferpe, od altro infaiofo dettro infaiofo dettro. Che s'afconde fra Uberba, e non fi uede. L'à, Nifa, x'a con paffo men gaglardo, Et ancor'io ti feguiro piu tardo.

Cerca, e difcorri, 14° cui non porti amore, Chi figgi, e chi fia quel, di cui paventi. Do non fio montaner , non fio pellore, Non guardo rozzo qui gregge, od armiti : Deb volgi un poco a me la fronte, el core : Tien uel mio volto i uni begliocchi intentie Non fais, flolia, non fai chi figggi, e credi Fofe molto veder, ma mulla vedi.

Huons terrefre io non fon, ma Dio del cielo.

Benche in terra bo domino illuftre, e raro,
Che fon fignor di Tenedo, edi Delo,
E di Delfo, edi Patara, edi Clavo:
Toglio a la notte il enebrofo velo,
E rendo al mondo il di felendido, e chiaro,
Quel ch'è, ciò che già fir, quanto poi fia,
Si puo faper per la Cicenta mid.

Io fon figliuol del fommo Gione, e fono
Quel, che incordando i nerui al cauo legno,
Rendo col anto mio si dole e tunon,
Che rompo, e placo oguivancore, e flegno.
E, i hora haneffi i pletrivo, al fino bel fuono
Poteffi il canto mir, for fe che degno
Farefii me, chi to ti miraffi alquanto,
Vinta dal vario fuondad dolec canto.

Nonstrona feri più sermo, e vero De l'arcomio, nè più certa sactra Anzi mò arime un più servo arciero, che da begliocchi tuoi seres sactra . Ho ne la medicina i sismoni impero, La gran virsù de l'herbe è a me soggetta. Cime, non vaglion berbe a l'amor mio, Ne quel, che spiona al limo spiona al simo sino. The cofa più, radel, siouar mi protes, Sel guido priegonio non può fermarti? Neel monto, non la dolari note, Neel more mille me illo mie lodate parti: Ma, quanto più il mio duel l'aria per coe, Tano più faggi, emen posso arrellarii: Ne giouar pomo a le mie piaghe acerde Reym, faits bela ke ambo arrocci berde.

Al fin Finnamorato Dio s'accorge,
Cli ella nö uuol, che'l fuo parlar conchiuda:
Tace, e la mira, e piu bella la feorge,
Che'l corofo fa, che lla croffice, e fuda.
Gonfiail vento le veli; e manca, e forge,
E mofira bor q'ila, bor quella parte i gunda
L'aura, che al corfo fuo contraria fibra,
La chioma alzata in aria apre, e raggira.

Viflo, che ogni hor più uzgo il diuo aspetto Crefee a la Ninfa, e chi afcoltar non vuole , Non può offi ri Lacelo giominetto Di gittar più lustrophese più parole : Locuoce in modo il foco, cha nel petto, Che non par più che corra, ma che vole : E per l'ultimo suo mazgior foccorso. Come gli mostra «Imor», ricorre al costo,

Tel, fe talbor la lepre al veltro înnamză Si stende al eosfo în benaperto campo, Ch'ei corre,owe correna ella pur dianzi, Col pit l'un cerca preda, e l'altra ficampo, Esperche l'amerfain onn finanzi; Quella, e quel paffa ogni dubbio) inciâpo, Già il ci al spitia, e par che l'ababbia i bocca Ella è in dubio s'è prefa, ei non la tocca:

Col Febo, el a vergine sugace,
Eanzaulo sproma Amor, quella timore
Alsin, chi squetiramo, e rapace,
Forse aintato dal alid Amore,
Releorsò è piu veloce, e perimace:
Gi il respirar, che dal corso è maggiore,
Sossinanel crin della Nisha già slanca,
« cui la forçase la proflezza munca.

Mirando sbigottis al patrio fiume

Diffe piangendo: Omio benigno padre,
5° ever, che jumni habbià potere, e nume,
Toglimi toffo a le mani empie, e ladre:
Terras, che tutto produci, e confiume,
Terras, che at tutti feì benigna madre,
Quella, onde offefa fon, bramata formas,
Inghiotti, ò in altro corpo la trasforma.

150
Volca più dir: ma di tater la sforza
Rouo stupor, che tutto il corpo prende,
E sallo vn corpo immobil senza sorza,
Che non ode, sono vecle, e non intende,
La cinge intorno rna nouella sforza,
Che dal capo a le piamte si distende.
Crescon lebraccia in ramie, in verdi fronde
Sispargon l'agitate chiome bionde.

Si françon Lagitate chrome bronde.

151
11 pir veloce s'appiglia al terreno,
E con radice immobil vi fi caccia:
La fommità del nouo arbore ameno
Temne la grata fue leggiadra faccia
Sernò fol lo filendore almo, efereno,
Che vuol, ch'a Febo ameo q'Ai'arbor piacDubiofo il tocea, e trou a con effetto
Tremar foit altra feora a il viuo petto.

Encontrando le mani intorno al legno
L'abbraccia come fufe y un corpo humano;
Il baciasma de bacio fuege il fegno
Larbore, bel i violute, el vende vano s
Cli parlas elice. Arbore ecclefo, degno,
Dapoi, che fiofa io t'ho bramata in vano ,
Tufarai l'arbor mio; sue la mia cetra,
Tu la chiono armeni, sue la fratetra.

Tu cingerai l'insisto capo intorno

A i fommi trionfanti Imperatori
In quel feltiulo, es forio giorno,
chei merti moltera de vincitori,
El Tarpeto vedrafoperbo, e adorno
Le ricche pompese trionfali honori.
Le porte auguste omerai di givitante;
Hanendo incontro l'honorate ghiande.

Dafned trasformata in Lauro . Le bionde giouinii mie lunghe chiome, Non mai da ferro, ò mā i röche, o forciate, De le tue frondis, ed le tuo laureo nome Andram mai fempre alteramente ornate. I fommi rami fuoi fer cenno, come De l'arbor capo, effer accette, e grate Le fue larghe promeffe pin, che prima, Chinando fefolo la corte e circhio la corte Chinando fefolo la corte e circhio.

Ha l'Emonia vna 1878
Cinta intromo di Jelue alte, cir ombrofe, ch'è detta l'empe, douc in giro mena Il Penco l'onde fue torte, e spumose al Il Penco l'onde fue torte al cole; e di tala nebbia tien l'aria ripiena, Ch'autanza l'alte felue, e tienle al cose; El suo gran mormorar tanto si stende. Ch'intromo più, che s filos itation in glende.

Qui di spugnosi salli è l'alta sede, E Lauro opaco del procente siume: Doue a dar leggi a l'onde altire risitede, Et a le Nijus, c'han l'onde pernume. Ognis sume, che a lui propinquo siede, l'eme a servar l'antico su colsume; Dubbi tra sor di quels, baucano a l'arsi so da dolori feco d'allegrassi.

Fra Ladorne di pioppi ombrofe sponde Vi vien lo Sperchio, e l'Enipeo inquieto, L'Apidan' veccho con le lue fedde onde, El L'Athifio piaceuoles, equito; Es duris, e altri ne vermero altronde Per sur quell'atto se a doglioso, e lieto: E ser con dignitude, con decoro Quels, che appartenena al caso, e loro,

Inaco fol rellò,clò ini non venne,
Emancò fol di quel, che far donea :
Onde impusato da qualch vin ne venne,
Che l fuo grande infortunio non fapeali
Di far fi degno ufficio lui vitenne
Vena fua figlia che perduta bauca,
Tecr cui ne l'antro fuo chiafo fi giacque,
Forze acquillando col fuo panto a facque,

Tien per trouarla ogni modo, ogni via ; Epiù, che ne inuelliga, men ne fente ; Rè puo penfar, che in alcun luogo fia ; Ne che dimoni fia Il humana gente: roi che luogo non troua doue filia; In qual fi voglia Occafo, & Oriente. I O, nome hausa la fanciulla, per frodo Fu trafugata al padre a quefio modo.

La vide un di partio dal patrio speco di Giose, e disse ver lei con caddo assisto : O ben depan di me, sbi sin, che teco V orrai bear nel tuo selice letto ? Deb vieni sò Nissa sin e di contro mece, Che sian boggi per noi dolce ricetto, Mentre alto è lisso, che l'suo torrido raggio Non sisso da babtà noiso, e o luraggio.

Esfe qualche aniotiu , estrano
Temische non t'osfendas, è ti spacenta,
Non temer, che quel Dio vevo, essoprano
, Chalo sector del ciel, mai gliel confenta :
Quel Dio, che con la sua sicul confenta :
Non sugri Ninsa a muc, che son quell'io
pel Ciel signore, essoprante Dio.

Fugge la bella Nijnia, e non afcola :
Ma Gioue, che di hauerla cra difipfio,
Me ne roma nebbia oferra, e folta,
che con la Nijnia il tenefle nafcosto:
Qui lai fermana, che afino juropi voluta,
Non penfa di partirfi coli eglo:
Ma feco quel piacer fi grato prende,
Che quel, ch' ama, e l'astien, beato vende;

Gli occhi in tanto Gimon chinando a terra ,
Vide la fjeffa nebbia in quel contorvo;
E che poco erren vicopre, efera,
E chi in ogni altra parte è chiaro il giorno,
V edendo, che n'e jimin, ibla terra
L'han generata, riyaurdando intorvo;
Del marito ha timor, che in cicl non vede,
e. E consece jinoi farti, e la fia fiede.

Nol vitronando in (elo, è più che certa, Che finn contra di fe fraudi, co offee. Difende in terra, e quella muhe aperta. Non fele fe quel, che credea, palefe. Gione, che tal vennta hausa forperta. Fe, che la donna un'altra forma prefe, E fe la violata. Rinfa bella. Pun matura, e candida Vitella.

Io trafformata i vitella.

Toi fine per diporto, e per rifloro Andargodendo il pel luogo, one egil era. Giunon con gelofia, con gran martoro, La giunenca mirò degnata, e altiera. Tur finege, edice co ben felice Toro, Che goderà cofi leggiadra fera. Ecrea fiper qual fiza, donde, e di cui, E di che armento, e chi l'ha data a lui.

Per troncar Gione ognifofpetto, e guerra, Che la gelofa già nel fuo cor fente: Percho non ne cerchi altro, che la terra, L'ba da se partorita, afferma, e mente. Ella, c'hauer non vuol quel dubbio in terra, Cerca, che voglia a lei farne un prosente. Che farai, Gioue'a che rifolui il core? Qinni il duore ti sprona, e quindi amore.

Troppo è contra 167.
Troppo è contra lino fin , ch'egli fi fioglie
D'una uita fi dolce, cfi gioiofa .
Masfe mega a la fua forella , e moglie ,
Che foftetto darà fi lieue cofa?
Amor mols, ch'ei c'opiaccia a le fiu voglie ,
Ma no mol già la fiu moglie ritrofa.
Al fin, per torte allbor quel gran fofteto,
Tolfe a felle fio lino maggiara fofteto.

168
Cofi la Dea ben curiofa ottiene
Quel don, che tanto tranagliata l'baue;
Rè però bolto quel timor le uiene,
Che l'imprime nel cor cura fi graue;
Anzital gelofa nel cor ritiene;
Che noui ingami, co moi l'uri paue;
Orale diè il don, che fi l'accora, e infela,
In guardia du me, chause c'eto occhi i refla.

Argo hausa nome il lucido paflore, Chele cofe vedea per ceno porte. Gli occhi ngiro dormian le debite bore, E due per volta hausan le luci morte. Gli altri, fargendo il lor chivro fletndore, Tra lor divifi fran diuref; feorte. Altri hausan'i occhio a la giuvenca bella, Altri intorno facean la feninella.

Ouunque il bel patior la faccia gira, ,
Cha di fi ricche gemme il capo adorno,
A la giunera fua per forzamira,
Pecrò egli fuopre acor di dietro il giorno,
Rè gli di hunope, altroue fulla s'aggira,
F oltar per ben vederla il capo atromo:
Che,fe ben dietro a lui fi parte, o riede,
Dinanzi a gli occhifioi fempre la vede,

Lafcia, che pafea il di l'herbofe sponde, Che sparte son nel sito bel patrio regno, Acque fangos, co berbe amare, e s'ronde Le sue viuande sono, e l'suo sosse sono Maçone il Son de l'Occassis si conde, Argos il sotto me l'Occassis si conde, Argos il sotto me l'accassis si conde, La non ben sempre si rameggiata terra. La non ben sempre si rameggiata terra.

Tal volta l'infelice apre le braccia
Per abbracciar il juo muo cujtode;
Ma col piede beninda [e lo faccia,
Nè man può vitrouar onde l'amode.
Tregar il vuolt, bed a'[oflotar li piaccia,
Ma, come il fuo muggie Porribil ode,
Fungend jod femedifina, el juo muggito.

Doue la guida il fito paftor forgiorna, Tafcendo l'herbe frefete, et enerelle, A le paterne riue un di vitorna, Doue giocar folca con le forelle; Ma, comelefue noue altere corna Mira ne l'acque vifilalline, e belle, S'adombra tutta, e fi vitira, e mugge, E mille volte ui fi frecchia, efuge. Mentre [there, and olla's aggira, c'erra, Il meßo padre, log rato, c'h omnano Suelle di propria man l'herba di terra, A lei la porge, moltra di lontano. Ella s'acolla e le egierment affera L'herba, e poi bacia la paterna mano. Deutro a fe piange, c'direbbe anche forte, Se potesse para l'empia sia sorte.

Pur fa, che'l padre (ismo, e tanto accema)
Seguendo lei nel mudo lito (cende,
Douse l'unghisa (esfa vi a per penma
Per far moto quel mal, che si l'offende.
Rompe col piede allio la cotema
Per dritto, per trauerso, e'n giro il fende:
E tamo, e tanto sa, éche mosfras feritto
Il fluo caso inspietic e a padre affitto.

Quando il mifero padre in terra legge ;
Che la figlia da lui cercata tanto;
E quella, che credena effer del greege
Nafeoffa fotto a quel boumo manto;
A pena in pisper lo dolor fi regges,
Raddoppia il duol, la pena, il grudo, el piàro
Le noue corna a la fua figlia abbraccia;
Baciando fipefo la cangiata faccia.

O dolce figlia mia, che in ogni parte
Da done nafeci lò (lin a l'Occafo ,
Gàt i creca; he mai potei trouarte,
E finchmente bor l'ho trouato a cafo .
Figlia, ondeil cor per gran duol mi fi parte,
Mentre ch' io penfo al tuo nefamlo cafo ;
O dolce figlia mua, deb chi tha tolto
I tuo leggiadrop, ediciato volto ?

Debs perche col parlar non mi riffondis,
Ma fol col two muggir it iduolis, lagni
El mio parlar coltuo muggir confondi?
E col muggito il mio piamto accompagni?
Tu fai dalmio parlar, che duol mi aboudi;
Vedo io dal two muggir, come tu piagni.
Io parlos, e fo quel cibe fi dè fra noi:
Ma tu fol muggis, e fai quel cibe far puot.

Oime, che le use mozze io preparaua
Far con pompa, con gaudio, c con decoro
Onde nepois, gentro affectua
Per la mia ucchia et à dolce rifloro.
E queflo dinque il ben, ch' io ne fiperaua!
Dunque ho da darti per marito un toro!
Dunque i vitelli al mofiro ceppo ignoti
I tuoi figli Iranno, e i miei neport?

Potessi almen surviv con la mia morte L'interso, e dispetato dolor mio; Che d sin vervei di si peruessi al reversi Veggo bor quanto mi noccia essere si Poa ch'al morir misson chiefe le ponte; Che posso altro perte, che dolermio s' E menure votan le celesti tempre; Il trisso caso no pianger mai sempre,

Mentre il mifero vecchio ancer fi duole , E tutte le fue pene in un raccoglie; Lo flellato pollor, che la riunde, Trefente il padre la rilega, e toglie: E per diurrii pafcoli, une fuole Condurla fefjo, la rimena, e feioglie. Egliu cima d'un colle fa foggiorno, Che foppe la forçla intorno intorno.

Gione non vuol, come ben grato amante,
Ch'in sì granmal l'amata fua s'innecchi.
Onde al fuo figlio, en inpote d'Atlante;
Commente, che côtra Argo ir s' apparecchi;
E, per che non fia più fi vigilante,
V egga di tor la luce a tanti fpecchi.
Tolto ci la ureqa, e l'ali, e fuito appressa
A lemani, cr'a piedi, cr'a la testa.

Lafeiata l'alta region celefte,
Ne la parte più baffa se ne venne:
Done giunto muto sembiante, e ueste,
E lassivi il uco cappel, salcivi be penne.
Per sar dormir le tante luci deste,
Sola potente l'un energa ritemne:
E, souce è quel passores inimi prese,
Che'u capo tientante sacelle accese.

Come rozzo pallor çli errada canto, Che à le freiche herbe il fuo grezze riftora: E con le camne fue si dolce camto Rende, che n'addolcific il cielo, e l'ora. Hort locchiuto polior, che l'ode nitumo, Di si fosui accenti s'innamora; E dice à lui, Qui meco eunir puoi, Chaurem grata berba, et ombra il gregge,

N canto Diofia tutto quels, che vole

l'aueduto cullode, e circofpetto;

E col fuon dolce, e le faggie parole
Cerca addolcirgli il fenfo, e l'intelletto,
D'Argo molti occhi hō gia perduto il Sole;
Eforza è, che flian chiufi di lor diffetto:
Ma molti e ne tien defli, e gli vitarda,
E con quei urgghia, e la giunenca guarda.

Mentrein parte discove, in parte sogna, E non da noia a discovo i sognare, col penier dello di spere agona a El passo prega, che usolia contare, Come si vironata la simpogna , Che si lousemente ei solome sono pisse que lo sono pisse que la sono pisse que la sono Facendo pansa al soc canta col sinono :

Ne i gelati d'Arcadia ombrofi monti Fra l'Amadriadi Noncerine piacque Frasche Ngaide era, bei m quei fonti; che furyon quini, fe fun uitase nacque. Satiris, Faunii, e Dei più sughi; e conti; Sempre febriniti husea. tanto le fpiacque il commercio d'Amor, quafi empio, e folto, Per baser à Dianai li fuo cor valco.

Siringa nome hauce la Ninfa bella, che studiò d'imitar l'Ortigia Dea, Con la virginità, con la gomella, Con ogni cofa, cho ffa vin folca. Non fi riconofica quella da quella, Ch'in ambe ugual bela fi diferenca . Ne l'arco fol difeonuemne tra lovo: Questa l'vsò di corvo, e quella d'oro .

Mentre ella un di dal bel Licco ritorna Cafla nel cor, nel nollo allegra, e nana, La uede un Dioç lo du de caprigue corna, Co i piè di capra, e con fembium za humana. Come ci la uede si uaga, est adorna , Ne faschel cor facrato babbia a Diana, Le dice, or Ninfa à idolci uni attendi , E quel Dioç betti uuol, marito prendi.

Hauca molto che die Mercurio intorno A quel, che à Tane I quello amore occorfe, Il qual di Pino, e di corona adorno, In sun pregolla, in uan dietro le corfe: E come corfo bauriant tuto quel giorno, Se non, che un fiume a lor uenne ad opporfe, Chel Ludon fiume il correre impedio A la gelata Nijnfa, al caldo Dio.

La doue giunta pregò le forelle,
Che volesser fastarla in alcun modo;
Et s'appes le piante tenerelle
Altercen padulos, e pocosodo,
Che tutte l'Ossifies si reamelle,
Ch'ogni giuntura sua si fece vn nodo,
Che gran soglie si free le visti sosto,
E tutto il corpo suo tenere rassoria.

E che correndo Pane in abbandono
Penso kinzida, e ifogar la fut voglia:
E che prefe van canna, donde ron tuono
Flebile vifeis, come d'huom, che fi dogliaz
Che mentre ella firit, remiè quelfumo
Il unto mollo in qu'ell causa l'opolia,
E come Pan da tal doleczza prefo,
Diffe, la van son hun't al la mon intefo.

Siringa fi trafforma in canna. 194

E di non pari calami concoje
Con cera aggiunti il flebile il frumento.
A cui pofica Stringa nome pofe
Dal mome fuo, da quel dolce lamento.
Donca dir quelle con molte altre cofe
Mcreurio intorno a quello frambiamento.
Masperche gia tutte le luci chiufe
In Argo fonfe, il fao parlar conchinge-

Da la fampogna il Juono, e la fauclla
Da la fiu lingua fubito diffingene.
Com maggior foumo poi gli occhi finggella,
Che con la verga fiu a toccando aggiugne.
Sfodra la flanda fiu lucida, e bella:
E, doue il capo al collo fi congiugne,
Fere, e tronca la flad empira, e fisperba.
E macchia del fuo fangue i fiori, e Torcha.

Argon viaci, e'l gran lame, che haucul Intanti lumi, ru fol corpo ti fura . Tanti occhi, onde regghiar fempre foleni, Perpetuo fomo hor i cadormenta, e tura; E'l di, che più do gu'n rochiaro vedeui, I'ma infelice, e tritanotte oftura. Solo rna man contuo gran damo, e feorno Tha toliti lumi, la vigilita e'l giorno.

Mala gelola Dea, che gli occhi àterra Chimana spelio al suo ndo passore Quando il vide giacer distrò in terra, El capo tronco serza il suo silcundore, Eche empia mor que i bei sumi serra, Iquai solemo asservante il core, Dal morto capò quei ceni occhi fuelle, E falle peme al suo puno più belle.

Empie di giole la fisperba coda
Del fiso passon : e e e e coch ; che diflacca
Dal capo tronco, ini gli imprime, e inchioda,
E con mirabiliare ve e e e e e e e e e e e e
Tutte arrabiliata vi la la repue fisola;
Dunque, diffe, debbito per qui fia vacca
Sempre fiar in fospetto, in p. ms.; ci guai,
E non mi debo vifestir gianna è i guai,
E non mi debo vifestir gianna è i

Non pon già tempo im mezzo à la vendetta , Ma fa venire vma furia infernale Coura da figlia d'Inaco vivetta Dentro a la feorza d'un brutto animale. L'à done giunta a ficorpo, e l'ilma vifetta Di quella affitta s, e giune male à male: Et al furoi a lien el dama pope de Et al furoi a lien el dama pope. Che tutto il mondo profugatrajcosfe.

La spiritata besta (corre, e passe Doue il rabbioso suo fieror la mena : E.; alcum le sopom, le corne al b ssia, El ssi cader da l'aria in sù l'arcna, Gli huomini, e gli auimali vrta, e spacasse, Che a tempo à lei non san volcar la schema Tu solo alcro Ni vestau in terra A veder la sua rabbia, e la sua guerra.

Là doue gimma profitrata fu'iliro
Sol col votro, e con gli occhi al ciel s'erefe;
E conva fosfirar, conva muggito,
Che veravinite parea, che piamgeffe;
Parea, che con Giunove, e col marito
De fisoi fivani acciderzi fi dol, fies
E che chiedeffe il fia, come insocenie,
Del fuodoppio mariir, che proua, e fenze.

Gioue con grato modo, ceddo affeito, Per ammor zare egni vancore, e flegno, Che vode a la gelefa moglia il peno, Per Icaque giura dal Tantareorguo, Che mai pia mon baura di lei faffetto, E tenga il giuramento Stigio in pegno : E prega, che placare homai fi roglas, E toric quella rabbia, e quella flogita.

V dito il giuramento allegratorna
Giuran, & to racquifiali primo flato.
3i fin due bimode trecti suche le corna,
Ogni altro pel dalei togli cummiato.
Locchio fin come pria piecit vitorna;
Il volto è più che mei gocordo, e grato.
I, vornata che fal humana finenti.
1 più dimenzi finoi, fi f.r due braccia.

B 3 L'unghia

L'mphia fina fella di muouo fi fende D'altri tre felfi, che fina cinque dita. La man già diffunda, e già s'arrende e E torna più che mai ficola: e fpedita. 70fo fi. un, c in alto fidifundi. 1. ferma sù due piè tutta la vita. Mutata tuttai wa pamo fi vede : E. quanto più le par, men ella crede.

l'olea parlar, per reder s'era quella, Ch'efter folea, ma temza non maggire. Apre la bocca a duir, po il a fuggella Ter non rair quel, che fuggi di raire. S'errificha al fin, ma con rotta fauella Tutta dubbio fa foto roce à dire. Es poi che l'eafo fuer combbe esprefio, L'ciet ringrati del buon fueccifo.

A cui dapoi più d'un tempio s'ereffe, Evenenta fu fra gli diri Dei. Orde fi tim, che di Giose nafceffe, E va fo, vn bel figiusol, schufci dita. El iniggno di cio, pur, che giu hauesfe Nel mondo tempia dila giunti a cossei. D'animo, ed anni uguale bebbe in quel t'epo I'n figliuol di colui che tempra il tempo.

Fir il tembilità, gli anni, el ustore, C'hebber conteja de la precedenza.
C'hebber conteja de la precedenza.
C'heffer quellodi quel-voles unaggiore, Ciafenn per la celeste difendenza.
E flauna il se i punti de l'homore,
Che me fiu gran querelsa, edifferenza.
Perehe Petome il bel figliuod del Sole,
Differna di molto altire quelle parolle.

tentio Qual più chiara progent può tronarfi tetto — Dimetla, che dal Sol chiaro difeende? KEP — E, le qualel i una illapire pole chiarmafi, Tamo illustre più fia, quanto più fplende : Nonzò, chi polla al min patte engualejnel; Che vien da Gione: e si gran lume rende; Che, s'ei pourfi e la fia luce il uelo ; Faria flerilla terras (giaro il ciclo .

Non pote più patir quell'altro altiero ;
Figlinol di Gione, ed Inaco Nepote ;
Edife a lui tutto alterato , e fiero note ;
Con questi acerbe , e o orgogisofe note ;
Con: fitti adique fla tibistro il vero ?
Chi far del tuo parlar fide ei pu ote ?
Qual vazion , qual cervezza a dur i imone ,
Che tuf fas figlo al 50 n. prote a Gione .->

Io ben con gran region pofo unatarmi
D'effer nato di quel, che reggeil tutto.
E di quel for fede i tempie, i marmi,
Che a la mia madre fon facri per tutto.
Mat uper qual fegnal puoi dimofrarmi,
Che tanto illutro Dio l'habbia produtto?
E quando ancor di ciò deffi alcun fegno,
Ti terres forde regula ma mon più degabo.

The mostri ben poco (ano distorio,
Toi che ogni cost à la tun medre credi:
Ton per l'imangi a la tun lingua il mosto;
Fin che maggior chierezza mon ne vedi.
Fetonte allior così viaturio; e mangio
Subito mostri si favi viato piedi;
E ver la madre Climene ando r. to
Ter rivovari il verdi ayas (fatto.

Tosto la madre fue trous Fetonte
Spinto da quel penfer , ch'entro il confuma.
E prima, che l'hoo obbrobivo le raccoste,
D'ur volte fra fe stefio il volue , e ruma.
Madre mia , diffe poi , non bo piu fronte
Farmi figluodat quel , che l'mondo alluma
Doi che non pofo indubitata fede
Farme i nigliu chel l'nega e no mel crede.».

E quì le raccomò tutto l'oltraggio, Ch'intorno à quello gliera sitato opposio. E che, per no poter del fuo lignaggio Dar figuo alcun, non hauca mai vifiosio. Saria fempre à tal biafmo fostopolio: E faria fempre all'esto di silar cheto, Ter non poterto ributarei indirieto. Hor, se gli è ver, che di stirpe celeste Dal gran pianeta, che distingue l'hore, 10 tragga quesla mia corporca vesse, 4 cui l'alma dà legge in mezzo al core, 5 es se lice Himeneo le nozze appresse De le sorelle tue con oreni honore;

Dammiquei fegni, che figliuolmi fanno Di chi col fuo camin pon meta d'anno. 217 Non sò, chi ne la donna habbia più forza, O'l priego di Fetonte, ò la grandira: Che l'on, e l'altro à viftonder la sforza Quel, che l'temprato fuo furo l'infpira.

Quet, che tempratojuo surori inipra. O figliuol, disfe, ogni fospetto ammorza, Che fopra ciò è affligge, e ti martira; Ch' à l'esfer tuo vital diede la luce Il gran rettor de la superna luce,

E distendendo al cielo ambe le braccia,

Per fuggir tama infamia, & tanto scorno,

Diffe : Sei figlio à quella allegra faccia , Che con het variar dà luce al giorno ; A quel fiplendor , chele tenebre faccia Per tutto , oue apparifice intorno intorno ; A quel , ch'apporta à questa nostra sfera Eftate , Autumo, Verno, e Primauera... Ti cinfe l'alma di corporee falce Quel, c'hor le luci abbaglia ad ambedue; Quel Dio, che fempre muore,e store nafce; Quel, che furgendo à noi, tramonta ali rui; Quel, che, conuien, che trasportar si lasce

Quel, che surgendo ànoi, tranonta all'ui; Quel, che, conuien, che trasportar si lasce Contra il suo sin da chi può più di lui. E, se di quel bel Sol sigliuol non sei, S'oscurippe per sepre a gli occhi miei.

Ma, perche meglio in quello ti contenzi, E ben, che da lui proprio te ne vadi; E chel tuo delfario gli apprifenti Di quel fignal, che par, che ti taggradi; Tur, schel lungo camiu non ti panenti, Chefi feosta da noi nonanta gradi. Fetonte a ciò d'attien con buon caraggio. E lima poco rol flungo viaggio.

Ver l'orto hiberuo si drizza Fetonte.
Evà si ratto che par c'habbia l'al:
C'orfa, quite oi più vas, più par chesmite,
E le reshis da scender manco s'esle.
Vi dea mbi i Posli star ne l'Orizonte,
Quand egli currò nell'Equinotitale:
E quindi andò contra la Zona ardente.
Ala corte del padre in Oriente.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

## ANNOTATIONI DEL I, LIBRO.

Seguedo Ouidio l'opinione di Hefiodo, & di Euripide, deferiue nel principio di quello pri mo lubro delle Mezamorfofi, il Chaos, che è quella prima materia e quella prima confusione d'elementà amassatu inseme, dalla quale fi spiccò per opra del grand'i Iddio quella bella dipintu, e vaghisisma faccia del mondo; leg giadramente el pressa dall'Anguillara, nella stanza, Prin dell'edi figiti, sima et terra, el fore.

Enclle due feguenti, come fi vode anchora felicifsimamente spiegata la dinissione de gli ele menti, inseme con la discordia, e da poi l'amicitia l'oro, le cinque Zone della Stera, le due estre me vicine a i poli agghiacciate, quella di metto a rida, & arsa, come quella, che sente il maggior vigore del Sole; e le due temperate poste fra quella, quelle.

B 4 Viene

Viene dopo alla marauigliofa creatione dell'huomo moltrando come il grand'I-difo nobo lecce on la faccia volta all'ingigi, come tutei gliari animali, die le hausua i priemala terrat annivolle, che con la faccia alta mirafie verto il Coelo, come tulo arto alla contemplatione delle cofe, emorso far l'altezza do flio, ela balfiera adelle cois extense, haundo egli tolo portata le cofe ditine in terraphatendou portata l'anima intelleritua verantote dittina; embedimmamene unocra letterente in Cielo; come qu'ido per fede i fedientata da buomo o porte, el degno di effere fatto membro celefte, 80 s'ò je membra terrente faltre all'esterna felicità del Coelo.

[O the co i Prometheo il composeffe.]

Narran gli antichi, che, hauddo Frometheo formato withuomo di fango, Minerva rima fe molto marauigliata di cofi bell' opera, e gli diffe, che chiedelfe tutto quello che volea dal C elo per dare perfettione ali opera (ia, che ne l'hauerebbe compiascitutale rilpofe Frome tinoc, che no fapeta che chiederie, non hauendo vedure giama in cielo quelle cole che pote uano in quello effergli grouetoib. L'indizo Minerua all'inora a vedere beini del cielo, doue vadela sai, tuttele cole effere animate da fiamme di faoco, per dare dunque l'anima alla foa tattura, perie ma va ega, 32 saicolola fecretamie cal la rora del Sole, e haudelda acceda ripor to di quel finoco in terra, & accoltatolo al petro (ell'huomo formato da liugli infule l'anima, quanti s'alsimigliere à 1 romenche ol Précipe faggio, e prudente, il quale talendo al Calo ghidato dalla fapreta, un portar va pfetto ordine, delle leggi, della productioni, che lono l'anima del popolo luo rozzo, cone quello che formato di fango, riducedo la vuta vira quieta, ciunde, e ripolita, melto fimile a quella dell'eta dell'ora finta cofi ditunamente dal Potez, come anchora trapporata feliciemente dall'aguillara.

Dopò l'età dell'O'to feguono quelle dell'argéto, del Netallo, e del Ferro, per lequali fi può ageulmente conofere, quanto gli buomini fiano molto, più inclinati ad allonatarfi dalla vario, che a farfele vicini; poi che andaron di mano in mano furucciolado, in ogni maniera di vicio, di infelicità, e di mileria eve derero à tare, the l'Dotta, dopò l'a terne dell'ertra vna grapare, chiama le furne del Regno di Plutone à dell'eriuere ni rimanie e come ritoruta e da eleve dello, che uttre le viru ministre della felicità della prima età, erano fuggite al Cielo per non vedere del cônimo le mal'oper de gli huomini iniolente, e vicio, l'yluma delle quali fu

Altrea, à fabrui, che è la Giuffitia,

Caduti gli huomini nella infelicità dell'età del Ferro, venero i Giganti, che, mettendo moti fepramonti,& l'vn fopra l'altro, Olimpo monte di Macedonia,& Pelio, & Offa, monti fa most in Thessaglia, hebbero ardire di mouer Guerra al Cielo, sdegnato Gioue del loro folle ardire spianado col suo tremendo folgor i monti, diede loro à vn medesimo tempo morte, è lepoltura, i giganti non sono altro che i superbi Tirani, i quali co loro forze deboli, e mor tali, penlano arrogatemente di effer vguali à Dio immortale, & onnipotentissimo, onde ful minati poi dalla giuthisima ira fua, per vendetta rimagono spenti insieme con la superbia loro, la quale poi di nuono ripigliado vigore fa infieme con la natura, che del fangue putrefatto de gli infelici Giganti viene à germogliare vna nuoua gente, empla, feelerata, e via più crudele d'ogn'altra contra Dio,e cotra gli huomini, che diremo che fignifichi quetta nuoua gete, se no che dalle radici della superbia ne nascono tutte le empietà, e tutte le iceleragini ? Onde sdegnato di nuovo Giove, così per le sceleragini, che vsava Licaone, crudelissimo Ti rano di Arcadia, che inuitaua à mangiar seco i forestieri, gli vecideua, e dapoi li faceua ma giare à quelli, che magianano con effo hiiscome ancora per molte altre ingiurie ricenute da esso, hauedo ragunato il Consiglio de gli Dei, deliberaua di spegner il genere humano. Que fi vede con quata vaghezza habbia l'Anguillara trasportata nella nostra lingua in versi la de scrittione, che sa Ourdio del Cielo, del luogo, doue si adunavano à côsiglio gli Dei, del cami no per andarui della proposta di Gione,e della narratione, che sa; e come poi scendedo in terra fotto forma humana non vi trouò che sceleragini, violenze, & ingannise come giuto alla casa di Licaone, no pur lo vide, che si sacena scherno della sua divinità, ma scoprì ancora, che hauena yna maligna intentione di amazzarlo, come prima si fosse posto a dormire.

onde, hauendo dato il fuoco alla casa sua, l'abbruggiò, e Licaone suggedo verso i beschi su

in quel punto trasformato in Lupo.

Parmi, che questa fauola fia tolta da vn'historia scritta da Leontio, laqual narra, che, effen do venuti a conventione di pace dopò vna lunga guerra i Molosi, che tono genti di Fpiro, hoggidi detta Albania, co gli Arcadi detti Pelafgi, de quali era Precipe Licaone; al quale die dero gli Albanefi per oftaggio per vn certo tépo vu bell: simo, e nob: hisimo gionane: paffa to il termine, vedendo, che Licaone non lo rimandana loro, lecondo le conent oni, madorno a chiederlo per i loro Ambasciadori. sdegnato Licaone che gliel'hauessero madato cost fuperbamente à dimandare, come quello, che era huomo crudelissimo, e pieno di ogni maniera di fuperbia,e di sceleragine, fece amazzare l'offaggio :e, hauendo :nuitati gli Ambafcia dori a definare có effo lui, effendoui ancora Lufania gionane appreffo gli Arcadi di molto valore, che fiì poi detto Gioue, fece loro porre inuazi per viuanda le membra cotte dell'infelice gionane grà citaggio; vedute Lifania le membra humane, gettò fur.ofo la menfa à terra, & adunati molti luoi amici, e fattiofi infieme, combatte con Licaone, e'l vinfe, fuggi l'huomo sceleratissimo con alcuni suoi, as boschi, doue stando alla strada amazzaua, e rob baua tutti quelli che gli dauano nelle mani : il che sù cagione poi che'l Poeta le descriuesse cangiato da Gioue in lupo; come sono cangiati ancora tutti i crudeli, e pieni di sete del sangue altrui, che meritamente poi sono detti lupi per la simiglianza, che hanno con detti animali.nè per altro crederò che Plauto dicesse poi, che l'huomo diueniua cosi contra l'altro huomo, effendo feelerato, vn lupo: come ancora effendo buono, vn Dio.

Rissoluto Gione di spegnere il genere humano, confermorono tutti gli Dei la sua senten 22,ancora che contra lor voglia; perche perdeuano i prieghi, gli altari, t voti, e gli odorofi facrifici, che crano loro fouente fatti da gli huomini . volendo poi venir alla elecutione, non uelle farlo cel fneco de'uoi folgori, per timore, che, depò che fusie da tanti fuochi abbrucciata la terra, non s'appiccassero le lor samme ancor nel Cielo; e ne rimanesse mede fimamente arfo, e confumato; ma prefe rifolutione di farlo, con l'acque; facendo venire il diluuio vniuerfale quini fi vede apertamente che Quidio scriuendo queste sue Trasformationi fi serui de' libri di Mosesouero lo scisse spinto da vna nascosta virtù della verità, descriuendo così propriamente l'inondatione, che spense l'humana generatione descritta da effo;e, fi come quello conferuò dal diluvio la hamana prole in Noe, e nolla fua donna; cofi questo la conferua in Deucalione, e Pirrha; de ue si vede quanto sel cemente cosi il Poe ta Latino, ceme il volgare, descriua, come G que, dopo hauere riposti i suoi solgori nel mo te Eina, comanda ad Eolo Re de Venti, che rinchiuda Borea, e gli altri veti nemici alle piog gie, e che dia libero corso all'Ostro humido, e piouoso, il quale, palesando suriosamente le forze sue, spoglia gli arbori, & atterra l'herbe, ele biade;e come Nettuno persuade a tutti i fiumi, che escano surie si de i letti lero, e inge mbrino tutta la terra, reu nando palazzi, case, e capanne, e tutte quelle cofe, che posse no impedire i corsi le rose come gli hue mini, abban donando le proprie case, suggiuano ne' più alti monti, per non essere colti dall'imperio del l'acque. Bellissi ma digressione è quella dell'Anguillara, come sono molte altre ancora, che s'an deranno y edendo nelle fue rime, che ince mineia dalla stanza.

Non vale all'huomo il fuo fubume ingegno.

Ela conuerficne alle Ninfe,e Dei del mare posta molto vagamente nella stanza,

Come è ancora quella à gli Auari, & Ambitiofi, depò che furono cessare l'acque del dilu
uio, in quella stanza,

Voi, che non ma i con mille, e mille ingegni.

La fauela di Dencalione, e lirrha, i quali foli rimafero dopò il grandifsimo diluuio in vita, è telta da na hidura antica, che mara, cene, eficando e petra tutta la Crezia dall'acque del diluuio, Deucalione Re di Theflaglia fapienni fimo co Pirtha tua me gliere raccolfe tutti gli huomini, che, fugga ndo l'accupe, è rano falsatu fopra in en tio me ent Paranfe, doue per merzo della Prudotta, figurata per Themis, figliucia del Ciele, e della Terradi, tridusse da quella loro primiera durezza di pietra à vna vita quieta, humana e ciuile, con le

fanti leggi, e con la religione.

Pithone spauenceuole serpente amazzazo dallo strale di Apollo, è allegoricamente il louerchio humore manfo sopra la terra dopò l'inondatione dell'acqua, al quale corrompeua gli huomini, infermatagli, e gli vecidaua, che si posi pento da i raggi del Sole, che Sono
le sience d'Apollo, se tri ottora la cerra in una fruucisera purici, che ne il souenchio humore,
nè la souerchia ari dezta la rendeua sterile, e poco atra a produtre i frutti, che sollentano la
vira nostra. Che dall'humido percosso di acque del Sole se ne vedeano vicire dalla terra di
uersi animali se ne ha l'essempio chiaro del Nilo sume dell'agisto, il quale inondano quel
parsic, che di raro se ne la benguita dell'acque, che piounon, o lo rende sertissimo, onde,
quando ritornano le sue acque ai letti loro, perche entrano per sette Poci nel mare, dices,
en quella humidità, che rimane sopra la terra, riscaldata da la postenti raggi del Sole produce diuerse sorti da simali, come cocodrilli, & caltri, che talhora si veggono rimancre
impersetti.

Acquifloss Apollo dopò hauer sipento il nocuole Pichone, il nome di Pithio, e diedelo antora ad alcuni giochi, che si faceuano à gara nd correre, faltare, e far alla lotta; e i vincitori ne riportauano in fegno della vittoria corona di frondi di Quercia arbore alla lottoria prato a Febo, come quello, che non era antora acceso dell'amore di Daphne, ne preso per siu altaruo tatuto bramato, e da gli Imperadori; e dai Poeri, come indezea dei

loro perpeti honori.

La concentione del tirare dell'arco tra Febo, e Cupido, non è altro, che quella, che è fin-Pricip, Stil diletteuole nel mondo. Le l'atte di Febo, che fono i fiori raggi, fono rublisime, perche giouano a gli animali, al produrre della terra, & a i frutti. E quelle di Cupido fono fosuisime, e tanto, che offufcano con grandifisima forta l'intelleuto, e la ragione a ll'huomosonò, per far conofere meglio Cupido quanto le ferite del'into fitali fuffero maggiori, e più protonde : impiagò il core dell'iftello Apollo con una factar a droro, la vite dellaquale ful di finigerio ad amare ardentemente, come ancora fer il cuore di Daphne di van di plombo, che per la fua frigidità fa contrario effetto, rendendo ci l'piombo tardis, & pigir ne i piaceri amorofi.

Daphic cangiata in Lauro alle sponde del sume Penco, ilquale scorre per la valle Tempe amenissima fella melia Riomia de detra vagamen questa trassormatione per effere quella valle piena de Lauri. Ch'ella fusse poi cangiata in quest'urbore singegndo i piaceri amoro di Apollo si può vedere la sua vaghezza per la simiglianza, che ha quest'arbore con la castita laquale vuole esse per sua vagnezza per la simiglianza, che ha quest'arbore con la castita alla simme d'amore come siridono, e resisteno le sire foglice i s'uoi rami gettati soprat s'incoc Alcuni shanno voluto poi dire, che Cuido sin fau questa in piacere di Augulo, giudo siguran dolo cost per Apollo, come Liuia per Daphne. Chiamassi il Lauro poi arbore di Apollo, come 2 bio de gli Oracolis, dell'Indounare, per effere se siste rea s'ar indounare in so-

gno, posto sotto il capo di chi vuole quando va à dormire.

Che diremo, che fignitichi la fauela di loa maza cinta di tenebre, e corrotta di Gioue, è poi trasformata in van vaccafe non l'humido vitale del fento dell'humono manto dal Sole: che defidera operate in lui-però nel venere della madre lo circonda di vna folta nebbia per conferuarlo: la quale nebbia e ligombrata da Giunone, figurata quiui per la Luna; come utale, alla quale s'alpetta, come Dea de la parti, aggrandire i meati de i corpi, e conduntin luce, è quello humido cangiato in vacca, quando e fatto animale, e che hà quella finniglian az con la vaccache fi come ella e animale fruttifero e fattolofo, cofi l'humono volendo con uerfare fra gli humomini fà bitogno che renda frutti, e fa fattolo e, eflendo cofi nato alla faragione, laquale vede al volo. El dato l'humomo diuenuto animale in guardia ad Argo, che è la ragione, laquale vede cal volo. El dato l'humomo diuenuto animale in guardia ad Argo, che no è al tragione, laquale vede can moditi o chi, che dapoi addormenara da Mercurio, che no è al tro, che la dilettatione de gli o ggeti propinqui, vien'amazzata da effo e gli occhi fuoi, che

prima non vedeuano che cofe diritte, e 'giuffe, fi veltano posti nella coda del pauone di Gunone, ilquale non è altro, che il fourchio desiderio delle ricchezze, de cli honori, e delle basse, e impersette bellezze di qua giù, à mirarle con vana, straboccheu ele, e dannosa aftetione.

La fauola di Pane, di Sringa è alfai notas perche quefla voce Pan nella lingua Greca fignical utatos. Si dria dunque, che la natura, che il quito figurata per Pan, imane vintra dall'amo requando ama, come falle cofe prodotte da elfa; c 8 ringa amaz da Pan, farà quel conectore, quell'armonia focultisma de i unio delle sfere anata mole da effin natura s ome quelli, che fono guidati con canto ordine, e con tanta maellria à vin fine determinato e, che non è altro che l'inume Ladone. Hanno gli antichi(e fra gli altri Vegilo) voluto deferiuere la maratulgi lo fae milterio la figura di Pan, dictendo prima, che hi le corne fifie nella fronte, che mirano verfoi il Cifo, la baròa lunga, che gli pende gib per il pettos con van pelle dilitina a macchie, che coprono il nugo di velle, chiamata da gli antichi Nebride, che porta in via mano va bafenes e nell'altra va l'infrumento Maficale con ferte canne: ha poi le membra più baffe high-ce, pelofeco o piedi di caparas, banno con quefla deferrittione velavo il militori cole le corna fignifichino la Luna, che rinafe con la faccia rofla, effendo e gli figurato per il Sole. La lunga barba, che li pende dal mento, finon i raggi di effo Sole. La pelle ditima ai macchie, lornamen to, e la vagherza che derinu dalla fua lucci, li battone poi la diipofitione, e l'ordine delle cofe pinfrumento poi figura l'armonia dei Cielie i conociciura per il moto del Sole.

Che fignifich; poi, che Strings spreggiaffel amore de i Sairi, si può dire, che significa, che anustica su fignifica, che anustica su fine proposo anata da gli huomini rovie l'indimunenta, cos l'unono del quale adormeto Mercurio pi occhi della ragione, sil l'intesso di Pan, che con la sua dolcezza ci adormeto Mercurio pi occhi della ragione, sil l'intesso di Pan, che con la sua dolcezza ci adormeto di maniera, che rimanemo mortivo, anno perdui, nella distetazione delle marati glioso oper del Ceratore: come quelli, che andiamo perdui, nella distetazione delle cost erea et. Giunone, vedendo morto il suo Guardiano, el avacca libera da Argo, el huomo libero dal la ragione: che Giunone degnata poi come deldardora di alirare von detta, l'ingombra di ma tigni spiriti, che giamati non lo la sciano riposare, ma semper sollectato, e infurato da esti va forrendo uttuto il modo, spino dal souerchio delderio delle ricetaze, da i piacera dell'ambi conce, da tutte quelle sirenate palsioni, che lo tormentano: al fine giunge in Bgitto, che è le te morte della morte, adoue di untere contro del morte della morte, adoue di untere della morte, adoue di untere della morte, adoue di untere contro di morte della morte, adoue di untere contro della morte della mort

ripigliando la prima figura del primo huomo, che non fù altro che terra.

La contentioue poi di nobilià fra Fetonte, che vien à dirincendio, & Espapho figliuolo di Ildoche è la sera, non e altro, che la diforcità, e che è fra l'elemento del fuoco, e quello della terrat foltenuta in quella maggiore vgualità, che fi può per benignità della natura dell'acqua, perche tutta volta che vece l'acqua, se, che l'orte dei raggied Sole fono per farfi maggiori per il fito giro, come padre del fuoco qua giule di maniera, che infammi l'acre, s'afficiata con le pioggie della primatera, e con quelle dell'autunno fa di modo che la terra fenti manco damo dall'ardore dei fuoi raggie, che fia posibilequando s'alta più ver noi; efe l'hazur fentio grane nella maggior fruita del cane nel farintorata, come prima cominciar il Sole à paffar vicino alla libra, Sc. alo Scorpione: medefinamete quando la terra è fouterchiata dal Tacqua, di modo, che rimarrebe per la foucerchà in unidità il fettle; le cura futuro, fa l'aven fgo brando i nuuoli, el e nebbice la ficiando, che i raggie dels posibile que montifica del cane nel accidenta del participano del minore fourerchio, e riducendo la trat a produtre i fruit. Che Econe andalte poi a ritrouare Apollo fuo padre, fignifica, che ogni ardote fiparlo, e diutio in molte parti, alfi ne fi riduce al lou padre: che none à larce, bell'o sile.

Chilleto







me, real, su pho tetto, Di lui, che'l mondo allu ma, iforma e refte, E' d'Argë. 20, d' Auorio,e d'Oro

Schietto . Congemmericcamente ini conteste. Ben'opra par di diuino architetto. E non terreno intaglio, ma celcste: E che val (di tal pregio è quel lauoro) Più l'artificio, che le gemme, e l'oro.

Il muro in quadro è di massiccio Argento, D'Or le superbe statue pniche, e sole, Che fanno insieme historia, & ornamento, E mostran tutti gli effetti del Sole. Auorio è il tetto, e marmo il pauimento De la superba, incomparabil mole. Quel poi, che sporge in fuori, e che traspare, Sontutte ecmme pretiofese rare.

SVBLI-L'eleuate colonne, e i capitelli, Sporgan con tutto il fregio intere in fuore, Dirubin, di zaffir, d'altrigioiclli, Diversi d'artificio, e di colore, Ricchi carbonchi, trasparenti, e belli Ornan tutta la parte inferiore. Son le colonne del piu baffo loco, Carbonchi , che fiammeggian come foco .

> Posano queste senza base in terra, Di fette tefte,e d'un lauoro egregio. Di tre colonne un van tra lor si serra. Esse stanfotto à i triglifi del fregio. Pionon più fotto quei triglifi à terra Sei rare goccie d'incredibil pregio. Più fotto il capitel rendono adorno, Gli unonoli, che gli fan corona intorno.

Fra colonna, e colonna compartiti Distinfe i fori il nobile architetto. I mesi intorno a quei stanno scolpiti. Che mostran tutti in lor dinerfo effetto. A i corpi mezzo fuor del muro viciti, Fan l'architraue, e la cornice un tetto. Adornan le metope in più maniere, Astrolabii, quadranti, borloggi, e sfere.

Di qui

Diquitolfero i Dori il bellauoro, Che Dorico hon fi fi per tutto il mondo, Cometolfero gli Onni ancora il loro Da la forma de l'ordine fecondo. Qui le colome di diamante forodo, Col capitol, che incursa i luti al tondo, Chi vivine al funa un lati mondo. Di urifo vuoltredici volte il crutro.

Lesconds colome: un quarto meno Fon de le prime, ma col pi ed filallo Si malzon tanto, o chen le più, nè meno Fien l'ordine alto il medomo internallo Quos Lengheze del cercho più pieno Dan lor l'aleczzase fun nel prezio un ballo Entielli ignude i vagbi, e la feiu Fra felloni d'Alloryche paion unit.

Intorno à l'ampie fenditre feconde
I fegni filmation del Zodiaco in vocs
E ciafeum fopra il fuo mefe rifponde
Co i propri mifulfi, che piouono in loro.
Foco il Leon, gibaccio L'Aquario infonde,
Sparge il mondo di flor l'Ariete, el Toro.
Tiù qualfa il a Caro, ep in la il Capricorno,
Quello fa lungo, e quel fa breue il giorno.

L'ultimo adornamiento, che fla fipra, E poca cofa differente à quello, C'hor detro habbiam fol findiungal opra Le figure, le pietre, el capitello. Quello a fogliami par, che moftri, el copra Fin artificio più fuetto, epiù bullo. Le pietre pretioci ini conteste Son di Zufiro, e di color celefte.

Par, che nel terzo fregio si dispicchi I'm witicio, che us con usais giri, E con quella con quella breba s'appicchi, E intorno al or s'ausoga, est raggiri. Robini in oro, surardi, e zassiri. Fior, fronde, e frutti imgobran dentro il loco Di l'auro, cedero, girisole, e croco,

I terzi vani ingombran con grandarte Tutti i pianetit e ciale bedunfla doue Riftonie a piombo fopra quella parte. Che ful fuo fegno del Zodiaco pione. Sopra Artiese, Scoption fivede Marte, Staffora Pefeit: Sagittario Gione. Haus fi breggion due cafe cialegon due cafe cialego. Ni banfol Eebo, e Dima van per uno.

Non foul altre fueciase differenti Da I ordine di qu'il a architettura. E ben vev, d'attre billorie, se' altre genti Moltra in lor lo [capello, e la feulura. Son prob)tute coje apartenenti Al chisro Dio, che di quel luogo ha cura. Ma tutto è mila è quel, che dijus mano Ne la gran porta d'or feulpi l'ulcano.

Il mar ui fe, che circonda la terra;
Nel mar possi i maritimi diuini;
Douc og in hite diportandosi erra
Sopra grand Orch; e veloci Delfini.
Triton con luman destra i corno asserva.
Con la lara asserva i poi destreri marini.
V'è quel, che immar zi li suo grege si caccia,
E muta a suo piace persona, e faccia.

Con le Nereide 19 4 la madre Dori, Ritratte in atti gratiofi, è belli. Ruffa copie in muficopio until fori, Efecca al Sole i fuoi werdi capelli, Quella fla fopra un pife merza fivori; L'altra badiftra i finoi matrini angelli. Tutte un u fo non hon, non rurro molto, Quali fe comune fra ele prelle il undro.

15
Il mar laterra abbracia, e la circonda;
Quì fa laterra un braccio, altrone il mare;
E giunti in un fa la sfera rotonda:
Benche qui Pulu, jui Nettumo appare.
La terra d'animanti in copia abonda,
D'huomini, e di cital fuperbese rare,
D'i monti, e bo(chisflagni, e laghi, e fiumi, g
Di Ninfe, e mille fuoi terrefiri Nuoni.

Fetonte

Fetonte la facciata altera nede. Che sotto à l'equator guarda à l'occaso , Non cura l'altre, e ben degne le crede Non men di quella, c'ha veduto a caso. Alzase pon sù la riccasoglia il piede Da maggior cura fpintoze perfuafo: E vede il Sol nel suo seggio giocondo Vago didar la nova luce al mondo.

A pena nel grande atrio entrò Fetonte ; Che la luce del Sol ne gli occhi il fere, E per forza gli fa chinar la fronte, E l'ansiososuo passo tenere. Huomini, e donne affai leggiadre, e conte, Che lo stanno à seruir, cerca nedere : E, per mirar quel, ch'à ciascun far tocchi, De le sue proprie man fa scudo a gli occhi.

Ne l'atrio il Sol s'adorna per pscire, Gli ammantan l'Hore il ricco vestimento. Queste fanciulle son, c'banno il restire Succinto per fuggir l'impedimento. Han l'ali, e par, chestian sempre per gire, E fan tutte le cose in un momento. Stannoui ancora, e seruitù gli fanno Co gra pflezza il Giorno, il Mefeze l'Anno.

Gli Stàdala man destra una donzella, Nèmaistà, che non rida, giochi, o balli, Prima E la stagion, che verde ha la gonnella vera. Sparta di bianchi fior, vermigli, e gialli. Di rose, e latte è la sua faccia bella; Son perle i dentize le labbra coralli : E ghirlande le fan di varii fiori, Scherzando seco i suoi lascini amori.

Vna donna, il cui viso arde, e risplende, Estare. V'è che di varie spighe il capo ha cinto; Con un specchio, che al Sole il foco accende, Done il suo raggio è ribattuto, e fpinto. Tutto quel, che percote, in mode offende, Che refta fecco, firutto, arfo, & effinto. Ouunque si riverberi, & allumi, Cuocelberbe, arde i boschi, esecca i fiumi.

Stauni un'huom più maturo da man manca, Duo de i tre mesi, i quai precede Agosto, Che'lu: so ha ro fo, e giala barba imbianca, Esta sordido e grasso, e tien di mosto. Autun-Ha il fiato infetto, etardi si rinfranca no. Chi uien dal suo uerennel letto posto, D'une mature son le sue ghirlande, Difichi, e ricci, di caftagne, e ghiande.

Vn uecchio u'è, ch'ogn'un d'horore eccede, E fatremar ciascun, ch'à lui pon mente. Sol per traucrio il Sol tal nolta il vede. Eistà rigido, e freme, c batte il dente. E' gbiaccioogni suo pel dal capo al piede, Verno. Nè me brama ghiacciar quel raggio arde-Et nel fiatar tal nebbia spirar sole, Ch'offusca quasi il suo splendore al Sole.

Vn'altro necchio piu grato, e piu bello, V'è molto amato, e conosciuto poco. Hal'ali, e uola ogn'hor, come un'uccello, E par, che nonsi moua mai di loco: Horse nesta col perno, bor col fratello. Hor con colei,c'ba ne lo specchio il foco, Hor con l'allegra Primauera il uedi, Ne maitien fermi i suoi ucloci piedi.

Con qualunque si stia, vuol mangiar sempre: E cibi poco pretiofigode. D'accinio ha i denti, e di sì dure tempre. Ch'ogni fourcitia, ogni durezzarode. Par, che'lfarro, el'acciar dinori, estempre, E sesi pon trouar cosepiù sode; Ma molto più si pasca, esi nutrichi Distatue rotte, e a'edifici antichi.

Se ben il Tempo è tanto ingordo vecchio . Ch'à lungo andare ogni cosa consuma, Egli è padre del vero, vn lume, vn specchio, Ch'ogni interno pensier scuopre, & alluma. Hàsì buon occhio, e sì sottile orecchio, Che non bisogna, ch'alcun si presuma Parlar mai sì secreto, ò mai far'opra Sì sol, ch'egli non l'oda, vegga, e senopra.

Tempo.

Ciò.

Ciò, che i fecoli fuol gli dan daname, el hore, E, i luffi; e glanni, e i m; fi, e giorni, el hore, E, i luffi; e glanni, e i m; fi, e giorni, el hore, N fi che l'aguadio, el dolor, l'odio, e l'amore: Trangueghia le feriture tutte quante.
Mangia la gloria ultrui, l'arms, el valore, es ol tre libri in ha faltu ornati d'oro, li coronati di pima, e al alloro,

Ha rofia a questi intorno la coperta,
Ma la corona non ha punto guessa.
Si ha mangia ala margime, e (operta:
La tettera, ch'amor diva a contrasta.
La seritura si sta dibera, e certa,
Chel suo rabbiojo deme non gli basta.
Quini son tunte l'opre dei migliori
Fislossi, por descrit, go Oratori.

Gnarda quei libri di mal'occhio il Tempo, E rodergi li sforza più che mai: Todi fae l'decie: E verra beun il tempo, Chi di fi faldi io mbo perduti affai, Quefto non farà già co fi per tempo, Ne le giorie giamai fipe, pen potrai, Di quei prudenti Principi, e diferti, Amiei d'Ovatori, eli Poeti.

Nespegneral, come di molti Heroi, L'inuitto nome d' HEN RI CO secondo, C'ba fatto l'alto Dos (centes fra noi, Acciò che dia più bolla forma al mondo. Cantan già molti i chiari gell fuoit Con si felice sille, e si guocondo, Chi afra, che restin diuorati, e spenti, Ti varram poco i twoi rabbos sil cani.

Con gli occhi il 503, onde illumina il tutto, onde flopre ogni di tutte le cofe, onde illumina il tutto, onde flopre ogni di tutte le cofe, vide il figliand, che Climene ha produtto, stat con le luci bafice, vergognofe.
O figliand, diffe, e chi i ha quì condutto l'En tutto alto defir nel cost i pofè l'bi l'adato lardire, e chi i governo di permente abbi regrano paterno l'

O padre,ci disse, i io non sono indegno, Di goteri chiaman per questo nome, Pere los siendors, i prego, illustre, e degno, Che nasce da le sue lucide chiome, Damni qualcho cretez que qualcho pegno, onde si vegga manifeso, come.

10 sa vero a ten glio, a me u padre, Pere si gote de la signa de

Il Sol, ch'int: onde quella intenfa voglia,
Cha fatto a fixilio rifi gran viaggio,
Ter poter meglio à lui parlar, si fipoglia
Del fuo più chiaro, e luminoforaggio.
A'è bafia, che Zabbracci, e ch'i vaccoglia
E gli mofri nel vifo il fuo coraggio,
Ter dimofrar, ch'egli è fua vera prole,
Diffettiov vera tri quelle parole:

Non si potrà negar giamai, setonte, Ch us ramo tru non sia dell'arbor mio. Per quel, che mossiran i amino, e la fronte, Che si sicopron siglina di un grande Dio. Non sincite Febose Climene: che bo pronte, Le voglie ad empir meglio il suo desso. Chiedi pur quel, che pui l'aggrada, e giona, che di avalto redra più serta prome.

Circa il propolio 34
Serna Talude Stigia il tuo rigore;
Serna Talude Stigia il tuo rigore;
Voglio, preche invo dubiti del vero,
Ch'in ciò mi leghi il mio libero cuore.
Dela profera il gioninetto altiero,
Troppo i confido del fuo valure,
E diffe va giorno valer effer duce.
Della va giorno col est fuo granduce.

V dito l'incredibile ardimento,
Subito il padre fi venne a penire
De la promeffia, e del gran giuramento,
Che l'impediano à poterfi disdire,
Crollundo il capo illufre, e mal contento,
Diffe, O figliato queflo è troppo alto ardire;
E, fe mancar poteffi a i detti miei,
Quefla domanda fol ti negherei.

Da queflo, figliuod mio, it difficado,
Come quel, sch autiuedo inoffri danni,
Che mio us perirefli, e tuo mal grado c
Esfe credi altramente; us tingamji.
Quefi è ropo alto bonor, troppo alto grado
Ter letue forge, e per si teneri anni.
Quefio penfer, dou hai lamno intefo,
E per gli bomeri tuoi troppo gram pefo.

Figlinol; ha fatroi ltu od ellin mortale: Ma quel, che cerchi; dal mortal fi parte. Che regger quello carro alcun non vale, Fuor, ch'io, che n'ho l'élperienza, e l'arte. Glisfienati delirer; le rapide ell. 'Non potria raffrenar Giose, n'e Marte; Giose, che asentai folgori, e l'eiel mose. Eche fi pud trouar maggior di Giosse?

Erta è la prima via si, che à gran stento I miei fréchi addrier posson montarla. Quando à l'alercza no sicunto mi fento, E vengo con la mente à missirarla, M'assila tuno timor, stanto spanento, Chi io non oso con gli occhi riguardarla; E tremo, siglio, ancor soto à prosare, Quanto bassila albori fia la terra, el mare.

Quindi comincio à declinare al baffo, Et al furia à la china il carro mena, E pomni in tal tranaglio, in tal conquasfo, Che mi fa pevder l'ammo, e la lena : E regger polò gifaciato, e lasfo o Con ambedue le mm la briglia à pena, Tal, che Theti tal bor pauenta, e teme, Nonpera o co' canalli, e l'arro insteme.

E più bifogna opporfi al cicl, che gira , All'affiliuo rotal del mobil primo , Ch'a forza in alto l'attre lite le tira , Di via letoglies en le trabocca al l'imo : Med al vaggio mio già non vitira , Gli vò ficuro incontro , e non lo s'imo ; Ti dò di carro i dell'ries , la sferza e l'morfo. Penfi su contra il cicl fire il tuo cosfo? Nèti creder tra viaprender villauro , Selue, e città del ciel poter godere. Pélapur piac, beg inighi alvecchio Mauro, Infidie attraucrfar di borrende fiere. Sha da pafar fra lecorna di var Luro, chel più tervibil non fi può vedere : Queflo mai del zodaico non fi parte , E ne guarda di dodici vna parte.

Si và, doue facta il Sagittario,
E done rugghia il feroce Leone,
E ciafebedundi lor crudo aunerfario,
A chi paffa di là, toflo s'oppone.
V'è quel, chi nouruna le branche di cărario
Di quel, che fal'horrendo Scorpione;
V'n piegase l'altro si Rende le braccia.
Che favo del [gono fiola Libra abbraccia.

Ti pensitu gli alipedi deltrieri,
Fatti arditi dal fuoco, e dal veneno,
Che tobusti, fuor simbomiti, cy allieri,
Poter ben gonernar futto il tuo seno?
Posso apena farl'io, quando empi, e seri,
Per la gram siuga han mazgior soci nicroo.
Debs figliudi mio, non m'all'ringer si sorte.
Perchel autto farei de la tummott c...
Perchel autto farei de la tummott c...

Tu cerchifolo vn fido pegno hauere, Per Japra fe da me difesfo fi : Quefto ta puada da mo volto fapere, Da la pietà, che sta ne glio occhi mici, In lor puoi chian foorgere, e vedere, S'io ti fon padre, o no. così vorrei, Che puetrar poetfi ne l'interno y Per veder meglio il mio penifer paterno,

Che mi preghi, infelice, che m'abbracci,
Per ottenere il temerario intento è
Che, fireza, che parola pilme facci,
Ho dafermar lo Sitio gimamento.
Mi filiace bene, che cofa i tiprocacci,
Ond'io ne vina poi fempre feontento.
Che più mel abricer una timofiri accorto.
Che più mel abricer una timofiri accorto.

Ciò, che diricco hà il ciel, la terra, e il mare, Il Sol pria, che Fetonte il lume prenda, Chiedi, figliuol, che non ti si contende : Ma questo, che detto hai, lascialostare : Ch'ogni ruina tuadi qui dipende . Quel desio, che ti fa tanto elemare, Sol la bassezza tua cerca, & attende. Quell'alto honor, che il tuo pensiero agogna, Sara la morte tua, la tua vergogna.

Hauea già detto il Sole ogni ragione, Che più dal suo desio potea ritrarlo; Ma vuol Fetonte il carro, e se gli oppone, E dice tuttania, che vuol quidarlo: Quando ei vide la siessa intentione, E non poter da lei punto leuarlo, Conduste lui prendendol per la mano Alsarro, al dono egregio di Vulcano.

Di ricche gemme è quel bel carro adorno, Et ha d'oro il timone, & l'asse d'oro. Le cornature de le rote intorno Da falda fascia d'or cerchiate foro: I raggifon, che fan più chiaro il giorno, D'argento, e gemme in vn fottil lauoro. E tutto insieme sì gran lume porge, Ch'in cicl da terra il carro non si scorge.

Mentre mira il magnanimo Fetonte Il nobil carro, il luoro eccellente. L' Aurora, vicendo fuor de l'orizonte. Sparge di rose tutto l'oriente. Fuggonle stelle, e si bendanla fronte Tollo, ch'appar la Stella più lucente; Ch'ancor si mostra, e coprir non si vole, Se fuor non vede pria spuntare il Solc.

Febo, che l'aria già farsi vermiglia Vede, e fuggir le tenebre l'Auvora, Comanda a l'Hore, che mettan la briglia, E ciò, che fa mestier per vscir fuora. Corre la velocissima famiglia, E fa tutte le cofe allhora, allhora. Tolto i freschi destrier d'ambrosia pieni , Sentiro al collo i lor sonori freni.

Gli vage di liquor facro il capo, e il vifo, Che da la fiamma rapida il difenda, E'l faccia Star da lei sempre diviso. Gli veste i raggi, e fa, che'l carro ascenda. E, poi, che nel suo seggio il vide assiso, Piangendo diffe: Poi, ch'ir t'apparecchi, A quel, c'hor ti vo'dir , presta gli orecchi.

La sferza co i destrier non vsar troppo, Ma fa, che sappi bentenergli in freno; Perche conl'ordinario lor galoppo Faran questo viaggio in vn baleno: Attendi hor per non dar in qualch'intoppo A quel camin, ch'io ti discrino a pieno. Per quella zona bai da guidare il plaustro, Ch'in mezzo Stafra l'Aquilone, el Austro.

Vn cerchio obliquo questa zona cinge: E per confin da questo, e da quel lato Ha le due zone, che la nostra attinge. In questo obliquo è il tuo camin serrato. Il vestigio vedrai, che vi dipinge Il carvo mio, che per tutto è segnato, Ma fa, ch' a questo ancora babbi rispetto, Ch'importa molto più di quel, c'ho detto.

Per far laterra , e il siel nel caldo eguali Fa, che troppo alto, ò basso andar non tenti. Se fpreghi verfo il ciel troppo alto l'ali, Gli arderai tutti i suoi corpi lucenti: Ma, se troppo a l'ingiù t'atterri, e cali, Con la serra arderai gli altri elementi. Se'l ciel vuoi saluo, e non arder la terra, Fral'vno, e l'altro il tuo camin riferra.

Io raccomando ala fortuna il refto, Che meglio di te Steffo ti configli; E di nuouo ti esforto, e ti protesto, Che'l perigliofo freno in man non pigli: Mabifogna d'andar, ch'io son richiesto Da i colori del ciel, bianchi, e vermigli. E già la notte, fuggendo tal vifta, Nel'Ocean sommerfa, è scura, e trifta...

16
Did non può stafi, eccoti il freno in mano ,
0, fe pur è mutabile il tuo cuore ,
Mentre ancor fare il puoi, discendi al piano,
E lafcia guida me del mio flendore.
Timetti ad vn periglio sopra humano ,
E da poterne vicir con poco bomore.
Deb nonvolet andary deb prendi, fiello.

Più tosto, che'l mio carro, il mio consiglio.

Egli con gionemil orpo, e pensiero Tossifica allegro il obe carro paterno. Allegro presenti il pend ogni difriero, Gli accossi allegro fotto il suo gonerno : E più, che fissemi vuno, e leggiero, Ringratia il padre, che'l dolore interno Magira col fospirar, cho ogni bor rimora. E con ogni attono, che' l'ever approua.

In tamo Eto, e Tirvo, congli altri augelli, Che fenton de la sferza il moto, el vento, Si muouon, fi raccolgon, fi fan belli, E co i più zappan tutto il pasimento. Souffan fiannee, amitrifico, come quelli, Che tutto banno al volar l'animo intento. Tolti tutti i ripari, e in aria alzati, Trapaffin gli envi in quelle bande nati.

Gioifice all apparir del Sollaterra, Leuna allegre il capo l'orbe, e i fiori: Cantando il vago angel i aggira , or erra , E falta allace, che vien fuori. Superbo Larco (espe esc. fosterra , Che first all Sol goder gli vifati amori. Codono huomini, e ficre intromo intorno ; Che veggon far fi bel principio al gierno.

O cieca terra, o m'feri animali, Non lapete, che mali l'sol » apporti, Nè mas, e longe flavant uti i mortali Dal Jao Jaco ensiel difratti, emoriti Toco a te, pago augel, gionecan I ali, Toco a voi ferpi efferi al sol più forti; E te, terra, a cui par, che tanto gione, y Cedrò contra di lui dolerii a cionec. Fendan le rare nebbit i desflirier tutte
Co i piedi, con le penne, con le vote;
Ele sta tosse vinamer distrute;
L'impotatoso Sol, che le percote.
L'impotatoso Sol, che le percote.
Son da i destrier per rezioni ignote;
Che, non seatent al voi il giogo graue,
Van conte in martual gouerrada nauco.

Name, che ferza il prio, che richitede,
Sia combattuta dal vento, e dal mare,
Che il sopra acqua il mar vagando fiede,
Che par, che fempre fita per traboccare;
Har i alza, bano firibalta, bort torna in piede:
Così quel carro era costretto a fare,
E fenza il pelso no miti d'un falto
Ciri balzando per l'aria, luo ballo, bor alto,

Glindemit defirier, c'hanfatto il fuegio Di questo nono tor piu dolce morfo, Lajciano il noto lor trito viuggio, E, dous ben lor vien, drizzano il corfo, Fetome se ne sta con mad coragio, Che non ha più consessio, nè loccosfo, Non sa doues s'a uda, à per qual via, Rêst l'apesse, si stra regger portia...

V og bi fosse veder varie passe,
I caudit comincian od drizzarsi
Doue il giorno, e la notte è dissi imese,
Doue si rede il Polo immobil starsi.
Cia l'orse, si buoi dat roppo cado osses,
Rel probibito mar voller tusse,
E tu non men di lor tardo Boue;
Fuggilli anoco con le une girge rocc.

Quel pigro drago, che dal freddo aftretto Non fin mai formidobile an filmo, Come [cmi dal Sol [caldari] potto, Discurso fiero, borribile, e importuno. cish fipropas, e fi mette in afferto D'occider quei casalli ad vno, ad vno; E s'opponlor fi finemenofo, eftero, Che gli fece compira Hrada, e posifiro. Per fuggire i caualli e damo, e feorno, Poltun lagroppa al Drago: e via fe ir ramo Tranto affectando verfo il mezzo giorno, chel tropico del Cancro paffat hanno. Gia non penfan gri Làda Capricorno, come nel noto lor viaggio famo; Masper non gir, come haucen fatto a cafo, Si drizzanper la posta in ver l'occaso.

Hor come l'inesperto auriga, Holto, Mira da l'alto ciel la bussaterra, Mira da l'alto ciel la bussaterra, l'Iroma, e dinenta pullado nel volto, E poto mon, che non vuina à terra. Gia quel tanto splendor gli ba à ur det rotto, che gli occhi contra il suo voler gli ferra. Forria gai bance reduto da la funa madre, E non hauer mai conssiinto il padre...

Gli. Aftvologi (ngaci, oʻr altri affai, St. ben non fono in tal feienza nyfirutti, Stupfono, the i foları andeni rai, Yeggonda Polo a Polo effer combutti, E più, che artonfi torridi; c'homai Gli ban quafi tuti quanti arfi, edifrutti; Ma ben nouo Rippor allbog i funombra, c'h'alf Auftro il corpo loruezgon far'ombra.

Che far à l'infelice, ba già lafisian

I'n gran fiatio di ciel dietro à le fialle,

E gid l'veda de quel giogo arvinato,

Done comincia à declinare il calle.

O voglia andar da quelfo, od aquel lato,

Força è calar ne la profonda valle:

Tiene ii fien, yana ob regge, e non fa come

Gi infianmani destrier chiamar per nome.

Mentre feorrendo il ciel piange, Jospira Il timido garzon, wela, che fari, Molti borrendi animali inontra, emira, Che fon per tutto l'ciel divili, s esparii. Frail Sayiterio, e la Vergine il tira Il caro intanto, cor ecco appresentarii L'borrando Scorpion, che sì s'estendi Chel luogo di due [egni ingombra, e prende.

Quandod pomito gioname s'accorge Del'animal, che per ferir s'è moffo, E ruggiado, c'è humido lo feorge Di mortifer venen per tutto il dofo, Che reflette de coda e cimargi fiorge L'acute branche, e vwol venirgli addoffo, Per fuggir helfa ul preno, e piu che punte, Con la sferza i defirier batte, e percuote.

Come i caualli abbandonato in tutto
Sentono il freno, setartif fii l dorfo,
Schiuan quell' animalnotico, e brutto,
El fino crudele, e verenofo morfo.
Scorrono bor alto, oto baffo, li ciel per tutto,
Che più nod vieta l'iminico morfo.
Il milero s'appiglia oue bà più fede,
E più fermo, che può, fii l' carro fied.

Com; il nocchier, che l'arbore, c'Itimone Perde, rifolise il fiso dubbioso petto, Contra il vodre del mar più moi soppone, che non può più faltaufi al fiso dipetto; Ma fi dà tutto a fisa diversione, Indi si volge à Dio con caldo affetto; Tal'ei, c'ha il seno, e'Isoo camin perduto, S'arrende, e folda Dio ricerea aiuto.

Tanto verfola terra il carro feende, Che fi troua da lei poco lontano. Maraniglia, e Hupor la Luna prende, V ederfi lotto i defirier del germano. Fuman le nubi, e la terra fi fende, Arde già il monte, e tutto aperto il piano. I pafcoi del Sol peroffi, e fecchi, Diuentan tuttania camuti, e vecchi,

Già le mature, e fecche biade danno Occasson, che vi si appicchi il soco ; E porgono materia al lor gran danno , Chiad arder son le prime in ogni loco , Gil arbori senza bonor ne monti stamo, Già si bori senza bonor ne monti stamo, Già si veggon siamare à poco à poco .
Arde l'antica quercia , c la castagana .
L'embra na Mongiello ogni montagna.

Arde

Arde il già Dino frassino , el'abete, Come faria lino incerato, ò paglia. Tutto è foco Ida, & Emo, e Tauro, & Ete, In Frigia, in Tracia, in Cilicia, in Teffaglia. Freddi monti di Scithia, non potete Far, che'l vostro gră freddo hoggi vi vaglia; Caucafo abbruzgia, & Cinto, Olimpo, e Cal-Et ogni parte, oue dividon l'Alpc. (pe,

Il piendi nebbie, esiluoso Apennino, E Pindo, er Offa, e Parnafo s'accende; Più basso arde il Tarpeio, e l'Auentino; Et raddoppiate fiamm? Etna rifblende. Indi prendenel pian forza, e domino Il foco, e in ogni parte si distende. Converte al fin, così terribil fassi, In cener le città, le mura, e i sassi.

Vede il mesto Fetonte il mondo acceso, E star di vine fiamme risplendente . Non fa che far, ch'ogni hor piu resta offeso Dal cieco fumo, e dal calor, che sente. Il metallo del carro ha il calor prefo, Che da Vulcan ne la fucina ardente. Confuso sta, ne sa done andar debbia, Cieco da la fumosa oscuranebbia.

Allhor si crede, ch'arfo, e in sumo volto Dal foco il sangue à la suprema carne, L'adufto Ethiope fortife quel volto, E quel nero color ven' Te à trarne. Allhor fu al terren Libio il vigor tolto, Che mai potesse poi più frutto darne. Le Ninfe allbor co i crin fparti, & inconti Cercaro in vano i fiumi, e i laghi, e i fonti.

Beotia Dirce, & Efiro Pirene, Cercano, & Irgod' Aminmene l'onde. Ne fol l'angusts fonte secco viene, Ma i fiumi, che più larghe hanno le sponde. Chidai lati l'Europa el'Asiatiene, In mezzo all'acque auampa, e si nasconde. Xanto impara a gittar framme, e fauille, Per saper arder ben poi contra Achille.

Arfe in Armenia Eufrate, in Siria Oronte, Il Gange, doue à noi nasce l'aurora. Arfe in Scitha il veloce Termodonte, In Spagna il Tago, che'l suoletto indora. Nel mondo estremo la superba fronte Nascose il Nil, che sta nascosta ancora; E le sue parti già da l'acque ascose, Fur fette valli adufte, & aren fc.

I fiumi de l'Hesperia non fur meno De gli altri frati lor secchi , & asciutti. Il Rodano restò senza acqua, el Reno; El Tebro altero Imperator di tutti. Il mar , che suol hauer si gonfio il seno , Allhor mancò de' suoi superbi flutti. Molti bracci di mar chiusi fra terra, Restar campi arenosi, arida terra.

Crefcon per tutto'l mar gliscogli, e i monti, Che l'eleuato mar tenea coperti. Tiù non sono i Delfini agili, e pronti A saltar sopra il mar tutti scoperti. Altropisce non v'e, che sopra monti, Nè Slan moltisù i litt arfi, e deferti: Molti sopr'acqua i più grandi , e i più forti, Ne vanno à galla arronersciati, e morti.

E, come suona la fama nel mondo, Ildubio Proteo, ele Nercide, e Dori Trouar del mare il più sepolto fundo, Sotto i men caldi , e men nocusi humori. Nettuno in volto irato, e furibondo, Infino al petto pfcl tre volte fuori, Etre volte attuffossi, e non siè suldo, Per non poter sofirir la luce, el caldo.

Ha fessure, e poragini la terra, Che scuopron dentro ogni suo luogo interno. Tal, che'l raggio solar, ch'entra setterra, Fa lume al Re deltenebroso inferno. Teme ei, che'l cirl no gli habbin mosso guerra Per prinarlo del sus Stigio gonerno. Percote Erinni il petto afflitta, emefla, El capel viperin si straccia intesta.

L'abna

L'alma gran Terra, ch'è cinta dal mare, Non può vietar , che'l foco empio non entre Done son seco ritirati à stare I funti nel materno ombrofo ventre. Alzail fruttifruolto per parlare, Oppoula mano à l'arfa fronte ; e, mentre Vuol dir, trema, e si moue, e gir silassa Più, che Star non folca,terrena,e baffa.

Poi diffe, con parlar tremante, e fioco, O gran Dio de gli Dei, che pensi farmi? Se ti par, che perir merti di foco, Fà.chedal foso tuo senta abbruciarmi; Auenta il folgor tuo, che'l duol non poco, Se tu l'auttor farai, vedro mancarmi. Che'l mal non mi parrà, che sì m'annoi, Se questo tu farai, che'l tutto puoi.

Che meco i dolci figli arde, e confuma? Perche non fa quel, ch'à lui si conviene, Nè il mondo come pria scalda, & alluma? Perche fa quel, ch'à te sol s'appartiene? Com'esser può, che tanto ei si presuma? Che faccia à tutto'l mondo sì grantorti, Etu presente il veggase te'l comporti?

Oime, che à pena la mia debil voce Nel mio flebil parlar rifoluer posso, Impedita dalfoco, che mi coce Il mio già lieto volto, e tutto l'dosso; Il qual non solo in quel, ch'appar, mi noce, Ma Strugge dentro la medolla, e l'offo. Guarda gli arfi capei , l'arficcia pelle De le giamembra mie si vaghe, ebelle.

L' questo il guiderdone, è questo il frutto? Dunque imiei premii, i miei merti fontali De la fertilità, ch'io fo per tutto Di fior, d'herbe, difrutti, e d'animali, Ch'ogni anno ho il corpolacero, e distrutto Dal crudo aratro, e da gli empi mortali? Nutrisco piante, augei, montoni, ebuoi, E fo le biade à l'huom, l'incensi à voi.

E' dunque benselle per premio, e per merto Di conucrtivmi in cener ne confequa? Hor sù, poniam per qualche mio demerto, Che'l crudel foco m'arda, e mi perfegua: C'ha fatto il tuo fratel, che sta coporto In mezzo à l'Oceano, e si allegua? Che'l batte il Solsi pertinace, e, duro, Ch'in mezzo à l'onde sue non è sicura.

Perche gli manca il mar? perche discresce Quel gran regno, ch'à lui toccò per forte? Perchegli vecide il suo gregge, il suo pesce Il più superbo Dio de la tua corte? Hor, fe dime, ne di bui non t'incresce, E giudichi ambedue degni di morte : Deh monati il tuo eiel, deh guarda intorno, Come l'infoca il portator del giorno.

Perahe sì crudo, & empio hoggi il Sol viene, Deh, gr.m rettor del ciel, prouedi innante, Che'l tuo ciel cada, à quelle fiamme sparte, Ch'ate brucian le Stelle, à me le piante, E fan già rosso il ciclo in ogni parte; E cuocon si le spalle al vecchio Atlante, Che lascierà cader Mercurio, e Martes E tesse i poli il foco arde, e consuma: E vedi bensche l'vno, e l'altro fuma.

> Perche non pera il cicl la terra, e'l mare, Nè torniam, come pria, tutti in confuso, Salua dal foco quel, che puoi saluare, E riferua le cose à miglior voo. Il vapor non potè più sopportare La terra, e'l volto infe medefma chiufo Si ristrinse nel suo luogo più interno, Presoal già buio , bor luminoso inferno.

Mosso dal giusto priego il Re celeste Tutto chianò per testimonio il sielo: E quel, che diede il carrose quella vefle, Che sforza l'auree stelle à porsi il velo; E, mostrando le framme ingorde, e preste, Che fa nel mondo il distruttor del gielo, Dille: Arderà le da noi gli è permesso, La Terra, il Cielo, il Mar, l'Aria, e fe steffo. Tofto

A la maggior' altezza irato ascende, Onde trale saette accende i lampi; Vn mortifero folgore in man prende, Poi fa, che il cielo in quella parte anampi: Lancia, etornando impetuoso scende L'ardente Stral , chegiugne vampi à vampi. Quel tolfe al mifer l'alma , e'l corpo accenfe, Onde foco per foco allbor fi fperfe.

Dal foco, dal gran colpo, e dal romore Sbigottiti i canalli vn salto fanno Contrario l'uno à l'altro, e'l collo fuore Tolgon dal giogo, e vagabondi vanno. Spargonsi i raggi, e quel chiaro splendore, Le rotte rote in quella parte stanno: Qui l'asse, iui il timon, là il seggio cade, Per gli arfi campi, e'ncenerite strade.

Sivolge in precipitio il corpo estinto, Fetonte Ardendo l'aureo crin doppia facella. folgora E per l'aria à l'ingui gran tratto spinto, to da Giouc Sembra quando dal cicl cade vna stella: cadenel E, se non cade, e quel cadere è finto, Pur par, che cada, e che dal ciel si suella. Lontan dala sua patria il Pò l'accoglie, E,lana lui con l'infiammate spoglie.

> Le Ninfe de l'Italia, il foco spento, (Che'l corpo ancora ardea) nel maggior fin-Gli dier sepolero; e fer su'l moniment o Così notar da le fabrili piume: Fctonte g'ace quì, c'hebbe ardimento Del carro esser rettor del maggior lume : E fe reggere alfin ben no'l poteo, Pur ofando alse imprese arje, e cadeo.

Il mesto volto il suo padre infelice Almondo ascose, e tutto sol sidolse : E, se creder vogliam quel, che si dice, Vn dì passò, ch'egli girar non volse. L'incendio, ch'ogni piano, ogni pendice Ardena, al mondo il suo selondor non tolse: Tutto il mondo allumo l'incendio, e'l foco, Tanto, che pur gionò quel danno vn poco.

Poi, che la madre Climene hebbedetto Quel, ch'in tanto infortunio era da dire: Stracciando i crini, e percotendo il petto » Fenoto à tutto'l mondo il suo martire. Come infenfata pfci del patrio tetto, Spargendo amare lagrime, per gire Per tutto il mondo, tapinando tanto, Che potesse al figlinol morire a canto .

O Dio, che disse, efc, quando fu giunta A la terra lontana, e peregrina, Done il Pò fende in due parti la punta, E ne và per due strade a la marina. Da souerchio dolor trasitta, e punta Sopra il nono sepolero il volto china; Legge, e sparge di pianto il dolce nome, Stracciando le canute inculte chiom ..

Alzando al cielo poi gli humidi rai Disse, dal dolor cieca, e da los degno: Deh, perche, Gione, vn figlio tolto m'hai, Degno de la tua corte, e del tuo regno? Qual buom, qual Dio fra voi si trong mai, Che s'alzasse con l'animo a quel segno? Dunque vn cor sì magnanimo, e sì forte, Donca per premio hauer da voi la morte

(me Non hebbe intention d'ardere il mondo Quando s'accinfe a sì magnanim'opra; Non ornò di quei raggi il suo crin biondo, Perfar'oltraggio a voi, che State sopra. Per saper quel viazgio obliquo, e tondo, Che fa, che vario il giorno d noi li scopra, V'ando: perche, sapendol far egli anco, Potca gionar talbora al padre Stanco.

Deb, non poten i 1662.
Deb, non poten i 1642.
Rapirlo dal bel carro, one fedea?
E tal nel two fuperbo imperio farlo,
Onal mericana Lan voo, chanca?
Melto maggier bonor t'era efaltarlo,
Terlo birro chain, che in lui filendea.
En pot sui china quel gran periglio,
E noa mi tor si generolo figlio.

Quela mobile idea fublime, e degna A cuis figliuol, tutto il mondo era poco, Puis Iar, el va picco la figli bor chinda, e E caper pofis in cost strito loco? (tegna, Ah facta mortifera, e minegna, Ali ceudo ingreto, e feonoficene foco, cb ofsiti si bell ulma arden a feorza, Chenota fe la tua pofianza, e forza.

Le fue delenti aff. tunof note, Con mrslis, e prastiof atti accompagna, Si straccia i crini » e si quastia le gote » E con tul massil à si dole, e lagna », Che moure a pieci d'intron puote Le riue, i monti, i bossobi, e la campagna, E tanto il 70 » pianse, e le me delle », Che l'acqua racquisto, che'l Sol gli rolse.

Ogni forella di Feronte, e, figlia
Del Sol, non men di Climene fi dole.
Si grafita, fi percote, e fi fappilia ,
Et empiel le fel di pianto, e di parole.
Quefia alza el ciel le ruggiado e iglia;
E quando incolpa Gione , e quando il Sole:
Quella (opra di Fpolero fi dillende ,
E chiama di frate in van , che non l'intende.

Lettrag slamesa li ni safide interra; Le man commette, e'n feno afconde il vilo. E fra le braccia il muto capolerra; Col penfitro al frat llo intento ; e fijo Statui vin gran perzo, e poi le man differra; E rompe quel filatto al improssifo; Si grafic; es fraccia, e le man batte, e stride, Fin che di nono fi l'anca; e' affide.

Paffando sand's mo in visitro gesto.
D'un in variatro genito, e l.m.nto:
E ad ogni atro gratisto, e mesto,
Danno vas fones, e elebros'o accento,
Paffand in ono poi di quello in questo,
Doucle moue, éstona il lor tormento:
E tutti indicio manifi flo samo
Dil crudit (afo, e del dolor, che n'hanno.

Quattro volte scopere, e quattro ascose, La Luna bauca le luminose corna; Da quattro sgru bauca di ggil, e vose, L. A urora imnanzi al Sol la terra adorna; Ceuto, e più volte buuca tutte le cose Scoperte il biondo Dio, chel módo aggiorna; E quelle, per lungo habito, e costume Ancor piangeano il mal rettor del'lume.

stanca Fetula, la maggior firocchia ,
Penfa foderfi , e trova limfelice ,
Le gunsture industate , ele gionocchia ,
Nè come prima più fedr le lice .
Lamperie andar ni unol, che questo adocchia ,
Ma la ritime i violita radice.
Crave l'altra stracciar le chiome bionde ;
E strova le man piene di Fonde...

Sorelle di Fetôte fi con uertono in Pioppe.

thi fiduol, che non può con ogni forza Tiegar le gambe, oner girar le faccia : Chi, sche virtue in filit gid forora, Farfidue lumphi rami ambe le braccia . Ve gemo in tanto vua più dura feorza , Ch' corpo loro à poco a poco abbraccia . Sol vellana la voce, e il mislo vijo , con cui ne direo à la lor mader autic

Hor che può far la fconfolata, e mefta, che i s'trano firttacolo rimira! Et à le figie vede va latra vefta; se non audar done il furor la tira? Corre, e focorrer vuole bor quella, bor que-Vuol far, nè fa che farfi, e pur s'aggira; Guarda, e non vede coja in quel contorno Da torle quel mosello arbor d'interno. A i più treeri nuni al più appiella
E d'ira accofa è più poter pie l'orianta 3
Per lib-rar l'incurcerata piella ,
Da l'indifereo legno, che l'ammanta ,
Padel fio finne la terra tromiglia
Ogni ferita e, lacerata piama .
È dice, Nourronear, madre, se mani .
Che laceri il mio corpo in questirmi i

La [corza intanto sutel e circonda ,
£ toglie dloro il volto, e le parole;
Il pianto no, che più che man i abonda
L'arbor , c'hor fol col lagrimar fi dol;
Beac ha lift perdou la forma de l'onda
Le lagrime indurate à più d'on fole.
E[le hor fon pioppi , ambre i disfatti lumi ,
Quefle adornan le donne , e quelli i fiumi.

A questo nomo, e mastrusof stato ,
Il Re de La Liguria su presente ,
Dal grande amore à quest spolero tratto ,
Che porta al folgoratos sino parente.
Mas l'bauea più , che, per lo fangue, fatto,
Che gli era giunto d'animo, e di mente :
E lo stimo si generoso, e degno ,
Ch abbandono per lagrimarso il regno.

Più falti bofchi, per li moni rami,
De le melle forelle di Fetonte,
Ripiemi hauea di dolorofi, e grami
Piătițe lamëti; ell finme, ell piano, el mõtee
E vedendo gi ripldii le gami,
Che copriam lor la dolorofa fronte,
Credo, chi midia gli toccaffei lore
Che foffer fluor del foliro dolore.

Cigno Tofto altrofuon la mefta vocc rende;
Red Li Dibianche piume poi coprin fi vede:
guria co
11 collo fe gla allunga; e fi diffende,
uctio in
vecello.
Lega rofa giuntura i dit; e li piede.
La bocca van roffronon aguzza prende;
L'ala afconde la mano, e non fi vede.
Cigno hauca nome il Re Ligure; e quello
Rome viteme e fiendo fatto angello.

In mente encor quanta qiz vocque, cforres, A Ecto sted fibi quartroppo alte l ale; Però non motto alizari olida 1.rrd., Che tome Gioue, ed fino falunneo Brale. So fin pa dudi eggi sa aggira. ve evra, E, per nov cader giù, poso alto fale, Habita fiumi, elegli v. dego fisco, Che pare à lui, che fia contrario al foco.

Squalido il padre di Estonte intanto ,
Come morto cade el carro el mira ,
Odia il gurone, el Alfo, el regio ammanto,
E fenza il fuo filmon piange, e lofpira:
Agè bafla, e bei domi in preda al pianto ,
Che dal pianto fi dom: in preda al ria;
E nega in volto irato, e furibondo,
D'esfer più feorta de la luce al mondo.

Troppo è stato inquixto il viuer mio , Dal fectolo primier , cli incominciai , C'hauendo al mondo di gioun-defio » L'agaso lon fernga pofarni mai. Tou, c'hairn bonor di ciò tri ri mon post'i o, Me ne starò ne' miei tormenti, e guai. Trousi vi maltro duae, vi naltra feorta , Chegudi il carro , che la luec porta.

Salenn non y'è si coneggiofo, e forte, Guidilo il Rede folgoris de l'ampi. (te, Chillbo faprà quel, che linio carvo impore s'amine aprel, eliso non credo, chene feäpi. Allio faprà, che non merta la morte. Cho guida imici caualli, mort or chinciampi se agon, che tabor lanciar s'arrefii. Lo stral, che rende i padri orbair, e melti.

Meutre che l' Sol cois s'affligge, e dole, Tutti i cel fli Dei gli slamo intorno; E pregan lui confuppici parole, Che renda ilmondo del fuolume adorno: Che veda ben, che l' vniuerfa mole Fia ten-brofa, fe le toglie il giorno. Gione fi (ulga, perpa; noi uninaccia, Non però sì, che pui filegnato il faccia.

Gli

Gli sparti raggi per gli ansi sentirei Febo ritrona, el injammate sposlie; Gli ancor spartiti, ellipsid destrieri Sotto il suo duro sir un di nono accoglie; Encospa sor, bes is vani, eleggieri Mal (condar l'altrui gioniuli voglie. E, come sian cagional sisomartoro, Gli batte, es sforza, einernalctisce in toro.

Poi che l'alto motor le luci fparte
Vide raccor dal fio rettor primiero ;
Volle veder, Jel foco in qualche parte
Que into hauffe al fio fiperbo imperos
Done Vent troub, Saturno, Marte,
Tatti il lor cerebio hauer faldo, primtero:
Onde volfe al a terra il fio coraggio,
Per riflorate di riccumo oltraggio.

Difernde in terras, e la fina maggior cura, L' di rifarle in tutto il torto, e l' damo; E trona i finnianco pien di paura, Che nel matterno ventre affosi stamo; Fel vefir fuora alcun non afficura Il timor, c'han d'i fico baunto, e hanvo, Egli l', fee vefir, hen che fospetti d' dar da ber a i lor bricala l'tri.

Ol arbori affici, e força il primo ornato, Senza fino, fonza finiti, elenza frodii, Tutti fa itona en da primo Italo Di tutti i pregitoviteit, e fecondi. Fa, chel didirtoto, polacrofo pato ondis Di berbe, e di fior, più che matiticto abondi E finnite, punte, pratic, è brive, e fori, Recquistar tutti i lor, perduti bonori.

Andardo Gione in quella parte, e n quella
Ter veder, i altro il mondo banca di guallo,
Trona in in Arcada vana vergine bella,
C'ha il fembiume lafeimo, e'l petro caflo.
Serne Diana, e Califlo i appella,
Figlia a collu; che lupo era rimaflo ,
Quando per far le temerarie prone,
E que contro i in fando a Gione.

Sopra tre lustri hauca girato il Sole

l'narotta il suo cerchio intorno intorno
Dal di, chi n terra refei si depna prole;
Che fe di si bel dono il mondo adorno.
Ben mostra the bellez gravitose, cole,
Che non ha più, nè manco tempo via giorno:
Che'l ben disposo corpo, e la beltade
Ben corrisponde a la sua verde ctade.

Non vuol, ne men l'accade, per ornarti, Che capet biomà si procacci, ò singa: Ch'asfail è, perche siuo mon cadam parti, Ch'va si fatti nastro circomàs, estringa, ch' vedimenti sio siccenti, cesta si alla tanta cintura, che li ciuga. E sta si ben disposta ogni sina parte, Che rassembra va disprezio jatto ad arte.

Sola, e sicura la vergone bella
Figlia del Re d'Arcadas se ne gia,
Figlia del Re d'Arcadas se ne gia,
Fedita a quida vna passovella,
Come a la legge sua si conucuia:
Perche cossume si d'ogni donzella,
Che di Dizma la norma seguia,
Fuggir le pompe, e vestir puro, se sibietto,
Ter dimostra la purità del perta puro se l'accio

L'angelico fuo vifo, il bel fembiante, Il vago de beglo echie, e la filendore, El maniere gratiofe, e fume, Che mofivan la bellez, a unteriore, E l'altre cofe belle, che fon tante, Quante n'ha fatte di fun mano Amore, Condolce vago fan, chi vifieme accolor F à l'enre albergarme fluo bel volto.

Gione come fara, ch'incontra, e guarda
Pri i l'eggiadro; c i dinino afpetto;
Che mono amoro per lei nol prendas, d'arda,
Che non crechi gulfar mono diletto?
Per lo pasce, c'è eggi ha pun frinarda
Del/no libero andar f.m.za [ofpetto.
Quel bello andar dal f.m.za [ofpetto.
Che fa [parto l'arco; cha fuertra.

Dalpiù supremo ciel Febo bauea visto Tutti il caldo fuggir del mezzo giorno; V olta era al cerchio l'ombra di Calisto, Ch'ella fe poi di sì bel nome adorno; Colmetro la cicala infame, e trifto Rendea noiofo il mondo d'ogni intorno; Quando ella, per fuggir quel caldo raggio, Volle por meta alquanto al suo viaggio.

Dal Sole in vna selua si nasconde Di groffi faggi, ed'elcuati cerri , Che cento volte hauea cangiate fronde, Nè mai sentiti gl'inimici ferri. Si ferma ad vn ruscel di limpide onde, Ma l'arco allenta prima, che s'atterri. L'arco s'allunga, e'l neruo cortotorna, E tocca vn fol de le distese corna.

Indisi china à la gelata fonte, Espesso l'acqua in su con la man balza. Le sitibonde fauci aperte, e pronte Quella parte n'inghiotton, che più s'alza. Beue, e poi lana la sudata fronte, Indi s'asside in terra, e si discalza: Lana poi (che veduta esser non crede) Fin'al ginocchio il suo candido piede.

Vestito c'hebbe il piè fatto più bianco, E ben tre volte trattasi la sete, E la faretra toltafi dal fianco, Pensa prendere alquanto di quiete : Distende il corpo tranagliato, e Stanco Per darfi per vn pezzo in preda a Lete. La faretra le serue in quel, che puote, E fa guanciale ale vermiglie gote.

Gioue, che sempre n'ha seguita l'orma Con l'animo, e con gli occhi ascosamente, Et a la vaga sua maniera, e forma, Di sì belle attion ha posto mente, Nonsi cura aspettar, ch'ella s'addorma, Masi muta di volto immantinente : Dalei la riuerita forma piglia De la triforme sua pudica figlia...

Giànon saprà que lo mio furto, e frodo, Dife, la dispettosa mua consorte; E,fe'l fa ben,debbo io Stimarlo in modo, Che disprezzi vn piacer di questa sorte? Quando m'abbatterò, s'hornon la godo, In così rara auuenturesa sorte? Esgiunto a lei con la mentita faccia, Le domando dou'era slata a caccia.

Tofto fi leua leua la Vergine bella, E riuerente a la sua Dea s'inchina ; E dice con la sua dolce fauella; O vera de le V ergini Regina , Sappi, ch'io preferisco la tua stella A tutta quanta la corte divina . Et, ancor, ch'egli m'oda, dire ardisco, Ch'à Gione padre tuo ti preferisco.

Tu sei di castitate vn vero essempio A le dilette tue pudiche ancelle : Egli si fa talbor rapace, & empio Ver le donne, ch'à lui paion più belle: Trasforma il volto, e con lor grane scempio Suole ingannar le simplici donzelle. Ride ei, che preferir s'ode a sestesso, Et accusar del suo propinquo eccesso.

Allegro Gioue intanto al bacio viene, Bacio, che poco à doma casta lice, E non , che ad vna vergine Slia bene , Ma faria troppo ad vna meretrice. Ella, per far quel, ch'à lei si conviene, De la sua caccia le ragiona, e dice. Ma, trattosi egli le mentite spoglie, Dir non la lascia, el honor suo le toglie.

La misera donzella, per saluarsi, Con parole, e con fatti si difende . Ma, come puote vna fanciulla aitarfi Contra chi tutto moue, e tutto intende ? Pur l'infelice fa quel , che può farfi. Guarda, guarda, Giunon, s'ella contende : Che non saran si crudi i pensier tuoi, Ne il mal farai, che le facesti poi .

Gioue

Joé
Gioue nel ciel vittorioforiede,
E laficia qu'illa fromfolata, e mefta,
E laficia qu'illa fromfolata, e mefta,
C ha quella filma in odio 5 e ciò, che vede,
C'ha veduto il fuo cafo, la molefta.
Dal comfoperato laco a torre il piede,
Si mone si follicita, e si prefta.
E ha satuto la fetta d'andra via a,
Che quafi l'arco, e la faretra oblia.

Mentre fra sc la sus sortuna piagne,
E quass ado qui su possibi olipra,
E quassi ado qui si possibi olipra,
Diama scetura da la suc compagne,
V entre incontro a l'impronsio mira.
La Dea fa cenno al eli, che è accompagne:
Ma quella al pirmo fiegge, e si vitira;
Cho teme ancor, che Gione insidioso
Non si dimori in quella forma ascojo.

Ma come poi s'accorge, che le vanno Non longi l'altre fue caffe forelle, E che conofice (fel tontan l'ingamo, S'accoffa, e crefic il munero di quelle. Ahi, come afconde mal feta, in pa nuno Quel vitto, che fa donne le donzelle: Come ne danno indubitato aufo, Le mantre, l'andar, la limpaa, e'l vifo.

Tiù non si vede andar lieta, e superba
Innanzi à l'attre, come star solea :
Ma gli occhi non ardise adzar da l'herba ,
Nè il volto à l'alma, e riucrita Dea.
Pun cercia afconder la sina deglia acerba ,
Per non far noto il caso, ond ella è rea :
Ba di poterla bor celar l'è tolto
Dal raddoppia sono solo volto.
Dal raddoppia sono costo del volto.

Le Vergiu banou il cor pudico, e netto, Ng Jan per Jegui accorgeril d. 1 vero: Ng Jan per Jegui accorgeril d. 1 vero: Omdetutte ne van leva; Goffetto, Penfando, che le prema altro penfiero. Ma ben Japrete, onde viene: l'difetto Prima, che paffil indoo mode introo: Finte pure, e comer fate uniforme, Che Japrete il dolor; o'Roggi la premeDal dì, ch'in forma de la figlia Gioue, 5/5gò l'immoderato filo defio, Noue volte molfo è le corna noue, La Luna, & direttame il tondo empio, Pria, che biana v ma giugniff, doue Le parue di fermarfi espresso vio, In vna felua di quercic, ed faggi, Per fuggie i fraterni (ditu raggi.

Lodato C'hebbe l'ombra, il bofco, e il fito, Le parue fare il faggio ancor de l'acque: E dentro il picde poflouis, e fenitio Il fluo temperameto, affa il e piacque; E, fatto à tutte vn generale inuito, Di douersi bagnar, Jos non dispiacque; C'hamoi il bocopportuno, e ben disposo, Et ogni occhio, & ogni arbitro difcosso.

Hor che farà Califo? fest spoglia ,
Forz'è, che l'error suo si mamissite.
S'indagia, emossira ben, che son si la voglia;
Ma l'attre à sorzale traggon la voste.
E sopron la cagion de le sha doglia ,
E ib bet ricetto del seme celeste.
Ella non può con man celar si il seno ,
Che l'error non pales il ventre pieno .

Fuggi, putta sfacctata, e come hai fronte Star con noi ferra il tuo virginal flore! Non profama quilo facrato fome , Non macchiar queflo limpolo liquore. Non macchiar queflo limpolo liquore. Deb non, Diana , non le dir tant onte , Ches; bidevorotto il corpo, ph e aflo il core . Ha fano il fino di delitro, ma la foreza . Non, che l'uno genitor thà fatto foreza.

La cafta compagnia, sfegnata diede
A la compagna rea perpetuo sfiglio.
L'infelice Callfo, che fi rede
Esferin odio al virginal conciglio,
Scontenta, e trifla al patrio albergo riede,
Doue poco dapoi diè finor un figlio,
Che risset da seme si perfetto
Robil di fagnes si berstetto.
Robil di fagnes, s'animo, e d'aspetto.

Giunon

Giunon lo Stupro hauea già presentito, Che fatto hauca l'adultero conforte, Et hauena in buon tempo stabilito Di castigar colei di mala sorte : Ma, come hà poi notitia, ch'al marito Hà fatto vn figlio, s'altera sì forte, Che più la pena a lei tardar non vole, Per l'ira, c'ha de l'odiofa prole.

Questo mancaua vn testimonio certo De l'altrui fallo, ede l'ingiuria mia, Disse: ma tosto n'hauerai quel merto, Ch'à la tua colpa conueneuol fia. Hor'bor'voglio, che toglia il tuo demerto A te la forma, à me la gelosia. Non haurai più quel sì lodato volto, Col quale il senno al mio marito hai tolto.

La prende con gran rabbia ne' capelli, E la declina a terra, e tira, e straccia. Quell'alza gli occhi lagrimofi, e belli, E supplice ver lei Stende le braccia. Già coprono le braccia horridi velli, E ver la bocca s'aguzza la faccia; Si veste à poco à poco tutto il dosso. D'vnruginofo pel fra'l nero, e'l roffo.

conucr fa in Or

Califto Poi le toglie il parlar grato, e giocondo, Perche non possa altrui mouer col dire: Vn minacceuol suono, & iracondo Dal roco gozzofuo fi fente vfcire. L'ongbia s'azuzza à la forma del tondo, E si rende atta à graffiare, e ferire, Curuar prima la mano, e poi si vede L'officio far del faticofo piede.

> Quel si leggiadro, egratioso aspetto, Che piacque tanto al gran rettor del cielo, Diuenne vn fero, e spauentoso obietto A gli occhi altrui fotto odiofo velo. L'humana mente solo , e l'intelletto Seruò fotto l'hirfuto, e rozzo pelo. Questa, ch'inogni parte Orsa diuenne, L'antica mente sua sola ritemue .

Se Gioue ingrato ben chiamar non puote, Ingrato dentro à l'animo il comprende . E, se non può con le dolenti note, Quelle mani , che puote, al ciel distende. E'n tutti gli attisuoi par , che dinote , Che tutto il mal, ch'ella ha, dà lui dipende: C'haper lui il volto, e l'honor suo perduto, E che appartenga à lui di darle aiuto.

O quante volte sola dubitando Gir, per le selue come l'altre fere, Sen giua intorno à le sue casc errando, Ouer per mezzo a qualche suo podere. De i propri noti suoi frutti mangiando Pruni, mele, castazne, noci, e pere. Ch'ancor conosce, CHE famal colui, Che del suo puote, e vuol mangiar l'altrui.

O quante, e quante volte l'infelice, Scordatasi, c'hanea cangiata faccia, Fuggi tai fiere, ch'à gli Orfi disdice, Se non cercan di lor seguir la traccia. Quante volte l'afflitta cacciatrice, Da i cani, e cacciatori bebbe la caccia. Se vide i lupi, hebbe paura d'essi, Ancor che'l padre in loro ascoso steffi.

Fugge gli Orfiessendo Orfa, e amor la sforza Fuggirsi al proprio albergo, ò lì vicino. Mifera, done vail ragione, e forza Ti toglie il tuo, per l'empio tuo destino. Non può la mente tua sotto tal scorza Tenerne più possesso, nè domino : Che la legge del mondo nol comporta: Che sei fatta vna fera, e t'ba per morta.

Quanto infelice sei , se ben ci pensi , Tu vergine, e compagna di Diana, Sei per sfogar gli altrui sfrenati sensi, Dal suo tempio fatt'essule , e profana. Quanti huomini hai col tuo bel viso accensi, Et hor non hai pur la sembianza humana. Tu vedi il tuo belregno , e'l tuo potere , Ne'l puoi più dominar , nè possedere.

Giouanes

Giouane, e nobil ne le cascie altera
Ferir fossili ne ne le cascie altera
Ferir fossili ne ne ne le fore e:
Et hor, che cisi valeros fera,
Ogai vis animal si caccia , e noce
Deb, mossili no la faccia horrenda, e fera ,
Faloro vdir la tua tremenda voce.
Le forze, ci lumoso, e l'umplie tue fon tali ,
Che non hai da temer gli altri animali .

O sfortumata , abbamdomata , e prima D'ogni commercio , perche finggi gli Orfi? De ladov fleccife i, lo no moli clibma , Non dei temerci lori graffi ; i lor morfi. Quanto meglio faria non effer rima , E'a de entmal fi brutto fottoporfi. Purp, per men mal, ad mat con loro cleggi, E'i lor cofiumi impara , e le lor leggi .

Figlia del Red Arcadia 4 che poteui
Fra tanti Regi eleggetti va conforte,
Alis quanto, quanto credo 5 che s'aggresi
Sopportià va anima del fir vil forte.
Fallo (tomena 5 fa, che fatto desi
Mentre non ha di te pietà la morte.
Per l'Imom deforme [ei., fluprata 5 e fella,
At agl'Orfa dine l'hauria per buona 5 bella.

10 seego, to vogo ben, come su piagni Lenara in piè, flendendo al cirl le braccia; Col baster ¿gapa à empa ancho accôpagai Il fuon, che'l gozzo rauco fuor difeacia. Oime, nonti graffur, redi che bagni Del fangue tuo la rua feruna faccia: (de: Che'l onghia è tropo ganzza, e fora, e fenguella folo víar det, s' altri cost adec.

Arcade, il figlio, che gid fe Califlo,

(Così bauca mome) del Rettor fuperno

(Così bauca mome) del Rettor fuperno

Fra le fligio no de l'amo bauca già viflo

Quindict volte effer fignore il verno;

El Orfa in quello flao infame, etriflo

Hauca vagato il bet regno paterno,

Infidiata, e piena d'ogni male

Serra tor compagnia d'altro animale...

Caccindo per le feline d'Erimante
Arade, e ricercando ogni pendice,
Concani, e ret; e con cento altri à canto ,
S'incontrò ne l'ignota gentrice.
Come el la vede, fivitira alquanto,
Ma non firitirò quella infelice;
Ma, come ben riconofesfe il figlio,
Tenne in lus fermo il trasformato ciglio.

Ei, che s'accorge, ch' à luifol pou mente, Teme di qualche mad, fe non s'aita. Lo flrale, e l'acco incomra immanitente, E peula darle vua mortal ferita. Che farai, felerato, e fetonoferne , Daraila morte à chi ti diè la vita è Troncei al paricialito, o formo padre, Se won tuo figlio vecider à fua madre...

Per vetar Giose, ch' Arcade non faccia
Quel maleficio, al qualel i vede intento.
Gli cangia in vn momento e feflo, e faccia; tuttori
Edilo vn altra Orfa, e fa leance vn vento; tuttori
Ch' mobe le lena in uria; e via le caccia
V erfo Botte differento, e leno; tuttori
E L' canto le porrò per l'aria à volo;
Ch' incile le Collocò vitine al polo.

Làdoue poi la lor ragoja pelle

Si fece van manto chiaro, e trasparente,

E si fer intre le lor membra stelle.

Questa è men grande, e quella è più lucente
Hor Torfe soud eli cel lucide, e belle:

Et Orfe anchor son dette da la gente:

E per l'Orfa minor la madre è nota,

L'altra è maggioro, che sa più langa rota.

Abi, come si gonsiò d'ira, e dislaegno Giunon, visto colei plender nel ciclo, Et estign funta al et cleste regue Serza el birista o, eruz ginolo pelo. Come se n'alterò, come se si geno Del nono nato al cor timore, e gelo: Come ambò sosto al cor timore, e gelo: La cunto Occano, c'a la tropica.

lo sò, c'hauste disaper desso.
Dise, pecchi ocas i pessegui l'onda.
Altri nel ciel possede il loco mio,
Tiù grata al mio marito, e più gioconda:
Evederete hen, che non mento io,
Tosso, chel Sol la su luce nasconda;
Se mi cil ver Borea drizgate lo sguardo
Nel cerchio, ch' è più piccolo, e più tardo.

Chi sia per l'aucuir, che non m'ossenda? Chi, che mi tema più per quel, ch' io redo? Come nel mondo i simo poter; sintenda, ch' allbora io giono, che dossenteredo. Da me tal pena ogni nocente attenda: Questa è la gran possanza, ch'io possico : Ter mocer toglio attrait humman reste. Evimo e s'ella disenir cella disenir.

Perche non rende à lei l'antica faccia , Come à la figlia d'Inaco fe Gioue? Perche dal letto noi me mos difaccia ? Non fa disortio , e non mi munha altroue? Perche melletto mio poi non abbraccia Le bellezze per lui si vare , e none? Che non la folsa obre il commelfo firupo E per focco fiso non ficglie vulupo?

Hor voi, se l'honor mio punto vi preme, l'oimia nutrice, e tutti i Dei del mare, Le sett felle, che vedere ciupite en Fral' polo, el circulo artico girare, Che fan quell'Orfa, che nacaque del seme D'un lupo, non la sciate in mar tussare, Ch'al vostro puro mar lacar montier. Malleprata, c'è van merctrice.

Gli amici Dei del mar tutti fer fegno
Di volerle offernar quanto chiedea.
Onde tornolis alfuo celeft regno
L'ancor gelofa, e rendicata Dea
Nel carro fuo tornò nobile, e degno,
Che più, che mai luperbo ripliendea:
Poi che la morte d'Argo, e'l fuo gran lume
Fec e i belle al fuo puon le piume.

Con diligenza, e tacità il pauone
A feru, la fue Dea contento attele.
E, quando vame poil Occefrone,
Vedete il guid. rdon s che glie nevefe.
Imita Henrico inuito loggi Gunone,
E Al-flundo i sino Signor Faru fe.
Che, chi con leultà ben ferue loro,
N'acquista bonori, e diquitadi, & oro.
182

TA Thor del benferuis s'hebbebuon merto, Maife non mal del malferuir non venne. E può di quello ogni huom rendere esperio Quel, ch al pauone, & al corus interuenne. Corus loquace, fai, che l'uno demerto Fece altramente al exangira le poune ; Est'eine sia inobilmente adorno, Tune portati biassimo si munia; e scorno.

182

SEMPRE fidene ogni cyla coprire, Che può portere altrui nois 2, % affamo. Yonfi wood main er apportar 2, nè dire Cofa, onde nafeer può (candalo, e damo. Tu fai, che pri mecè del tuo faire Ti conucinne vollir d'un'altro pamo: Edout biamo 2, extracter 2, % allegro . Sei bratto 2, emello 2, % adiofo, e migro.

Non fu veduto mai più vago augello, This grato ne l'affetto, e più benigno. I manto il Grovo bauca si biurneo, e bello, Che non cedeua à le colombe, e al cigno: Ma deuro il core bauca e tradele, e fello, E l'animo inamabile, e maligno. E beni dimofirò, quando non tacque. Cofa, onde poi tumar urina nacque.

Tempo fu gid , che amaua vn.a fanciulla Feboin Theflaglia , mata Luriflea. Che la belta reflam fata banuri avulla Di qual fi wogla in cief fuperba Dea. La vede il Coruo un di , che fi traflulla Con altro amante , c che ad "A pollo èvez : E và per accufur l'ingrata , e fella , Che per mone Coronde à appella . Il Corno se ne va veloce, e presto, Per accusar la donna ; e non discorre , Se bene, à male è per vscir di questo; Nè in che periglio egli si vada à porre. Di seruire il padrone è bene honesto, Ma, non però dirgli ogni cofa occorre. Hor, mentre and ana, il vide la Cornacchia, Che sempre volontier ragiona, e gracchia.

Ella, che'l vede leggier come vn vento, Con tanto studio il suo camin spacciare, Subito prese indicio, & argomento, Che qualche gran negotio andasse à fare. E' DE le donne vniuersale intento, V olere i fatti altrui sempre spiare . Ond'ella, perseruare il lor costume, Fèsì, ch'al Corno fe raccor le piume.

Dopò molto pregar trouato vn fag gio Fermollo, done il suo pensier intese . Malfia, disse, per te questo viaggio, Corno, se questo error tu fai palese. Perche ne buon non si può dir , ne saggio Quel, che procura scandali, e contese. Non sò, perche dir vogli vn fatto tale, Che non ne può succeder se non male.

Per quel, che da i più fauii odo, & offerno, (Coja prima da me mal custodita) Se ben tu fci d'Apollo augello, e feruo, Nonperò dei scoprir l'altrui partita : Tenuto sei, se qualche empio, e proteruo Gli machina nel regno, ò ne la vita; Poche altre cose vn buon seruo de dire, E molte men, se mal ne puote vscire.

O QANTI QVANTI per l'inique corti, Pur conoscendo al fin, ch'ella nol degna, Penfando d'acquistar beniuolenza, E per mostrar d'esfer sugaci, e accorti, Parlando in danno altrui st pre in absenza, Imparan poi quel, che il lor dir importi, Che n'hanno pniuerfal maliuolenza; E ne restan scherniti, e vilipesi. Ebentu'l prouerai, se ciò palest .

E, se conoscer vuoi, che non sta bene, E chesenza alcun dubbio erra colui, Che dice più di quel, che gli conviene, Ricerca quel, ch'io sono, e quel ch'io fui: E'l malintenderai, c'hor me ne viene, Per voler troppo effer fidele altrui. Ch'effer dourei norma, & effempio à molti, Si come intenderai , se tu m'ascolti .

Quando i Giganti mosfer guerra à Gione, Gioue con l'ordinarie sue satte Parue, che indarno fulminasse, doue Fatta la scala hauean, che salda stette. Vulcano allhor certe saette noue Formò, per questo sin proprie, e perfette; Ch'addosso à quei mandar l'ulto edificio , E diero al fallo lor degno supplicio .

Gione per premio di si raro ainto Promife al Fabro dar ciò, che chiedea. Egli, che, se ben zoppo era, e canuto, De l'amor tutto di Minerua ardea, Gli diffe, che per moglie hauria voluto La casta, e saggia, e bellicosa Dea. Gione, che n'hauea fatto giuramento, Disse, ch'inquanto à lui n'era contento.

Vulcano allegro Pallade ritrona, L'abbraccia, e vuol baciarla come moglie. Ella, à cui questo par cosa assai noua, Contrasta acerbamente à le sue voglie. Lußurioso il vecchio vfa ogni prona. Ella lo scaccia, ei da lei non si scioglie. Alfin con tal fernor con lei s'afferra, Che sparge per dolcezza il seme in terra.

Scornato il Fabro, altrone s'incamma; Ma del suo seme poi la terra pregna, Partori il danno mio , la mia ruina: Fece vn figlinol, c'hauea nobile, e degna La faccia, e il busto, infin doue confina Col nodo de le cofce ; e i lrefto tutto Fù di serpente spauentoso, e brutto.

Pallade

Pallade quel fanciul anolfe tofto Fratela, e panno, e in vna cesta il pose; E pensò farlo nutrir di nascoslo, Per non iscoprir mai si brutte cose . Die la cesta a tre vergini in deposto, Ma, che non la scoprisser, luro impuse. Queste donzelle in guardia al mostro date, Del Re d'Athene Cecrope eran nate.

Sopra vn'olmo io mi stò fra fronda, e fronda, Dourebbe far la mia difgratia accorto Guardando bor questa, bor quell'altrafan-Ne la prima non fa,ne la seconda, (ciulla. La legge di Minerua irrita, e nulla La terza vna, e due volte, e tre circonda La mal fidata, e monstruosa culla. Chiama al fint altre, escopre, e mostra, e uede Il volto bumano, e il serpentino piede.

A Pallade riporto tutto il fatto, Sperando al ben seruir condegno merto; Come servar Pandroso, & Herse il patto, C'hauean lasciato il parto star coperto; Maben, ch' Aglauro hauca rotto il cotratto; Nesol per se quel cesto hauea scoperto, Ma c'haueua a quell'altre ancor mostrato Quel mostro, ch' Eritthonio era nomato.

Dir non mi curo, come s'allenasse Quel figlio, e come poi fu sì prudente; Che'l primo fu, che'l carro imaginaffe, Cofa di tanto commodo alla gente; Nè come sempre poi su'l carro andasse, Per nascondere i piedi del serpente; Che'l finse far per pompa, e per grandezza. E'l facea per coprir la sua bruttezza..

Nè mendirò, come Gioue allettato Dal suo sottile, & eleuato ingegno, C'hinesse il Sol si ben solo imitato, Nel ciel d'un nouo lume il fece degno; Nè come tutto in Stelle trasformato Si fel' Auriga del celefte regno; Che'l fan tr dici Stelle, e intorno a loro, Con Perseo han per confin Gemini, e'l Toro.

Ma ben dirò, che per la lingua mia, Per accusar chi mal la legge offerna, Io ne fui detta nouelliera, e spia, E tolta da la guardia di Minerua. E, done io l'era ferna, e compagnia, Tolfe in mio luogo altra compagna, e ferna. E questo m'è per stimolo, estagello, Ch'io son postposta ad vn notturno augello.

Ogni altro augel di quanto noce il dire, E quanto merta biasmo, e quanto ha torte Quel, che ideluti altrui cerca scoprire. Tu vedi ben la pena, ch'io ne porto, Prina del grado mio, del mio sernire : Che già m'hebbe sì grata, e mi die nome Disua compagna, e vò narrarti come.

Di Coroneo di Focide fui figlia, (Oime, ch'io rinouello il mio dolore, ) Vergine, regia, e bella a marauiglia, E qui fei molti R. frui d'Amore. Mio nome al nome di colei simiglia, Che cerchi d'accusare al tuo signore. Già de la mia beltà molti Re presi Per moglie mi bramar, ma non v'attesi.

Perche le voglie mie pudiche, e monde Fean resistenze, come à l'acque vn scoglio. Andando vn di per l'arenose sponde Del mar con lenti paffis come io foglio, Arder feci Nettuno in mezzo à l'onde, Si come lampad'arde in mezzo al'oglio; Nè il mar suo tutto potè spegner aramma De l'accesa da me nel suo cor fiamma.

D'amor costretto al fin del mare vscito, O Dio, che lufingheuoli parole Mi dise: O donna, c'hoggi il cor ferito M'hai con le tue bellezze al mondo fole, Donna, che coltuo [guardo almo, e gradito Parcegi, e passi il lampeggiar del Sole, Nonfuggir, ma quel Dio gradir ti piaccia, Il cui gran regno tutto il mondo abbraccia...

Quel Dio signor di quel degno elemento, A cui ciascun de gli elementi cede, Se la terra io sommergo à mio talento, Pirra , e Deucalion ne faran fede , Temendo non restare in focospento, Fuggito è ne la più suprema sede'. Da l'aer puoi veder, s'io son temuto, Chogni giorno ho da lui censo, e tributo.

Leuarla cuffia , e i crin ftracciar di testa Volendo, empio le man di nera penna, La cuffia già s'impiuma, e già s'innesta, E fa radice ne la mia contenna. Io cerco alleggerirmi della vesta, (penna. Maquella ancora in me s'incarna , e im-Graffiar volsi le parti ignude, e belle, Ma nè man non trouai, nè nuda pelle.

Perche ne le cauerne de la terra, Ne le spelonche, c'ha questo, e quel monte, L'acr, che dentro si rinchiude , e ferra , Sigelase sfacese forma il fiume, c'I fonte. Per li porofi lochi entra fotterra Nouo acr'à perder la primiera fronte, Done vien se medesmo a trasformare,

Correua à più poter per liberarmi, Nè il piè posaua in terra come prima, Ma in aria dal defio fentia leuarmi, Nè de lo Dio del mar facea più Stima. Più non temea, che potesse arrivarmi, Nè guadagnar di me la spoglia opima . Poi, perche a l'honestà fui sempre serua » Io fui fatta compagna di Minerua.

Io di ricchezze tanto, e tanto abondo D'argento, e d'oro, e pietre pretiose; Che, quante ne fur mai per tutto il mondo, Si trouan tutte nel mio regno ascose. Nel marstà il mie palazzo più profondo, Done si neggon le più rare cose, Rubini, oro, e diamanti gid sommers

Di Latini, edi Greci, Arabi, e Persi.

Per dar tributo al mio superbo mare.

O sfortunata, e che mi gioua hor questo? Poi che ogni mio fauor restato è vano ? Che dal di, che l'error fei manifesto Di chi scoperse il dragon di Vulcano, Nettimene, c'hauea commesso incesto, E fatto un nouo augel notturno, estrano, · Che in Lesbo nacque già del Re Nitteo, Pallade in loco mio sua seruafeo.

Signor son de coralli, e de le perle, Et acquilto ogni di ricchezze none. E,se ti piace venir'à vederle, Cofe vedrai , che non bai vifte altroue . Per tutto aprir ti farò l'acque per le Strade del mar, fin che tu giunga, doue Sta'l mio tefor , ch'e tutto a piacer tuoi Per te, per li parenti, e per chi vuoi.

O Dio, che veggo? e chi m'è preferita? Vna, che, de l'amor del padre accesa, Fù tanto scelerata, e tanto ardita, Et hebbe tanto à ciò la voglia intefa, Ch'à lato al padre à mezzanotte gita, Dal padre suo fù per la moglie presa : Ma, scopertosi il fallo, acceso il lume, Fuggir volendo, si vesti di piume.

Ei non restaua di seguir, dicendo : Io fuggir con destrezza haurei voluto . Al finlimamorato Dio, vedendo, Ch'erail parlar con me tempo perduto, Si prepara a la forza il corfo io stendo, E gli huomini, & gli Dei chiamo in aiuto. Minerua fola al mio pregar voltoffe, E vergine per vergine si mosse.

Vn manto di Ciuetta la coperfe > Ch'indicio hor fa del suo peccato, escorno. La luce ha in odio, perche la scoperse, E non ardifce comparir di giorno . Di giorno non bisogna, che conuerse, Chetutti gli altri augei le vanno intorno: E, perche samo il suo peccato atroce, Ogni augel più che può , l'offende, e noce.

Nettime ne trasformata in Cluetta.

Hor

Coroni di cangiatain augello detto La

Hor la Cinetta , perche ferue , etace , Posenel loco mio, me scacciò via; Dicendo, ch'era garrula, e loquace, Et oltr'à ciò rapportatrice , espia . Si che, Corno, non effer pertinace, Nonsprezzar l'arte, e la dottrina mia, Non accusar colei : ch'io ti predico, Che ten'auerra peggio, ch'io non dico.

Sorride il Coruo, vdendo la Cornacchia, Che fa profession d'indouinare. Edice: A posta tua cicala, e gracchia, (re. Ch'io no stimo iltuo augurio, e'ltuo gracchia Da l'arbor , donesta , tosto si smacchia, S'affretta, e giugne al fin del suo volare : Trona il padrone, e gli racconta, e dice Quel, che gli hauea vetato la Cornice.

A H I, come a l'intelletto il lume ammorza La gelosia, el huom fa cieco, estolto. Gia Febo offesa ha l'anima , e la scorza: Gli trema il cor , gl'impallidisce il volto, Lascia il plettro cader, perde la forza, Gli cade il lauro intorno al capo inuolto. Con l'arme vfate, oue il furore il guida, Corre, eritrona al fin l'amica infida .

L'arco nel pugno suo sinistro prende, Con la destra lo stral nel neruo incocca : Poi la faetta, l'arco, e l'occhio tende . Tanto, che la sinistra il ferro tocca: Apre la destra, e'l nerno si distende, L'arco si fa men curuo, e'l dardo scocca; Ch'à ferir dritto sibilando aspira Là, doue l'occhio hauea presala mira,

La misera fanciulla, che si ucde Ferir dal primo amante, stride, e langue; Si trahe dal petto il ferro, che la fiede, E tinge il bianco corpo del suo sangue, Poi diffe: Il corpo mio fenza mercede Febo poteui far restace essangue, Ma pria lasciarmi partorir : perc'hora V ccidi meco un tuo figlinolo ancora.

Quei fere, e quella con l'audace palma Si toglie l'empie freccie dala vita. Al fin siscioglie da quel nodo l'alma, A cui si breue tempo è stata vnita. De la già bianca, & hor purpurea salma Tinta da più d'vna mortal ferita (prime, Si scarca l'alma, e'l corpo un freddo op-Che ne la faccia sua la morte imprime.

S'accorge tardi del suo crudo eccesso Il rigoroso arcier, quando non giona: E che tanto s'iraffe, odia fe fteffo, Odia l'augel, che gli portò la noua, Odia l'arco, lostral, la mano, espesso La tocca, e pur diriuocar fa proua Lo (pirto, che dimora in altra parte, Oprando in uan la medicina, el'arte.

Ma, poi, ch'apparecchiar vede lapira Per arder il bel corpo di colei , Ch'egli uccifa s'hauea, geme, e fospira Più di quel, che conuiensi a i sommi Dei. Come giunenca, che'l uitello mira, Ch'ancorail latte suol poppar da lei, Interra andar da l'empia mazza morto, Mugge, e si duol del figlio veciso a torto.

Le diede Apollo al fin gl'ingrati odori, E, poi, che in braccio più nolte l'accolfe, E fe l'ingiuste essequie a i morti amori, Ch'ardesse il seme suo, patir non uolse t Traffe del corpo dell'estinta fuori L'ancor uiuo fanciullo , e in braccio il tolfe , E quindi il trasportò poi , che partissi, Ate faggio Chiron , perche'l nutriffi .

Speraua il Corno guiderdone, e merto Del vero suo , ma scandoloso aniso , Ma d'un nero mantel ne fu coperto, Per satisfare in parte al corpo ucciso . MALEDICO, loquace, fattiesperto, Se in mal no vuoi cangiar mantello, e uifo: S'in giudicio non sei per forza astretto, Noniscopeir giamai l'altrui difetto.

Coruo di bianco diuter pegro.

Chiron:

Chiron, che del figlinol prefo hauea cura, Ch'Pel fluor vino d'un corpo funeflo, Fil fol wirel en fino a da cutura a , Tutto cra forma di canallo il reflo. Fi figlino di Sautron, e la natura Fe, ch'e inaferfle gemino per queflo. Sautron avig di Filira, che natope De l'Oceano, e al fin con lei fi giacque.

Vn di perche la sua moglie, esorella, Che vel trouo, mon comprendesse il salo Trese a bel sindio van forma nouella, E si sece di subito van cauallo. Cranida Lasciò poi la Ninsa bella. Onde nacque Chivons micanallo, Che l'ignobil sua parte inferiore, Trasse di grando su con Trasse di Trasse di Caracteria.

Questi con studio di sutrir godea
Si degna prole, fra la fia famiglia,
E del Ebonor, che giunto al pesso politica,
Viuea contenno, e licro a maraniglia.
Viuea contenno, e licro a maraniglia.
Viù enva vna donzella ne tenea,
Ch'era indovina, e del Cemauro figlia,
Che fapea, che quel parro almo, e giocondo,
Salute esfir chonea di tutto il mondo.

In Frigia già ne l'honorate fhonde Del fairolo, e rapido Caico D'ma Naida neaque di quell'onde Quifla indouina t'ergine, ch'io dico. Chiamoffi Orire, ch'ebbe i s(coude Le fielle al fuo natale, e'l ciel il amico, Che profèto giù aliffimi decreti, Che in mene de gli Dei Stanafi creti.

Tutta infiamma 23 00
Tutta infiamma vn di la fata Ocira
Si feme da lo Dio, c'ha ebiufo in petto
Riuoleg ej locchia dolec infames e el mira
Scapiglata, c'horribi we lafpetro:
Indi, fecondo il fuo furor l'infira
Scioglie la fiqua a quel, che le vien detto;
Crefi: fanciul, la cui fomma virtute
Di se gloria fara, d'altrui falute.

Alma gentil, più, che mai fosse in terra Accetta, salutifera, e gradita ;
Tu l'alma, sedd corpo si disserra ;
Tornar potrai di nouo al corpo vuita,
Tu sol saprai di nouo al corpo vuita,
Tu sol saprai di nouo al corpo in supenda aia :
Ma ti torrà da si mirande proue ;
Lo stral de l'auo tuo paterno Gioue.

312

Ed immortal diuenterai mortale,
Di mortal morto, e poi di morto Dio :
Onde più volue il uo defili n'atale,
Così rimouerai, com bor dico io.
Così dicea I adoma firitale,
Al picciolo fanciul, nè qui finio,
Ma riuoffe il profetico furore
Al biforme, & attento genitore.

E tu, nato immortal padre, che gli ami Tenfi, che non ii debbian mancar mai, V oglo, che da me [appi, che i ingami, Evo divi vima cofa, che non fai. In questa su questi stessi ficami V n tuo nipote vn di feder vedrai, Figlio d'nu too fatel, c'hauendo vn mostro V cciso, albergherai nel tetto nostro.

Le venenose sue freesie mirando, Che del valor di lui is faran sede, E le qualità sue considerante, Caderame vna, e seriratti vn piedes E noue giorni vn gran dolor prouendo, Non cesserat di dimandar mercede, E pregberai, che d'immornal gli Den Tifacciano mortal, doue bor non sei,

Onde mossi à pietade essi verranno, Che trouchsus it us sil let re sorelle. De i sitti osira, che solg si osi simo, Hauca da dir mill'altre cose belle; E sols, che gli Dei trassformeranno Le sie membra bisome in tante stelle, Che, somigliamo il gia terrestre velo, Faun, che spendera et entavosi nicio. Matofo laftio Slar linfante, e lui, Da maggior cura la Vergine opprefia E, non curando raggeoma d'altril, V olfe il fuo profetar rutto a fe steffa. Aiu lafa Ctira, g' indonina fiis, Mavego ben, che non far o più deffa, Soggiunfe poi mirando il padre fifo, Spargendo amare lagrime dal visfa.

Dolce genitor mio, ferma le ciglia Ben hifein me, se mai cara m'hauesti : Godi con gliocochi at tan mella fipia ; Tria, sche perda la forma, sche le desti: Frai, cforello, e mia dolce fimiglia ; Dolce antro, dolci boschi; e dolci vesti ; Codeteni quel poco, che si pnote ; L'humana sorma mia, s'humane note.

Felic me, troppo felice, si in Non hamess apparit gran secreti De lasta mente de l'eterno Dio, Re men scoperit i suoi sant devereit. Ron perdrete shumano assetto mio, E vedrei tutti voi contenti, e lieti; Chor con saccia vedrò surbata, e mesla y Mentre passendo antrò per la orosta.

Gid s'incomincia Le mia forte acerba; Già perdo il mio bel volto, d'o voi si grato; Gia pin m'aggrada, em'appetie c'herba a, Che qual fi voglia cibo più pregiato; Gid sapriccibò, indomita, e flepreda, Scorrer worrei per ampio, e verde prato; Gid prendo (eferno fall l'immana mente) La cauallina forma mia pareme.

Ocira ii Seruafii almeni l'huomo al cauallo mito, trasformain ca
ualla.

Questo vitimo parle na mal fusentito:
Che nol pote dissimo proferire:
Dapo non fin phe parles, me intito;
Ma parue rus, che fingessi di nivire:
Di nono si prondo, ne passo quari,
Che binutti mando si pur septia, chiarit.

Star fis força indue piceli, có "yla ogui arte, Per voler offer doma, e non le giona; Batra formar fi eme a parte, a parte, Gil I vna, e l'altra man la terratroua. Si congiurione delta, e non fi parte Più I vn da l'altro, ch' vn altra vnghì anoua. Le lega » nuflec, e cerchia intervo nintono. Ch'ènera, e foda, e quafi a par d'un corno.

S'allarge al capo verfo la cernice, 31 Hringe oue fi perade i licho, c'i fiato. Ter lo giogo del collo fun viadice Gli fparfi crimi, e van dal defivo lato. Non menta reflemifera, e inficie Cangiò contra fua voglia il primo stato, 31 fe cuoio col petos indi incarroffi, Bench' vna parte incoda tracoffino.

Il mifero Chiron, phangendo forte; Chawr la figlia fi vedea finarrita; Del fiao defii ndoedif; ede la forte; Che tanto tempo folkeneffe in vita. Chiamnata tuta la celefte corte; Ma più, ch'ad adri, dimandana aita. A Febo, onde attendea fidel configlio. Per bauer dato di mal cagione ii figlio.

Meraniglia non 5:4,
Meraniglia non 5:5 [non foccorre
Apollo il fuo Chirone, e non fi mone:
Cholre, che contraflar non può, nè porre
Le man, done fentenità il fommo cione;
Repo può mance prega cionee, che torre
Poglia le membra a lei ferine, e none:
Che il fuo crudele, e cemerario selo
L'ha pollo looggi in differatia atutto il ciele.

Chiron, non a 2017 da Febo aiuto, Che pruo è del primier diuino honore; Egite è do i mifero accaduto, Ter limar poco il fuo padre, e figurec. Col folgor Gione husea morto abbatture V n, che d'Apollo fu l'anima, e il core; V n, che Febo amo già più, che [e Isffo, Ma non è tempo a dir chi fife adffo.

D 3 D'ira

Dira troppo profina Apollo accejo;
Che non può contra Gioue vendicari;
Da i Ciclopi, che fer quel dardo, offio
Si tiene, e contra lor penfa sfigarii.
Glistrali immantinente, e l'arco prejo
Trona i Ciclopi affinmicati, & afi;
Nel primo, che troub, la nura prefe;
E la jacttagi scebio; e l'arco teffe.

Vna mas preme l'arco a più potere, E l'altra tira il nierno, è non s'accorda, Anzipar, che ambe diamo in un parere Di comper l'arco, à [cauezzar la corda; s' Socca l'arco, è ila fermo per vedere Volsra la feccia di ferire ingonda, E la villa da lei mai non diffininge, Che vaud vader, come obedifee, e punge.

Veduci li primos strate vividiente, Chi al primo, che tronio, passo la fronte, Nescocca vi altro, emanda similmente Vi altro a la barchetta di Caronte; Et colias i quali fassimata gente. Che no vi luscia Sterape, nh Bronte, Setgnato Giose, et utto il suo consi qui o, Per va tempo glidier dal cielo essegio.

Siche, Chromstup reghiemza frusto;
Chaltrone egis hai ferufier (elunegio imictor:
Shamdiro egis dal ciel s'era ridutto
Paflor d'Ameto a guardia del fino armento ;
Doue, depofie ogni altra cura in tutto,
Memusa i giorni finoliteto, e contecto o
Efis il laggio, temperato, e forte;
Che viffe liero in così biffa forte.

Con rna prileda pafore intorno,
Con rna profic baflon de disco omnano,
Se'n va lungo (. Ambigo, o in quel contorno,
E quando pefee il munte, e quando il piamo.
Pafitatibor consta zamogna il giorno,
Come consienfi al fas stato filiano;
Dando fisiro hor a quelli, hor a quel fori;
Canta: i woelli fuoi più rozzi amori.

FELICI quei, che fou cofi prudenti; Chefareol tempa accommidar la vita. Hor mentre Febo i fout faut accomi Gulta; cilluo dolce fou falletta; e inuita, Ha si gli fiprita filo cantare inenti; Che gli è la guardia fiua di mente vicita, Tanto, che ibusi da lui fiuggiti, e fparfi, Stauan fenza cuflodia a paicolatji.

L'accorto Dio de furti acafo feorge o
Ch'Apollo è intento adfindar le chiome:
E, perche il ceil hai modio, af furto porge
La man, per grasar lui di doppie fome.
I buoi gliunola, e foldi ciò accorge
Vn camtto paffor, che Batto ha nome.
Questi pafca fra Pilo, e il lito Affeo
L'armento martial del Re Peleo.

I buoi Mercurio imbolca, indi fi parte,
Et al bolco, er ai buoi volta le fipille ;
Ritrous Batto, et tratol da parte,
Diffe: Qualtu ti fia, be in quella valle
Guardi vna razza, per l'ylo di Marte,
Di i fi perbe, e nobil caualle,
S habbi ogni bonor dal ciel, quel, c' bai neduto,
S rhabbi ogni bonor dal ciel, quel, c' bai neduto,
Serba dentro al tuo cor nafolo e muto.

E, per farti conoster, ch'io compasso, E ch'io misero ben l'altrui mercede, Qu'sla giumence candida tisus se Justine e guiderion della tua sede, Rijoso Batto, e dimostrando m sisso. Prima diri le tue bonine prede, Quell'arta selece, inanimata, e dirra, Che quel possino, e bor i promette, e giura.

Il mofleggier di Gione, per far prova, S'egli è per offeraner il giuramento, S'egli è per offeraner il giuramento, S'egrite, e fi rasforma, e torna, etivae, Quel, che del don bouis lafeis contento: E con grand'arte gli domanda nova. Del pur diamejda la irabato armento. Se lu sui fai paflor del furto certo. Vintroo, è una aucca baura per merto.

Il buon paftor, the radd oppiarfi valo Il premio di colui, che il furto scopre, Diffe: In quei monti più siluosi, ch'io T'addito, il gregge tuo s'asconde, e copre, Quiui flara, finche il notturno oblio 'Ne' fantaslichi fogni il fenso adopre : Ma, come al fonno og n'on la notte chiame, Dard la preda al suo paese infame.

Rife Mercurio, e disfe : Ahi mancatore Di fe, questo è il silentio , c'hai promesso: Che non credendo me l'innolatore, Ha: me medelmo acculato à me stello. E, tratto il primo suo sembiante fuore, Diffe: Guarda, e conofci, s'io fondesto. Dicesti, che'l direbbe unfaffo pria; Ma non vò, c'habbi detta la bugia.

Nero il fa diuenir, qual'è un carbone, E sì l'indura poi, ch' vn fasso fallo. Quel fasso il fa , che chiamiam Paragone, Che vero saggio da d'ogni metallo. Là done poi mutò conditione, Nessun poitradi più, non fe più fallo. Diffe poi se pre il ver, per quel ch'io veggio, Per non fi transformar di male in peggio.

Batto pa

ftore tra

sforma-

to in faf-

so detto

Parago-

ne.

Lasciato Apollo il suono , l'occhio porge , Done il greage pascea, ne vede i buoi : Dal luogo, one sedea , subito sorge , E cerca prima tutti i paschi suoi ; Cerca poscia glistrani, e nulla scorge, Benche il tutto tronò poco dapoi . Suppe il ladro chi foffe, e done steffe, Ma non so ritrouar chi gliel diceffe.

Il Corno non fu già, c'hauea giurato Noua non dar mai più buona, nè rea; Poi che'l bianco mantel gli fu cangiato, Per quella donna, chi accufata hauca. Et oltre à questo, Apollo bauea lasciato, Perche sbandito, e misero il vedea. CHE ogni vil serno, perche non n'acquista, Lascia il padronne la fortuna trista.

Se ben Febo di Dio fatto è paflore. Non però s'è scordato il trar de l'arco, Ancor ch'un cappio del nerno habbia fuore De la fua cocca, e fisa diftefo, e scarco: Ma già l'incurua con rabbia, e furore, E tira il neruo in sù , fin che tha carco: Trona Mercurio, e in lui drizza lo fguardos E tende l'occhio, la balesira, e el dardo.

Si cruda voglia di ferir l'affale, Che gli fa nel tirar perder la mira, E manda alquanto à man destra lo strale. Ond'egli da man manca si ritira, E par, che dica al dardo, che fa male, Se non si drizza ou'egli accenna, e mira: Ma, done ei si rizzò, d'andar non resta Per cenni de la mano, ò de la testa.

V eduto il primo colpo senza effetto A l'arcier nouo dardo inniar parne. Ma Mercurio cangiò subito aspetto, E si fece innisibile, e disparne. Come pn'aer si fe purgato, enctto, E di lui più nulla sembianza apparue, Io non saprei ben dir, che forma hauesse, Che non foffri, ch'allhora altri il vedesse,

Apollo si raggira, e più non vede L'auttor de l'altrui danno, e del suo seorno: E gira, e moue indarno l'occhio, e il piede. E cerca con gran fludio quel contorno: Ben che Mercurio al fin visibil riede, E prega, estagli con tai mezzi intorno; Che fan la pace, e rende il tolio armonto, E fallo d'un bel don di lui contento.

Hebbe Mercurio vn perspicace ingegno , E poco prima ritronato banea Vn'instrumento più dolce, e più degno Di quel, che Apollo allhora viar solea. Queflo era vn cano, e ben diffosto legno, Che con nerui inequali il suon rendea, Dando vn l'acceto acuto, vn'altro il grane, Faceano po suono amabile, e soauc.

Per dinoftver Mercurio in qualche parte. L'animo verfo Apollo amico e bunoo, , Gli dit questo infrumento, eniteme l'arte Gli infegno, che fuol fir si dolce fluono. Questa ela Cerra, che l'antiche carte Diè si fonoro, co diletteuol tuono. Rende con questa Apollo ofprete, che yet (Onde sì dolce poi cuntar) le Musico.

Deb Juona , Apollo, la tua cetra, fuona, Mentre la Mufa mia di se fauella : Dia gratia a quel, sò ella di se ragiona , La sua dolce armonia fonova se bella : si cò ro, fuone nouello d'Eleona , Tragga la volfra ancon noua fauella . Deb reudi a moi sì le sue corde amiche , Che poffamo imitar le carte antiche...

Febo vn baflome hauca di fina man fatto, Dou'cran due ferpenti incatenati Conquattro, o cinque groppi in vn bell'atto Intorno a quel baflone autirechiati. Ambi vn ecrebo faccar, nas non a fatto Verfo karefa, ou'erano incuruati. El et efle gandaumo a quel punto, Ch'vnfemicerchio, el elitro baurebbe giunto.

Donollo a chi già Bacco fi dipietra , Lo thandito del ciel nono palpre, Non più per ricompenfa de la cetra , Che per moftvar l'interno del filo core. Cofi, poi, che perdou ciafenno impetra , E fede acquifita al rimonato amore , Reflando ogni m del filo desi conteuto , Questi al ciel fi tornò, quelli a l'armento.

Mentre il messo di Gione al ciclo aspira
Con l'ali, che i piè gli ornano, cle chiome,
La prudence icità possibilità mana,
A ciù Minarsa del Edua el Inome.
Porge gli occhi per tutto, e rogga, e gira,
E di tornare al cicl si scorda, come
Pede l'alme contrade ornate, e belle
pi mille vappe, e nobili donrelle.

Era su festivo, & bonorato giorno, confactato a Minerna, e se facea Rel tempto soo più de l'ofato adorno, l'us facrificio a la pudica Dea. Vera cancordo agui vergine innorno, E di sori, e di setti togniuna hauca l'us per l'us concordo a su sergine con con per donare Quel con gran pompa a si sia divino altare.

Nel ritornar, che fanno bonelle, calere , Felice è quel, che più bel luogo acquilla. Gli fan gli homomi a i lati due flailere , E esfi in mezzo vna luperba lufta . Vn 'a'clza, e l'altro spinge a più potere ; Che non vuol perder si leggiadra vista. Quel, c'ha gui l'amor sio visto, spirare , E corre per vederlo in altra parte .

Si come splende sopra ogn altra stella
Quella, chimnant i al giormo apparis shole ».
Come la Luna appar di bi più bella ».
E come d'ambe è più lucente il sole ».
E come d'ambe è più lucente il sole ».
E con splendena sopra donzella ».
Fra tanta viginal concorfa prole ».
Hossi, lasselia segia il cui bel volto .
Ha gi dal due camin sterenio tolto .

Lo Dio Stupisce di sì bella , e waga
Donna , ch in mergo a tamte after visplende.
E del bel viso suo sano sa mare attere visplende.
C be quel piacer sche può son gli occhi prede.
Persia rapitale , c si raggira, e waga:
Ma il popol, che l'èrinorno , gilel contende.
Persia di torde, e non s'arrischia, e tesme:
Stàin dubbio; e runda , e l'intertiental spema.

Sì come quando in viviltar foresto Fanfarriscio i facerdo i a Giuse: Se il 7 tibio i facerdo i a Giuse: Se il 7 tibio i voce e a lossifia i core, el resto, Onde folca spirar, ch'ancor si mone; Più volte suota imorno al cor funesto, E la speranze gri no lascia astrone: Pus teme, onde nol prende, e via nol porta, Quei facerdadi, she gis signa scorta... Poi che nel proprio albergo si coperse Ciascuna de le Vergini, e spariro, E Mercurio perde la vifta d'Herfe, Ardente più che mai crebbe il difiro : Tosto à la terral animo conucrse, E non si curò più d'andare in giro, Ma per fil dritto a terra fe ne venne,

Battendo à più poter l'aurate penne. Con quel furor, che caccia vn raggio ardente I cupidi occhi, onde prima fcoprio Il fuoco, che l'infiamma, e'l fa feroce, Che uenga trattoda torre eminente, Che sibila, e vien giù ratto, e neloce : Tal Mercurio all'ingiù cacciar si fente Da quello arder, che sì l'accende, e coce. Giunto per comparir non si trasforma:

Se bene il suo duin sembiante è tale, Che mirabile appar parte per parte: Pur raffetta il cappel , raffetta l'ale, E cerca d'aintarfi ancor con l'arte: Aggiusta i serpi, e fa pendere equale La veste : e con tal fludio la comparte, Che mostra tutto il bel del suo lauoro, E tutto l'ornamento, e tutto l'oro.

Tal'è la fede , c'hane la sua forma.

Accommodato il suo celeste ammanto, Al palazzo regal ratto s'innia : Affretta il passo assai , non però tanto , Ch'à la sua dignità biasmeuol sia. Stanno in tre Stanze, l'una al'altra a canto, Le tre sorelle come in compagnia, Con ornamento affai superbo, e quale E' condecente al lor stato regale.

Con degno, e pretiofo adornamento Pandrofo ha il destro, Aglauro ha il manco L'altra più bella ha quello appartamento, Ch'in mezzoa l'uno e l'altro è collocate. Visto Mercurio Aglauro, hebbe ardimento Di dir , che l'informaffe del suo stato, Chi fosse, e doue andasse, e d'altre cose. A cui l'accorto Dio così rifpole:

Quel, che uolando l'imbasciate porto, Son del gran padre mio. mio padre è Gioue . L'almo vifo L. ggiadro, c'hoggi bo fcorto Ne lasorella tua, ver lei mi moue. Qui dentro Herse mi chiama : e ti conforto, Ch'à pormi in gratia à lei t'adopri, e proue. Che vedi, se cio fai , parente , e zia De la prole sarai celefte mia.

Quel, ch'in custodia à lei Minerna diede, Ferma nel bello innamorato Dio Aglauro, e bentu: to il contempla, e vede: Poi, dando speme al suo caldo desio, Tutto quel diffe far , ch'ei brama , e chiede : E, dimandato vn gran tefor , gli diffe, Ch'allhor le desse luogo, esi partisso.

Guardo con torto, e con crudel aspetto Aglauro allhor la bellicofa Dea: E sal sofir die fuor, che tremò il petto, E lo scudo, ch'à lui giunto tenea . Vede, ch'oltra à l'inginia, oltre al dispetto, Ch'à scoprir quel drag on fatto l'hanea, Per prezzo scelerata, anara, e fella Cerca vender l'honor de la forella.

Piu la sdegnata Dea non può soffrire Costei , che sì malefica comprende 2 Ne men del suo licentioso ardire Biasma quest'altro error , che far intende. Per l'ono , e l'altro suo fallo punire V erfo l'afflitta Inuidia il camin prende: Che vuol, che da l'inuidia sia punita Aglauro, troppo anara, e troppo ardita.

(lato, Vna ftretta, seluaggia, e scura valle Ne la gelata Scithia fi nasconde Fra monti, che tant'alte hanno le spalle, Che'l ciel la pioggiafua mai non v'infonde : Don'e tanto intricato , e folto il calle Al Sol da spessi rami, arbani, e fronde; Che non fol Febo mai non vi penetra , Ma à mezzo giorno è spanensosa , e tetra.

Rittatto

In questa valle, nel più folto bosco Sta canata vna grotta, affai pin feura, Che sempre ha il ciel caliginoso, e fosco, Che tutte ha muffe le mal poste mura. In questo infame albergo, e pien di tosco Lamagra Inuidia si ripara , e tura. Quei, che son sempre seco in casa, e fuore, Son la Miseria , il Dispregio , e'l Dolore .

Quini drizzò la Dea prudente, e casta, Il suo santo vestigio, el santopiede. Giunta percote la porta con l'hasta, E quella al primo picchio s'apre, e cede; E che vipera, or aspido, ecerasta Magnal Innidia a la sua mensa, vede; E, che lapafcon carni di serpenti, De' brutti vitii suoi degni alimenti.

Nonfi degna la Dea dentro à la porta Porre il suo altero, e venerabil passo, Anzital vista, cl'odio, che le porta, Le fa l'occhiatener curuato, e basso. L'Inuidia , che la Dcadell'arme ha scorta , Mormora , e moue il piede afflitto , e laso : Lascia mezzo mangiate hidre, e laccrti, E và con passi inutili, & inerti.

Come meglio la Dea superba mira D'armi, e di ricche vesti adorna, e bella, Dal profundo del cor geme , e sospira , V edendo à se si pouera gonnella. Le ciglie hirfute mai dritte non gira: Se guarda in questa parte, ha mira in quella: Pallido il uolto, il corpo ha macilente, E mal disposto , e rugginoso il dente.

E' tutto fele amaro il core, e'l petto; La lingua è infusa d'on uenen, ch'occide. Ciò, che l'esce di bocca, è tutto infetto: Auelena col fiato, e mai non ride, Se non talhor, che prende in gran diletto, S'un p.r troppo dolor languisce, e stride. L'occhio non dorme mai, masempre geme : Tanto il gioir altrui l'affligge , c preme .

Allhor si strugge, si consuma, e pena, Che felice qualchun uiner comprende. E questo è il suo supplicio, e la sua pena, Che se non noce à lui , se stessa offende. Sempre cerca por mal, sempre auelena Qualche emol suo, fin che infelice il rende. Tien, per non la veder , la fronte baffa Minerua , e tosto la rifolue , e lassa.

Latemeraria figlia , Aglauro detta, Del Re d'Ashene à ritrouar n'andrai : E l'alma sua de la tua peste infetta, Nel modo piu pestifero, che sui. Percote l'hasta in terra; e parte in fretta, E lascia lei ne suoi continui quai, Che mormora, s'affligge, esitormenta D'haucr à far la Dea di ciò contenta.

Prende una verga in man di fpini auolta, E vola al danno altrui pronta, e veloce. La circonda vna nebbia ofcura, e folta, Che fiori, & herbe, e piante abbrucia, e coces Ouunque il viso suo noioso volta, Auclena, fa nausa, infetta, e noce. Corrompele città, gli huomini attofca, E fa, ch'vnse medesmo non conosca.

Struggendosi l'innidia affretta il piede, Giunge ad Athenc, e flamirado alquato (de: Quel popol, che in ricchezza ogni altro ecce Et tutto il trona in gioco, in festa, e in canto. Tiene à pena le lagrime, che uede, Che cofa ini non è degna di pianto . Ver la cafa del Re la strada piglia ; Per farlo poco lieto de la figlia.

Conle man rugginose più, che puote, Batte per far venir pallide, esmorte D'Aglauro le vermiglie, e bianche gote, Che così belle, e così grate hascortc. Con la spinosa poi verga percote Quattro,e fei nolte lei,più che può forte . E tal uirtute han la sua nerga , e palma, Che non nocendo al corpo affliggon l'alma, Mentre

Mentre l'affitta Insidia, e difficata
A più poter la mifera flagella,
Fa, che nel Jube peufer convempla, e guata
L'innagindi quel Dio leggiadra, e bella;
Le pone immarci à giù ochi forumata
Sopra d'ogni altra donna la forella,
Cle sfogherd l'amorof defio
Conconi vago, e con bello Dio.

Poi che di fiato parrido, e uenevo
Ha l'infelice. Aglatros infetta; e guafta
L'Innidia, e uenevo
La bellicofa Dea, prudente, e cafta;
Rijoma all'antro fuo di ferpi pieno,
A pafeer moua vipera; e cerufla;
E lafia Aglatro al tutto innidiofa;
Ch Het fia fielo Dois fraccia poja.

Giorno, e notte saffligge, e fitormenta; Esc habbia tamo ben s les fooppia li core; Ad dice pino perchaltri mon la fenta; Esfregafatto rocci ll un dolore: Come rna pira, che non fia ben fhenta; Ch'arde di dentro, enon appur di fivore, Effala, e sfoga in quade parte, e fiuna; E dentro q beno quo for fiorma;

O quante volte, inuidiofae trifta
Pensi di propria man darif la morte,
Più toffo, che pair , che la fiu vifta
V edefte la forella in si gran forte.
S' affligee, I' reammarica, e' settrifta,
Che vede, ch'ella è più fiimata in corte:
S'idnol, c' babbia tadi granta, babbia tadi faccia
Ch'à utti più die filia granta, e piaccia.

E, quanto più cipen(a, più s'accora, Che mebra babbia a goder tanto leggiadre, E nom men laculena , e l'addolora, Che di figli d'un Dio debbia (fler madre; E ruol piu toflo procacciar , che mora, E dire il tutto al lor rigido padre . Sh'l'y(cio al fin di leitrifla foggiorna , Per discacciar Mercunio feritorna .

Mercurio, come faggio, il tempo appula, Che fola Herfel il tia nela fuel frança: E vien con grant felip pel artippla, Fiendi feliatid, pira di peranza. Aglauro, come ved e, che is accofla, Can villana, e con folia cresuza Lofaccia, e mofira farne pocafitme. E più non la cacarezza come prima.

Allbora il canto 1012.
Allbora il canto 1000, pien di malitia, Scopre il tefor, ch' lla gli chiefe, e' l'mostrat.
Come ella il mede, aggiune al cor triflitta, che in lei I mudita, che Amarita giofitta, chi fin forza è, che preda L'austria, E l'Insidia habbia il premio de la giofina, Non può patri l'insidio e', e' plesa.
Ciri godo di qual ben, me la forella.

Tutta la fia fatomáta, & eloquenza Con grande affetto pía il figliand di Gioue: Ma quella a piu potre far písitenza, Ne s'addolcifee pouto, ne fi mone. Non farà, dice à lui, di qui partenza, Se prima te mon fraccio, e mamdo altrone: Hor si "difi èti, mi piace, » de bel facci, Che tullia fenpre qui, fe non mi fracci.

Tocca col fuo bistonia chiufa porta; E quella al primo trato i apre, e cede; Riman l'affitta Nefuro merza morta; Ch'aprir la porta; e dopo emrare il vede; Sapendo, quamo a lei tal fato importa; Si mone per inarfi donde fiede; Ma i piè, fe ben le bruccia sforza; e feuote; Per tropo granità moner no puote.

Ella d'alzarfi piu prosa, e contente,
E ponsio centi lo sforze, ognifica cura.
Aglauro
You fi piega dinocchio, e nos s'arrende, fi cancia
Che già ndurato ba il neruo, e la giuntura, in pietra,
Ouel morta l'ipado à poco à poco prende
Quel corre fredda e gioca de la cintura,
Già ne la parte fredda, e fenza lena
La came bino un solor, fumiliare e la nena.

200

Si come l'incuabil caurro ingordo
Serpendo rode vo corpo, e l'empre a equilla,
E'i dente fuo perniciolo, e lordo o
Rende [empre maggiou laparte trijla,
Tanso, che tutto di face infetto, e lordo
Così quel made ib ben propinquo attrifla,
E l'injenfibil parte » a erefendo,
Det viuo più vicin [affo fuendo.

Gid duro ha il petto , el ripirar vitale Letoglie il troppo in ful erefeiuso sisso. Non provo di parlar , ne fece male, Però che chiuso havia trounzo il passo. La pierra tanco in fu crefetnoso alle, Che fa ne l'alto quel , che fe nel basso. La nera mente sua nera aneto sece La nona statua y come inchiostro , ò pece.

Quell'atto, quel doiore, e quello affanno, C'hebbe volendo algarff, in lei si vede; E pontando le man Jopra il lino (camo, Mostra vn gran sforzo per leuarsfin piede; Ma, come baselfe ini inchiodato il pamo, Par, che non possia digarsfi da la sede; E sì ben quella statua il rutto esprime. Che non vi ponno aggingra le mie rime.

Il celefle corrier fitorus, done
Condefiderio, de aglia fattendes
Hilpermo Rettor, fino paire Gione,
Che gran bifogno del fino ainto hunca.
Como in tivogliom cicl; tur figigi altrone,
Gione, à cuintono amort lanima arriea,
Diffe; Deb non huncr te tanto à core.
Chel tuno pomph in noblo patre , e fignore.

Mercurio allbor per ifcularli in parte,
E perche Gione ha gran piace et valire,
Quando tal udate agli ali cili fi parte,
L'effito, e la cagion del fio partire,
L'effito, e la cagion del fio partire;
Ma Gione; c'hauca voglia d'effiguire,
l'n nouo amor, non volle; ch'e l'eguife;
Ma, fistrola tecer, cof già d'illar.

Non è rempo di dit i I bei diporti tuoi di quessi giorni . Che per vin nono amor , chi im est nido, E sorra, che di nono in terra torni : L'amei ne rencia e, est actenes più lido L'armento regio , e sa , chi in sognimi e E a , che sì presso at mar dal monte scendes. Chel mormorar , che sa Ansiertte, intenda .

Il nipote d'Atlante vivilli toflo, E l'armento regal mando l'a lito. Queflo, nom motto à la citrà difeglo, Era vno ameno, e diluttenol fico. Concorfe à quefeto loco, à Cipro oppoflo, Molte gran figlie allibra attre almaniso Con la figliadel Re, la cui beltade Non beobe pari al mondo miquellactade.

Diquella il padre Aegenor fu detto, E di Tiro, e Sidonia fu Signore. La figlia Europa lebbe si grato affetto o Ch'accefe del fuo amor Talto motore. A H I, come flumo male in na foggetto, Congram maglà, lafino amore. Come opran, ch'altri fa (il malfi regge) Cofe fuor di mijura, e fuor di legge.

Quel, che da legge à gli alti Dei del ciclo, Quel, ch' ad vn cenno il mondo fa tremare, Chi confue pioggia, e con flou ordente telo Tud fommer ger la terra, andre il mare, Festi mentito, e vergognofo pelo, Ter lafcino penfier, per troppo amare, Fuor dogni degnità, d'ogni decoro Trefe per troppo amor foma d'vn Toro.

E milo fre il read bosino armento ,
D'interno alci uagra diletto prende.
La giogaia , che pende fotto di mento,
Infino al egimenchia fi dirento.
Ne l'humil fronte fisa quello fisaento ,
Che fuol nei torillar , son fi comprende;
Il manto fiso di neue effer fi rede,
Che non he guella Sel , renno, no picale.

Gioue trasformato in Toro.

Come

Come vas genma, il chiaro, e picciol como Si bel rififende, che par fatto a mano : Moue condigintà l'occhio di morno, E mofira va volto amabile, & humano, Dolec vimira que bel vifo dante. Possi moue ver lei quieto , e piano, Paus finoue ver lei quieto , e piano, Paus for dolor fosfera, e muege.

Ella del fuo muggir fi marauiglia , Che vede, che li dole , che la guarda , E chetien ferme intel l'ignoct ciglia , E che, per non noiarla , il piè vitarda . Dal prato per pouar de l'herba piglia , E verfo lui và paurofi, e tarda . Cre poi si ferma dalpauno a lui lontano . E poi si ferma dalpauno a lui lontano .

Il collo, il capo, e il mujo è i stende a pofla, E mojtra di quell'berba basser gran voglia. Peuppian poi con bel modo a lei s'acojta, s Perche non tensa la menita fpoglia. Ella itunde la mano, e il piè diofola, E, come ci l'à per abboccar la foglia, Cader la Iqicia, e fugge, e firitire; E il mijer toro ancor muggbia, e figira.

Il toro, per mostrar ch' accetto, e grato Glissi quel don de l'berba, ch'ella osferse, Serza punto coccar l'herba del prato, Quella mangiò, ch'ella lassiò cadesse. P'edendo del laco in ben ercato, A lui con esca nouassi conuerse, L'ferza bauerne più tanta pauna, Esserza bauerne più tanta pauna,

Il toro abbocca 1810
Toi le leccala man tutto modeflo:
E tanto il mone quell'alma bellezza,
Ch'à pena può più differir il treflo.
Ella fa d' vna cinta vna cauezza,
Che vuol veder, fe l'obidife in queflo:
Legare il troo allego ul como laffa,
E poi la fegue come vn cane a laffa.

Ella furçativor, fonza folyetto, Ter tutto il vuoli muar, per tutto il tocca. Gli palpa leggiermente il collo, cil petto, E ficure la man gli mette inbocca. L'amante con piacer, con grandiletto Segue ladonna buldanzofa, eficiocca, La qual più volte le menite corna, Di vagbi font, e di gibritande adorna. «

Sh therba al fint alfuto bue fi getta, E col bugiardo (en la terra coua. Albor l'ardita, e vaga gioninetta Di veder fempre qualche colò noua; su il fraudolune fino dopo s'afletta, Che vuol far del giunenco vu'altra prona; Prona vuol far la femplicetta, e stolta, Seunol, come vuol fire rorrata in notta.

Pian piano il bue si leua, e si diporta, E moue da principio il passo a pena; E la dorzella in si de sipale porta, Poi drezza il fasso piè verso l'arena, La semplice fanciulla, e male accorta, Non credendo ad vn Dio premer Laschena, L'eta lasciò portarsi oue a lui piacque; Et eglia poco a poco emiro ue l'acque.

L'ardita damigella nonficrede, Che'ltoo roppo insanzi entri ne l'onda; Ma, come il lio poi[collar firede, Etrarfi in dietro l'arenofa fponda, Non potendo a l'alciutto porre il piede, Perche ul mar nol'impiottat, e non l'afconda; Sù il dorfo vna man jiren, con l'altra diferra l'n corno, el occhio tien volto a la terra.

Bagna di pianto la 187.
Bagna di pianto la 187.
Che la terra ogn bor più s'afconde, e abbaffaDritto a Fannoni (two vi lunoto volto).
Cipro, e Redi a mandefira vede, e paffa,
P eder dal lato manco a l'occhio è tolto.
Legran bocche del NJ, chi adiero laffa.
Ella noncrede più poter campare, c'è altro veder mon puòs, che ciclo, e mare.

4

Le bionde chiome, il vestimento, e'l velo Moneadolce aura, e'l mar si stana in calma. Scacciate hauean le nubi il Sole, e il cielo, Per mirar la bellezza vnica, er alma. Gione fotto il bugiardo, e nono pelo, Con fi foane, e pretiofa fabna, Per l'ondafe n' andò tranquilla, e cheta, Tanto, che giunfe a l'ifola di Creta.

IL FINE DEL SECONDO LIBRO.

## ANNOTATIONI DEL II. LIBRO.

Con quanta vaghezza,e felicità, arte,e giudicio di Architettura descriue qui l'Anguillara la casa del Sole, ogni giudicioso lettore il può ageuolmente conoscere con vna non men bella, che necessaria digressione. Ne douerà parere cosa strana ad alcuno, che dopò la bellezza habbia posta la necessità del fare le digressioni; perche, chi scriue, ò per dir meglio trasporta le opere Latine, ò di qual fi voglia altra lingua in questa maniera di Poesia della lingua nostra volgare; non deue come vogliono alcuni stare nelle medesime parole, ne manco nelle medesi me chiuse: perche oltra che riuscirà Poeta freddo, essendo molto disterenti i numeri, e nerui della Poesia Latina da quelli della volgare; non potrà ancora mai mostrare quanto vaglia da fe, e quanto fia atto a spiegare puramente i concetti dell'autore, che trasporta; tal'hora circon ferivedoli essendou i molte cole nella Latina, che trasportandole nella nostra, non riescono, se non fono circonferitte, dunque obligandofi il Poeta alla traduttione mera, e pura ; può dare poco faggio di le; ma, se vi farà alle volte alcuna digressione vaga, e propria, ouero per manie ra di conuersione, la quale ha gran forza di mouere gli affetti, ouero vagando, con qualche al to spirito di Poesia, renderà il poema suo molto più bello, e più lodato, che non farà, non si spiccando mai dall'autore, che hà preso a tradurre. Onde le potesse vedere Ouidio trasportate le sue Metamorfosi con le digressioni, che vi sono dall'Anguillara, non dubito, che non le piacessero grandemente, hauendo quel giudicio della liugua nostra, che haueua a suoi tempi della Latina, & che non defideraffe, che fuffero molto più fpeffe, che non fono; come quelle, che inuaghifcono, e adornano molto la fua inuentione e crederò, fe le hauesse egli a rifare, che metterebbe ogni diligentia etéterebbe con ogni suo studio di arricchirle di molte e molte de scrittioni, che le potrebbero migliorare affai, perche terrò sempre, che non sia disdiccuole alla fauola, quello, che no è disdiceuole e biasimeuole nell'historia e che se l'Ariosto seguendo l'hi storia incominciata dal Boiardo ha potuto, e gli è stato lecito, sar tante vaghe, proprie, & alte digressioni, per ornamento del suo poema, che medesimamente possi, e sia lecito all'Anguilla ra farne nelle fauole di Ouidio trasportandole in verso : per che non saranno che lodate da ogni fano giudicio, e lontano da ogni maniera di passioni, terrò bene poi ancora fernia opinione, che larebbono poco lo date le digressioni, quando hauesse preso a tradurre le Metamor fosi in prosa, nella quale non è lecito a partirsi dalla tessitura dell'autore; ma in verso crederò, che sia lecito a farle, come quelle, che adornano, e dilettano molto, pur, che siano ben collocate, e proprie.

La faiuo a di Ectonte, è tolta dalla hiftoria deferita da Eufebio, e da Ortofo,che è,che nella fercia fiù già tempi di Cerope Re degli Athenie fiv ngrandifismo incendio mandato più pretto dal cielo, che venuto per opra humana, e fu chiamato l'incendio di Fetonte, il quale abbrufo è le campagne, e nuditi fini canene i fruttul i oro; afciugò l'immi, arle le citta, e ruinò le cafe, onde i popoli l'uggirono sparti doue meglio penfuano di potenti faluare i durò alcuni melli l'incendio, che non si pote figonere, ne prima fivi de fepento, che non si pote giunifero le pioggie dell'Autunno, che le fipentero del tutto. L'Allegoria di que fia fauola, è, che Fetonte, che vella langua Luina fignifica li conedio, gliau cho del Sole, e origine fonte del locco, di Cil.

mene, che fignifica humidirà nella lingua Greca i non potendo continoare, ne bauer forza i finoso fe non è aiutrate coffentiro dall'humido appropriato. La diminada di Petronte poi di guidaril carro della luce, è quello innato defiderio di accrefere, che fi foppe in tutte le crea utre, per confernat. fich e Fetonte pafille guidando i carro, per il fenitero arfo, che è dal zx. grado di libra al x dello forpione, paffando il Sole quelto fenitero no è altro, che quello, che fa per quei grado, quando fecca l'herbe, e rende la certa mutile al produtre, per il fouerchio adore, che fulle poi fulminato da Gioue nel mezto dell'Autumo fi douera intendere quan do l'ardore rimane (pento, per le pioggie di quella la gione e onde la certa raccogliendo l'humido laficia quella faccia aria, gli infocata, facendo fi letta, bella, e defidero fa di produtre.

Eccoui la vaghezza della digressione della stanza, Gli Astrologi sagaci, &c.

insieme con la bellussima comparatione della stanza, Come il nocchier, che l'arbore, e'l tumone,

cofi propria, e ben collocata dall'Anguillara, che adorna, & illustra molto il Poema di Ouidio:come è ancora vaga la comparatione del cadere di Fetonte, a quello delle stelle, che nel

maggior ardore del caldo pare, che si spichino la notte dal cielo.

Quanto leggiadramente và il Poeta concatenando le fauole I'vna con l'altra 3 poi, che dapoil a roina di Peronte canta la trasformatione delle ordile. Faetati, che vien a dire rifiplendente, e Lampetie illuifre, e Febe luce: in arbori; che alle sponde del Pò mandano fuori alcune goccie d'humore, che razcolto con arte, 8½ indurato dal Sole poi diuien Ambro 3 furono que fie forelle di Fetonte dette anoraza Heliade come ficilioto de del Sole

Segue la trasformatione bellissima del Cigno, che è detto figliuolo di Nettuno, per la fua bianchezza, la quale è indicio di fouer chia humidità, effendo Nettuno padre dell'humido, on de fi veggono i Cigni habitar I uoghi humidi e padulo fi, fore temendo a necora di effere fulmi nati come Feronte ialendo in alto, ma è più recdibile, che lo facciano per la grauezza de corp:

loro poco atti a falire in alto.

Cofi vagamente feriue l'Anguillara le bellezze di Califto, come ancora fa la contenfione a Gioue, come quello, che à ricchislim odi fimili ornamenti della poefia, vedendo quanta forza hanno le contenfioni proprie e fatte con giudicio, in quella flanza,

e la digressione di quello, che faceua Calisto lassa, quando Gioue trasformato a fimielianza di

Diana l'andò a trouare, come è ancora la stanza,

Tu fes di castitate, &c.

Bellissima conversione è ancor quella.

Deh non Diana non le dir sant'onte.

Et la digressione.

Quanto infelice fei, fe ben ci penfi.

con le quattro (lanze,che leguono. La fauola de l'arcade trasformati in Orfe maggiore, eminore; fielle collocate via cinc al Polo, è tratta dal l'hisforia, che, cacciato, che fu Licaone d'Arcadia, Califto fua figliuola fice voto di verginità, e viuedo infieme com nolle altre vergini, come effla, che rabellistima, fuingianata da Gioue, e cacciata infieme col figliuolo, di che rimafe grauida di Gioue, dal luo go facro fi n'adone probleme de refectiou il fanciullo, fatro gio facro fi n'adone b'ochiche, vi fi nafocte p vi n'epo, effendo crefciuo il fanciullo, fatro gio unane valorofo, volle ammazzar la madre, p no viuere più ne' bofchi cò effla leifaggi la madre e fritirio à Gioue, i quale la riccioli col figliuolo, ge ambidoi vonorono nel loro Regno, on de Arcade riduffe i Pelafgi fotto l'vbidiera fua, e volle, che fuffero chiamati Arcadi. Penforno que popoli, che Califto fuffe morta, onde fidedero a credere vammete, che la fuffe viunta fa to ne'bofchi, ge hauefie dormito i qualche tana; pò la chiamarono orfa, generale di cui de a credere pooj, che fuffero rafiportati in cilco ne loughi di oue gil i gitti gio nobbero, che dice a crustfara nel mar da Theti a priegh di Giunone, e che dife felle, coe vicina al morta da tretta a priegh di Giunone, e che dife felle, coe vicina al morta da tretta a priegh di Giunone, e che dife felle, coe vicina al marca da tretta a priegh di Giunone, e che dife felle, coe vicina al marca da tretta a priegh di Giunone, e che dife felle, coe vicina di marca.

Labella comparatione, che fal'Anguillara, della gratitudine di Arrigo 11, Re di Francia di felicissima memoria, e di quella del grand: simo Cardinale Farnete, intorno il ricompenfare i feruitori, che gli hanno feruiti, e quella di Giunone hauendo rimunerato il suo pauo ne della vaghezza de gli occhi d'Argo, e bellissima tententia e quella delle stanze:

Talhor del ben feruir , &c. c Sempre fi debbe , e.

come fono ancora quelle.

Perche ne buon , non fi può dir ne faggio Quel che procura scandali, e contese.

con la stanza:

O quanti quanti per l'inique corti.

Che'l corue, hauendo prima le piume bianche, le cangiasse in nere; significa, che i maldicen ti,e feminatori di discordie, cangiano le volonta loro, totto, che inchinano a questo odiatilsimo vitio, di bene in male: e come prima l'anima loro era pura e bianca, cofi dapoi diuiene fozza, brutta, e nera.

Come và il Poeta Latino marauigliofamente incatenando le fauole l'una con l'altra, e come bene e propriamente il volgare fa la digressione delle parole di Nettuno innamorato: deue incomincia

O donna c'hoggi il cor ferito, &c.

con le stanze, che seguono, insieme con la trasformatione di Coronide in Cornacchia molto vagamente rappresentata, che non fignifica altro, se non che giamai le lingue riportatrici non possono stare al servitio della prudentia, perche sono scacciate da essa, come su la cornachia da Minerua, per hauere riportato, che Aglauro haueua scoperta la cesta doue staua nascosto Etittonio nato del feme di Vulcano. Che Nittimene poi per la sua scelerata libidine fusse trasformata in ciuetta, e fatta poi serua

e compagna a Minerua, fignifica quello, che dopò vn graue fallo, fi preuale di modo della pru dentia, che sa non meno saggiamente tenerlo celato di quello, che sfacciatamente seppe anco ra commetterlo, effendo la ciuetta animale, che copre il fuo difetto col non comparire giamai alla luce del Sole, forse per vergogna ch'ella ha de i falli commessi.

Quanto felicemente descriue l'Anguillara la forza della gelosia in Febo nella stanza,

Ahi come all insellerso , &c.

poi che spinto dal suo furore vecide la giouane amata scopertagli poco fedele dal coruo. Escu lapio poi nato con arte fuori del ventre della madre amazzata dalle saette di Febo, non è altro, che la virtù medicinale tratta dalle radici delle herbe, quado la terra riman'arfa dalle factte, che fono i raggi di Febo, è questa virtù data poi nelle mani del medico eccellente, figurato per Chirone mezzo huomo, e mezzo cauallo, perche la non meno effer gioueuole a gli huomini con l'arte sua, che a gli animali. è poi tanta l'eccellentia di questa vertù medicinale, che può ritornare gli huomini da morte a vita, come fi legge hauer fatto Esculapio: alcumi figura no poi Ocira n'nfa indonina a Theti madre di Achille, diuenuta caualla, per hauer generato vn figliuolo tanto bellicofo, come era Achille.

Come fi potrebbe descriuer meglio il tiro dell'Arco, di quello, che l'ha scritto l'Anguillara?

nel luogo oue dice, Nel prime, che trono, de.

& nella stanza seguente; come è ancora descritta felicemente la conversione, che sa nella Ranza:

Felici quei, che fon cofi prudenti, &c.

Che Apollo diuenific pastore di Admeto, è tolto dall'histoira di Theodontio, la quale contiene, che, hauendo Apollo date le leggi a gli Arcadi; esfendo loro Re: le faceua osferuare con tanto rigore, che sdegnati il cacciarono del Regno, ond'egli hebbe ricorso ad Admeto, il qua le gli confegnò alcuni popoli in gouerno, appresso il fiume Anfriso.

La fauola di Mercurio, che rubba l'arméto ad Apollo, e la trasformatione di Batto nella pie tra del paragone, è tolta dall'historia descritta da Leontio, che Stilbone, che fignifica veloce, voce appropriaza a Mercurio; rubò l'armento a Foronide facerdore di Apollo in Delfo, & ha undolo ripolto dicreo a van fipolonea chiamata Batho, auemen, e, che vin toro e (fiendo vicito fuori, cadè nella fielonea, & non faceta, che muggire, e, vdendolo gli altri, gli riipondeuano muggiando di modo, che fentendoli Foronida, ando dierto a la felonea, e tronò D'armento, che gli era flato inuolato, e ritrouatolo, da indi in poi fi Gempre, chiamata quella fpelonca. In dice, come è chiamata a quella fpelonea la dide, come è chiamata a mora la pietra del paragone.

Bella conversione è quella dell'Anguillara, ad Apollo nella stanza,

Deb suona Apollo, la tua Cetra suona :

come à ancora bella la deferitione della verga di Mercurio, nella fianza, che (egue, fingono) porti, che Mercurio ha per infegna via capello yva verga, ancla quale I anno a ul unpra dui ferpenti, Richali à piedit le quali tutte cofe fono neceffare al medico, per giongere al fine del la profession fiusi. Prima neceffario al medico il capello di Mercurio, che di k. Chico che (che il cièto è capello generale di ogni mo, nondimeno è poi particolare de medica, per la cognitione, che fa biologno, che habbino di tutti i (toto mote, che trai biginfusis cofi fismo); come corrati, per fapere come ridurre a fanita l'infermo la verga poi gibé neceffaria, che l'autori-i nell'arce dei medica-e, la quale fic concedura a Mercurio, da Appello Dio della Medicina, il quale nebebe per ricompenta la cerra, che è la mufica de' cieli, e la mifira dell'alteratione de post, e fenara quelta giama in on porta alcuno effer estro perfero medico. Fignanti, che fono intorno la verga, significano la prudentia, che deu effer prorta del medico cierra la quale per deve de la manistra dell'alteratione del male. È ancora necef-tario al medico che fano in fra igmanistrato, cara richiama con quelta raime del l'inferno, ricorando nell'inferno i piriti (maritis per cigione dell'alteratione del male. è ancora necef-tario al medico chauer l'ali à riputaj, sin che fa prettifisimo a porger'i rimo di al pagame.

La fiuola di Aglauro trasformata in fillo per opra di Mercurio, fi doutra intendere, che Aglauro fignifichi guella indultria, che camina fempre folocita, per la tempagna, fa guile come ausra chiede a Mercurio Pianeta, che poco s'allontana dal Sol-tinnamoraro d'Herrie forel la interpersata Rugiada, grain fomma di denari, per la facini o godore dell'amore di vedendo quefto Munerus fi Gegna della vittà di Raglauro, che è, che alla prudenna fempre fipi andar al paragone della deferitione, chene fa medefimamente l'Ariotto, che Aglauro poi andar al paragone della deferitione, chene fa medefimamente l'Ariotto, che Aglauro poi autennaza dall'Intudia furbaffe i piazere id Mercurio, e che l'induftria inudio fa, che la Rugia da fua forella goda di cofi benigno pianeta, tutto chene positi trare molta vullici, però non la vuolenende Mercurio al fine delegnato la trasforma in inflo; fedenolo il terile, galcuo che vuolenende Mercurio al fine delegnato la trasforma in inflo; fedenolo il terile, galcuo che vuolenende Mercurio al fine delegnato la trasforma in inflo; fedenolo il terile, galcuo che vuolenende Mercurio al fine delegnato la trasforma in inflo; fedenolo il terile, galcuo che vuolenende Mercurio al fine delegnato la trasforma in inflo; fedenolo il terile, galcuo che vuolenende Mercurio al fine delegnato la trasforma in inflo; fedenolo il terile, galcuo che vuolenende Mercurio al fine delegnato la trasforma in inflo; fedenolo il terile, galcuo che vuolenende Mercurio al fine delegnato che vuolenende Mercurio al fine delegnato che per dell'amore dell'amore il vuolenende Mercurio al fine delegnato che per dell'amore dell'amore il per dell'amore il amore il che per dell'amore il dell'amore il amore il per dell'amore il amore il amore il amore il per dell'amore il amore il amore il amore il per dell'amore il amore il amore il amore il per dell'amore il amore il amore il amore

La fauola di Europa, portata di Gioue, trasformato in tauro, nell'Ifolia d' Candia, è mera hiftoria, come vuole Eufebio, chonarra, che, eficiendo Afterio, Re dell'Ifolia di Candia, panamorato di Europa, fichuola di Agenore Re di Emicia, hebbe il merzo divin fuo fedellisimo ferrai core, che conductle la giouane amaza, avedere van fua bellisima naucchiamata Tauro, gion ra fludiofamente ne i lidi della Fenicia, per rubarla. filira la finciulla loprala nauce, imaranari fubito dedero riema ill'acque, ele vied a i venti, ela portoro noi no Candia al Re lorro, il quale godendofela a fuo bell'agio l'ingrauidò di Minose, defiratelli come fi diri d'appo, fiu fortuna-citima quella fanciulla, poi che pore con la fiu afiam dar nome alla terra parce dell'omode.

Come vagamente va deteriuendo l'Anguillara gli inganni del toro, per cogliere l'incaura giouane, rapprefentando tutti quegli affetti, che fi pollano defiderare in quell'altuto rubanne to Deferiue anora feliciemente il camino, che fail il Tutto portando Europa, quando lafeia dalla parte defira Cipro, e Rodi, e dalla finistra le foci del Nilo, e i lidi dell'egitto nafeosti.











lace Toro il falso volto, Gione lasciato bauea, prendedo il vero, E del nouo amor suo al

frutto colto. Che poteua appagare il suo pensiero: E da quel nodo in brene tempo sciolto , S'era tornato al suo celeste impero: Tornar non volle Europa al patrio seno , Conoscendo alterato hauere il geno.

Il mesto padre suo , non la tromando, Per ritrouarla vn Stran partito piglia : Dà con pena del capo a figli bando Dal suo dominio, e da la sua famiglia, Se non vanno di lei tanto cercando, Che a lui ritornin la perduta figlia , E fu sì caldo in questo suo desio, Che si mostrò non men crudel, che pio.

I A del fal- Cadmo, vn de figli suvi, che vuol suggire Quelli inginsti del padre empi decreti, Cercò per tutto, one si potea gire, Ne pote mai di lei gli occhi hauer lieti . Ma chi gl'inganni mai potria scoprire Del granmotor del ciclo, e de piancti? Si volfe al fine in sì crudele effiglio, A l'oracol d'Apollo, per consiglio.

> Poi ch'al bet regno mio, non puol, ch'io torni La legge del mio padre iniqua, e dura, (Cominciò Cadmo) e'l resto de' mici giorni Ho da fondare in patria piu sicura; Dimmi, Apollo, one è ben, ch'iomifoggiorni, Dou'habbia a por le mie nouelle mura. Rispondi, e fa, ch'atal patria io m'appigli, Ch'ame sia fausta, a miei nepotize a figli.

Vn ben maturo, e candido vitello Ne più deserti campi incontrerai, (Rispose Febo) ameranielia bello, Che non ha il giogo ancor fentito mai. Prendi seco il camin, segui, fin ch'ello Si ferma, e quini il tuo seggio porrai. Chiama Beotia poi la tua contrada Dal buc, c'hor bor si mostrera la strada.

A pena pon fuor di quell'antro il piede,
Dowe fla de le Mile il facro font e;
Cadmo, che follo vm bel giunco wede,
Cha volto il tergo a quel famofo monte.
Dando al configio pio d'Apollo fede,
Il pa fo verfo bui drizgase la fronte.
Febo adora fra f., chi autor ne fix,
Con ricenuto piè [rguendo il bu C...

Già le contrade , che'i Ceffo bagna, Havian lafciate, & eran ginuti , done I a vna amena, e fertile campagna . Donea Cadmo fondar le mura none . Qui volfei tvo to a quel, che l'accompagna, A quel, cui tolfe la forella Gione, Quel bue, che non curando andar più auate, Mughimdo verfo il teit fermò le piante .

Poi c'hebhe il tiel del lun mug ghiar ripieno, Fermò ne i Tirii la fronte superba , Come dicesse ton, Questo è il terremo, Questa è la patria , che per voi si serba . Nel loco poi sin mbillo e « ameno , c'h' elegger seppe , si colcà sis l'berba , Forse per dare à lor più certo segno , Ch' iut doucan sondare il nono regno.

Ringratia Cadmo la fortuna, el cièlo, Che vede il bel giuneno, che si aterra : E pien di fano, e di diuno que gio Corre à baciar la peregrina terra : Saluta l'are fino alcaldo, e di giolo, Che feorge amico à la futura terra: Saluta i lieti cumpi, e imonti ignoti, Co i s'guaci di lui mon men diuno; .

Prima i debiti bonori à Febo rende, Poi con più diligenza al Tiro piacque Far facrificio di Giose, e fino intende Là douc a punto il bel giuneme o giacque. A quel diuin millerio ogn' vno accende, Poi manda tutti per tronar de l'acque A innelligare à più de i noui mont i, Doue diuno acque vine i faceri fonti . No motio busig vna gram felue amica Facca diffelfir ami a fe fleffa ombra ». Che la fure crudele, & mmica Mai non husca d'alcume pianta fgombra : Qui douc it bolo po ité folo i stririca, F na ruflica grota il centro ingambra , Ruflico wi humile arco ba'ne la fronte , Ruflica è dentro «, ba ne la cronte , Ruflica è dentro «, ba ne la cronte ,

Oniui era afcofo vn martial ferpente,
Di crefle, ed or bo trubilmente adorno,
Chin tre partite hausa diffinosi dente,
E fil la fronte vn bellicofo como.
I fino collo detato, of emimente,
Onunque vnol 5 fnoda, e raggira intorno,
E fa feberno cal collo agilt, e lene
Al dorfo fuo più fatteojo, e grucc.

Re gli occhi vn eosì borribil foco filende, Che l'huom non potoci in lui ferma la viflat Di fisor la lingua triforcata erade, E con fibilo borrendo il mondo atrifla. Quando di pia color fali diffende, Treflezza, e forza d pigro corpo acquifla. Noce affai con la lunga, er agli coda, La qual non men di collo aggir 3, e finoda.

Non fa il più nel ferir minore effetto, Che l'ombia ha curua e lacera, e diuide. Larc, che fuoi a bocca e fala, i njetro L'heppe, e le piante, e gii animali vecide: Hor qual fia mai si valtoro petto; Che gni parte, chè in lui, nacer fi uede, La coda, il corno, il flato, il dente, e l'ipede, La coda, il corno, il flato, il dente, e l'ipede.

Gli sfortunati Tirii; che non fanno, che quiui il fer ferpente afeojo flaffi, Littie (Frag eliptito fe ne samo E pongon deuto gl'infelici paffi; Ma n'joan la fonte à pena fanno Con i vrance, d'à tuffar ne l'onda daßi; che l'ali fibilando il dergo (cote ; El Calli indiza, effende più he puote . Come il romore ode la gente Tira, E vede quel dragon tamo inalzarif, Che minacciò o e empo gli rimira, E guarda a chi di lor debbia auenturif, Da gli estremi del corpo si ritira Il saque al core, e sassi in membri sparsi D'un sibisto tremor, che tamo abonda, che cadon lor di mano i vasi, e d'onda...

Mentre tiene il timor ciafeun fosfiefo, S'hon da tentar la fuga, ò pur lasfiada; Fù dal drugone vu ne la tella prefo; Per torgii a vu tratto l'vua e l'altra strada; Cadere il lasfia poi morto, e distilo Il mostro, onde ogn' vu fugga, e più non bada. V'ede il drugon que, che tal fuga importa; E corre ratto ambi e fivor de la purta.

\$\text{S}\text{ come vn fiume, eb efee del fuo lette Ter troppo pioggie rapido, & errante, \$\text{A}\text{ cis, che l'impedife, da di prtto}. \$\$\$Efebianta, erompe le più groffe piante e Tad quel d'argon, piend d'ira, ed disflecto, \$\$\$\$Squendo quei, che gli ban volte le piante, \$\$\$\$Ter forza apre la macchie, erompe, e paffa, \$\$\$\$\$E chi celer non vuol, febianto laffa...

Altri vecide co i denie, altri col fato, (no. Quei straccia l'unghia, e quei trafora il corToi, che l'erudel ferpente bebbe mirato
Non hauer huom, che non fia morto intorno,
Come via eccelia torre in pie leuxao
Cercò con gli occhi tutto quel contorno.
E'l può ben far la mosfruofa belia,
Che vadesfotto a lei jutta di felina.

Ben grande può parer distria, e'n piede : Chesse vien torta nel sios stato a poste Non men grande del drago esfer si crede, Che come vn sume in ciel diuide l'Orse. Hor poi, che lungfro incomparabil vede, Ch' altri non v'è, che possa contraporse, Distes in terra in varia modi attorti Gli stanchi mebri si mezge ai corpi morti. Già nel meridiano era il Sol giunto,
De la nona città, còr far fi deue,
E stando allor nel più lipremo punto
In quelloco rendea l'embra più breuse
Quando allo Re, da gran penjer cöpunto,
Pareua l'afpettar noiglo, e greus,
E Branamente il cor tencangli opprejfo,
Marauglia, e timos d'un malfuccifo.

Nonè per l'orme loro a seguir tardo Di pelle di leon sorte, e ornato . Tien ne la distra atto a lanciar rn dardo , La spada ad fianco ba dal sinstro lato. La manca rn ocerotien grosso, e gagliardo, Ch'rno estremo ha d'acciar lucido armato. Ha il corpoi si magnanimo, e preclaro , Che più do gai rarre val, più do gai acciaro.

Come entra, e vede la felua fungla , E come il troppo l'angue il fondo allagbe, El drago Blar e on eleusa crefla , Leccando altier le velonofe piaghe: Forza è, plat compagni, che di quella Ingiuria voftra io mi compiaccia , e paghe, O ch'io vendicherò il fatto torto, (Diff) è qui profla a voi reflerò morto.

(no. Ecco, che vede vn graue fuffo in terra, il cor- che gli pare atto a fin l'hofte movire, o Pofi il dando la define, e' l'Ilifo afferra, orno, Per abondare in arme da fevire.
Gli tira quele con ta finoro, ch'a terra.
Vn groffo muro hauria fatto venire:
Ma i aurea (puama fas follome il psi o, Ereflò da quel colpo il drago illefo.

Se ben non nocque al crudo serpe il sasso pur ul se risentire, el mosse ad mente al su el sasso per la sasso per la coda, e assivetta il passo, E d'assiare il suo nemico mira. V edendo Cadmo l'impeto, e l'iscaesso, Perente col doi terra il dardo, e tira, Che le squame passo, la carne, e l'osse. E su perche ados el sasso per la casso per la c

Perche, come il crudd mostro s'accorfe, Del dardo, che per torgli andò la uita, 4 quella parte il curuo collo corfe, E riguandò ful tergola firita: Pos con gran rabbia I bafla afisia morfe, Rèl aficiò sin che non la uide yicita. E I annet?, che alfin fuor trasse il curo, Ma resib bennela ferita il terno,

Cadmo in quel tempo el era il drago uolto
A trasfil dardo col tenace morfo
Impirojo con laltra baffal i tempo colto)
Ne l'altra parte al animale il dorfo:
Na come el find quel l'imposcio ficolto,
Contra il nemeco fios viuolfe il confo
Contra il nemeco fios viuolfe il confo
Cadmo, ben fermo, in bell'atto fi pone,
E la puma de l'hoffa al moffro oppone.

Il Drago del fue fangus: il ferro opposto Vede tutto affer tito, e quello motopa Del fino gran male, có-imboccandol tofto Si sfoga contra lui, che mon n'ha colpa. Ma ben dad dura acciar gli fue rifofto. Che nel palato penerò la polpa; Ma l'ofto nò, che'l ferir, ch' ei fenito, A mezzo il confoi l'è ucui refito.

Non può ne l'offo penetrar la punta; Chel crudel moftro ha ritirato il piede; E, per non fia maggior la parte punta, Ritira il collo, e la perfona; e cede. (ta Crefic ognò hor Cadmo imangi, e perche giù Quell'empia belsa àmal partio nede; Tien nel fuo flatol bafla, e a crefer mira, Quanto cede il ferpente; e feritira.

Mentre chin quel los ogn un contralta,

E Cadus ping e ben la puntu ultrice ,

El drago ceda el impero de l'halfa,

Acciò che non gli fori la ceruice,

I'n alta quercia ogni diffyano gusta

Al molito, è trinari; gli diffue c

La dous urtando a cafa il tergo offo.

Picam fe il tromo of fino fouerchin pofo.

Il ferro al drago allòs y fora la testa : Esperche par , che l'arbor ui consenta ; La coda di semetta audia, e prosta, La quercia a più poter batte, e commenta ; E arbor di lui mal fatisfatto resta . E gene, si rammaria, e lamenta : Gli par , che s'accia torto l'erpe ingiusso d'imoceme sun oli s'appe ingiusso d'imoceme sono l'arpe ingiusso d'imoceme sun josti espo, s'usto.

Mentre nel morto arago egli fi fpecchia, E confidera i membri finiflarati, F na gran noce gli nitrona l'orecchia . Perche più dice, in quelferpene guati . Se tu ne l'ed nu mature, un ecchia . Ronfai , che l'habbian definato i Fati? La ferpe bor miri tu, che più non ferpe, E ferpe tu flara i mirato fepe.

Scorger non si potè da cui uenisse
Lu uoce, pure uscir i vult dal cielo,
E di colore, e d'animo simarrisse
Il tiron, & arriccio gisti ogni pelo.
Mentressa access d'amienteno zelo:
I denti al drago couse, spargi interna,
Se uno si ondar la destinata terra.

Così detto, la Dec 3 deparue preflo , El Gici quel fignos tutto finarrito , Che non fa si geli dome, o i cgli ed flo, De tutte nobità ui ene affaito . Pur, defiofo di uedere il refle, Dapoi, sole fi fi alquanto vifentito, Ter ubidir la Dea, fi e bifoleo, Con l'aratro al terra aprendo i foleo.

Su'l campo arato quei denti comparté ;
E poi fa, che l'avatro gli ricopra;
Indi fi mette à rimisar da parte,
Che frutto mier fa da il frantopra.
Non moltosfia, che molte punue sparte
Di fina acciar uede apparir di sopra,
E percosse da Sol venicano il Lampo,
Che vende il grero di molt bassi in campo a.
Che vende il grero di molt bassi in campo.

Denti di ferpente cangiati in huomini armati. Eco, che thaîta appar gid Juni vn piede: £, mentre ei mira, à che questo riesce; La pema, et morion la terra eccode Di più d'un caualire, che di sotto esse a Il busso gi dogni guerriessi vede, E tutta via la nobil biada creste, Già mossira i fianchi, e gli altri mebri ornati La nobil messe di guerrieri armati.

Talfe'l theatro il ricco razzo adorna, Mentre s'inalça al ciel la fena, el opra, De le varie figure, on elle la edorna, Prima ilejia apparie la tella fopra; Posi, fecondo ciel pamo alza pia le corna Le conde, fia , chel lunfoj idicopra: Come poi giugne al fegno, ini fi vede D'egn elfigie ogni membro idino al piede.

Cadmo, che vede il juperba gente, E tano ben'armata, e ben diplosta, De identi nata del crudel/crpente, C'b' ci pur dianzi atterrò, da lon fi (cofla; Prende le folice armi immantiente, E n' buona guardia la perfona pofla, L'afpetta, e fermo tien, che quelle [quadre Cerchin vendetta al l'infelice padre...

Quando vn di quei, che nac quer de la terra, Che in atto il vide di volen freire, Ron impedir la ciuli moltra querra, Diff: e fra noi la lafici diffiure. Cod diccedo, addoffo da vnfiferra, E con la fpada ignuda il fin morire. Ecco lui free vn davio à l'improujo, E fa so be l'vecifor vimane vecifo.

Queflo bounicida devo , che con lo firale L'altro bounicida hauce morto atterrato, Fu frino da vucofo afiro se mortale D'una bafla, che gli aperfe ilmanco lato s E firirò quallo fiprito virale , Che pur diarzi gli banca la terra dato , Cosi l'un contra l'altro empi, e ribellis 8 'excadon utiti 'imferi fratelli. Quelle due fijuadre coraggiofe, è promte
P oglion movine a dynadagnar lute,
E quefi e, quellimofirando la fronte
Caggion per le reciproche ferite.
Cosi fen vanno de vegno d'Actronute
Le così poco incorporate vite.
Il corpo cade, è cui lo fiprito è tolto,
Battendo à la fanguigna madre il volto.

Già s'ea a cinque il munevo vidutto , Quando vn di lor detto Echinong id eede ; E getta l'arme, da Minerua influtto, E pace à gli altri fino finettli chiede. Gli altri , depelna ogvidifornia da stutto, D'eterna pace fi donar la fede. Quefti belbe il Tiro valorofo, e degno Compagni per fonder: il fatha regno.

Cadmo, dopò si vario, e gran periglio, Tobe veduto batea cri fect di forte, Chin queflo inco mercitato efficio Si potea contentar de la fisa forte. Hauca più d'un figlio, E la piu bella, e pin faggia conforte, Ch'al mondo foffe in qual fis voglio aparte, E perfocreo banea d'enere, e Marte.

Che gran felicità, che gyan contento V ederfi vna famiglia si fiorita, Ecominciata bauer dal fondamento Vna città di nobile; e fernita ? Ma, che inglin fi può chiamar contento Fin à l'elivemo punto de la vita . Fortuna ognifuo gaudio in pianto volle; El contento, el bauea, tutto gli solfe...

Cadmo vn nipote have ad vna fua figlia, Felice lui, fe non l'hauesfe haunto, Ch'anco freure havria le meli ec cipia. C HE. non si piange il ben non conosciuto. Cortese eva "e leale à marauigila. Da tutto quamo il Regno ben volato; Grato s guocondo, e di piaceuol faccia. E fopra modo regno de la cacica. In eafo stramo al mifero internemor.

Il maggior infurtanio non fu mai.

E di quanti parlar l'antiche penne.

Tutti gli altri ananzò quesso d'assi.

Da lui Dienni ossi ar ma di firenne.

Ma non l'ossi et us Fortsmani s'ai.

Es ben quel messi bino Diana incolpa.

Tu si pur, che fut un tutta cospa.

Tu si pur, che fut un tutta cospa.

Io stuso in parte la siluestre Dec.
C'hebbe a pensar di tempo poco spatio,
De la pena, sto la uidonar dossea;
Chenon hastria sosteros si grans straio,
Chenon hastria sosteros si grans straio,
Chogni ville can, che l'institute hanca;
S'hauesse a far del viril sangue satio.
Ben saria stata di pietade i gnuda;
Se sossi ne lei vogo sita se trunda.

Queflo infilice (cb'era Atteon detto)
Solena a caccia amdar quasso giorno 3;
26 i toglica tablor da tad idietto,
52 li cil pria non vedea di itelle adorno.
Fin di, che l'oligo hauea di isque infetto
Di belue senza sin, non si segororno
Fin che l'Sol s' attrifissio astra con Teti,
Mas se più rigolo glia reccor l'eto, da se primera

Gii nel cielo era il 30 crofeiuto tanto, che discoprina il declinar del monte, che discoprina il declinar del monte, che di cosso cre discolo quaesto Gli era lontano il contrario origonte. To encano l'ombre de Leo cie intanto Tutte al Settentrion volta la fronte, Quand ei leuò da que i ocenti ardori che flittate can, ci caccitori.

Ben'è statoit diletto loggi compito ;
Ben'hoggi hauto il hato hobiam scendo ;
Che vegico il fangue in fauor melro vicito.
A tuttoit hosco have macchiato il fundo ;
Ciàfra Fanonio, & Euro comparito
Ha con vgud difamita Apollo il mondo,
Disce sha bene homa; vitrarre ipall;
Exiccare i copy affliti, class.

Tollo inodofi, è afanguinatilmi
Da i palif difeiofica obicorni;
Policis, soi ban più grat ombra i faggi, e i piè
Ciafi un premda ripofe, e fi foggiorni :
Ciafi un premda ripofe, e fi foggiorni :
Come di preti advans, e di rubini
La defata Aurora a noi rivorni ;
E faccia a pien del novo giorno fale,
Tentercemo pière caccie, è altre prede.

O sfortunato giouane, che fai ?
Cò al njogo de i can tauv riguardi ?
Perche quell'oto, e quiete lost dai?
Perche paffan (geuiri più gegliardi?
O mifren, infelic, opreche flais.
Che mos cacci ancor bogg infino al tardi?
Se in quesfi bofehi hai giá fonta ograi fran,
Che nos cerchalbre caccie infino a fra ?

Già defioso ognir na de la quiete

Fa quanto egli far dee, per riposarsi,

Chi stot or ha faggio, e chi stot orn'abete,

Non hungi l'undat lattra eranossarsi,

Altri guarda la preda, alvi larete,

I con si reegeon rispirando llansi,

Cel pensos essentato banno il dunganto, e corso,

Mostras quanto banno il dunganto, e corso,

Vicino al loco, one a prender ripofo Gli affitti cacciator i erano messi, Vira van valle anena, e va bosso ombroso Di molto antichi pini; edi ciprossi, Done era va anva assi erenoto, e ascoso, Ignoto inspo a passini stella, Sola il speca la cacciatrice Dea, Chiu il cadalo del di singgi solaca.

Detta Gargafia, è quella nobil parte, Di cui tence la Deafliusfire cura. Non è la gratta fabricate ad arte, Ma ben l'arte imitato ha la natura. In natino arco quell'antro comparte, c'hi marciyo è pollo a le natine mura; Tuttad 'm frugil' unfo è la canerna. La fronte, i laite encor la volta internas.

Goccia

Goccia per tutto intorno la spelonca , E vn chiaro sonte sa dal destro lato ,

E vn chiaro fonte fa dal defivolato,
Done più baffe degida d'una conce,
La natura quel turfo haves cavato.
Forma la goccia il rondo, e poi fi tronca,
Nè filllamento vè continouato.
Ma per più gocce (parfe vnrufeel crefce,
Cirempie quel vafo, e poi trabocca, e n'efce.

De l'antro il ciel, che natura compole,
Da le gocce, e da gel dinifo, e votto
l'ha mille varie forme, e apricciole,
Che fler moftran d'artiche bre dotto.
Trombio unatic, piramidi fingunofe
l'i peudon, ch'al gocciar fauno acquedotto.
Comparimento ba tal, che lo farpello
Nol partie n più vage, sh' più bello.

Qui star solea la Dea siluana spesso Per suggir il calor del mezzo giorno ;
Doue gunta bora, ele compagne appresso
L'arco in man d'una diede; i dardi, el corno.
L'auro la profiosa cinstettie, e, spesso
Raccoglie vn'altra, e pail auolge intorno,
Poi glie lo lega in capo in va bel modo ;
Con va leggiadro, e massirenoù modo.

Chile slaccia i courria, cfeopre il piede, Altra le fipoglia la fuecima velle e, E l'una di laterain ben feruir uon ecde ; Ma flamo proute, vigilmai, e prefie Come la Dea fogoliata esper fi wede, Non vuol, ch'alema fluor vessita vene E squade se notrare (come als piaque) Ne le dolei, tranqu'ille, e lucid'acque.

Mentre si stan le Ninfe iui adanate Senza sospato alcun licte, e siture, e E si laume le membra delicate Ne le dalci acque, virilallime, e pure ; E con parole accorte, bomesse, e pure Tassan quell'hore sì avois, e s'are; Atteon, ch' à diporto ina solutto, Penne à cajoni pagsi autro à dar di petto. Si come piacque à l'ampio (no defino S'cra a' compagni l'infédice tulto ; l'info. Ch'altri prono, altri in fianco, altri (npino, l'educo bauca nd fomo efferfipole o Entrò in que bole, ache l'applica l'pino Et altri arbori fauno mobrofi, e folto, "anto, che l'irafie il piacer, che n'hanca, Don'era ignuda la filudire Dea."

Come fon d'Atteem le Ninfe accorte, C'b'in for tim gli occhi lluy dit, go'inteni, E vegeon, c'he gli leha gia liquad feorte, Con muit, e roti gemitis e lamenti, Batton le mai, e'llim, mon per forte, Per c'han vergegna s'e mifere, e delenti Le parti offenndom, che native a fonade, Dentro à le trasparenti, e limpide onde.

Confule tutte erecon far coperabio, ch'egli iguada la Dea non vegga, enote: E le fan normbrando intorno va cerchio, E lac coprama, elor, più che fi puote. Mail capo lo fourilà di fourcrisio, Nè può la Dea edur le roffe gote, Le gote più, sche mai tinte, & accefe, Per la troppa vergogna, the la prefe.

Come fi tinge vna nube nel cielo , Che da l'auerfo Sol venga percoffa , Come al tor del nosturno ombrofo velo La parte Oriental dissent roffa: Tal la forella del fignor di locho Si tinge in vifo , e da grand iva mofa Si duol, che u man non ha gis firali, e l'arco, Per leuarji quel biafino, e quello incarco.

Subito volta al la la baffa fronte, E non hunculo altre arme da valerfe, Prife con ambe man la capue del fonte , El milr con quella acque vitrici afperfe. Hor voglio fe potrai, che tu reaconte, Come Diana igmude fi foeprife. Quello gli difle la feeganta Dea, Che fis indivo al gran mah, chaserdonea.

Vede

rmain eruo.

Vede intanto l'ivata cacciatrice, Ch'a venir la vendetta non foggiorna, Cha lui zià crescon sopra la cernice Di ceruo a poco a poco vn par di corna. Il naso entra nel viso, e la narice Resta aperta più sotto, e'l mento torna Dentro in se steffo, e in modo vi si forra, Che la bocca vien muso, e guarda in terra...

Quello aspetto sì vago, e sì giocondo, D'animal bruto noua forma prende, S'allunga il collo, e done egli era tondo, Dinenta piatto, e per lotaglio pende. Se di peli ei fu già purgato, e mondo, Hor nono pel tutto macchiato il rende. Da quattro piè quel corpo hor vienfofpefo, Che già dana a due piè souerchio peso.

Quel subito timor, quella paura, Che suol ne i ceruistare, a lui s'aggiunge : E, vedendo ogni Ninfagià ficura, Che forte il grida, e minacciando il punge, Done lafelua è più frondosa, efcura, Fuggendo và da lor più, che può lunge. Simaraniglia ei, che non sà l'intero Del'effersuo, di correr si leggiero .

Mentre il pacfe via correndo sgombra, Dal corso vn'acqua limpida l'arresta: Ma, come scorge ne la sua noua ombra Le noue corna, ela cangiata testa, Si tira a dietro attonito, e s'adombra, E sì questo l'affligge, ange, e molesta, Che vi torna più volte, e vi si specchia, Enon può ritrouar l'ombrasua vecchia.

Mentre il meschin, misero me, dir vole, Questeson'ombre vere, à pur son finte? Troua, che più non può formar parole, Di più sillabe vnite, ouer distinte. Gemere è, il suo parlar, come far sole Il ceruo, e le nouelle luci vinte Dal duolo interior, Stillan di fuore, Ter lo volto non suo nono liquore.

L'antica mente sol di lui riserba. Hor, che farà l'afflitto trasformato? Rinedrà la sua regia alta, e superba, Tra' suoi regii parenti in quello stato? O quini pascerà le ghiande, e l'herba, Fra mille dubbii, e morti imprigionato? Miferolui, ne quel ne questo agogna, Questo il timor non vuol, quel la vergogna

Mentre fra se col non perduto ingegno Trouar penfa al fuo mal pur qualche scapo. Fu sentito da i cani, e ne dier segno, Col solito latrar Tero, e Melampo . Fà, vinto dal timor, tofto ei difegno D'ofcir del bosco in ben'aperto campo . Che sì leggier si sente effer nel corfo, Che non penfatronar miglior foccorfo.

Pensa forse ananzar tanto nel piano, .Che i can debbian di lui perder la vista, E poi saluarsi in Ermo più lontano, Così perdendo il bosco, il campo acquista; Ma gli vscirà questo disegno vano, Che già del folto esce vna turba, mista Di cani, di canalli, e cacciatori, Empiendo il ciel di Strida, e di romori.

Acquista il ceruo, per quella campagna. Emostra hauer la gamba più leggiera. I veltri, Turchi, d'Italia, e di Spagna, Son men discosto a la cacciata fera. Di Corsica i can grossi, e di Bertagna, Fan dopo i veltri vna più groffa schiera. Son quei, che'l fentir pria, più lungi, e stachi, I bracchi de la Marca, e i liurer Franchi.

E salta fossi, e macchie, e pussa via . Per linea retta i can peloci, e pronti, Gli corronsempre a tranersar la via . Il passar spesso di fossi, e di ponti, Tien molto a dietro la caualleria, Gli equestri cacciator non son sì presso, Perche impedita è lor la via più fesso.

Scorre il veloce ceruo, e valli, e monti,

Colui, che più vicin fegue la traccia, Siafi forte,ò giudicio, ò il destrier buono, Per far sapere à gli altri, on'è la caccia, Dà fiato al corno, e fa sentire il suono. Quei, che non sanno oue voltar la faccia, Per la distantia, che infiniti sono, Che'l vario corfo gli ha sparsi d'intorno, Si drizzan tutti oue glinuita il corno.

Già il ceruo preso hanea tanto vantaggio, Che non era lontan forse à saluarsi; Ma venne l'infelice in quel viaggio In due sue gentil buomini à incontrarsi; C'hauean del mezzo di fuggito il raggio In quella parte, oue bora eran comparsi, Che nel cacciar di prima eran perduti Da gli altri, al maggior caldo ini vennti.

Hor, mentre à ripofarsi erano à l'ombra, Su'l mezzo giorno i lassi canalieri, Quel gran romor l'orecchie loro ingombra Di can, di cacciatori, e di destrieri. Subito l'uno e l'altro il bosco sgombra Coi freschi veltri à lassa'atti, cleggieri, Che si sforzan sentendo gli altri cani A più poter d'uscir lor de le mani.

Quei veltri con eli orecchi alti, er intenti Da più scoffe bor da questo, bor da quel can E fangemendo certi lor lamenti, (to: Con certo flebil suon , che mostran quanto : Han voglia d'ire à insanguinare i denti Ne l'animal, ch'ancora è lungi alquanto: . Ma queicacciator prattichi, & accorti, Perfar lassa miglior, gli tengon forti,

Giamai nel volto à l'animal cacciato. Quando incontro ti vien, non dei far lassa, Perch'egli sguinza lo scontro da un lato, Escorrer lascia il cane, e innanzi passa. Il veltro dal grand impeto sforzato Non può tenersi, e trasportar si lassa , E la fuzace belua acquista molto Prima che poffa il can voltarle il volto.

Hor'ecco il cerno affaticato, e lasso Con debil corfo, e con la lingua fuori, Che giunge al triftose sfortunato paffos Done l'attendon quei due cacciatori. Egli, che gli conosce, affrena il passo, E ferma gli occhi in quei suoi sernidori , E detto baurebbe , s'hauesse potuto, Il Signor postro io son , datemi aiuto.

Ma le parole mancano à la mente. E non può esprimer fuor quel che vorria; In vece di parlar gemer si sente; Pur a i suoi ferui il suo gemito inuia. Quei, che'l veggon fermato, immantinente Gli van di dietro, e i can lascian gir via. Il cerno, che lasciarsi i neltri nede. Affretta più che può, lostanco piede.

E per quei luoghi, ou'egli hauea seguito Più nolte fiere affai, nienfeguito effo: Ma già si uede il corso bauer fornito, Ch'è stanco, e i freschi veltri ha troppo app-Ecconelfiancolha Tigriferito, Licifca in pna oreechia il dente ha messo; E l'han già inginocchi ato al suo dispetto, Stracciando à più poter l'ignoto petto.

Quiui intanto arrivar su i lor cortaldi Quei , che lasciaro i can poco lontano, E paion ben volonterosi, e caldi. Che'l ceruo vecifo sia per la lor mano. Giunti no'l toccan già , ma flando faldi Tutti cercan co gli occhi il monte, el pianoz E questi, e quegli, Atteon chiama, e grida, Accio ch' Atteon sa , che il ceruo uccida.

Il ceruo al nome suo leua la testa, E par, che dica; Io son, dammi focorfo. Ma l'uno, e l'altro can tanto il molesta, Ch'à lor si nolge, e placar cerca il morfo. Questo, e quel cacciator gridar non resta, E far fegno al Signor, ch'affretti il corfo, Al lor signor, che gia credon scoprire Fra quei che di lontan veggon uenire.

Giunge intanto de i can la prima [chiera De i profli veltri affaticati, e ingordi Di farful dosfo à la cacciata fera I mufi lor infanguinati, e lordi. Eische non ba a fan fauella vera , Gemendo prega i can spictati, e fordi, E ingunocchiaco d lor fi raccomanda , Volgendo il volto à questa, e à que lla banda.

Questo, e quel di que du edimenta roco, Est duols, che l'signor non è profente ; Nè può gullar di quel piacre va poco; Di si degno spettacolo niente. Mai limige, she mon è fuor di quel loco o Ne vorrebbe del tutto esfer absente. Che vede esfer per lui spettacol tale, Ch'altri gullas piacres, es sene d'ande.

E tanto più, ch' ogni altro canc è giunto, E par, che mordan tatti quanti à pront. Al è più fi usele nel fiuo corpo vin punto Da poter darni una ferira mona Coj. Atteon a fin filo, e defunto Da i catciator, che giungono, fi rona. E coi? renticata esfer fidie. La Dea contra quel giouane infelice.

Per quefto in gran romore il mondo uemo Per la gran crudella, che usò Diana. El a parte maggior conchoige, et temes, Che fix troppo crudele, che inhumana. Non maneò già chil'e contrario fofenne, Che per fernaff, che incorrotta, e fassa La fama d'effer pergine, e finera, Doucua in rivel cafigo effer feuera.

Sopra ogn'altro Gintom la loda forte, Chel Jacoffe morir con quel martoro. No per region, ma pertò ella adia à morsa Cadmo co i figli, et utto il fangue loro. L'odia, che per Europa il ho conforte Già tono fi ureggio di fari y na tongue, Per mu bor più che mai fippra; e langue, De l'odio più altri sidonio fique. Gimon lapes non/fore, gran dolore, Ch'à Gione il core arica nona facella; Che Semele godea d'inginifo anore e Ch'albora il primo hanca grado di bella Feglia al primo d'Thebe Imperatore; A cui già solle il toro la forella. Hor quet, che fa biana, lerrammenta, Com ella à vendicarfi è troppo lema.

Oime, che da ciofe un rendesta è profa
Contra quiffa impudica, e inflome gente,
E Giamon, che r è più d'oqui altra offica,
si fil da parte, e mon fe ne rifense.
Oqui dima illufre di giuffica accefe,
Di defio di mendesta arma la mente :
10 fommi, e ogni una bomati cione mi toglio,
E pure i ofi noi di lui forella, e mongle.

Sorellaio ben gli fon, ma moglic in utano Mi chiamo più di lai, fe più noli godo, Se più noli Campio filialito di Vulcano Con nouo amon mel loglie, e novo modo. Na dova di upodio amore al tutto yano. Farò quel forse îndifibabil nodo, Ond'halegato di miro marito, e prefo, Con modo mon più lates, e non più intefo.

Regina affer del ciel desta non noglio, Nel feder più fui mio fishime feggie, Se non isfogo in modo il mio cerdoglio, Se non isfogo in modo il mio cerdoglio, Ch'à lei defiderar mon fappia peggio. Madredel feme, ondi o madre efferfoglio, Vuol fuffie, già n'è grause à quel, ch'i oueg Del frem del maggior celefte padre, (gio Di cui fola Giunon debbe effermadre.

Contra lei mendicarmi in rina molta
I oglia, econtra l'inginifo mio conforte;
E farò, che ogliefarà ai flotta,
Che diffua bosca chiaderà la morte:
E norrò, che le fia la nita tolta
Da Gione fiao, da chi l'ama si forte.
Cosi i anolge in rina multe, ficende
In terrase med l'abbe il cama ingrade.

Non pria da fe la Dea la mubel fombra, Cho di forma femil tuta fi vefte, fa bia neo il virn, di color morto adombra Il volto, e crifpe fa le guance mufle: Al volto antico quell'aria, e quell'ombra, Quel uelo al capo, al dofio quella vefte Da, cò una ueccha balia boggi ufa, et haue, Che i cin del cor di Somele la chime e.

Sapea utito il fino amor, sutto il fino imento Beroe Epidaura, di colei murice. Il tardo parlar fino, Landar fino leuto Ben finger sa di lei l'imitatrice. Hon prefo muarios, granvagionamento La Dea con quella gioname infelice, L'aggira congrand arte, e al fin la mone. L'argionar fopra l'amor di Gione.

Quanto è, che feco non fece foggiorno. Le chiede, ecome "Amor per lei l'accurda. Ella risponde, E non palla mai giorno, Chi egli per troppo ardor dal ciel mon feda. Tur dianzi je "o sindo, fiq di ritorno Diman, fecondo ha detro, chi o l'attenda. Esempre, chi egli siene, ha per collume Toy'i meco di guere si niquelo pisme.

Sospira dal profondo del luo petto
La finta Dea, con non finto folpro ,
Perche quel, che la gionane i ha detto,
Ha vadoppiato in let bodio, el martiro.
Bramo, che quello fia Gioue in effetto,
Chrogni di teco adrapie il fiuo defro,
Perch' altri, disfe, con meniti alpetti
Macchiar più uolte i più pudichi letti.

Non basta, eb'egti dica osser Dio, Se non da delsho amor più certo pegno . Però, le mos signieri el parta mio, Pò, che sipra di ciò tu chicda va signo, Che, come ci, per dar loco asser dodio, A ta discente dal celeste regno, Non venga, come sino, siste homan nelo, Ma com la macsità, ch'i sista de cielo. Vengandfuodecoro, elsco porte Le rigic ini-gasel fuo duun filendore; Come quand esti via da la confaste; Per tor piacer del conugade amore. Coi fische la dimando la morte. Che non ucdendo il finulato core De la finta nutrice; il di, che vonne, Il mortad don da lui non causo ottenne.

Senza scoprir qual dono, vn don gli chiede:
Ma usol, che Gioue pria prometta farlo.
Egil, chi altro uno hexma, a lutto non uede,
Che piacere al suo amore, e contentarlo,
Accio che lla abbia industata fede,
Che, Ci promette, egli è per osfernarlo,
Per quel fiume inserval promette, egliara,
Ond hamo gli alti Dei tanta passa:

La giouane, mal cauta, e defiofa
Di ueder cofe fopr homane, e souse,
Non fapendo la morte effere aficifa
Per lei uel don , ch'ella uorria da Gione,
Cil dice humil la fronte, e uergognofa,
Che come amor uerlei di mouno il moure,
Ne la fua maeflà celefle negna
Con l'arme innanzi, e con la regia infegna,

Nel modo, ch' à la fpofa e i s' apprefenta, Quando unol feco il coming di dietto ; Di darle Gione in ni la soce tenta; Ma non può fur, che ella non b'abbia detto, Gli preme, e duolfi, e più, che fi rammenta Del giuramento fligio, onde è colfretto Di compiacer in moilo a' defir fui Che lui priul di leix, ele di lui.

Gione da questo error cerca ritrarla ,
Mostrando il graue mal, chimis i aspettas
Ma tutto quel, che le sude, c parla ,
Rende la doma incauta più soprata,
Rende la doma incauta più soprata,
Equanto più dissici en el flata
Di ciò contenta il troua, più l'aspretta,
che giù suprinon l'an prefase unnta,
Per quel, chi udi da la tunutice stima.

Vedendo

106 V edendo al fin, bio grii fuo priego è vano, Si torna Gione al cielo, oue fi velle Del fino filpednor e, poi di mano in mano Di nunoli, di venti, e di tempeste, E di lampis, ed ittoris, ed fine in mano Toglie il terribi folgore celeste, Non però il più damnofo, anzi, fi sforza Di (camagni b'ardors, fira e, el a forza,

Non quel, ch'ario 7
Non quel, ch'ario 7
Non quel, ch'ario l'ecmimano Tifone
Toglie, che troppo è quel tremendo, e fero,
Ma fra quei di minor condictione
Secglie ilmanco nocino, e l'più leggiero.
E così Gione contentò Gimone,
Che code i non posè l'appetro vero
Soffiri di lui, quando in tal forma apparfe,
E de l'amante il don l'accefe, esr arf...

L'infante, che nel conpo era imperfetto,
Del'infilice doma, che s'accefe,
Che del feme di Gione bauca concetto,
Dal vontre, ch'uprir fece, il padre prefet
Esfe creder vogliam quel, che vien detto,
Contanta indistria à quel fanciul s'attefe,
Chimito vi nempo al lutero del padre.
Finì quei messi, onde mancò la madr...

Quando fis poi perfetta, e benmatura La degna prole, elvin due ventri crebbe, Giouedale fipiccolla 4 e ne die eura Ad 1 no, yna fina zia, che eura ni bebbe, La qual, fe ben di Giuno bauea paura 3 Non mancò al nipotin di quel, che debbe, Ale Ninfe Nifeide il die di motte. C'h'afedo il muarir poi ne le lor grotte.

Queflo fu il patre Bacco, e l'imientore Del meglior culto à la feconda vite ; Che la dolce vau, a quel dimin liquore Torge al follegno de l'. nostre vite. Hor, ment: e gli è d'ogni periglio fuore, Giuson, che flar non fuol mai jenza lite ; F'edendo in villa affai turbato Gione, Ter piu turbato vi ultra lite mouc. Staffi Gione turbato per la morte,
Ch ognifua gioia, o grui fino ben gli batolto,
El punge, rode quel penfier di forte,
Che, qual fia detro il cuor, finor mostra il vol.
Di questo i affiggea la s'ha consorte,
(to.
Che feorgea il fino afio la faicho, es foloto)
E questo tal transglio, e duol l'apporta,
Cha gelosia di lei, fe bene è morta.

Nè può tenersi d'ira, e rabbia accesa, Finta dad duol, che non le venga detto, Che cola tano la la meme offiqa, Che vi sa si turbato ne Vaspeto è reastar fossi a muona retessia, Ter farmi ogni bor slar vedoua nel tetto è Pensire ofre da trarme home, e spruta Degno di quel gran Dio, che regge il tutto.

Infinite ragion creder mi fanno,

Ch' à l'huom maggior côtto amore arrechi,

Toi che' lpoter [i pello via, « l'inganno

Ter venire à quegli atti infami, e tiechi;

Correte al voltro bialmo, a l'ovôtro danno

Ter fouerchia lafciuia infami, e ciechi

Che' l'hu d'amor per voi foue è tanto,

Che vi fa la vergogna por da canto.

Ma bennacquerité dome per fentre
Tutti quanti imartir, tutte le doglie.
L'effer grauda, e'l duo del partorire,
L'effer stada, e'l duo del partorire,
L'I matrir tocca à la foontenta moglie.
Queflo è il noflo piacer, queflo è'l gioire,
Queflo è unto d'amor per noi s'i coglie.
Ciò sche di male ha il matrimomo, èl inoftro:
Ma il piacer, e'l contento è unto il voffro.

Maraniglia non è dunque, s'amore Del foco fuecos i figlio "a acende", E mos curate punto de l'homes. Tal gioia, e tal piacre da voi fi prende. Non ci penfate piùs, fogate il core s Gie à tronar l'amica, clo s'attende; E, ferra bauer d'homos, ne d'altro cura, Dat cluogo al diletto, e la natura.

Non

Non pote far allbor, ebe non ridesse Giouc, beneh altro hauesse in santasa, Y dendo le querele stranse, sepeste, Che la moglie mouca per gelosia, Nè si pote tener, che non dicesse, Che daua qualehe indicio di solita. A dir, che l'houm più si compiaccia, e goda, Quando con la conspore amor l'amoda.

Esse par, c'habbia I huom maggior piacere, c'h ei prega, ei feme, ci narra il suo martoro, E con dissicultà le donne hauer en poè, eloro; Questo aument en che le leggi su feuere, Che, conoscendo l'ingordigia loro, Fer come in same esse mostina à dito Donna, chi altri godac, the l'suo marito.

CHE, e non raffrendfe questo alausanto Quel desso, be te dome havao à mai ; L'buom pregato faria da tante, e tanto , Che uopo non gli faria pregare altrui. Questo è que, che vi tiencie, se fair quanto Sta bene al buom fectio fosse a munico sarcse da proferir tanto per tempo, Che l'huom no spenderia priego, oro, è tepo.

E, che questo sia il ver ; poniamo mente
A chi pon maggior cura in adornassi.
Le donnes dib per allettur la gente,
Altro non sindiam mais, che belle sassi,
Ben ucde questo logo sun padesmente;
I o non parlo di quel; che dee celarsi.
Che vois, e come à thoma vi selfo honesso.
Fareste à la scoperta antora il restio.

Ben raddoppia in Giuson l'orgoglio, e l'ira Quella ingiulfa, & infame opinione; E tanto più le preme, f et adres, Quanto più ucde, ch' egit al ur s' oppone, Troua, che quel piace e gli hommini tra Fuora d'ogni bonuflà d'ogni regione; Aè tien, che tanto a loro aggradis, gione, Da poi che tanto ann le sforza, e mone—

Replica, e dice, e pur cerca promare, Che l'hum più dolee frutto gulla, e coglie. E fil la lafcia a fino modo s'orgare, E in pazientia ogni cofa fi toglie. Al fin si il punge, che i rifonde, e pare Tiù il marito ostimato, che la moglie: E unal, che ne le donne al fino dispetto Sia fenza paragon maggio diletto.

Dopo molto garrir conchiulo fue , Per por filentio al lor ridicol pisto , Che dicesse ciasse un eragion sue Ad vu, che mussibio, esemina era stato. Fu semina volta, e massibio due V n buom, chera Tiressa moninato: Espesso bor doma, ber huom gustati hauca I frutti del sigliuol di Citherea.

Più strano caso mai non su sentiopore.
Più degno di memoria, e di supore.
Ché sieno que si memoria, e di supore.
Ché sieno que si me si più caste bore,
l'ide due se spiù, la moglie, e il marito,
Che congiunti godena del lor amore:
Et con un cervo di lor battendo il tergo
Re, ch'allor fia everar più occusto albergo.

A pena dà ne l'anves, e vaghe pelli, Che gli vient l'effer vioù di prima tolto, Manca la barba, e crefee ne (apelli) Si fa più molle, e delicato il volto. Singraffa il potto, e fugo en tutti uelli; Si vitira entro al corpo, e fla fepolto Quel, che diffingue da la donna t'homoo, Tal che fi trouadomașe non fa como.

Trous, che la Natura ha molto à fdegno Chi impedifet i diletti naturali, Efe n'adura forte, e talbor l'egno Ne fa con uarii, è infiniti mali-lificacio da la natura, che quel legno Tolie gli abbracciamenti lor carnali A el undolcti feripi, e dimoftendo Albora, bi inta diffe, tratara diffe, trafformalio.

irefia Del fesso in voglio farti per tua doglia, Che tanto ingordo quel diletto agogna, Acciò che, quando n'hauerai più voglia, nna. T'impedisca il baston de la vergogna. Ma'l vezzo rio seguì la nona spoglia, E de l'honor schernendo ogni rampogna, Toco passo, che per esperienza Hauria potuto dar quella sentenza.

> Si sà ben proueder secretamente Per satisfar la sua noglia impudica Tirefia,ma non tanto, che la gente Nol veda, non ne mormori, e nol dica. Ahi, come donna si scuopre souente De l'honor, di se stessa, poco amica, Ch'à dishonesto amor ceda, e compiaccia, Pensando, che si celi, e che si taccia.

Ben fortunata si può dir colei, Che non dà orecchie à dishonesto insito, E che può far, che la ragione in lei Vinca il pensier lascino, e l'appetito. O ben felice cinque volte, e fei , Chi si sa contentar del suo marito, E non la lega altro impudico nodo: Che son gli huomini al fin tutti ad vn modo .

Vide dopò sette anni, che su donna, La serpe sotto à l'amorosa soma, E diffe; s'dturbargli l'huom s'indonna, Io vò prouar, se la donna s'inhuoma. Gli batte, e un saio allhor sì fe la gonna, Crebbe la barba, e s'accortò la chioma, Spianossi il petto, e quel ch'era nascosto V scendo, il fe per buom conoscer tosto.

E,s'è ver quel, che molti hanno affermato, Quand'ei l'oltima volta gli batteo, Volle il colporitrar, c'hauea menato, Ma calato era troppo, e non poteo: Che trond sempre in feminile stato, Come più volte esperienzafeo, V enere affai più dolce , e più soane : E però il tornar'huom le parea graue.

Vo (disse) ad ogni modo castigarti Ver lui (ch'era ancor donna) la Natura: E intendo il tuo maggior piacer leuarti, Poi che non hai de la vergogna cura. E, quanto erra colui, vo ancor mostrarti, Che d'impedir l'altrui gioia procura; E cosi tolse il ben più dolce à lui, Per la dolcezza, c'hauea tolto altrui.

A questo eletto giudice s'espose La di ridicol merito tentione: Il qual, senza pensarui su, rispose, E la sententia diè contra Giunone. Le man, sdegnata, addosso ella gli pose, E fuor d'ogni douer, d'ogni ragione, Come s'hauesse à lei fatto pno scorno, Gli occhi innocentisuoi priuò del giorno.

Così perpetua notte il misero hebbe, Per pagamento de la sua sentenza. E'l Re del cielo, à cui molto n'increbbe, Sofferse, che'l facesse in sua presenza: Però che giufto à vn Dio già non farebbe A l'oprar d'altro Dio far violenza; Pur per ricompensar quel rio destino, De le cose future il fe indonino .

Così diè Gioue ricompensa in parte Al miser huom, c'hauea perduto il lume; E, per dirlo, la Fama in ogni parte Tosto spiego le sue veloci piume ; Come in Beotia vn cieco v'è, che l'arte D'indouinar'il ver , saper presume. E'n poco tempo da tutte le bande Vi concorfe a trouarlo un popol grande .

Quel vuol sapere il sin d'una sua lite, E quell'altro il successo d'ona guerra. Chi di fanciulli le future vite, Chi s'vn absente è viuo, ouer sotterra. Innamorate, e gelose infinite Corrondatutti i lati de la terra . Ei (fecondo che lor la forte viene) Predice ad altri il male, ad altri il bene . D'vna D'ona Ninfa arfe vià lo Dio Ceffo, Detta Liriope, che di Teti nacque: E pote tanto il filo (Ergiadro via que, Che il a sforzò ne le file limpid aque. N'hebbe ella son figlio, nomato Naccifo. E dato che fivor l'hebbe, andar le piacque A quel che l'occhio efferiore ha [curo, bla con l'interior vode il futuro vo

Doue poi che fu gi 117.

Doue poi che fu gi 117.

Che per virri de la fue profetia
Alfiglio prediciffe c'havea in collo ,
La forte de la fue Hella natia.

Ne'l potendo weder , con man toccollo ;
Poi con questo parlar la nandò via ;
Ch' mwiner lungo à lu faria conesso.

Pur che non conosse fle ma fi est festo ;

Parue per lungo tempo van quel detto;

Ne la madre ne fu messa, ne lieta;

Se non dapoi, che ne segui testero;

che se vera la voce del proseta.

Abis strano amore, abi troppo caldo assetto

Da sar i sussimeneri di pieta;

che togliessi à quel misero la vista,

Ne seta si pui verde, epis sorita.

Dal dì, che l'empio suo dessino, e sato Diè per natale al misero garzone, Sopra tre lussi era tre votte e andato Apollo da la Vergine, al Leone, Quad egli un volto bauea si bello e grato, Chimamorana stute le persone Di qual si voglia grado, e qualitade, D'ogni assar, d'ogni sesso, a con estade.

Le fatterze del viso eran si belle , Ch'ogni volto più bel fean parer nullo ; Erano in modo adulte , e tenerelle , Ch'io non so, era gionane, o'saciulo. E maritate, vedoue, e donzelle Ardean de l'amoroso suo rassullo ' Non et rea cer si mondo, ne' si casso. Che no hauesse albor macchiato, e guasto.

Ma fu cotanto altier, che non tenea:
De le più feelte vergini pur cura:
Se l'amor viginal non gli premeas,
Doue più l'huomo inuita la natura:
Be n può penfarfi quel, che far douca
Di qualche donna vedoua, e matura.
Si viputò il bel, nobile, e degno,
C'bauca ciascu, fuor che fe stesso, degno.

Vide en di quelle luit alme, e gioconde, Vide le biamche, el esermiglie gote Vina Nipija, schi al dir daltrui rijhonde, Ma cominciare à dire ella non puote : Replica il tutto, mai li partar confonde, E lafcia folo wdirl'ultime note : Che, mentre l'uno, el altro à dire attende, Il parlar, che prece de, mos intennde, ...

Costei, ch'Etho chiamossi, chiama ancora, Che parla fold al datrui dir commossi, Voce sola non su nuda, combossi, Ma sorma, e quantità di carne, e d'ossa, Ma sorma, e quantità di carne, e d'ossa, D'ester prima al parlar non bauca possa, L'ira il principio al dir tolto l'bauca De la scruppe gelos, e mella Dea.

Vn parlare hebbe gia tanto Joane
Quella, è cui manca hor la loquela intera,
Che mai non hebbe il mòdo, e manco hogo;
Donna di tanto affishile maniera. (hane,
Qui affire cura faticofa, e grane
Fatta hawin dolte, fatile, e leggiera:
El vol fempre mai con buona mente
Schinando riffe, e feandali Jonente.

Quella mirabil Nijaja ornata, e bella Fra Nijnfe fra Silnani e fra Paflori , Con l'edoquente fina dolce fanella Acchetana ogni di mille romori La gelofa Ginoma el fin fi yaella , Chet colfe al fino parlar treti gli borori ; Perche le fine parole ornate , e colte L'baucan nounte mille ; mille volte. Haunto bauca Ginnon peffo folpetto, Chel marito non folje accompagnato; E, meutre gia per ristonalo in letto, (on egli fuol; on qualche Ninfa dato : Colei, per ouinsar per hon mipetto, Che qualche error poi non me folfe nato, intertenea la Den col fuo bel dire. Tauto, chaueffer tempo di fuggiro.

Giunon, de le parole al fine accorta, che tante volte inservennta l'hamo, biffe : La lingua tua si dolce, e feorta l'ili non m'ingannerà, si o non m'inganne : lo far di la jud fauella morta, Che per l'innanzi io non haurò più danno : lo farò, che potrà parlar si poco. Che non potrà mai più farmi tal gioco.

E ben diè tosso esfecto à i destr sui.

Hauendo in lei per sempre stabilito.
Che mormoraige di ragionar d'altrui,
El sin sol del parlar sossiste distruito.
Hor vede à pena i visso di coloniario.
Si bel, chel branca bauer per suo marito.
El vorria ben con le sue dolci note
Terstuader, was cominciar non puost.

Ellach's d dir d'altrai folo rifponde, Stà mutae, mon ardifee di moltrarfi, «Anzi teme,e nel bolco fi nafconde; E per un pian wedendol diportarfi : Fura il de d'ito fine far fonde, e fonde Cöglocchise cerca ogn'bon più d'accoflarfi; Il mira, e gli occhi in lui si ffo intende, Checol fuo foco Amore il cor le acconde.

Come à mar face benfecta, che fenta Il foco ardere à lei paco dificollo, S' alcuni quale legro à le finame apprefenta A riccuer il foco atto e difio Ila. Micabelli foco atto e difio Ila. Pria abeginga talbor varso s'amenta Fran farmar, el accenic e l'arde toffo: Tal ella al foco fito volle a coffarfe. E innavigi al giugner fito saccesse marse.

Mentre l'acce a Ninfail fegué, el vede s. E quella, e quei tien mueta la favella; r'rando à cos o ne crete facile de il prêde, Fece alquanto romor la Ninfa bella. Come il romore à lui l'orechia fiede; Sadobra, e mira i quella parte, e in qullà. L'qui forfe qualch vn, diffe el primiere. Qualch vn, dopoi difellate diffe il vero.

Diè quel parlare à l'u gran meraniglia, Che feorge non potè, donde s'yfeio : E gria nitron pur l'aude ciglia, Îndi in que l'o parlar le labra aprio: Non siveggione de la pralar rispiglia, E chiaro valir gli fece. Ti veggio. Narcilo in quella parte gliocchi porge: bla seeme ellaş s'aflonde, non la feorge.

Stupife quei de le parole afocte.

E guarda intorno cinque volte, e fei:

Vien qual, spoi diffe ella, Vien qual, sifpote,

E chiamò quel, ebauea chiamata lei.

Di naon introva viguarda fi spote,

E dife: fo t'odo, e non fo chi tra fei.

So chi in sefei, dife ella, e ben fapea:

Che fod di lui, e à null altro ardea.

Dif ei branofo di fapere il reflo,
Poi che su fai chi fon godiamci infieme.
O come volentier rifoje a queflo,
Che fopra ogni altro affar queflo epreme.
Dice, Godiamci infieme, & efce presto
Del bofco, fi diforpre, epiù non seme:
Che quel parlar da manifetto aufo,
Ch' ini potral goder del fino Narcifo.

Mentre al collo sperato ella distente ;
Per volerio abbracciar sumar braccia;
Da quegli abbracciamenti ci si disende,
Quando siegge da lei, quando la seccia. >
Non i amo, ci sic. cella si paral riprende,
E dice, T'amo, e poi sorg'è, che teccia;
R; amarti vogio, ci segue, ela ristua.
Dice ella , Amar ii vogito, e poi si sumua.

Narciso

Narciso al fin si fugge, e non la vuole, E da gionane, e sciocco si gouerna. Ahicome ella fra se si lagna, e dole, Vedendosi sì bella,e ch'ei la siberna : E s'hauesse l'antiche sue parole, E potesse dar fuor la doglia interna; Pianger fariano i suoi muti lamenti La terra,il cielo, e tutti gli elementi.

Quanto sia la sua vita aspra, e noiosa, Mostra lo stratio de le chiome bionde. Si batte, e graffia, e comparir non ofa Fra l'altre, e ne le selue si nasconde. Si viue in qualche grotta cauernosa, Done tal volta d l'altrui dir risponde; E cresce ogu hor più l'amoroso foco, Che l'arde, e la consuma à poco à poco.

Quel foco, ch'entro la distrugge, e coce L'humore, e'l sangue in grosso aer risolue. E tanto consumando al corpo noce. Che la carne si fa cenere e polue. At fin fol le reftar l'offa, e la poce, Matosto l'ossain duri sassi polue. Staffi bor ne gli autri, doffa, e carne prino, Quel suon, che solo in lei rimaso è vino .

Echo can

giata i vo

cc.

Oltr'à costei disprezza hor quelle, hor queste Arso dal sole, e da la caccia stanco Narcifo, el Amadriadi, e le Napee; Ne mouer lo potria forma celeste. Minerua d Citherea, conl'altre Dee. Fra tante, e tante disprezzate teste Chiese razione à le bilance Aftree V.na,c'hauendo al ciel le luci fisse, . Con le braccia elenate così disse:

Astrea, ch'in man la retta libra porti De la giustitia del celeste regno, Facci ragion di mille, e mille torti Contra costui c'hatutto il mondo à sdegno. Fa, che talmente Amor seco si porti, Che nel mondo n'appaia illustre segno. Fa,c'habbia quel contento à i desir sui, C'ha dato ei sempre, & è per dare altrui.

Replicò forte cinque volte, e sei La Ninfa i giusti suoi prieghi, e lamenti. O come bene essandiro gli Dei Pria, che i suoi raggi Apollo haueste feti. La giusta oration che le colei. Il suo cordoglio, i suoi sospiri ardenti. Ch'ono amor prese lui più folle,e Strano, Che mai nascesse in intelletto humano.

Dentro voi ombrosa selua, à piè d'on monte Done perdeggia a lo scoperto po prato. Sorge una chiara e cristallina fonte. Che confina à la linea di quel lato: Che, quando equidifiante à l'Orizonte De l'Orto, e de l'Occaso è il Sole alzato. L'ombrosa stalla del monte disende, Che'l più cocente Sol mai non l'offence.

Que! chiaro fonte è sì purgato, e mondo. E l'acqua in modo è lucida, e traspare, Che ciò ch'egli ha nel suo più cupo sondo. Scoperto à gli occhi altrui di fopra appare. Hor metre il Sol dà il maggior caldo al mo Nel punto, b'e principio al declinare, (do Amor menò costui per castigallo A questo puro, e liquido cristallo .

Bramail ripofo, e più trarsi la sete, Allenta l'arco e toglie i dardi al fianco. Per darsi, dopò il bere, à la quiete: Mapiù tost'acqua egli non beune yn quaco Di questa,e super lui l'onda di Lete, Di que sta, che fin pose à gli auni sui, E fu quel giorno il mal fonteper lui .

Mentre à gustare il suo dolce liquore L'auide, e secche labra il fonte tira, Vna sete maggior gli cresce al core Di se,che l'ombra sua ne l'onda mira. Come quardar ne l'onda ilpede Amore. La saetta dorata incocca, e tira, E'l cor d'un van desiotosto gl'ingombra: E fa, che s'innamora di quell'ombra.

La

La uaga, e bell imagine, ch'ei nede, Che'l corpo suo ne la fontana face, Che forma palpabile, fi crede, E non ombra insensibile, e fallace. In tutto à quello error si dona, e cede, E di mirarla benl'occhio compiace. El'occhio, di quell'occhio accefo, e pago, Gioisce di se stesso in quella imago.

Come Statua di marmo immobil guata Il bel polto ne l'onde ripercosso; Eloda ne la guancia delicata Il ben misto color candido, e rosso; Gli par ch'al Sot la chioma habbia leuata, Et à Venere il visa, à Marte il dosso. E loda, esfalta, & ammira in colui Tutto quel bel, che famirabil lui.

Loda di se medesmo il degno aspetto, Mentre quel di colui lodare intende. E, se'l desio de l'ombra gli arde il petto. Vn gran desio di lui ne l'ombra accende. E di ciò vede vn enidente effetto, Chegli atti, che le fa, tutti gli rende. Se'l volto à lei pietofo inchina, e porge, La medesma piesa ne l'ombra scorge.

Mosso da vna speranza vana, e sciocca, Che gli da quell'imagin: dinina, Accosta in atto di basi se la bocca, E quei tende le labra, e s'anicina. Ecco, che quasi giàl un l'altro tocca, Ch' vn alzail viso in su, l'altro l'inchina. Vien questo al caldo, e dolce bacio, e tolle Di si plice asqua vn forfo freddo, e molle.

L'acqua mossa da lui turbata ondeggia, E fa mouer l'imagione, e la scaccia. Egli, pensando, che fuggir si deggia, Stende per ritenerla ambe le braccia. Quel moto fa, che l'ombra più vaneggia, E moue in modo il viso, che minaccia. Ei nulla stringe, e torna à mirar fiso, Eteme le minaccie del suo viso.

Non fa quel che si veda, è che si noglia ; Non trona quel, che cerca, e pure il vede E questo è, che'l consima, e che l'addoglia, Che'l perde allhor, che d'acquiftarlo crede . Accresce il cupido occhio ognihor la noglia E dona sempre à quell'error più fede. (ge: L'ombra è già ferma, e no minaccia, ò fug-Ei mira, e più che mai si sface, e strugge.

O misero, e infelice, che rimiri Piu il simolacro tuo vano, e sugace? Non vedi, che colui , per cui fospiri , L'ombra è, che'l corpo tuo ne l'onda face ? Non vedi mentecatto, che t'aggiri, E che folle defio ti strugge, e sface ? Ben puoi veder, se se insensato, e cieco, Che uai cercando quel , c'hai sempre tece.

Tu il porti sempre teco,e mai nol lassi, E starà sempre quì, fin che ci stai; E,se quindi ritrar potessi i passi, Ti seguiria senza lasciarti mai. Io veggo gli occhi tuoi bagnati , e lassi, Ma non satu però de i finti rai. Tulagrimi per lui, quei per te piange, E d'ambi il piato in vn s'incontra,e frage .

Hor l'infelice innamorato, e ftolto, Vedendo pianger lui sì caldamente. Ne gli amorofi tacci il crede inuolto, E c'habbia anch' ei per lui calda la mente. Di nono apre le braccia, e china il volto, Quel con attiscambienoli consente: Questo da ner si china, ei s'alza, e finge : Questo di nono abbraccia,e mella stringen

Non la cura del cibo,ne del sonno Distorre il può dal radicato errore. Quel pensier nel suo cor già fatto donno Tutto il da in preda d quel fallace amore, E gli occhi innamorati più non ponno Lenarsi dal gioir del lor splendore; E di se stelli son vaghi di sorte, Che conducran quell'infelice à morte. Silena

Si lena al fine, e manda gli ocebi in giro, E mostra il fonte, che'l consuma, e coce, A i boschi intorno; e con più d'un sospiro, In questa forma articola la voce. Voi felue, che l'ardente mio defiro . Vedete in parte, e'l mal, che si mi noce. Ascoltate, per Dio quel, che dir voglio, Et vdirete in tutto il mio cordoglio .

Selue , che'l voftro honor , ch'al cielo è afcefo, E'l piede, che di voi tende a l'inferno, Hanete tanti secoli difeso. Dal gran rigor de l'indiscreto verno, E più d'on cor d'amor ferito, e prefo, (Che sfogò quì tal polsail duolo interno) V eduto hauete, ditemi per Dio. Se mai redefte amor simile al mio ?

Strana legge d'amor, mi piace, e'l vedo. Nè trous quel, che reggo, e che mi piace: E allhor, ch'io'l predo, e stringerlo mi credo, Più libero il ritrono, e più fugace. Io conosco il mio errore, e me n'auedo, E fo, ch'io credo a quel, che m'è mendace : Est accecato Amor m'hane, e percofo, Ch'io cerco quel , che ritrouar non posso .

E, perche maggior doglia io vi raccome . Chi mi toglie la via ? chi nol comporta ? E forfelargo mare? à claeftre monte ? Groffa parete? ò ben fermata porsa? Oime, che m'impedifce vn picciol fonte, Fa vn picciplrio lamia speranza morta. Ei vuol, ch'io l'ami, a' voti miei risponde, Mail negan le gelofe, & innide onde.

Che s'io, per dargli un bacio a lui m'inchino, Poteffi almen da questo corpo mio, Per dar quel refrigerio a la mia doplia : Ei col suo dolce viso, e resupino , V er me dimostra lamedesma voglia. Qual tu ti sia mortal viso, ò divino, Vië fuor, deb fa ch'io nel mio sen t'accoglia, Lafcia il semico fonte a noi non grato, E transtulliamci insieme iu questo prato.

Ani come male il mio pregar si prezza, Perche non esci bomai? che fai? che tardi? Oime, che l'età mia, la mia bellezza Nonsi doneria suggir, se benci guardi. Ahi, che l'aspesto mio, la mia va shezza. Le mie vermiglie guance , e i dolci fguardi, Sontali, ch'ogni altro occhio se n'accende; E folo il tuo mi schina, e vilipende.

In te nonfo pur, che di freme iu scorge, Che mostri vn viso amabile, e discreto : Le braccia porgi a me, s'a te le porgo; Se lieto a te mi mostro, a me tu lieto : S'io piango, che tu Lagrimi, m'accorgo, E mostri ragionar, s'io non sto cheto : Ma, il dolce suon de le tue mute note, Le nostre orecchie penetrar non puote.

Ahi, che pur'bora ti conosco, e intendo. Tu sci l'imagin mia, se ben riguardo, E'l miosplendor, che di qua sutirendo, Dasi bel lume al tuo foaue fenardo. I o fono, io fon colui, che'l fuco accendo, E del medefmofoco io fon quel, chi ardo . Quel lume l'occhio tuo da me si fugge, Ch'in me riflette, e mi confuma, e strugge.

Conosco, ch'esso è me, e ch'io son'esso, Tanto, ch'io fon l'amante, io fun l'amato. Che debbo far? debb io pregar me steffo ? O pur debbo aspettar d'effer prezato s Chiedero forfe quel, c'ho sempre appresso? Quel, che nel corpo mio stafi informato? Ome, che la ricchezza a me fa inopia; E poucr son, per troppo banerne copia.

Prendendo pri altro corpo separarmi, Lasciando in lui però la forma, ch'io Amo tanto in colui, che veder parmi: Che se fosse in due corpi vn fol defio. Si potriatronar via da contentarmi: Ma gid non poffo, effendo on fol foggetto. Questo petto goder con questo petto.

Già l'almach gran dolor preme si forre ...
Darimon potendo il fio comemo al cere;
Che per me fento auteina tu monte .
Ng lamia verde ctà, ful più belliore ...
E plum'in rerice, che con verallore ...
Movendomio, qual, siè na! fonte, morea ...
Succide me, non loficia in viate siu ...
Morte; s'e ne toglie vu, me roglis dui ...

Ams, per me non divol quella pavità ,
Mancardous ndo di mio dolor contel ,
Mi grana beu, che novi rima mi vitaColui, che piace tamo a gli occhi mici.
A il dalce fine sui richiama, ci mitta
A mirar quel, chi amorto cese warrei.
Col dicendo vitorrar gi piaceta.
A timirar le fise mortifre acque.

Lagrima, e lagriman l'amato vifó

Pede, e vuol pur roccarlo, eturbal onda;

Emisa il finulaco fio Narca, finaleonale,

Che par, che fuggir voglia e efinefonale,

Outsque l'onda il monda e, et occhio fio

Tië fempre, e bpiato ogn'hor trefec, er abouse no vuol, ch'io it tocchio, the che dod, (da.

(Dife) lafeta, eth'ulmen l'occhio ti goda.

Dira acceso in se stesso, e di disperso,
Pois de cetta sino grammat se vado intende,
Co ipugni chosso l'importa petro
Percote, pur la reste gliel contente:
Per dare a batter sino maggiore essento
Leus sa spoglia, e quello ignudo ossento
Si batte, e duodi, e daglita preda al lutto.
E par de l'intelettoro pirio al tutto.

L'eburneo pecto fuo così percoffo,

Si fanfo d'una mobile tunura.

Frefe un milo color dibianco, evoffo,
Qual meda fuole bauer non ben mautua.

O comi una, che d'actino bia giè groffo,
Che già roffeggia, e tende a fanfo fotura.

Si voffi d'un color, d'una mamiera.

Che l'a più bello affui, obe pria morera.

Hor consented fifte chairs the succeeded his Dispetite carni tenere di latte.

El bel cinatorio, si ten milafoque el no quelle parti gende fi bun fatte el Lamorofod fejo più addo forge.

Di palpar quelle mentra ancora inatte.

Es to bru grafi fi, che nulla abbraccia.

Gli è força in quello error tuffar le braccia.

Londa si mous, es ci si duos, che sugge, Lasicia semanta, et oran a viminarsi; E stercs ci also, etano la dinege, Che doue andra, comincia a siquessa si, così nel forno si metallo si siruges, Che commeta di principio a single carsi; El infocato ogni bors si si prin mosse, Tal, che come acqua also single bosses.

Già mancail bel color verminito, e bianco de Menca el forze fue, manca il vieror e de llipo bel viero e del lipo bel viero e del lipo bel viero de la lipo bel viero manca el vieror e del preferencia del viero e del viero e

Al frowsche't batter de le man rendea;
Quando il petso, e la man batte a l'forte;
Ella co fiscannedejno rifondea;
Dif e gli all'ombra; Ecco ho per te la morte,
Ecco ho per te la morte (ella dicea
E rimenbrana la fisca croda forte;
Dice egli al fin, d'en' vò, rimenti in pace.
Ella dicei il medifino, e poi fiscaco:

Lofmorto voltos, al 1939.

Lofmorto voltos, alfinfia liberiba verde
20 fa, singuel van perdien fi Halpun fijo;
E tanto a poco a poco libi vigo prede,
Che la morte i alberganel fino vifo.
Le luci, ebe falian nonfi poter de
Cil vifati figuradisin quel fino Narcifo;
Al pecchia file ngir di carne ignude,
Nel a merainformal Stigica palude.

La spirto diqueli vano amante, e stolio, Quando fin giunto a londe d'Achromes. In quel medigino error tronofis inuolto, E rimiroffin quel pelidosfonte. Il petro fi batter, graffiar il wolto e Ele chiome si receptar parfe, e inconte Le Neciade di bit imfeli forelle. El Amadriade, el altre Ninfe belle.

Echo con lor il fino Strider confonde, E laficia folo whet l'altime wote, Ma graffingli, es Straccian le chionne bionde, (Non bauendo più il corpo) ella non prote s Ma benfinge quel (unno, e giurifonde, Che fin, fe palma e palma fi percote. E s'ana dice, Abi quel bela lume è fpenta: Ella il ridice; enarra il fivo sormento.

Gid preparata hausen la pira, è l'faco, Per far le facre effequie d corpo ellimos . Ma non troua cadaucro in mel loco, Doue l'ercife il fia o bel vifo finto. E atto era il corpo del color del croco, Ku fiar da bianche foglie intorno ciuro. E si leggiadro, enobite è quel fiare; Che parte antoro ritera del fio offendere.

La famadi Tirefia allor ben crebe, E n'hebe tafo tutto il mondo aufo, come il figge o promofico effetto hebe, C'heutea gia fatto el figlino di Cefio. Il cafo in vero a tutto il mondo increbe, De La ficiata proredi "Narefo E ben, ch'altero ei mos fiimaffe alcimo,

Tur tal bellezza a pict à moffe equ' vno .

20 Tal credito le morte al Cieco diede ,

Di chi de l'embra accepo hance Cupido o,

Che tutto il mondo in lui prefe tal fede ;

Ch' efi bauce, più che musi, concorfo, egrido

Fra tutti, è Penneto fo, che nom gli crede ;

Sprezzator de gli Dei, nemico, mifdo ,

Xipose a la primo Imperator di Thèbe ;

Che ridea del consarfo de la plebe.

Narcifo

in fiore.

Efequitando il fuo coltune, e rito,
Diffe [prezzando il profetar del vecchio,
Ben'è ciafenn di voi del fermo vicito
A chi perduta ha gli occhi dando orechio;
Quel, cui lipoplice la mente, e l'odito
In quel, che manca i vuo, e l'ultro [pecchio,
Tronoflicando le fiurre cofe.
Coutra Penteo infedel così vifpofe.

Felictet, f. quendo un true cuçino A Tobre tormi, hanrai per luti ĝi occhi, 3), che non vegga il fuo cuko aluino, El tuo triflo infortunio in te non facchi. Alborsfaprai, ŝi fo on buson indonino . ½ tervai quefli anguni wani, efiocchi, dilbor per non weder quel diim Nyume, Ti faria moglio hauer perduto il·liume.

Che non volendo adorar lui nel tempio , Si const certo io fo, che non vorrai , Delfampe tuto , per dare a gli altri effempio, Chigo al nobil monte infesterai . E con cor verfo te fdegnato, co-empio Tua madre, e le tuc que correr vedrai . E ti dorrai con tua gran doglia, e pinto , Cè d'elmo io ciece babbia nedato tanto,

Mentre ha de l'altre cofe ancora in petto Da dire intorno a quesso il sacerdote , Penteo sperso di truba, un di espetto , Che nedonea seguire, turbar non prote : Clo già l'eterno giovenii aspirto, Di Bacco terran a le contrade seguite , Ignote a luis, che fit menato altrone ; Poci che duconte il unde na socre di occa proci che divonte il unde na socre di occa proci che divonte il unde na socre di occa per petente di petente di petente petente petente .

Hauca Tirefia aminoduto il giorno, Ĉi iui lo Dio Thebam douca tornare; Edatoa Thebesço a le ullici unorno, Ĉoca piu poter s'hausffead honorare. Vera concosfo gia tutto il contorno, Per noler la gran fifla celebrare; Con until fumi, infegue, e fimulacri; In houpe di ouei riti ignoti, e farri.

F 4 Diffe

Diffe Tirelia , al cui dinino ingegno Il popol tutto già si riportana, Che si mostraffe un manifesto fegno Di gaudio al Theban Dio, che ritornaua, E ch'era la ruina di quel regno, Se con dinoto cor non s'adorana, C'honorar si douea per dinin Nume , E celebrar l'ignoto suo costume.

Fù per decreto publico ordinato , Che ton gran pompa incontro à lui s'andasse Fin'al monte Citero, our adunato Il popol, quella festa celebrasse. E she secondo il suo grado, e'l suo stato Ciascun più, che posesse, s'adornasse. Così fu dal configlio stabilito, E da chi n'bebbe il carico , esfeguito .

De la più ricca vefte, e nobil velo Orna il corpo ogni donna, orna la testa, Enobili, e plebei con santo zelo Corron, ciascun con la piu degna vesta, E di pampini ornato in mano vu telo Tengon, secondo il rito de la festa; E rallegrano il cielo, e gli elementi Con varii canti , e musici istrumenti.

Sparsi, & incoronati hanno i capelli Le donne & hanno in quella festa a porfi Nonfolamente gli habiti più belli, Ma spoglie di leon, di lupi, e d'orfi, Cinte han le spade ancor sopra le pelli, Tal che v'eran molti huomini concorsi, Non per la fista sol, ma per le donne Per vagheggiarle in quelle noue gonne.

Mostra ogn'on quanto cerchi, e quato brame Innanzi, e dopo il carro, on'ei sedea, Di venerar lo Dio del lor bel regno, Quel batte vn ferro in vn vafo di rame , Quel suona vn corno, vntimpano, od vn le-Così per dar ricetto à nous essame D'api , con varii suoni si fa fegno , Quanto à gli agricoltor contento apporti Dar loro albergo , & esca ne' lor borti.

Bacco lontan da lor ben venti miglia S'è d'oro, e d'oftro alteramente ornato. E con pompofa , e nobile famiglia Di pampini , e noue vue incoronato . Vien sopra vn carro bello à maraniglia Da quattro tigri horribili tirate, Che'l morfo leccan lor nemico , e duro Baznato d'un buon uin foaue, e puro.

Hauca già dato Apollo vn'hora al giorno, E stana a rimirar vago, & intento Quel nobil carro riccamente adorno Di fino , e ben contefto oro, de argento, Sopra una ricca porpora, ch'intorno Facea al carro vn ricco adornamento: Et ei col raggiosuo, che'l percotea, Molto più bello , e lucido il rendea .

Quando si mosse il gran carro eminente Di pampini, e di frondi ornato, e bello, Distinto effendo ogni ornato talmente, Che questo non toglica la vista à quello, Sopra il suo capo equal si stà pendente D'oro, e di geme à piombo vn gran crinello, Da fpessi buchi, e piccioli forato, Non senza gran misterio à lui dicato .

Per voler gire al feggio, on'egli è affifo, Per instabili gradi vi fi fale, V ergine, e bello, e gratiofo ba il nifo. E la fronte benigna, e liberale. Ha quafi sempre in bocca vn dolce rifo. E veste vna lorica trionfale. Di capi adorna di dinerfe fere, Di pardi , di leoni , e di pantere .

V enia dinersa, & ordinata gente, La più diuota, e ch'osfernato hauca Dapoi, c'bebbe occupato l'Oriente, Quel, che di giorno in giorno egli facea, Con più sincera, e ben disposta mente. Plebe affai , pochi illustri buomini,e donne, V arii di lingue, e d'effigie, e di gonne .

Innanzi al carro tre vanno ad vn paro Varii d'aspetto, d'habito, e d'honore. (ro. Quel di mezzo è l più degno, e'l più precla-Più bello,e più disposto, e è il Vigore. L'illustre nifo sno nitido, e chiaro Fa fede del robulto suo nalore, E dimostra ne gli atti , e ne l'aspetto , D'effert un'huom temprato, e circofpetto.

Da man destra al Vigor segue vn'huom fosco; Il vigor, che fra lor nelmezzo è posto, Che mostra hauer in lui poca ragione. La chioma ha rabbuffata, el'occhio losco; E porta in nece d'arme vn gran bastone, E quanto stender puote il morto bosco, Fa star discosto tutte le persone. Non usa di ferir con fromba, è dardo ; Che non gliserue di lonsan losguardo.

Questo è il Furor, pericoloso à fatto, E ciascun fugge di connersar seco, Però ch'egli và in colera in vn tratto, E gira in cerchio quel baston da cieco . Ferifce sempre mai da presso, e ratto, Manon tardi, ò lotan, che l'occhio ha bieco. E le pure a ferir discosto ardisce. Troua sempre fra nia chi l'impedisce.

L'ira và sempre dietro a questo insano, Che'l vifo ha magro, macilente, e brutto. Il capo ba secco, picciolo, e mal sano, Che spesso poco fumo empir suol tutto. Diferpi ba vn mazzo ne la destra mano, E quando ha pien di fumo il capo asciutto, Con quei punge il Furor , seco s'adira , E quel col suo baston si ruota, e gira.

Da manmanca al uigor non molto appresso Segue il Timore,e sta sempre in paura. V à sbigottito, timido, e dimeffo. E intento mira, e pon per tutto cura. Vàmuto, e non si fida di se steffo, Vuoltal uolta parlar, nè s'assicura. Separla al fin col dir baffo, & bumile. Mostra l'animo suo meschino, e uile.

Non ardifce il Furor guardar nel nifo, E gli par sempre hauer quel legno adosso. E teme, ch'ei nol coglia à l'improuiso, Da qualche humore irragioneuol mosso a Però fi fta con l'occhio in ful'anifa, Per fuggir uia prima che sia percosso. Ne crede il nil d'ogni fortezza igmido Che'l nigor sia bastante a fargli scudo.

Che và sì poderofo, e tanto altero, Nonpuò far, che'l Timor non stia discosto , Ne assicuragli il suo si vil pensiero . Sen'va il Vigore in modo ben disposto, Che non tien conto del furor sì fiero: Pur fe ben và con sì sicuro petto, Gli sta lontano anch'ei per buon rispetto.

Segue da poi su'l carro ornato, e bello Bacco, con viso amabile, e sereno. Indi ne vien su'l picciolo asinello Il vecchio,e non giamai fobrio Sileno, Che di fumo di vin colmo ba il cernello, E di cibo, e di vino il ventre ba pieno : Et ebro, un paralitico rassembra, Cost tremano à lui l'antiche membra.

D'intorno à lui varii fanciulli hanea, Quel tenca in man de l'asmello il laccio . Quell'altro ne la groppa il percotea, Pofana ei fopra due questo, e quel braccio , E con plaufo d'ogn'un spesso beuea, E si godea quel fanciullesco impaccio : E'l uccebio, e quei fanciulli allegri, e grati Di pampini,e di frondi erano ornati.

Mentre ua Bacco al bel monte Citero Con sì bene ordinata compagnia, Il popolo Thebano, e tutto il Clero Per incontrarlo à quel monte s'inuia. Hor mentre questi, e quegli il lor sentiera Drizzano a un fegno per dinerfa nia , Penteo uolgendo in quella turba i lumi Biamò quei noni lor riti, e costumi .

Tenteo

Penteo di farfi Imperator credea . Morto che fosse il vecchio auo maserno, Che figli maschi Cadmonon hauea, E già quasi egli hauca preso il gouerno. Atteon, che concorrer vi potea. Gid passato era al regno de l'Inferno ; Hanean ben due cugiui, & ambedui Nel regno pretendean non men di lui.

Quefti eran figli d'Ino , e d'Atamante , Ma Penteo nulla , ò poco gli Slimana , Perch'era l'uno, e l'altro ancora infante, Et egli il popol già tiranneggiana : Hor quando farfi tante feste, e tante Vide à quel suo eugin , che ritornaua , Che fu di Gione in Semele concetto, Prefe dentro da fe qualche fofbetto :

Gli cadde à vn tratto ne la fantafia, Che questosuo cugin quini venisse Per aspirare à quella monarchia Tofto , the'l vecchio Imperator moriffe, Questo sospetto, e questa gelosia Nel capo facilmente se gli fisse. E tanto più, che tutto i popol vede, Che fa si grantrionfo, e gli ha tal fede .

E di superbia pien, di sdegno, e d'ira Rinolfe al popol trionfante gli occhi, Ahi, che furor la mente si v'aggira, Che diate fede à questi ginochi sciocchi? Che cofa sì fuor del doner pi sira, Che par che l'honor vostro non vitocchi? Vi pare atto di voi preclaro, e degno, C'habbia vn fanciullo inerme à torci'l regno?

Può tanto vn como in voi , tanto vn percosso Ch'almeno il destin nostro iniquo, e fello Vafo, che fa fonar ferro, à metallo, O'l fuon, ebe rende vn cauo, elungo boffo, Che faccia farui pn si notabil fallo? Cha voi, che più d'un capo esperto, e grosso Di gente cletta à piede, & à canallo Non sbigotti, di donne vn gran romore, Che dal vin nafce, dia tanto terrore?

Ahi, come indegna prole del serpente Dicato à Marte chiamar vi potete , Dapoi, che voi cedetc'à si vil gente, Obscena, e molle, come voi vedete. Hor da voi vecchi Tiri fi confente, Che con tanto sudore, e spesa hauete Dal fondamento fatta questa terra, Che visia presa,e tolta senza guerra ?

A roi dipiù robufta, e rerde etade, Che segnite lo stuol canuto, e bianco, Meglo flaria, che lance, e fcudi, e fpade Le man y'armaffer , la perfona , e'l fianco. Quel pampino su l'hasta indegnitade Porta al vostro valore, el habito anco, E con più honor la vostra chioma asconde Vn coperchio di ferro, che di fronde.

V i prego ricordateni fratelli Di che chiara progenie siate nati. Se vi rimembra, voi siete pur quelli Dal serpente di Marte generati . Perche i suoi fonti cristallini, e belli Mondi, o intatti foffer confernati, Ei morir volle : hor en , popol fuo figlio, Vinci per l'honor tuo senza periglio.

Ch'egli hebbe l'inimico accrbo, e forte : Matu vecchi, fanciulli, e feminelle. Ei, fuor ch'ad vno, à tutti die la morte; Voi, che farete à questa gente imbelle ? V orrei, che se volesse l'empia sorte, E le nostre nemiche, e crudestelle, Che perdessimo il regno, e questo loco, Ce'l toglieffe la forza, ò l'arme, d'I foco.

Pianger potria ciascun senza rossore, Nè imputato potrebbe effer d'hauello Perduto à per viltade , à per errore . Hor qui farà venuto vn gionincello, Vn molle, effeminato, e fenza core, Che vefte oftro , e profumi in vece d'armi , E Thebe ci torra, per quel, che parmi .. . . Ma farollo ben'io confessar presto Dapoi, che s'auniar timidi, e lenti, Chi sigll suo vero padre, e quel ch'importa Quella sua cerimonia , co'l contesto Di quel ridicolo habito , che porta . Dunque à vn fanciullo infame , e dishonefto Solo Acrisio Sapra chiuder la porta? Dunque onftranier , seguito da la plebe, Fara Penteo tremar con tutta Thebe

Et à suoi serui con furor rivolte Diffe, Fate, ch'iò l'habbia hor hova in mano, Cli io vò far noto al mondo, quanto è folto Ogniunache crede al suo costume infano. Il popol, ch'era intorno à lui raccolto, S'alterà di quel dire empio , e profano ; Perche Tirefia , d cui ciascun credea, Queisacrigiochi comandatibanea.

Vuole Atamante, vuol l'ano prudente Raffrenge quello orgoglio al fuo nipote s E quel furore, e quella rabbia ardente Nè ritenere à queeli , à questi il puote ... Mà tanto più s'accende ne la mente, Quanto più il suo parlar si ripercote. E più che si contrasta al suo polcre : Più cresce à l'ira fua forza, e poterc.

Tal s'vno agricoltor s'oppone, e vieta, Ch'vn torrente nel suo non entre, e vada. Perche con l'onda sua , poco discreta Non toglia à lui la seminata biada, Done l'onda era pria meno inquieta S'ingorga , e per vscirtenta ognistrada: Porta al fin via la terra, il legno, e'l sasso, E tutto quel , che gl'impedifce il paffo.

Tolfersi i serui via da quel furore , Ancor , che l'obedir mal volontieri : Però, ch'à tutti hauean toscato il core Quel giochi, che tenean dinini, e veri, Ne conosceano in lor tanto valore, Ch' à molti forti , e degni canalieri Poteffer contraftar : ch'ogn'unsapea Del gran poter , che Bacco intorno hauca.

E che l'vn l'altro fi guarda nel volto, E si conobber tutti mal contenti D' phidir quel signor crudele, estolto; Discosto forse vu miglio da le genti Di Theberitronar, che s'era tolto Da gli altri pn, che lo Dio Theban feguia. Et hauea seco quattro in compagnia.

S'accordar tofto e fis da lor penfato. Prender di quelli quel , che par più degno, E dir come non hanno altro tronato. E condurlo al Tivanno del lor regno; Che forfe in tantofi fara placato; E le pur ferua ancor l'ira, e lo fdegno, Disfogare il potrà contra coftui, Etutto quel , che vuol , saper da lui.

Subito d tal pensier si diede effetto, Ma non senza grandisima contesa; Che quei nedendo quelli ne l'afpetto, Che mostran di noler far loro offefa, Tofto deliberar per buon rispetto Distar arditamente à la difesa; E si fermaro in atto in su l'aniso, Che segno fean, c'haurian mostrato il viso.

E ben mostrarlo, e ben con lor pugnaro, Feriro, fur feriti, e finalmente A forza il capo lor prender lasciaro, Resister non potendo à tanta gente. Con quel prigione al lor Signor tornaro Ch'à quei lordi di sangue pose menter, E saper volle con chi haucan conteso, E perche il falfo Dio non haucan prefo.

Trougr mainon l'habbiam potuto mis (Differ)maben di quei, che tuttavia Lui seguan, con fatica habbiam costui Preso, e se fronte celi, e la compagnia. Prefo haurete voi non ben per lui, (Diffe ei) s'egli di quei di Bacco fia. Da che il conobbi (rispose egli all hora) Esfer suo volli , e voglio esfere ancora.

Penteo sidegnato più, che fosse mai, Riuosse gli occhi d lui turbato, et empio, E desse, che la crimo à monyir hai, Tu, che al sermo hai da dare a gl'altre sisten D il tuo nome, e la paria, e quel che sia, Di cui nascelli, e perche vuoi nel Tempio Porre m montal fra le diuine cost. Et ci senza timor cosi rispose.

Mio nome è Acete, e del popol Tirreno A Bleonia mi dice balli parenti, Ch'oro nom mi lafair , nh eme tereno, Nè lanigeri greggi, è groffi armenti. Quando il mio poure paler venne meno, Ch'andò à rouar le trapaffate genti , Altro non mi pott del fine lafaine, Ch'un bamo, o rana cama da pelfare.

C'bebbe del mondo ambé ei si poca parte, Che col pescar si fosse ma la vista. Le rendisce baseva, eran quell'arte. E disse quando se da noi partita; Altro non posso berede mio lasseinte, Che questo a thomo, e la camae maddita. Altro da me non s'ha, no si possede e Et ene s'accio volonierio brede.

Mi lafeib Lacqua ancey, fi chrìo n'hauesti Intutto il tempo de la viue mia. Da bette, et a pesfear quant is volessi, A par di quas s'ivoglic haomo, che sia. E homo, et a cuma minmenero anch' glis, Ch' yn gierno yn siame me gli portò via. Tal, che sol s'acqua, perche vine eterna, Toljo chiamone beredit à patenta.

Ond io, che da vil aumo senea
D'efferitar nono hamo, e nona canna, s
Conofere volli te Capra Amaleas,
Arturo, che la corona d'Arianna;
Quale fiella è benigna, e quade brea,
Qual risferensi di celo, e quade l'arianna;
Dei venui, que l'anono, ou' l'euro distrenta
Qualifia defro d'anoccher, quallo s'omerga.

Coal Carte fottil del manigare
Apprefi, e corli io Photamti perigli,
Ch'era meglio per mesfarmi à poscare,
Con la pouera mia consorte, e figli.
Horquet, che à gram Dio fammis adorare,
Onde tamto tu solt imarauigli,
Vin gram miscode, che egli sust haue
Innanzi à gli occhi mici ne la mia Maue.

Haucndo vna matina il tegno fiolito
Da Smirna per andari igino à Delo ,
Lalera io veggo vn ngmbo ofuno, o filto,
Che mi infonde do qui intorno il cielo;
A I folda il Scio fiamino uche;
Non mi idando in quello ombrofo veloc
Elego il laccio in arena ficura,
Fin ci'v ngiorno più liceo m'afficura.

Poi come la fancialla di Titone
Difcopre a noi le fize ghirlande noue,
E fopra i firatti di quelle flavgione
Ter ben nutrirgi la nuggiada pione,
E chiman de fifertiriste perpione,
(un el tremo, aftre al refire, el perpione,
ti leuo, el circli iguardo d'ogni intorno,
Come prometta d'noi propioto d'giorno.

Vedendo il ciel, she mi fa certofegno, Chane propino il uento, e chiaro di vaggio D. Lpollo, io chiamo i compagni fall legno Per voler seguitare il mio niaggio; Ecco mena va funciullo illustre, e degno ofelte, va de compagni, che meto haggio: E mi accuma con l'acchio; prodicti io il va-E che gli approui così nobil proda. (da)

bti dice pian, ch'in un campodeferto
Sol viervuello, e che'l vuol menar uia.
Come ial ui fermo l'occhio, io tengo certo,
Ch'en diuin Mume in quel fanciullo fia.
Quanto più il miro, più palefe, e aperto
M appar de actedfe monarchia.
E diffitoro, vu diuin Nume d'ordo, (da.
Gli è avro un diuin Nume d'ordo, e le volto
E volto

E Polto

E nolto à lui col vifo bumile, e chino, Gli dish in atto bonesto, e riuerente, Porgi fauore, d spirto almo, e dinino, Ala nostra dinota e buona mente, E fach'à saluamento il nostro pino Ci quidi à rineder la nostra gente, Et à costor perdona, che t'han preso, Se, non ti conoscendo, t'hanno offeso .

Prega Acete per te, quanto tu vuoi, Mi diffe pn , ch' era Ditti nominato: Ne si curar di pregar più per noi , Che già quel, che vogliamo, habbia pefato. Di questo buom'non fu mai,ne farà poi Più destro, più voloce, e più lodato Nel gir sopra l'antenna in sù la cima, O calar per la corda,où era prima.

Questo Libiapproud, questo Melanto, Il medesmo conferma Alcimedonte : E da me in fuora il refto tutto quanto Hail pensier volto à le bellezze conte, Gli prese in modo quel bel viso santo. Gli occhi lucenti, e la benigna fronte, Gli accese tanto quel dinin splendore, Ch'arfer di lui di dishonesto amore.

70, cui cofa parea profana, & empia. Diffi : Non soffriro, che'n questa Naue . Dou'bo la maggior parte, mai s'adempia Questo cieco desio, che presi v'bane. Et eccomi percote in questa tempia Vn pugno, di cui mai non fu il più graue : Mentre m'appongo, e cerco con mio danno D'inuolar quel fanciullo al loro inganno.

Colui, ch'alzò ver me l'andace palma, Hauea prima in Etruria al zato il braccio Cotra vn col ferro, e gli hauea tolta l'alma, E n'era stato condennato al laccio; Ma non pendè la sua terrena salma Per grauar i mici guai d'un'altro impaccio Fuggt da' birri à me fopra il mio legno, Et io il condussi meco al Lidio regno .

Quell'empia turba tuttain on concorre, C'hebbe il Toscan razione, e che se bene. Ch'io no sopra di me que! peso torre. Ch'à patto alcuno à me non si conviene. In quel romor, par, che si senta sciorre Dal sonno il bel garzo, ch'oppresso il tiene. Che fin allbora addormentato, e lento S'era mostro stordito, e sonno!ento.

E con piaceuol viso à noi riuolto, Che romor (diffe) è questo, che noi fate? Chim'ba dal luogo, ou'io mi stana, tolto? Chi qui condotto? à che camino andate? Non dubitar, con simulato volto Gli differ quelle genti scelerate : Dipur, done moi gir, prendi conforto, Che per gradirti prenderem quel porto.

Al'Isola di Nasso andar norrei, Diffe egli, one è la patria, el regno mio. Giuran quei traditor per tutti i Dei, Che daran tofto effetto al suo desto. Sapendo i lor pensier maluagi, e rei, Di no'l voler soffrir penso allhor'io: Madi quel pugno intanto mi ricordo; E fa, che resti anch'io con lor d'accordo.

To già per gire à Naffo hausa voltato A quel camin la scelerata proda, E con vento men via foque, e grato: Ma Ofelte, intento à la biafmenol froda. Mi dice, ch'io mi polga à l'altro lato, Non si forte però, che'l garzon l'oda. Bisbiglia altri à l'orecchia, altri m'accenna, Ch'io polea altrone la bugiarda artenna.

, To, che veggo l'infame intentione, Ch'ingombra lor la vitiofamenie, E tutti haner l'istessa opinione Verso il fanciullo credulo, e innnocente, Mi lieno da la guardia del timone Contrail poler di tutta l'altra gente. Non piaccia d' Dio, disio, mail dissi piano, . Ch'a sì uefando vitio io tenza mano. Ognion

Ogn' en mi biafma, e dice villavia,
Frame pian pian me ne lamento, e doglio.
Verfo il timone allbor Libi s'imia,
Verfo il timone allbor Libi s'imia,
E dice agli altri, lo quefta eura toglio.
Par ben, the fença lui sforçato fia
Quefo legno a ferir'in qualche (corlio;
Par ben, the vaglia ei (of pre tutti mi,
S'ogni speranza habbiam sondata in lui,

(osì fopra di fe prefe la cura
Di condurre il naudio in quella parte,
Doue prifuand i godor ficura
La nosil preda; "Naffo ando da parte.
Finge il fanciulo allhor d'hour paura,
Diangendo con bel modo, e coi grand arte,
Cjuardò per tutto il mare, e' in lor fife
Leruggiado[suci, e così dif[]::

O nauiganti, dove andate adeflo?

Non è questo i condurre il legno?

Non è questo it camino à me promesso.

Non è questo it camino à me promesso.

Non è questo it savino à a mio regno.

Che houro vi sta, s'en timo , e dimesso.

Esanciulo seura sorca, e senza ingegno

Voi gionani ingamate? è perche va solo

Vinecte, siendo voi si grosso studos.

Questo dicea con così caldo asfetto
Bacco (che Bacco crail predato Dio)
Chauriamplo à pira à Megera, e valetto,
E il Re distiege, de l'eterno oblio.
E a me se in modo intenerire il petto,
Che sin sforzato à lagrimare anchi io.
Ride la turba iniqua; empira, e perucria
Del plattos, bel mic vilo, l'illa, e, versa.

A nostro legno hausa contrario il vento per volor gire al dell'inta loco, E lenza veda con grandira, eficno co i vemi andatavia per qualche poco. Hor per quel fonmo Dio fo giuramento, Che dal ciel lancia il formidabil foco, pi voler diriti d'una cofail vero, ch'eccede il creden d'ogni human penfero.

Eccede il creder si del basso mondo, Ch'à raccontarlo la mialingua paue. In mezzo al mar più alto, e più prosondo Non altramente si semola naue, Che se toccasse colle col si no sondo il sondo Del mare, e sosse be ma mere spaue. Fan co i remi per mouerla ogni proua. Quei marinari espersi, e nulla giona.

Non lor giouando i remi, i naviganti:
Alzan la vela, indi fi finoda, e sirat
Pongon l'antenna à fquadra poi dinanti:
A quella parte donde il vento fpira:
Ma non mouon Sirocchi, ne Leuanti,
Se ben l'antenna à lor fi volta, e gira
Quel leguo; ma fla faldo al lor orgoglio,
Come farebbe in mezzo al mar vu feoglio.

Par, ch'al fondo del mar congiunto flia Quell'immobil naulilo con vn chiodo. Fhedera Larca di gran figuro di Dia Setpi (come polle ci) quel legno in modo, che tutti i veni in vn legasi hauia Convn tenace, e indifiolabil nodo. Larbors fautenna jirdi la vela afconde L'herbos e l'adorna di corimbi, efronde.

Tutto il legno affertar l'hodere intorno; come il offic Dio di l'hobe piacque. E di pampino e duna il capa adorno, che non fo come in quel neuilio nacque. Fa con un halfa è unti oltraggio; e foorno, E ne sforza à faltar molti ne l'acque; c'hawed dintorno à lut diungi fere Offi, ii gir, l'oun, Pardi; e Pautere.

Medane il primo fis, che cominciasse de perder il suo primo aspetto vero, E che la stina, e gli homeri incuruasse, E che folcasse il mar veloce, e nero Ditt, perch'un Leon nol diuonasse, Per vna corda ando preso, e leggiero, sin che giusse à Luntemai us sia cima 3 Ma non vi pote star come fea prima.

Ch'à pena in cima de l'autenna ginnge, Che fe viede nel corpo entrar le braccia. E l'una gamba d'latra fi congiunge, E cade al fin nel mar con nona faccia. Miro intanto il Tofican, che non m'è lunge, E quella mannel corpo fegli caccia, Che mi percoffe, e'antra infino à l'ugna, E ficuro mi fa da le fue pugna.

Dal banco,done Ofelte al remo ficde, Tenfa, leuarfi per faltar ne l'onda, E, quando voulo el agra el delfro piede Per porlo fopra l'infrondata fronda, l'uito, e gimno al piè finiltro il vede, Gli manca von pèuve fa done i afconda Coda effer vede la fue parte, elirema A guila d'una Luna quando è fema-

Libi volendo dir, che gli era appresso. Chi i bia totto i li un opiè done e asconde? Veda aguzzar de la sia bocca i lesso o E senes, che l parlar non gli risponde Safacita, cor deven siou nunto, e dimesso, Che la pronuncia agui bor più gli consonale, Il naso poi, mentre ei doler si vole, Cresce, e la bocca assonde, e le parol.

Gridar volendo ancora Alcimedonte,
Qime, voi vi cangiate, ò fir ano cafo,
Sente di dura fluama armar la fronte,
E fluo parle coprir da nousonafo.
Ma, che bifogna più, ch'io vi racconte ?
Di venti io folo Acete era hiom rima fo.
Ron ni facefiv diuentar. Delfino
Non ni facefiv diuentar. Delfino.

Dapoj.cbe.tutti reasformati foro,
E fire per sutto il met diulfie fineli,
Josemendo e de aduate mirando, loro,
Hor forger gli vedeus, el bor tuffacfo,
E mi fiacano intorito di legno va choro,
Réfaçora del feco altre policial fil,
E laffaiti vedeus fil portare.
El la tuffi intilia col mere il marti si

E'llor naso inassiar col mare il mare il

E, per quel, che da molt i bo poi fentito,
Incontra licit bor quello, hor quel nauiglio
E, se veggono »n legno in mars fleussito.
Cercan gli buounin trar suor di periglio,
E sellor dorso quei portano al lito :
trassormat un
Ch'amano ancor, se neggono un facciullo, Delioù :
Goder del sanciules o trassullo.

58 s.
Stupido io flano trimido, e tremante ,
Colmo di merante la cipama,
Quando quel lo im if fe allegro atamte,
E diff. Non temer, ma prendi eura,
Ch'io polis flopro Dia fermar lepiante.
E così a pena alquanto m'afficura.
Snodo le sele fenza bedera al uento,
E cuido "Steco di Dia leles, contenno.

183.

E, s'haueste signor neduto noi
Ogni huomo in quel naudio trassormato,
Ch'io seguitalii sari vitissio,
Non ni sarelte si meranigliato
Volca conta aucor, come dapoi
I baucaper tutto, e sempreseguitato,
E quel, che in ogni parte glinterueme,
Fin che con Bacco à Tebe se ne nenne.

Ma Pêteo, hauêdo ancor ferona eredença, Che torgli il regno il fuo engino agogni, Diffe, Habbiam dato troppo grata udienza d quelle none fue fanole, e fogosi. Penfando forfe in me trouar elemenza, Mha detto i fuoi tranagli, e i fuoi bigo nit Peusò tendado im pel fun placare Col nonellar del fino finto parlare.

Prendetel soft o, e to i mag zgior tormenti,
Che dar fapete , fatelo morire.
E fu fubito prefore da l'ergenti
Poli in prigion da non poterne ufcire.
Hor,mentre flecchi, e dadi, e fochi ardenti
Preparano i minifiri al fluomartire,
Da fe firvape una catena forte ,
Ond era anuinto, e fe gli aprir le porte.

Penteo

Tenteo s'ostina di volerlo morto, Ng wool, che sian das sie porte aperte. Ma, benche i servi gli pabban statro torto, Tenemdo quelle pompe sante, e certe, Tal che più non volendo essere se contente. A giviti gell in persona si conuerte, Ng più vi manda i servi corne prima, Dapoi che d'on sanciul sian tanta sima.

Già queste gent est grante, e quelle, Faccano yn armonia difeorde, e paria Dinflyment, id gridie, el famelle, Che rendan fordo l'homm fa terra, el aria. E più le fiviofe damigelle Con yna libertà non ordinaria Strideau cantando per tutto il camino Verfi in homo del inuento ed! yino.

Si come freme un feroce cauallo

A tryo de la guerra esperto, e buono,
Quando il trombetta al sino cauo metallo
Lo sirto aununa, e a sentre il suono,
Che shussia, e corre al bellico so ballo,
Douele squadre à lui nimiche sono;
Tal Tenteo cosse contra le Baccarti
Al suon di quei dissoni vrlari, e canti.

Ha il Citeron di selne yn praso einto Senza arbori natius, e senza piante, "Dhrebe, e di vanj stor tutto dipinto," Doue si san le ceri monie sante. Penso que sonto da grandi av nino Penteo drizzo le temerarie pianto a, E è pena y eutra, che la madre il y este Nel prato por lo ssortunazo picale.

(ontra quei riti facri indando l'empio, Era flato di suiti ai bindonato. L'acciecò li cele per dame a g'latri efizpio, E fe, che v'audo folo, e difarmato. La madre, ch'era per entra nel tempio, Tofio chel i vede comparir nel prato, Prima di sunte l'altre infana, e flotta Le figille di rempio, al lui faccia voltra.

E, sì come di lui volcanle Helle; Come bauca detro già Tirofia il fergio; Diffe la madre à l'altre due forelle, l'olgete gli occhi à quel porco feltaeggio; Ch'à sunbar voin e foffe davec, e belle; Andiam tutte d'un core à fargli oltraeggio. Tanto, the contra lui e donne vairifi Con mille spade ignude,e mille thirsf.

Egli, che contra altier venir si vede Quel donnesco ebro, s'urioso shoto o Ter suggir volta l'ausilito piede, Terche si troua disarmato, e solo. Terche si troua disarmato, e solo. To si svolge à pregar, peche non crede, Ch'empia la madre su contra di seglinolo. Ne men, che le due zi e, di cui si sinda, Tossan si si sumai, chi datri l'vecida.

Non più quelle orgossiose apre parole
V fa con le parent i empie , e siperbe:
Ma consiglia il suo errore, e la re dole
Con quelle più, che massiere, c'a exerbe :
E con quelle shanita, ch'essa non suole,
Mastra, che l'angue suo già tinge l'herbe ;
E le prega, che rangan di pariesio
Il nipote, le zie, la madre, il figlio.

Et à la madre d'Ateon vicorda Quel ch'al fuo figlio integnito internenne Ma quella, à prieghi fuoi fisietata, e forda, A feiri lui pose cort elevenne. Into c'atra fua, va la corte is accorda, E l'una, e l'altra tal maniera tenne, Ch'una tagliò al nipote empio, e profano La destru, el altro la finistamano.

E volendo abbracciar la madre irata, che più de l'altre firide, e gli minaccia, L'unaç le l'altre fia mar toue ironcata, Nè la pomo amodar le monche braccia. Drà dole madre dole emerte guata, (Diffe)e pietofa à me volgi la faccia. Pu gran grido ella diè-poi che mirollo, E di fune propria man troncogli il collo.

E più di penen piena affai , ch' pn' angue , Prendendo in man la sanguinosa testa, E macchiando se stessa del suo sangue, Per l'aria la gittò veloce , e presta . Prendete (diffe a l'altre) il corpo essague, Smembrate voi la parte, che ci resta; Diamo anco al corpo morto il suo supplicio, Poi satisfatte andremo al sacro officio.

Ecco in on tratto quel corpo smembrarsi Come la madre in molte parti chiede : I membri van per l'aria à volo sparsi, Qual si gitta a l'in sù, qual cade, e riede. Cost le foglie allhor veggon volarsi, Che'l crudele Aquilon gli arbori fiede . Quando il Sol lo Scorpion caualca, e doma, E toglie a lor la non più verde chioma.

Ahi crudel madre, ahi quando mai s'udio Lo stratio, e'l mal, che del tuo figlio fai? Tu fai pur , ch'egli del tuo ventre picio . Tu quellasei, che generato l'hai. S'al'altre pn figlio muor , sia buono, o rio, Non posson rascingar gli humidi rai : Tu di tua man l'hai morto, e non sei satia. Se non si smembra ancor, lacera, e stratia.

Se noi cercando andremo in tutti i tempi, In ogni legge, in ogniregione, Trouerem mille, e mille crudi effempi, Contra chi scherne la religione. E non sol contra lor sdegnati, & empi Han mosso i cor de lestrane persone, Mai cor di quelle han contra loro accesi, Che gli han portati in corpo noue mesi.

Hor tutti gli altri cauti , & ammoniti Dal'aspra morte del profano, & empio, Sequendo i facri , e non vsati riti , Quel Dio tolgono al carro, e'l danno al tem E gli huomini più degni , e riueriti (pio. I primi fur per dare a gli altri essempio, Che l'adoraro in quei seggi eminenti, Done l'hauean locato i suoi seruenti .

E gli altri ancor sernando il grado loro Come comanda il sacerdote santo, Con pompa, cerimonia, e con decoro Nel adorar quel Dio fanno altrettanto; Danno al divino altare, e al nobil choro Mirra, & incenfo, con gran plaufo, e canto, E celebran l'officio fanto, e pio Al lor Teban riconosciuto Dio.

Poi , ch'al dinino officio il fin fu posto , E fatto a Bacco ogni opportuno bonore, Come dal sacerdote lor fu imposto, Tornar le donne al solito romore: Et in honor de l'inuentor del mosto Mostrano il muliebre lor furore, E da loro ogni nome gli fu detto, Ch'a lui si da per più d'on degno effetto.

Altri l'appella Bromio , altri Lieo , Questa Bimatre il chiama, e quella Bacco. Chi Niseo, chi Nittelio, e chi Tioneo, Altri Eleleo, altri Euante, er altri Iacco. Lo nomano ancor Libero , e Leneo , E paion tutte pscite di Baldacco: Tanto si mostra in quella allegra festa Sfacciata ciascheduna, e dishonesta.

Di libero ogni fatto eccelso, e degno, Che facesse giamai, cantar si sente; Com'egli con la forza, e con l'ingegno Ha soggiogato tutto l'Oriente : E come al Re di Tracia ingiusto, e'ndegno Licurgo bipennifero, e insolente, Ch'osò tagliar le vite, fece, ch'ambe Taglio a se stesso l'infelici gambe.

Che giouentù perpetua a lui mantiene Di vergine un giocondo, e grato vifo; Il qual come prometta d'I male, d'I bene Hor ne dà con le corna , hor senza , aniso . E cid, che lor ne l'ebre menti viene, Cantan con plauso, e con tumulto, e riso: E innanzi al cibo , e dopò , e nel ritorno , Non si fece altro mai tutto quel giorno . IL FINE DEL TERZO LIBRO.

ANNOTATIONI DEL III. L BRO.

A fauola di Cadmo che non trouando Europa fua forella, non volle tornare nel Regno L del padre,ma procacciarfi nuouo paefe,e loguendo per configlio dell'Oracolo d'Apol lo il Bue fatale giunfe in Beotia, doue hauendo mandate le fue genti à pigliar acqua, furono me, ree dallo spauenteuole serpete, che amazzato poi da Cadmo subito ch'hebbe seminato i fr. oi denti, come gli fu comandato dall'Oracolo, ne nacquero noue genti armate; che cobateuano insieme: cinque de i quali essendo rimasi viui s'accopagnarono có esso lui, e diedero principio à quel nuouo Regno; crederò che fignifichi, che l'huomo forestiero, che va per ha bitar vn nuouo p aele, hà molti concetti di quei luoghi nuoui, che spingendoli faori per veri ficarli, sono tutti amazzati, e spenti dalla prudentia figurata per il serpente, laqual habita come esso, in vna grotta nel mezzo di vna foltissima selua di errori; perche essa sola fa trouare la via di vscirne quando vuole, e quando vuole ancora sta nascosta e coperta; è siera la prudentia come il serpente, perche vecide, e spegne tutte quelle cose che più ci piacciono; e pro priamente è assuniguata al serpente, inuecchiando questo animale assare la prudentia anco ra quanto è più attempata, tanto è più ficura; vien la prudenza amazzata dall'impeto giouanile figurato per Cadmo; ilquale poi trattigli i denti i femina; e ne nascono huomini armati che combattono insieme, gli huomini armati sono i pensieri giouanili nati dei denti del ser pente, che sono le ragioni de la prudentia, che sono di maniera confusi e cotrari l'uno all'altro che cobattono infieme; tanto che ridotti in pochi s'amicano Cadino, & pigliano auoui configli intorno l'habitare il nuouo paese per viuer selicemente come visse vn tempo selice Cadino; sin che gli sopragionse la mala fortuna del Nepote, è bellissima e propria in questa fauola la comparatione d'il Anguillara nella stanza. Si come un fiume, ch'ofce del fiso terro.

Segue la fauola di Acteone, ò per dir meglio come vogliono alcuni l'hittoria, scriuendo Fulgentio che Atteone fu vno che amò grandemente la caccia nella fua giouanezza, giunto poi nella età matura, e confiderando meglio i pericoli della caccia, che non facena in quegli anni focofi, non l'effercitaua della maniera che era accostumato di fare. Nondimeno an cora che in quella età fuggifte il pericolo delle caccie, non però lasciò l'affertione smisuraza che portaua à cani; perche pastendone gran numero come facea nel répo che fi seruiua di loro consumò tutte le sue sacoltà ; onde venne à dar materia alla fauola che narra ch'ei fu mangiato da cam. l'Allegoria è che colui, che fi da con ogni diligentia à confiderare i misteriosi ordini dei cieli, eil variare della Lana, figurata per Diana, e trasmutato in Ceruo, flando nei boschi, e luoghi toletarij, tratto dalla curiosità di quella sciencia, onde tronato poi delle proprie cure fa migliari, che sono i Cani, è diuorato da esse, come quelle che non sopportano mai, che l'huomo viua a se itesso, in queita sauola descriue felicemente l'Anguillara la caccia del feruo come la fanno i gran Rè, come è quella di Francia, cominciando nella Stanza. Acquista il Cerus per quella campagna, con quelle che seguono .

Concarenando Quidio, come fa per fempre in questo libro delle M na norfofi, vna fanola con l'altra, vmice a quella di Atteone, quella di Sem :le ingannara da Giunone, trasformata in Beroefua nodrice, a perfuafione della quale la mitera fi procaccia la morte, che ci viene a far conoscere, come noi chiededo gratica Dio, non sapendo quello che dimandiamo venimo a chieder il più delle volte cole che ci fono dannole,e morufere, come perfuafi dal

la nostra cupidigia infattabile, che è per sempre la notrice nostra .

Diremo ancora che Semele è pregna di Gioue, quando la vice, figurata per Semele, nella primauera fi gonfia per il calore del Sole, e diuien pregna di Bacco, e che poi è folminata nel maggior ardore de l'estate, quando per il gran vigore del Sole incomincia à madar fuo ri i frutti . si congiungono i frutti poi al ventre di Goue, nonessendo ridotti a perfettione dalla vite , quando egli piglia cura di renderli maturi , i quali fono poi confernati da Ino , quando coperti dalle foglice da i pampani, si vanno nascondendo, à i raggi del Sole, veng ono poi nod iti dalle Ninte, quando sono ristaurati dall'humidità della notte. Che Sileno ha poi alleuo di Bacco, fignifica che i vecchi fi nudrifcono più col vino, che con le viuznde Volendo poi leguire la descrittione che hanno i Poeti di Bacco a quello che gli attribuiscottogdirò che i Lupi Cermeri non son'altro che cosi la vertù del vino preso moderatamente; come quella che cosi cresce l'ardire, e la vista, come ancora preso ingordamente fa Phuomo volubile come il fuo carro, le tigri poi, che'l tirano, dinotano le crudeltà de gli vbbriachi ; gli Orfi, e i Lupi arrabbiati poi che sono portati nella preda di Bacco sono i furo ne I picie I 3, ele pazzie, sopra le quali montano fieramente quelli che sono tocchi dal vino, perche

fono di modo senza consideratione, che anderebbero sfrenatamente in ogni maniera di pe ricelo, Sono ancora timidi quelli che fi danno al vino, come quelli che hauendo perduta la ragione non discernono, quali cose siano da temere, e quali no. i gradi instabili poi che sono numerati fra i compagni di Bacco, fignificano quei vari e diuerfi, e non mai fermi passi. che fanno quelli che hanno fouerchiamente beuuto . è dipinto Bacco ignudo, perche chi è socco da lui fcopre tutte le cofe,e non tiene alcuna cofa natcoffa i e poi perche il bere fouer chiamente rifcalda di modo che non ha bifegno di vestimenti, il fanno fanciullo poi perche i fuoi fedeli fono sempre spensierati comei fanciulli. il chiamano poi per nome Bacco. che non fignifica altro che furore; perche rende furiofi quelli che'l pigliano fuori di mifura . confuma il vino ancora preso moderatamente come vogliono i medici , cosi la fouerchia humidità de cibi nello stomaco, come ancora essendo bevuto suori di modo spegne pe'l fouerchio calore l'humido radicale, fnerua il vigore, fa gli huomini deboli, e treman ti'. è à Bacco sacrificato il Caprio, amando molto questo animale i suoi pampani.

Descriue l'Anguillara molto felicemente la trasformatione di Tiresia di huomo in donna, e di donna in huomo, e come si portò ne gli anni che consumò essendo femina, doue fi uede che bella sententia fà caute le donne maritate, che gli huomini sono tutti ad vn mo do 'e che fivoglino contentare de i propri mariti, in quella flanza Benforunata. Ge. come ancora descriue le intentioni, che spingono gli huomini a gli indouini, che predicono le cofe future, come Tirefia nella flanza. Quel vuol faper il fin di vna fua lite. &c. e come ancora

predisse oscuramente l'infelicità di Narciso.

ediffe ofcuramente l'infelicità di Narcifo. (150) L A fauola di Narcifo è affai chiara, per fe steffa, onde per venir all'Allegoria dirò che per Echo fi può intendere l'immortalità de i nomi, amata molto da gli spiriti alti, e nobili, ma poco prezzata da i Narcifi, che dati alle delicie s'innamorano mileramente di semedefi mi; e al fine poi sono trasformati in fiori, che la mattina sono vaghi, e la sera guasti. cost questi venendo à morte rimangono sepolti insieme con i loro nomi eternamente, non giouando loro le delicie, ne i piaceri, ne quali hano confumata la uita loro. Bella couerfione è filla della flaza. O mifero, &c. come è bellifsima ancora la digrefsione del laméto di Narcifo.

Penteo, che spregia i sacrifici e gli honori che faceuano i Tirij à Bacco, ci da essembio. che quelli, che spregiano la Rel gione, sempre capitano male, essendo egli stato amazzato dalla Madre, e dalle infuriate Bacchide . l'historia di Penteo è perch'egli non beueua vino , però è descritto nemico di Bacco, tentando ogni hora con mal'animo d'ucciderlo; ancora che gli siano raconte le sue proue, e la sua potentia, e la sua forza, che hebbe in trasformare gli empij e scelerati compagui di Acete in Delfini, animali naturalmente amici all'huomo, fi uede quiui quanto felicemete descriua l'Anguillara la forma di Baccose i nomi che gli sono attribuitis de quali il primo che è Bacco fignifica furore, palsione che fi scopre ne gli ubbria chi; chiamafi ancora Bromio, che fignifica rifoluere. Lieo perche raccoglie le forze fmarrite beuuto temperataméte: Ignigena, che genera fuoco, perche il capo di chi beue fouerchiamente è sempre sumoso. Ditirimbo, che è nato due fiate; essendo prima tratto dal vetre della madre col ferro, e dapoi da quello del padreridotto a perfettione, però è detto ancora Bimadre, Nifeo, dalla città di Nila, ouero da vna delle cime del monte Parnaso che gli è con facrata. Thioneo'che fuona, fenza pelli, perche le viti hanno bifogno di effer ogn'anno potate, e fatte senza rami,e i pampani che sono suoi peli,ouero per dimostrare la sua giouanez-22, effendo dipinto giouane sbarbato. Nittelio, che conduce la notte, perche il vino induce il ionno. Eleo, per effere molto riuerito nella città, Elea. Niaco, perche prouoca il finghioz 20 beuuto ingordamente. Euante, come lo dotò per ottimo fanciullo. Brifeo, come quello, che è stato il primo à cauar'il vino dell'una ; ouero Iríuto, perche in Grecia hebbe due statue, vna Hirluta chiamata Brifei, e un'altra delicata, chiamata Lenea, per questo è detto Leneo. è detto ancora Libero, perche pare che dia a gli huomini una certa libertà; che non lascia che possino conoscere alcuno legame di serutti, quando sono ubbriachi: è libero ancora, perche libera da penfieri, e fa pronti nell'esecutioni, liberi nelle necessità, e alti nelle baffezze. si foleua già anticamente ne gli edificii delle città far sacrifici al Padre Libero, perche le conseruasse perpetuamente libere, e le città libere, soggette à gli Imperatori Romani, haueuano anticamente l'imagine di Marsia, che fu sempre sotto la protettione del Padre Libero. Oltra i nomi di Bacco fi uede anco quanto Poeticamente fa la comparatione del canallo in quella stanza, Si come freme un feroce canallo.e la connersione ad Agane madre di Pen theo in quella . Abi crudel madre , abi quando mai s'udio .







ON però
crede Alci
toe, e le forelle
A queste facre feste, allegre, e noue,

Ne per pope veder si ric che, e belle,

Del proprio albergo alcuna il passo mone; Anzi tutte profane, empie, e rubelle Negan, che Bacco sia figliuol di Gione; Et ban quei giuochi per si vani, escioachi, Che priuan di uerdegli i cupidi occhi.

Fra le famiglie no bili di Thebe
Splendean quesse figilio de di Minro:
E vedendo i più illustri on la plebe
Dar si gran sede di detri di Lico, (be
Dicamo: Asi come ogni vaculla, er beA venerare ordinam malnagio, e reo;
Che co juni finti giunchi, e co si lui singegno
Cerca occupar questi i filte regno.

E con protella intreduta, e proterna, e Ch'ella schemir non vuole l'honor disino, dosprante proteste de proteste e la schemie e la sche

Et eloquente, prouida, & elperta
Rel faper coirri la fua ragione,
Quanto è meglio, dicea, di fare offerta
D'opre, che fian temute vitii, e buone,
A quella miglion Base fiscus, e certa,
Che gir co l'altre credule perfone; (finge,
Che fanno homore d'a nibuon, ch'un Dio fi
Secondo il troppo ber le fiprona, e finge,

E, se vogliam l a non grane satica
Men grane bauer, non slium tacite e mnte:
Ma ogn man ig no ma nonella dica
Di cose più notabili accadute.
PERCHE bissorie de setate antica
Fan le prosone accorte, de aucadute;
E sono al viuer nostro essenzio, se sectio,
E graticiti a gli octosi orecchi.
C 3 Lodano

Lodano affai quel, che la prima ha detto,
Quel piacer di virrà lor pofto auante
Le donne : e preçan lei, ch'êt addietro
Principio dia, che ne sal tante, e taute.
Ella, à cui fournia piu d'un foggetto
Cangiato in belue, n pefei, in faffi, en piate,
Ne comincia una : epoi si pente, e tace:
Ne vomincia una: epoi si pente, e tace:
Ne violure s'as, qual più se piace.).

Tonsi dir pria, si come Direc madre Dichi fu d'Imilitia si rinolta. Ch'anda à Jerir le mal concordi fquadre Con ma treccia fjarifa, e l'altra anolta ; Fuda le vaghe luci alme, e leggiadre. D'en siro a l'amorofo laccio colta; E fermò tante in queflo amore il piede; Che chi fondolla à Babilonta diede...

E come feco poi flegnata forte,

C'hanesse si flegnata forte,

C'hanesse si flegnature si sove,

C'had wn huom no sso pan, ne sso comporte,

Domato banesse si son non casso amore;

Scaccio l'amante, e pensó ar la morte

A la spisa, che n'hebbese ad wn passore

A la spisa, che n'hebbese da s'mposse,

La diede; il qual, secondo clus s'mposse,

Landa de si cre in vn deservo sposo.

E, come il gran dolor casì la moffe.
D'haner ceduto à si laficinofre e.
Ch'inen profondo flagno al fin gitroffe ,
Per artiffar quella memoria in Lete ;
La done in nono pefe tras formolfe ;
E le genti di Siria, poro liete
De la perdita fia e, ch'a tutti fipiacque ,
S'aftennero da pefi i quell'acque .

E come in mezzo à quello flagno autro, Che il vinco thefor lor nationdea. Pin grande, evoluit empio le fondaro, Ch'una biforme imago in mezzo bauca. Però de le in parte doma la formaro, In parte peke, e fu lor patria Drai E come il tempio, e la biforme imago Diede yn gran nome al Paleffino lago. Ma, perche Aleiro à più cemi s'accofe, Chenora à tutte l'atre era tal cofa; Che nel proporta ognivna il ciglio torfe, E s'accemar ch'a lor non era afcofa; Dir non la volle, eftette un perzo in forfe Tutta dubbia fra fe, tutta penfola; Se donca di neal ch'a la figlia aucome, E come fi vefiì di bianche penne.

Che l'innocente figlia, & infelice, Cui deffinato huuean vita il corta, Che figro douces ij exande imperatrice, Non fu da fiere diuvorata, ò morta, Male colombe fur la fiua nutrice, La fiua vera custodia, e la fiua fiorta: Lespie colombe i fuoi lamenti vidro; E fur da pietti vinte, e la nutriro.

E, poi che'l fuo gran feggio hebbe fondato, Evetto il vegno fuo ben quarant' ausi, Sentendo, che'l figliulo veniusa armato Con infinito effectie a fuoi dauni, Commife d' sutriti capided fuo flato, Ch'ubidiffero al figlio en tanti affami, In tante pene, in cui vedanto flarla, Vennet le fue murivid confoldada.

Venner le pie colombe, e dier conforto
A l'affannata, e combuttuta donna;
E, poi chel lio inforumio hebbero fcorto,
che nel fuo imperio non faria più donnes
Penfar condural in più tranquillo porto;
E di piume veflir la regia goura.
Questa le die due penne, e quella due;
E volò poi con le nutrici fie.

E fe dier bando a pefei i Siri allhora, Che la fua madre van ilara forma ottenne; Saftenner poi da le colombe ancora; E con le squame venerar le penne. Questa fauola Acticio rebbe à dar strora; Ma, preche sapean l'altra, si ritenne: L'altra, che precedete à queste cose. Ne la volle contar, ne la propose. Che le par verisimil, che, se sanno Dirce nel lago pefce effer nouello, Sappiano ancor de l'impiumato panne De la sua figlia dinentata augello. Hor, mentre tutte l'altre attente ftanno Per vdir qualche fatto ignoto, e bello: Di nouo un ne propon, poi si condanna,

Che trede, che no'l fappiano, e s'inganna .

Volle di Naide dir, che de glincanti, E del valor de l'herbe à pien s'intefe; E fu d'aspetto sì gentil, che quanti La vider mai, del suo bel lume accese: Onde fu tal la copia de gli amanti, Che di ciò altiera à nullo amor s'arrefe : Non merti, prieghi, verfi, oro, o valore La poter far giamai ferna d'Amore: "

Anzi l'eran cost venuti à tedio I preghi, i premij, i versi, i canti, e i suoni, Che fe, per torfi un si noiofo assedio, Incanti, à queste appropriati, e buoni . Ahi troppo in core human crudel remedio. Che tolfe à lor si pretiosi doni . Fù in muto pesce ogni amator connerso : E perde il suono, il cato, il prego, e'l perso.

Questa, come nouella ascosa, approua Alcitoe, el'altre ad ascoltarla innita. E ben l'hauea per peregrina, e noua, Che l'hauea poco prima ella fentita; Ma la propone à pena, che ritroua, Che l'han per cosa affai volgare, e trita L'altre, che la pregar con caldo affetto, Che le piacesse di cangiar soggetto.

Ne fol differ saper quel, che diffella, Come Najde cangiò gli amanti suoi ; Ma quel, che se più lunga la nouella, Ch'à quella incantatrice anenne poi . E à te crudel, d'ogni pietà subella, Connenne al fin prouar gl'incanti tuoi; Che ti fecer portar degno supplicio Di sì crudele, e scelerato vificio.

Perche come ad Alcicoe confermaro Le donne, poi che quei saltar ne l'acque, E pesci di più sorti diuentaro Come à l'iniqua incantatrice piacque. Tutti gli altri il pacse abbandonaro, Che l'infelice caso non si tacque. Per tema ogn'un di quel dominio s'esce Per non amarla, e trasformarsi in pesce.

E, doue prima ogn'un correr solea In questa, en quella parte per mirarla: Ugn'un poi l'abhorrina, e s'ascondea: Ogn'un più, che potea fuggia d'amarla. Quando s'accorfe al fin, ch'ogn'un temea Dilei, ch'ogn'un fuegia per ischiuarla, Pentita, fu coftretta à far più stima Di quei, che tanto in odio hebbe da prima,

E confidando in quei miseri amanti, Per non gir fempre abbandonata, e fola, A cui dopò mille querele, e pianti Hanca tolta l'effigie, e la parola, Pentita, torna à glinfelici incanti, Et à se stessa ancor la forma inuola: Fra dure squame il suo bel corpo asconde; E per viner con lor falta ne l'onde .

BEN è del maggior lume orbo, e insensato Chi regger non si sà ne la grandezza; Che, per hauer ne gli altri imperio, e stato, Ogn' vn li viene a noia, ogn' un disprezza. Ch'ei vien da tutti al fin tanto odiato, Ch'ogn'un cerca fuggirlo, alcun nol prez-Ei, che si vede abbandonato allhora, (za. Chi pria schemì, con sua vergozna honora.

Tutto disser saper, come passasse Quel fatto, l'altre à la maggior forella, Et, ancor che ciascuna l'approuasse Per vna elettion morale, e bella ; Nondimen la pregar, che ne contasse Vn'altra al tutto incognita nonella. Che sa, che al genio humă par, che più gio-Pafcer l'alma, e'l defio di coje noue.

Parue,

Girò le luci, e poje à l'altre mente, E al moner de la fronte, de le ciglia, Conobbe, che la fanola profente Sarebbe grata à teste a la famiglia. E vinocando ogni minutia autente, A quell'a col proffer tutta l'appiglia. Quella perifine al fuo parlar prefiffe. Le lacque tutte l'altre, e quella diffe-

Ragiona, e intanto indultriofa, e presta Toglic la forma al lin, che in sil vijorge. E ver, chi alpunto il sipo parture arresta, Mentre l'humido al sil la lingua porge. E tanto lin la man sinistra appressa. Quanto chiecterne a lei la destra sicorge : L'huma it logice a la caman, and tha si soliego, E l'altra in filo il vo'ge, e dallo al legno.

(ome da l'una man l'altra si toglie, Cirar ja il jus, e uà più khe può lunge: Quel nodo, ciò engion da lui più sivoglie, Che mai la terva non percote, o punge. E dopò intorno al just il si traccoglie, Tanto, cò à l'altra man si riconzinunge: Danc con nouvondo il sil la sierra, Perch'à nous girar non cada in terra.

Mentre il dottalamaggior fivocchia Rende a la Deal intempeliuso vifitio , E vestici fino, e fipoglia la conocchia, E datre innocția a 11 degno effercitio ș E thore lejerue, bor le forelle adacethia, Che del dietete lor vuol qualche indisto e Fridir, the in dolte fitori l'aria per. ote; Cita torecchie or dia quelle note. NE 1 A cittàmagnamina, che cinfe Colei, ch'oltre al valor tato hebbe ingegno, Che morto il fuo marito, il fesso sine, Ecome suo si funoso, ostenne il segno, Due nobili alme va sorte nodo aunise Damor sì caro, e prezioso pegno, Chel'Sole, outunque il modo allama, e nede, Non vide, tal helei, nel tanta sede.

Piramo ton di quella copia bella,
El altra il nome l'isbe hauca fortito.
L'un teuro garzon, altra donzella,
Egli idone a la focia, ella al mario.
Lor cafe eran congiunte; e quella, quella
Commune un unu o bauca, di era strufitor
E ver, chel lefo in parte carripollo,
Chè tutti gli occhi ancora era nafcolto.

Fra i più lodati giovani del mondo (bello, Non fi allbor në il più accorto, në il più Ke di partar più dolce, e più facondo, Ke de imuizalfe più gli occhi à vedello. Il volto gratos, angelico, e giocondo Non duna indicio ancor del primo vello; Ke faprei dir, chi s'hauesfe più parse Mel grato vujo fino Venere, ò Marte.

Marte tanto v hauea, quanto il facea V itile, e vigeo fo ne la feeto. Le gratie hauea da la Ciprigna Dea, Che dăno âgli ochi alteru mazgior diletto, T anto, ch agni mortal, come il vedea , Dicea uon li tronatr più grato obietto ; Ele donne il volevuo tutte quante Chi pre conforte huare, chi per amante.

E, s' ui jutti eccode 3 de I giouani di guatia, e di bellezze: I sich seuari dolec are, e tali beltade, I tale tiviani dolec are, e tali beltade, I tali viria, tali valor, tal genilezzes: Otto el donne, che ellhors eran più rade, Paßò d'ogni beltà, d'ogni vapbezzes Et ogni huom d'ogni etate, e d'ogni forte La volca per unamet, o per conforte. Ma quei , che da principio crano vsati Pedersi spessione, e trassinatari, (Però che siglion quei dru ne tempo nati Per la medesma età motto consieri) Seramo ogni di più talmente amati, Che non poteamo ad altro amor voltarsi; E sacean pocasi ima ambi di mille , ch'arden de l'amorose lor suille.

Era l'amor cresciuto à poco à poco ; Secondo erano in lor cresciuti gli anni . E, doue prima era trasfullo e, e sicco Scherzi, corrucci ; e fanciuleschi inganni: Quando fire giunti a quella et à di soco, Doue conincian gli amorosi al'anni ; Che l'alma nostra ha si leggiadro il mantol, E che la donna, e l'buom à amanostanto ;

Era tanto l'amor, tanto il destre,
Tanta la fiamma, onde ciasson ardea y
Che l'une, è ditro si vedea morire,
Se pietos timenen ono gli giungea.
E tanto era maggior d'ambi il martire,
Quanto il voler de l'on l'altro siorgea.
Ben ambo de le nozze eran contenti,
Ma noi [los] vio i loro empi parenti.

Eta fra i padri lor podi avni anunti
Nasa vna troppo cruda inimicitis;
E quanto amore, e fe shober gli amanti,
Tanto regnò ne padri odio, e malitia.
Cili huomini del a terra più prefunti
Tentar pur di ridurgli in amicitia:
E vi s'affaticue più » olte affai:
Au non vi (Seper via nitrouar mai.

Queipad-i, che fa o fur si infedeli, Fetaro ala funciulla, e al cioninetto. A une i belli amani, e si fedeli, Che non dier luogo al defato affetto. Ani padri irragioneuoli, e crudeli, Perche togliere lor tanto alletto ; Sogni un di loro il fino defio corregge. Con la terrena, e lacclefe legge. O sforunati padri one tendete, Qual ve gli fa defin tener difgiuntis Perebe vetate quel, che non potete? Che gli asimi faras fempre congiuntis Ahi, che fard i voi, fe gli vedrete Per lo vostro rigor restar defuntis Ahi, che avo ostri non sun consigli Procurate la morte a vostri figli.

Viuea dunque fecreto il lor amore:
I cemi, i dolci [guard jolumente
Afficurante funo, e l'altro core,
Di quanto fosse l'un de l'altro ardente.
A H L che non trona, e nó dispore amore?
A che non aprel occhio, e non pon mente?
Hunea il muro commun quel pelo aperto,
Chi od life, a canor nessun bhanea scoperto.

Voj prima accorti amanti difoprifle
II vitio, el pel, che à la purte noce;
Lá done cauti poi la fir ada aprifle
A i dole i vanti, a la pirtofa noce;
Doue le voite, la quime fiu ville,
Cmi Hillail chiufo foco, che vi coce;
Doue, proche rroppo arde yn chiufo foco;
Trougle firada, onde offialgle yn poco.

Là doue il parlar dolce, e pien d'affetto Scopri sutti i marsit, tutte le voglie De l'uno, e l'altro innamento petto, C'èrea di dinentar mario, e moglie. Si diffici di deputi il grandifetto, Chel's offro dolce amor colmo di doglie; Là vi fogalle, e vi godefie alquanto, E vi fa mille volte bor rifo, hop pianto.

In prima giunta 6 wa, e laitra willa
Lo spiendor, che desta, eontempla, e gode;
Gioù infinita pos l'orecechia acquilla
Del sove parlar, chi afolta, d'o de.
Ma poi la mente quel pensiero attrista,
E tutta dentro la consurba, e rode,
Che lor rammeta al bon veta to, e colto;
E si, ch' ad ambi il pianto irrigbi il volto.

La donna più veloce nel pensiero ,
Tiù tenera di cor primiera piange .
L'huom, se beue è più forte, e più seuero ,
Vedendo pianger lei, talma trissa ange .
Ella, chel voorria lieto, apre il sentiero .
Al gaudio , e con bel modo il dolor frange,
Ride, e l'allegrae e in questo, è n questo ausio
La donna è prima al pianto, e prima al risso, e prima al risso, e prima al risso.

on vn bel modo a 17

Qualche bell atto, th'e igh fees, e ride, the'l fe in prefentat dinfinite gente, te Coth ben, the alcun non fen aude.
Ei, the qual vago rifo vede, e fente, the di uderzez a lalma gil dinde, Sallegra, ride, e godes e le rammenta Qualche cofa di eli, che la contenta.

q cupidi occhi flan fermi, & intensi Ne la beltà de l'ono, e l'altro amante: Afoltas, e gode que, fir gi lattri figli, Che siorge al cor l'alte parole sante. A più bramato ben da lor non viensi, Che'l muro il vieta lor, e'hamo davante: E, benche sordo il vitrovaro, e duro, Più volte e del La, e de i dissero di muro.

Poi che tu doni al dolce [guardo il paßo, Che goder poß il Juo dinin obietto, Et al parlar, che facciau cheto, e baßo, Dai via, che [coprir possa il mostro asser-Percheci viete i invidio [aßo, Che congiugniamo l'emo, e l'altro petto f Se questo è troppo: che non ci compiant, Che ci godiamo alme dei dotto basi?

Nontifiam però ingrati, anzi tenuti, Chefeopri agli occhi il volto, oue fi fecconedi di detti gettuole, muti, (chia, che possar tamica orecchia. Leb, però acurenta tamica orecchia. Leb, però acurora in questo non ci ainti, Rinona questa tua fessiva vecchia: E, perche latua gratua si api il aquanto allarga. Russianti fensiri adquanto allarga.

Deb, perche non ti muoui a cofri preghi è
Che non i allarghi bomai, che con ci aiti è
E quando innanzi a noi di fario nieghi,
Deb fallo almen, quando farem partiti,
Deb perche nol formetti e tenon ti pieghi
An aftri infino a qui vani appetiti è
Il muro nol promette, e macco di niega:
Nè fuor de l'oso fuo s' allarga, o piega.

Toman più volte al grano loco il giorno, Quando fonza foßetto il poffon fare, E che non hamo alcun di cala intorno, che ciò poffa voder, ne rapportare, 70 i, quando fatto o'han tanto foggiorno, Chetemon non alcun gli habbia a trouare, Baciando il muno ogn' un da la fiua parte, Dice, Dio ci contente, po il parte.

Il bacio fol col defiderio arriua;
E fol gode di lor limida pietra;
Che quei milori giouani ne priua;
E per fe fe gi fuecta, e fe gi impetra.
La doma, ne l'amor più calda, e viua;
Dapoi che l'è partita, ancor l'arretra;
Richiama lui, che torni; evuol, è difoltee
Quel, che giba detto mille, e mille volte.

L'innamorata figlia tanto l'ama, Ha s'il pensiero in lus sermo, d'intento, Che non ssolo van volta il prega, e'l chiama, Ma talbor quattro, e cinque in un momen-E poi quel, che da lus ricerca, e brama, (to: E quel, c'ha detto cento volle, e cento; E mentre suro al loca o lor si grato, 'Nen basea quass mai d'altro parlato.

Partonsi e questi, e quella, e'i luozo aptrio Ricopron pria con le medesine cose. Che, pria , ch a gli occhi lor sosse si popera poi, che llempo e loro offerto; E, se evesti e oscure, e tenebrose. Nens si pone na notte, e la gio n'hamno, Ne la donna, ne't buom non se ne vanno.

Quando

Quando la notte poi l'oscura veste S'animanta intorno, e le capagne adombra, E la mazgior la sù luce celeste Le tenebre a gli antipodi dilgombra, E'l bel manto di stelle il ciel si veste, Ogni pena d'amor gli amanti ingombra ; Questa, e quel si rammarica, e si dole, Che tanto à rallegrarli indugi il Sole .

Chi potria dire ogni amorosa cura, Che tranglia la mete a questa, e a quello A la donna non par deffer sicura , Ch'egli (come detto hà, ) le dia l'anello. Conosce, che al parlar poco si cura Di volerla leuar dal patrio hostello. Che, se l'amante tal pensier hauesse, Ella seco n'andria, dou' ei volesse.

N'ha ben talhor gittato qualche motto, Mathaveduto flar tutto foftefo; Anzibapiù polteil suo dir interrotto, Et ha mostrato non hauere inteso . Teme, ch'egli in amor sagace, e dotto Non habbia contra lei quel laccio teso, Per isfogar le sue cupide voglie, Ma che non pensi già farla sua moglie.

Piange, e sospira, e se ne duol pian piano, Ne molto ftà, che quel penfiero annulla; Ne può pensar, ch'ei sia tanto inhumano, Che cerebi d'ingannare una fanciulla. Penfa, se non la mena più lontano, E marito con lei non si trastulla, (quato, Che'l fa , perch'egli è saggio , e indugia al-Perche crede placare il padre intanto.

Mentre pian pian la misera donzella Per non si fare vdir , ragiona, e piange; E questo, e quel pensier, che la flagella, La dubbia mente sua tormenta, & ange; De la luce del Sol lucida, e bella. Si duol, che troppo tardi esca del Gange; Si leua, e guarda, e duolfi, che Boote Volga più che mai pigre le sue rote .

F. fe la donna hor piange, & ha fospetto, Che non l'inganni l'huom, & hor s'attri-Ch'esca sì tardi il Sol de l'aureo letto sta, A rallegrare il ciel de la sua vista ; Non sente l'huom men tranagliato il petto, E non hamen di lei la mente trista; Ne men di lei si duol del maggior lume, Che tanto stia ne l'occiose piume.

Non ha però timor, ch'ella non l'ami, Ne che per suo piacer cerchi ingannarlo, E con finte lusinghe ordisca, e trami, Godersi seco un tempo, e poi lasciarlo. Ben vede, quanto il matrimonio brami, Toi, ch'ouunque ei s'inuia, vuol seguitarlo Vuol dare ogni contento a le sue voglie, Pur che prima, che'l dia , la faccia moglie .

Tutto tranaglia addolorato, e mesto Il suo letto innocente, oue si posa: Pensa con qual ragion, con qual protesto, Poi, che'l padre non puol, la farà sposa. Discorre, e solue hor quel periglio, hor que-M A preueder nessun puote ogni cosa . (sto Vna notte à un partito al fin s'attenne. Che per mal d'ambedue nel cor li venne. .

Pensa, gita che sialanotte oscura, A tor con l'ombra sua la luce a quelli, Che mentre lor fu notte acerba, e dura, Videro i rai del Sol lucidi, e belli. Tornar di nuouo a le cortesi mura, Che permetton, che vegga, e che fauelli: Et ordinar con lei, ch'à l'aer cieco Si debbia preparare a fuggir seco.

Che vuol condurla in una altra cittade, Dicail padre, che sa, vuol poi spofarla, Denari, gemme, & altre cose rade Per qualche tempo ha ben da sostentarla. Intarto amici haura di qualitade, Che potranno co i padri accommodarla; Ma ben conniene in questo vsar t.d froda, Ch'alcun di cafa non la vezga, ò l'oda. Paffata.

Paffata che farà la mezza notte.
Che wiend wo hora, ò due penfa d'ufire;
Alhor che pre le cafe, e per le grotte
Ogm huomo, ogni animal daffi a dormire.
Swifiler privan, poi, forti interrotte
Sariano alor le firade del fuegire;
Potran per via più d'un ritrouar deflo,
Che was tarda d'armire, o firgon preflo-

Est prima este Tisbe ne la strada, Non li par che staben, chi iul aspetti; Perche qualdo ma le la stella contrada. Non la vega, e conosta, e non so spetti: Ma sarà ben, che da lei se ne vida Per questi. & altri infiniti rispetti, Fuor de la terra ad un sonte vicino, Dou'è il ricco spoloro del R. Nino.

Quinicorrà del fuo bramato amore
Quel i flome, e pretiofic fruito,
Per cui i filpfo afflito hausto ha il core,
E per cui con varo ha il volto afciutto. (re,
Ngandran poi, come venga il primo abloPoco lontan; ch'ei a'il camin per tutto;
Doue hausan du va fluo amico in vn villagcaualli, de altre cofe da viaggio. (gio

Queflo fol dubbio al fin destato gli era ,
Come aquell bora aprir potran le porte,
Che i padri lo il chiudon, come e fera;
Si per linimicia temon forte .
E, per torre a lor ferui ogni maniera
Di poter lor tramar vergogna. o morte,
Se ni letto fon , pria the fin fiento il lume,
Poglion le chiani bauer fosto le pinume. .

Conchinde al fin, che fia bnono avgomento Di far le chiaut contrafar, che danno A tron e cli altro amante impodimento, che quando piace lor non fene vanno. L'aurora à pena hauca d'ora, e d'argento Scoperto al mondo il fino lucido panno, Eb ambi del lecto filemaro, e fino Quafa al wi tempo al defia o muro.

E ver, che fempre l'huom fu più per tempo , Non che prima di lei lafeiaffe il letto; Mav andò fempre un gran flatio di tempo, Pria, ch'ella a modo fuo fosse in affetto. S'affetta, e teme di non give à tempo , E crida con la fante, col valletto; E chiama pigro lui, lei poco accorta Per questa, e quella cosa, che non porta.

Come à lei parne flere in parte ornata,
Ma non a modo fito per la gran fetta :
Rijorna allegra, e feopre il umo, e guata,
E trous l'amor fito, ch'iui l'aspetta.
E trous l'amor fito, ch'iui l'aspetta.
E l'occhio flopre il bel, che gli diletta ;
Ma nor vi fammo già quad gran foggiorno,
Che fer piu d'um avoita, e più d'um gierno.

Perche l'buom, comé pria, non si distende A dar de l'amor são questo, e quest legros. Mas le discone, e são à rismo intende il poco fortunato são disegno: Che, s'altro non giele viere, e nol contende, Vus! vier qualche di suor di quest regno: Pur ch'ella d'accettar degni il partito Di fieggis (co, e farlo sim marito).

Elle, ch' a' tro nel cor mai non bauca, E che s'era frif edoluta fresso. Ch'ezti quel bono partito non prendea, Di via fuggire, e lei menur con esso. Lieta flausa ad vin: manol credea, Fin che Piramo sino non l'hebbe espresso. Che modo, e che maniera à tener s'haue, Per contrafaro gni nemica abiauc.

A quel, ch'ella ba da far , tempo no mette, Ne vuol punto mancar da la fina parte ; Ma detto a l'amor fino , ch'iui l'affette , Dice, M Dio , bacia il muro , e poi fi parte. Cauta , fecrota ando, ne molto stette, che con cera involo constituto, & arte A gl'incauti servagli immantinente La slampa dogni crote, e dogni dente.

Ritor

Ritorna, doue intrattenuto s'era Piramo intanto, el chiama, el ode, escorge; Pon poi sopra un baston l'impressacera, E l'inuia per quel fesso, e glie la porge. Ei la medesma tien forma, e maniera, Quel ferro inganna, e alcun no se n'accorge: Che la lima , il martel , l'incude , el foco , Fer tal, che fol la sua chiane v'haloco.

Si parte ei con gra studio, e affretta il piede, Lascia quel luogo, e torna al sasso aperto, E ritroua un'artefice ben dotto; E'l prega, e li promette gran mercede, Che voglia lauorar, ne faccia motto, Tin chiani, come in quelle cere vede, Ele unol pria, che'l di folenda di fotto: Però che, pria che'l Sol nel mar si laui, Dice d'hauere a far di quelle chiaui.

Ben conosce l'artista al bel sembiante, A gli atti honesti, a la gentil fauella, Ch'ei malfattor non è, ma bene amante, Che vuol goder d'alcuna donna bella. E ben allhor si ricordò di quante Per se ne fe ne la sua età nouella; E'l troud in questo affar sì ben disposto, Che'l contento con diligenza, e tosto.

In tanto Tisbe aduna, e mette insieme Quel poco mobil, che portar disegna .. E, perche, alcun non se n'accorga, teme, Più secreta, che può, far ciò s'ingegna. E, che troppo poi stian, l'affligge, e preme, Le stelle a far la solita rassegna; Le par, che stian più de la loro vsanza A far veder la lor bella ordinanza .

Le par, che troppo il Sol faccia dimora A ritornarsi al suo st lendido tetto; E non le par giamai veder quell hors Di giugner col suo amor petto con petto; E gustar quell'ambrosia, che dimora Ne le vermiglie labra, e quel dileito, Che dadel vero amor l'oltimo segno, Ne si può baner di lui più certo pegno.

Ha più d'on luogo in casa, done sole Percotere a cert'hora il folar raggio . Ne sol, che già s'habbia percosso, vole; Ma che l'habbia passato d'auant aggio, Corre, e vi guarda ; e poi del Sol si dole, Non che s'oda però, manel coraggio, Che sia quel di si negligente, e tardo Ad illustrar quel muro col suo squard o

Etanto, ch'andò via, che speranz'haue, Che sia tornato Piramo , e tien certo , C'habbia con lui l'adulterina chiane. Vi guarda, e'l chiama poi che l'ha scoperto; Ele, ch'ei non vi sia, noiosa, e graue; Teme, ch'alcun non troui a lui sì fido, Che vogliafar quello istrumento infido .

Con tranaglio, e timor l'aspetta un poco ; Mapar à lei d'hauer tardato molto; Va poi (come ha coperto il rotto loco) Al muro ond hauea il piè pur dianzi tolto. Ben crede, che'l maggior celeste foco Habbia a quel sasso homai percosso il volto; E trona, ese ne duol, che non vi giunge, Anzi le par , che sia poco men lunge.

Piramo in tanto a suoi negotij intende, E cerca di spedir molti partiti. Ch'è ben, s'a gir lontan l'amor l'accende, Che lasci i fatti suoi chiari , e spediti. E così ben sà far, che non comprende Alcun , ch'ei lasciar cerchi i patrij liti: El suo più gran trauaglio, e grande intento E d'ammassare insieme oro, & argento.

Poi, c'hebbe quelle cose a fin condotte, Ch'erano a l'andar suo molto importanti, A casasi tornò vicino a notte Con glistrumenti sidi di sidi amanti; E, come torna a le muraglia rotte, Trona la sposa sua, chen doglia, e pianti Passato baneagran parte di quel giorno, Vedendo tanto indugio al suo ritorno.

Ralle-

Rallegrata chel hebbe, e inflrutta meglio Di quanto hauesse a far parte per parte, Staffi poco a goder l'amato speglio, Ma da le chiane a lei , baccia , e si parte ; Che, pria, che l'aurea sposa il bianco veglio Lasci, spera goderla in altra parte. E frale nottilunghe , c'haunt'hanno , Questa fu la più lunga , e di più danno .

Il padre in guardia hauca la figlia bella Data ad vna prudente, e casta zia, Che con l'essempio buon, con la fauella La più lodata a lei mostra se via . Seco l'innamorata damigella In vnastanza ogni notte dormia ; E ben le connenia d'effere accorta, Per ingannar si diligente scorta .

Eperd hauea d'on vin dato la sera A quella vecchia accorta, e vigilante; Il qual con certa poluere, che v'era, Di far domir tant hore era bastante . Ben la misura hauea sidata, e vera, Che tutto haunto hauea dal fido amante. E fu quel beneraggio sì perfetto, Che non nocque ala donna, e fe l'effetto.

La prende un sonno si prosondo, e graue, Che sia pur romor grande, ella non l'ode . Onde d'aprir la figlia più non paue Le porte de i balcon per la custode . E se ben l'altre notti aperti gli haue, Trona più d' vna scusa, e d' vna frode; E diffe cofa haner fuor de la loggia, Che volea torre a la notturna pioggia .

Et bor con cor intrepido, e sicuro Senza far altra scusa i balconi apre, Hor quel, che guarda verso il pigro Arturo, Hor quel , che scopre le celesti capre . Si duol del tardo moto, e dopo il muro Chiude, ne molto stà ch' anche il riapre. Vuol saper, se ben sà, ch'è troppo presto, Quanto s'alza quel segnoze abbassa questo.

Leua.come è vicin d'pn'hora à l'hora; Che partirsi donea , l'ardita faccia : E le par meglio vscir per tempo fuora, Che gir sì tardi, ch'aspettar si faccia. Che puoi fare infelice ? aspetta ancora, Fuggi il crudel destin , che ti minaccia : Ch'io temo, che la tua souerchia voglia Quel ben, che speri hauer, no cagi in doglia.

Si veste, e prende un fascetto, c'ha fatto Done le cose sue più rare porta . ? Nè le bisogna ferro contrafatto, Col qual si debbia aprir la prima porta: Che non le può contender questo tratto Le chiani sue l'addormentata scorta; Che mentre dorme , sonnacchiosa essala ; Le toglie, & apre, & esce in vna sala.

Done non fece già d'andar disegno Per dritto filo ,ou ba fermo il pensiero Di porre in opra il contrafatto ingegno . E pronar fe quel fabro ha detto il vero: Che s'al buio non giffe a punto al fegno, Le si potria confondere il sentiero 3 E potrebbe tentar molti »sci prima, Che quel trouasse, che d'aprir fa stima

Come il sospeso pie la sala ottiene, Si volge à man sinistra, e' l muro troua; E con ambi le mani à lui s'attiene, Ma la destra va innanzi, e palpa, e proua. Passa quest vscio, e quel, tanto che viene A quel, done ba da far la prima prona; E dopò affai cercar la toppa incontra, E proua, se la chiaue si riscontra.

Se ben la fedel toppa non consente Con varij suoi riscontri, e varij ingegni D'essere ad altra chiane vbidiente, Ch'a quella, che'l Signor vuol che ini regni: Pur quando scontra ogni croce, ogni dente, E che ritroua tutti i contrasegni, Che li diede il signor, crede al mentire, De la bugiarda chiane, e lascia aprire.

Allegra este di sala, e l'muro prende E tire bena memoria compute passa Ciugme a la scale; e quelle, che discende; Conta, chevuolisper quante ne lassa. E tanto a girefin giù contando intende, Che si ritrona a la scala più bassa. Ciugne poi, done un serro assi più forte Apre, & ingama anco le maggion porte.

Come il cupido piè la strada ottenne, Al sermo loco amor così la punge. Che quando basuesse al luo correr le perme, Non giugneria più presso, che vi giunge. Sotto l'ombra d'on arbore i tenne, Ch'intorno i rami ssio slende assa i lunge, D'on gesso, ch'era li carco di s'atti; Come neue del ciel ; candidi tutti.

Cosi inverpido con nel herba giace, Che forte, e ardita la faceuaamore. Ho mentre fera haure contesto e pace, E states ar dogui diletto al core; Compare vn ster Leone empio e rapace Non lunge, e nel venir sa tal ronore; Ch'ella, che sente, come altera rugge, Si leua; e con piè timido le singe.

Dal viso il bel color subito sparse. E i arricciò di da donna ogni capello, Come al vaggio lunar lonsan comparse Quel seroce animal crudele, e sello. Xè venne il spiccio siglicio arricondarse, Ch' appresso al succio di succio alla se tanca lasciato, o osi era la sua sessa. Auzi le cadde il sel, c'houena in rosta.

In vna ofeura grotta fi nafeonde , Là doue piena di paura flaffi ; Li ode mormoura pure vna fronde , Trema qual foglia al vento , e di giel faffi . Dritto il Leone ale fue folite onde Per caunci fi a fee alfretta i paffi . Chauce pur dianzi un bue posto agiacere, E ben fatio di la venia per bere ». E into di quel fangue, e fhuf o tutto, el pelo ; dl fonte ç li collo, el pelo ; dl fonte ç lia così macchiato , e brutto ; E come piacque al non benigno cielo ; F ni n quella parte il rio Levo conducto ; Dowe lafciato hausa lo donna il velo ; E finto da firoro, che l'ingeç, caccia, (cia ll fiuta sin bocca il pride sil macchias firac-

Al arbor poi, e ba il piccio figlio al piede, To maggior rabbia, e maggior faria giüge; E quella mibocca fluito to the l'uede, E d'empia morte moni indiciy agginnge s Dapoi beue a baflança al fiorte, e riede Done il fivor, ch'eçit bado fivona,e punge, Es a pena il eradel feir era andato, Che giunfe l'infelice innamorato.

Piramo antor nel petto ha tanto sco, de di qual, chi ordindo, più tosso sorges. Perche, se giugne pria la donna alloco, Troppo grand agio a si insortuni porge. A ratto andra lo stimola non poco La porta del sino amor, ch'aperta scorge s. Che li fa vero indicio, e manisesto, che si parti di lui Tisbe più presso, che si parti di lui Tisbe più presso.

Ritroua prima il sel macchiato in terra ,
E d'un gran mal comincia d temer forte.
Nol riconologe già, che in quella terra
Molte il foglion portar di quella forte:
Mas, come con più fludio gli occhi atterra;
Troua fignal di neceffaria morte.
Vede faugue per tutto, e nel fabbione.
Conosce le pedate del Leone.

Deb Luna afcondi il luminofo corno ,
E più che puoi , fa questa notre bruna :
Adombra il ciel tu Neto do qoi intorno ,
E le più ofewe nubi infeme aduna .
Chel ma l, ciu da mbeduc vout lovre il gior
E intento pafferà quefla fortuna , (no,
Non trom ; e verga , io dico quella vofta ,
Che coppi ai gentil vuol fa funefla.

513

Stà con gran diligenza a riguardare, Enon può gli occhi più tor da l'arena; E'l pie, ch'impresso del Leon p'appare, Quel giouane infelice a morte mena. Discorre, guarda, e và, ne può trouare Cofa, che non sia trista, e di duol piena, L'orma il conduce, e fa, che troua, e guarda Quella veste colpenole , ebugiarda.

Deh, non dar fede misero a quel panno, Che di così gran male indicio apporta, E, che t'astringe a creder per tuo danno, Che senza dubio alcun Tisbe siamorta. Neti lasciar si vincer da l'affanno, Che vogli a giorni tuoi chiuder la porta. Attendi un poco ancor, ch'ella ne viene, E non ti prinerai di tanto bene.

Come dà l'infelice i miseri occhi Nel sangue , e prende quella resta , e vede, E riconosce le cinture , e i fiocchi. E molti altri ornamenti , ch'eile diede : Couien, che in piato, e'n lagrimar trabocchi Il gran dolor , che'l cor gli punge , e fiede; Ben ch'in principio il duol l'occupa tanto. Che pena a darlo fuorain voce, e in pianto.

Come ricuperar la voce puote, E ch'aperte al suo duol trona le porte, Di lagrime bagnando ambe le gote, E facendosi pdir , più che può forte , Dice quest'acre , e dolorose note : Dunque m'hai tolto, inuidiosa morte, Lamia dolce compagna in un momento Hor, ch'io sperana hauerne ogni contento?

Ahi quanto, ahi quanto a noi voi fate torto. Ma ben si mostra vn'huom di poco core, Siate stelle , destin , fortuna , à fato , A far in questo amor rimaner morto, Chi non ha punto in questo amore errato. Cercammo al nostro mal trouar conforto Con modo ragioneuole, e lodato; E'l nostro consumar giusto desio Con la legge de gli huomini, e di Dio,

Non meritana già sì giusta poolia Da te forte crudel tal premio hauere Ne d'alma si gentil sì bella spoglia Farsi esca di rapaci , & empie fiere. Deh cieli, per aggiugner doglia a doglia Che non mi fate almen l'offa vedere ? Chi mi mostra il camin done ho d'andare Per trouar quel, che non vorrei trouares

Oime , che molte fiere vecifa l'hanno , E firacciata co i denti , e con gli artigli ; Come fa testimonio il sangue, e'l panno . E gli ornamenti suoi fatti vermigli . E diuifa in più parti iti faranno A farne parte ai lor voraci figli Leoni, & altre fiere horrende, e strane Troppo dolce esca a le lor crude tane.

Quanto restiam, panno infelice, mesti: Ahi quanto, ahi quato ben ci e stato tolto. Tulc sue belle carni già godesti, Io la divinità del suo bel volto. Tudi goderle più prinato resti, Et io del frutto ancor, c'hoggi haurei col-Quel ben , c'hauesti già , tu l'hai perduto; Et io quel, c'hebbi, e c'hanrei tosto hanuto.

Renditi vefte ame dolce, & humana', Si ch'io ti abbracci : e contentar ti dei, Ch'io baci questo sangue, e questa lana, Poi ch'abbracciar non poso, e baciar lei. Deh lascia homai crudel Leon la tana, E non ne vengavn fol, ma cinque, e sei; E, s'ala moglie mia sepolero sete, Me di tal gratia ancor degno rendete.

Quando cerca d'hauer d'altrui la morte. Dourebbe un, ch'arde di perfetto amore Mostrar siardito in qual si voglia sorte. Io n'hebbi colpa , io fol commisi errore , Io le feci lasciar le patrie porte : E , fe pur che venisse , io facea stima , Douena effer più accorto, e venir prima. g. s. venhail Leone à l'onda sesta.
Forse c'haurei lui morto e let disse;
E., s. pur'o di lui sost ta e dea ,
Haurei saluata let da tale ossen in cresca.
Ma uo', che vegga ancor quaño m'incresca.
Quanto n'habbia dolor , quanto mi pesa;
Ch'al comparir di lui non mi trouassi;
Per mostrar che valessi; e quanto amassi.

Conosca al mio morir l'alma sua degna Di quato, e quale assetto è il mio cor punto CH & si in uc cor immes omor no regna, Non sinol l'huom mai còdurs à questo pito. E perche la mia man roglio, che spegna La luce mia, conosca, che, se giunto lo sossi al cumpo, a si immar poco hauca La yita i nacio, o, vio viuner potea.

Appoggia in terrail pomo de la stada
Ter sar, che con la punta il petto ossendina.
Deb, sumi de l'eterna ditacontrada,
Oprate, che qualchun quel pianto intenda;
Che per vetar, ches il acciar non cada,
A questo ponga indugio, e glici contenda;
Che I sube già lasciato haue lo seco.
E lictavien, che vuo (sopters sico.)

E, poi c'huemini , Dei questo non fanno , Che fate piante voi voi, che'l vedee è Che non causte luid i anto alfamo è Che non li dite quel , che visilo hauete è Moutel le validi è atano damo , E lui co i rani per pietà tenete . Totete voi fossiri , che perda il giorno Si perfetto amator , giouan i i adorno è

Etanto più, che, se'l tenete alquanto, Ogni poco di tempo, ogni momento i Non si giama sotto il celeste manto Tiù fortunato sposo, epiù contento: Che la sue bella Tibeviene intanto Per dirgli il suo timore, e'l suo spauento. Vuol dirgli, oue suegisse; oue siassanto Ecome da Leon si sa aluntata.

Il mifer disperato s'abbandona , Quando nol prende aleun , ne gli è conteso; E lassia ruinar la sua persona Sopra il pungente acciar con tusto il peso. L'ignuda spada sua pungente , e buona , Cb ogui altro bauria più volentieri osseso Non può suggiv di far quel crudo esseso, E passa di suo Signor la vesse, e l'epetto.

112
Come fe danno ad vna valle vn fonte
Acque, che vengan chisfe in vn condotto,
Che in abondanza calan giù d'un monte,
Se vn poco, oue è più baffi, lipibo è rotto,
Manda in fu l'acqua, e fa, che in aria mote
La canna, che fonata è più di fotto, (ria,
Che l'onda, che ing iù preme, e viè contraFa,ch al ciel s'alza, e firide, e rompe l'aria:

Coit del molto sangue, che si mosse
Quando il misero amante si percosse,
Quando il misero amante si percosse,
Quel, che corse al soccosso, santo ascese,
Che sec quelle gesse tente sono
Che sec quelle gesse tente sono
El piè tanto di lui venne deibarse,
Che santo di lui venne deibarse,
Che santo di lui venne deibarse,
Che santo di lui venne deibarse,

Senza hauer ben laficiata la paura
La donna vien con non sieuro piede,
Ch'ogni pensiero ha posto, co ogni cura
Di non mancar de la promessa fede.
Giunge vicino al sonte, e rassigura
L'arbor doue ha d'andar: ma, quando vede
s sunt inantis sieu sieuro colore.
In dubbio stà di non pigliare errore.

Il pensier, c'hai di servar bene il patto Ter poter con l'udir, e con la luce Contentare ambe il sì cupido tato. Abi, quanto malper te si chiara luce La Luna, consapeuole del satto, Che spande così chiara il suo silendore Permostrari il tuo ingano, e'i tuo dolore.

O suenturata, e done ti conduce

Tu fperi al gingner tuo, che'l bello aspetto Debbiafarl'occhio tuo contento, e lieto; Che debbia il parlar dolce, e pien d'affet-Dare à l'orecchio il cibo consueto ; Speri baciarlo, e prender quel diletto, Che non potesti prender per l'adrieto ; E speri anco trouar paesi esterni,

E goderti con lui poi molti verni .

Matu vorresti hauer, quando il vedrai, Misera al giugner tuo cieca la vista: Ele poche parole, ch'odirai, Faran l'orecchia tua dolente, e trifta. Quel poco tempo morto il bacerai. Che fia col corpo tno l'anima mista ? E i verni , che farai seco soggiorno , Non foffriran , che veggail primo giorno.

Uà da quell arbor misera discosto, Cerca per l'orme, one il Leon s'annida, Tanto, che troni doue ftà nascosto, E non ti curar punto, che t'vccida; O ne la fronte fa cieca più tosto La luce, che t'alluma, e che ti guida; Misera ad ogni mal prima t'inchina, Che vergan gli occhi tuoi tantaruina.

Hor come meglio i frutti , el arbor vede , E che non fosser tai , pur sì rimembra , Scorge, che la vermiglia terra fiede Vn, che sì muor con letremanti membra. Torna pallida, e smorta à dietro il piede, Tanto ch'un bosso il suo color rassembra; E pian trema al principio, come il mare, Cui cominci lieue aura à sar gonfiare.

Mapoi, se'l vento cresce, e'l mar tormëta Se le mie sanguinose, e tinte vesti Tanto, che tutto il ropa, apra, e confonda, Fa, che'l suo duol con più romor si senta Larotta, & agitata, e torbida onda: Così poi, che la donna mal contenta Vede, che'l fuo mal cresce, e soprabonda, Evaffigura il suo marito fido , Fa fentire il suo dol con maggior grido .

Sentir fa l'alta, e dolorofa poce? E si batte la man , si batte il petto ; Al volto smorto, à i capei biondi noce, E mostra in mille modi il grande affetto Al corpo amato poi corfe veloce, El'abbracciò con suo poco diletto: Sparfe d'amaro pinto il corpo effangue Etempero co! Exrimare il fangue.

Bacia più volte il fino pallido volto, Echiamal amor suo più , che può forte , Dolce Piramo mio , chi mi t'ha tolto ? Rispondi a l'infelice tua consorte. Chi da la vita tua lo flame ha sciolto, Qual fato, ò qual cagion ti die la morte? Rispondi à chi tu sai , che tanto t'ama , A la tua cara Tisbe, che ti chiama.

Al nome do'ce, à la promessa fede Leua Piramo allhora i languidi occhi : E subito, che lei conosce, e vede, Par, che dubbia allegrezza il cor gli socchi. E sal forza al parlar la voglia diede, Che dise, che la veste, il velo, e i fiocchi, E l'ornamento suo di sangue cinto Con l'orme del Leon l'haueano estinto.

Volea più dir , ma la fua nufera alma Venuta era al suo fine, e su sforzata D'abbandonar la sua terrestre salma; E la moglie infelice, e disperata, Raddoppia il grido,e batte palma d palma, L'abbraccia cosi morto, il bacia, el quata: E ben che'l molto duol molto impedifie Il fuo rotto parlar , pur coffi diffe:

Del non mio fangue ti toccar sì il core, Perche me morta Piramo credefti, Se ben poteui in ciò prender errore Che di tuamano occider ti polefi. Per dimostrar la forza del tuo amore Che fard io , che te , mio ver conforto , E veggio, e tocco, e tengo in braccio morto?

Jo già non veggio una macchiata [corza, Ne mi pojjo ingamna d opinione ; Ne mi pojjo ingamna d opinione ; I te s, exeggio morto, onde mi sforza Amor, la tuamort empia, ognirazione A mofira, obel mio amor no hame forza, E che non è di men perfettione: E, le tu fojli in experme tant empio, Che debbo io fam per te con questo ostepio

E fe rogliesti al bel sembiante humano Con cor vivil laviusa imago, e bella , si come piacque al cash borrêdo y estrano , che t'ordinò la tua madigna stella : Amor darà test sorza à questa mano , Se ben sono una tenera dourzella , che chiamata sarò per l'auenire E compagna , e cagion del tuo morire .

E, doue morte fol 1383 To Che non's milfe il tuo bel corpo al mio; Morte non ei porta più foparare, Toich ogni ragion vuol, che mora anch io. Vogliate, o padri mifria, accettare Il nostro ragioneuole desio; (hora, Che quei, ch' amor congiuns)e, et vitima Congiunga inieme un fol spodero ancora.

Tu, che co'rumi tuoi bramato legno Copri bora un morto, e dei coprime due, Sotto cui doppio già, ma vum dilegno Di goder ambo, e non di morar fue, Serbad in oi preptue eterno fegno s Tingi tutte di duol le gelfe tue, Falor del noftro fampue o fumo il manto, C'b altro non voglia dir, che doglia, e piäto.

Ada par, chi tanto indugia, chen o habbia
Di morir voglia, anzi la morte sibine
Di baci sistemi a le destinte labbia,
Che tanto amato baueca di bacciar vine
Alza l'actire da la singuigna fabbia,
E priache del veder le luci prine,
Dice quelle parole, e ilen ben mente,
Ala shada bomicida, & innocente.

Deb., poi c'hoggi lamia crudel fortuna
In vec e dogui ben, d'ogui doleczza,
In vec e dogui ben, d'ogui doleczza,
Contra me difigerata infeme aduna
Quanta fu mai nel modo ira, & afprezza,
Terfo, e lucido acciar mia villa imbruna,
El mio slame vital fubito spezza,
El mio slame vital fubito spezza,
El vec ed e Vylata cudelta:
Ne l'ovcidermi tosto vya pietate.

Soprail pungente acciar cader fi lassa, che forse suo mal grado il petto ossende :
E tanto il petto in giu la domna abbassa, che giugne al caro sposo, en braccio il pren
Yn peregrin non lunge in tanto passa, (de.
El pianger de la donna à caso intende:
El piede à quel gridar drizza, el pensero ;
Che suos signer di quel lumento il vero.

Tanto di viuo di 143
Tanto di viuo di lishe erarimafo,
Che pote far, schel peregrin fapesse
Di loro amanti il doloroso caso:
E lui prugo shi a loro padri di esses,
A lei del viuer suo giunta di occaso
Quellegratie, che volle, sil ciel concesse.
Adostra il sutto al matel, quado è maturo,
Quel fangue, e quel color sunebre, e sisteo.

Quel miferabil fin i vuli per tutto,

Passidao ando in quella orecchia, e in quelOcchio non fu ober maneste asiutto;

Pianse ogni on la lor forte acerba, e fella
Con lagrime i lor padri, e amaro lutto
Collocaro il garzone, e la donzella
In nu commun spolero ; e ricchi marmi
Fer a acerba spena del spena di quelli carmi.

flan Piranoe, Tisbe. amanfi, e danno Occordina dire al fonte. ella simia. Viene il Leon, fugge ella, e lafisi il panno, Linfanguina il Leon, beur, e va via. Le vofti vecider poi l'amante fanno of Ond'ella apre al morir l'iffest via. E, quando l'yna, el altra alma fi fuele; Trijer del fangue lor le binate, esfe.

I 2 Cost

Gelse bi che dine gon san guigne, Cosi contana Aleiroe, e in tal maniera L'amordipini, e le bellezze conte, Et ogni so mussiria così interea, E con parolest veraci, e pronte, Cho gni donna sforzò, chò advair cra, A far de gli occhi lagrimo se sono. Che nel lor lagrimar trouar diletto.

Conchiufa è hebbe Ali live la nouella, Douea parlar Leucote e, che cuciua, E de la terzacea maggior forela, E non mer. de la prima accorta, e viua; E non mer. de la prima accorta, e viua; E nel collar , ch' allhor di feta ordina, Pingea di color verdi , bianchi, e rance Di cadri on vago fregio, e medanari.

Con più d'un fpillo in bassa sede assiste.
Vn capo de collar sch ella diussa.
Vn capo de collar sch ella diussa.
Toi la snistra a l'altro capo appicca;
Secondo l'occho poi la destra assista.
L'ago con diligentia appunta, e speca,
Lospinge poi che l'ha giusso appuntato
Col dito lungo di metallo armato.

Quanto puote l'anello imanzi il caccia ,
I primi diti poi , prefa la punta ,
La feofian dal collar tanto , che l'accia
In quel bel reçio ad bauer parte è giunta.
Tien fempre in quel lamor ferma la facccia,
E gli occhi ancor metre che l'ago appila ;
Ma neltirar del fil tu doutamira ,
E fenza il viso altra teluci gira.

Quando l'ago la punta, oue dessa,
Tiù por no può, che l'accia è troppo corta,
Con le forbic i aglia, e gesta via
La parte, che riman, la mano accorta,
Albor dal fregio il volto alza e dissida,
El occupata vissas proporta;
Perde il collo vigor, vigore il viso
Che non sil Acome pria chimato, e sigo.

«A gonitolo poi la feta tolle", E agurzza co i denti , e con ledita ; E via le tronea il pel debile , e molle ; E poi che l'ha ben torta, e bene mita , La crmad l'octròlo i rha mano effolle ; Et ella datra à porui il filo insita Saffis d'acchie, e vi bala man il ponta , Che ne l'angulla cruna al primo affronta.

Co primi diti poi la punta prende Del accia , che già domina la cruna; Tria il fil dentro alquanto, el occhio inicide, E con proportione infleme aduna Fior, fronde, e futti; co to ben gli flende, Che non manca il difegno in parte alcuna; Ne fi di variari accie, e colori; Secondo fon le foglie, i firstit; e fi fori-

Se ben con tanto sludio, e con tant este Ha nel cocir la mente, e gli occhi ineneti ; Mon wool punto manca de la sua parte Di sugli orecchi altrui di lei contenti : E con tal senno il suo tempo comparte , Che su senti questi soati accenti ; Con l'ornamento, ch' appart'ensi dotto, Senza che toglinal ago il suo lauroro . !

Di l'enere la face è tanto ardente; Mai più fablimi Dei nel ciel Josente Con le fiu fiamme grauemente accefe. El biondo 'llufte Dio, ch à varia gente Fà tanti oi l'Clima, l'anno, il giorno, èt mefe, Più volte accefe dal fuo viuo ardore Trono di dolce, el anno; che porge Amore.

FR A quante de lo Dio, l'auree, sui chiome Danno il giorno a'mortali, arfer giamai, Vna, c'hebbe, com'io Leucotoe nome, Rende più caldii [uoi cocentirai, E voglio bor vaccontarui, e doue, e come; E d'ambi g'linfortuni, i pianti, ei gnai, Perche flegnoff Venere, onde nacque. Che fece, che colei tanto li piacque.

Il primo fis, che l'adulterio fcorfe, Che Venere fe gid con Marte , il Sole . Ne marauiglia e, s'ei primier s'accorse, Poiche primo ogni cofa ei veder fole . Di palefarlo , o no , fla un pezzo in forfe , Poi, seguane che può, scoprire il vole. Non può soffrir, che sia, l'autor del giorno, Al fabro de gli Dei tal fatto scorno .

Senza punto indugiar trona Vulcano. E gli palesa il fallo de la moglie : E quei diuenta in un momento insano : . Tanto gran gelosia nel petto accoglie. Tosto al dotto martel porge la mano, Et ogni lima , ogn'istrumento toglie , Che per faré vno ingegno gli bisogna, Per far, che sappia ogn'un la sua vergogna.

Fa, che con rame, e ferro un liquor bolle, Che formavna mistura à lui secreta; E tal rete pe fa sottile e molle, Che più non si potria , se fosse seta . . Agli stami d'Aranne il pregio tolle, Ad ogni occhio il suo fil di veder vieta. Done il Sol glimostrò, corre, e la sende In guifa, ch'occhio alcun non la comprende.

Non vuol, come un nel letto à poner vaffe, Che la rete , ch v'è, subito scocchi ; Che prenderebbe quel , che priav'entrasse: Ma vuol, ch'ad ambedue la forte torchi. E però un fil vi pon , che in parte staffe : Che forzae, se due son , che'l fil si tocchi . Dapoi s'asconde , e quindi non si parte , Che vede la nfedel conforte, e Marte.

Hor mentre ha in colmo il suo coteto il tatto, Al intricato Dio par di star troppo, Che di due corpi vary un fol ne forma, E fonde il rispirar penoso, e ratto Quel sangue, che pur pria cangiò la forma, E'l piacer rende l'huom si flupefatto, Che tranolge le luci, e par che dorma; In così dolce lotta il fil si tocca, Elinganno, che v'e, subitoscocca.

Nel sommo del gioire, e del diletto L'uno , e l'altro improniso al laccio è colto; E l'uno e l'altro stà congiunto , e stretto , Mirabilmente in quella rete auolto. ti nella; Tien, ne mouer si può, petto con petto, S'affronta, e fermo Stà volto con volto ; Come ciascun, che s'ama, in quello stato Nel suo maggior piacer tiensi abbracciato.

Lo sciocco fabro allhora aprì le porte. Egli Dei tutti à veder fe venire ; Che rifer sì, che la celeste corte Non hebbe per un tempo altro , che dire . E vi fu più d'un Dio, gionane, e forte, Che de l'ignuda Dea venne in defire; Ne cureria ( pur che le fosse in braccio ) D'esfer colto da tutti in quello impaceio .

Scoperto c'halasua vergogna, e l'arte Quel Dio , ch'ad ogni suo passo s'inchina, Mostra il nodo a Mercurio, e poi si parte, E tornazoppicando à la fucina . Non vuol trouarfi al dislegar di Marte, Che no gli azzoppi il pie, che ben camina: Ma se crede oltraggiarlo in Mongibello Pronerà quanto pesa il suo martello.

A preghi d'ambedue Mercurio sciolse Il ben disposto Dio la bella Dea : E gran piacer di lei toccando tolfe, Mentre la rete intorno le suolgea . Ella pergogna hauea ; pur gli occhi volfe ; Et al guardo, e al toccar, ch'egli facea, S'accorse ( e piacer n'hebbe ) del desio, Ch'era nato di lei ne l'altro Dio.

Manond quel, che scioglie, tocca, e vede ; Et à pena su sciolto il nobil groppo, Che l'armigero Dio tronossi in piede . Si gitta un mato intorno , e cerca il zoppo, Che gli vuol dar la debita mercede, Ma Gione con bel modo il fece accorto, Che'l marito di lei non hauca torto .

Restò si vergognosa, e sconsolata La colta in fallo di Vulcan consorte, Cheste più di romita, e ritirata, E non ardi di comparire in corte. Si statutta confusa, e tranagliata. Poiche gli Dei patirnon posson morte ; Ne sa, the ma! può farsi al solar raggio. Che la vendetta superi l'oltraggio.

RESSE già d'Achemenia on Re possente Le città fortunate , Orcamo, padre D'una, che mai non n'hebbe l'Oriente Di si viue bellezze, e si leggiadre. Prima tutte ananzò la sua parente; Ma , quanto ogni altra superò la madre , Tanto ella fit poi vinta da la figlia Ne l'esser bella oltre ogni maraniglia .

Per più opportuna lei l'irata Dea , Che debbiail Sole amar , sceglie fra cento; Perche dopò lasua Fortunarea Senta più passione, e più tormento. Che per la legge peffima Sabea E' forza, che ne resti mal contento, S'egli vorrà da lei quel, per che s'ama, E poi si scoprail fallo de la dama.

La Dea tratele gratie insieme accoglie, Tutte le leggiadrie, tatti gli honori, E fe ne và con non vedute spoglie Al felice paese de gli odori ; E giugne, & opportuno il tempo coglie, Ch'ella, Leucotoe detta, vscina fuori Del suo superbo , e regale edificio , Per gire à venerare il sacro officie,

Come vedela Dea, che'l Sol percote A caso a la donzella il vago viso, Da quelle gratie à lei , che dar le puote ; Le fa venusto il volto, e dolce il rifo, Affrena egli i destrier, ferma lerote, E tiene il lume in lei ben fermo , e fifo. E non si parte il miser di quel loco, Che infiamma il corpo suo d' vn'altro foco.

Non gli souien , che , se più quini ei bada , Piu di quel, che conuien falungo il giorno. Ma quella gran beltà tanto gli aggrada, Chefermail earro, e mirail vifo adorno. E, mentre andò la donna per la strada, L'accompagnò co i raggi d'ogni intorno 2 E poi, che dentro al tempio fi raccolfe, Per le fenestre à lei le luci volse.

Conquella dignità, che si richiede Ad ona figlia regia, s'inginocchia. Baciò una ferna un libro, e poi gliel diede. Le ciglidriuerente, e le ginocchia. Intanto, con qual cor, con quanta fede Mada i suoi preghi al cielo, il Sole adocebia, E porta grande inuidia al sommo Gione, Al quale i preghi suoi dirizza, e mone.

Hanea la donna à l'Auftro il vifo volto; Secondo richiedea l'opposto altare; E'l fole il Cancro banea sit l' carro tolto Con cui non molti di douea girare. Ne à Fauonio hauea ancor percosso il vol-Per dritto fil , eh'egli era in fu'l leuare; (to Perche in quella stagion quando apparina Ver Borea fuor de l'Orizonte vicina.

Per li balconi adunque à l'Euro opposti Nel tempo il Sol spargearaggi diversi, Pingendo il balcon stretti , e mal disposti ; Che v'entranano ancor troppo tranersi. Gli homeri ornati, e i crin vaghi, e coposti Il raggio ne l'entrar può sol godersi : Mapoi, che fere il muro, e ripercote. Gode i dolci occhi , ele permiglie gote .

Che, se per lineavetta il Sal s'accorge
Faper quelli balconi à lei passaggio,
Delleggiadro prossi eti in lei si sicorge,
Godeaper dritto sil lacceso raggio,
Tollo à i destrie più lunga briglia porge,
E gli sierza con silvato à quel viaggio,
E, mentre ci alza, e goder meglio stra,
Sabbassa il raggio, e si più lunga spera,

Come à quelpunto fa l'aurea fua rota, Dou Euro ver Euronio il vento shocta, Gode il profilo e la finifiza gota, Com gran contento fuo le paipa, e tocca . Ella, ebis tienta flundi, e dinota, Col cor Gione adorardo, e con la bocca, A la fipia rifaddata di Vulcano Oppofei devo, e la finifira mano.

L'abbarbagliato 1988.
L'abbarbagliato de mante allbor fi crede, ch'ella il crebi prium de la fiuwill 1, Perche nou l'ami, spoi che la concede. A più d'un bel garzó, ch'allbor l'acquilla; E, quanto meglio ornati amanti vede; tanto meggior fofetto il cor gli attivilla; E per troppo dolor le luci abbajla, onde la fipera fius fivere più bajlia.

Mentre più d'uno ornato, e ben difosto Coftetto il cladto con gli tien nafesito. E chel bel vifo fito gli tien nafesito La donna con la man finifra, e leveto, Pede vin balcone a fini bei lumi opposto, che guarda ori e più s' alza d'inezzo il tiene fa più ratto dell'eiro battere le piume (lo. Per giugnerui, e frontra lume con lume.).

Done wood comparin st chiaro, e adorno, Di cofi illufiri fioglie, e cofi rare; Che vedrà, she di quei, bi ella bad intorno, Alcun non viba, ch'a lui pofi efer pare. Hor mêtre i delfrier piae al mezzo giorno. Per meglio il fino filendor quindi mirare, Rel tempio fempre qualcher raggio imia, Che quei, ch'ini fi fia, riguarda, e fijia.

Toflo, c'ha dato al faero officio fine Il riccamente ormato faeredate, Leua Leucotoele ginocchia chine, Con le donzedië fine fide, e diunte. Puellibro, che le coje alte, e diunte Diflopre à gli occhi altrui con ricche mote, Ad vma di, che con l'inchin l'homora, Il prende, el bacias, poi s'inchina aneora.

A pena ha per partifi alt alo il fiede Dal tempio , one adorò la bella figita , Che più d'un folar vaggio , che la vede ; Nanija il Sole , & ei vitten la briglia . Al vegal testo fou la donna riede . Con honorata , effetudida famiglia . Il caldo Dio, che di goderla intende , Con milli intorno à lei raggi rifflende . .

La porta în contra à Noto, el regio claustra Genarda, ella và verso Settentrione; tel Sos si agri, che si a sia Euro, el Anstro. L'ambre fia l'Occidente, el Aquilone. La spera alburo, che vien das si Glar planstro, che vien das si Glar planstro, La destra guancia à vaghezgiar si pone. Mas, perchet troppo amor l'ha satta ardente, S'oppon la destra, el vedo, e no l'emsente.

Troppo gran gelofia gli entra nel petto, Quando di novo oppon la mano, el panno, E, che concede di juo divino alpetto A quei , che a lei da man finilira vanno . E tutto pien divundia , e di fofetto Fa lor quel, che far puote, oltraggio, ed dino: E, come altem di lor miratla ardifee, Gli dà i raggi ne gli occhi , e l'impedific...

Mainon la perde d'occhio onunque vada, E non fi sona più d'andur fi forte : Gingne Leucoto e in capo de la firada , E già preme co piè le regie porte : Il Sol più col perficr di fino rono bada , Ma l'attende à man mauca entro la corte ; E, poi che l'etto à lei grat'embra porge, Sepre ba quadele phragio o onde la forçes ; Sepre ba quadele phragio on onde la forçes ;

H 4 Acco-

Accela Sol, che col suo raggio ardente Tuste quante le cofe abbruci, e eusoi, Hor fei bruciato, e anoi parimente Etila te, e da noi più caldibrusoci:
Nonvuoi si fermi in lei l'occhio, e la mête, che i suoi volin dellirer tunto veloci; E mentre per mirar non cargi loco, Instammi il giorno a unoi di doppio soco.

S'à menfa fiede, ò pur parlæ, e difcorre, O paffa it tempo in qual fi voglia quifa, Sempre sur arggio folar la dentro corre, E di quel, ch'ella face, il fole auffa. Quell' occhio, ilqual douria per tutto porre, Tutto in un luogo il caldo amante affifa: L'occhio, che riguardar debbe ogni parte, Dab bel siglo di lei giamai non parte.

Quelle hore si noiose, e tanto ardenti Lumado percote à Borea il Sol la fionte ; ch' ardon di caldo il ciclo, e giè elementi ; E che all'ombra d'un arbore, ò d'un moute Fan , che l'aglior si possi, e à calcomenti ; Rimembrano l'incendio di Ectonte ; Rimembrano l'incendio di Ectonte ; ben famo i mortai qualche bisbiglio, ch' auriga sia qualche cineperto siglio.

Nessian per gran negotio, che s'houesse, seguire ossaudhoris sinovargo, che s'houesse sinovargo sesse de descriptores de la consensa, che ne l'aborgo stesse, sinche sosse sono in aria, che postes se sono in aria se

Ogni buom và ne lalanza più fotterra, Ogni buom và ne la flanza più fotterra, Ogni buo cerca al fio mal, qual puote, anifo; E poro vi mancò, chi allo ta erra. Non follevaffi il polucrofo vifo Al Re, che l'arme di l'rilcano atterra, che quel, che flà nei folar carro vififo; Tuniffe: pure ancor flà dubbia, e affesta, Permon venti fe sifo a tal vandetsa.

Ben molti fan , chel sol col Cancro flanda ;
Couniem , che fopra mai più alto monte';
E che finoi raggi fan più caldi , dando ;
A piombo quafi ne la nofira fronte ;
E che fia il giorno ancor più lunge, quianda ;
Il maggior arco e' fopra forizonte :
Thi tanto boggi arde , e lungamente dura,
Ch' à tutti par , che paffi ogni mifura ;

Se fapesser, nel cor come tu cuoci,
El mira lei di quanto ti contenti,
S dgl animali, a qui elementi moci.
Es (mandi i tuoi rai sourchio ardenti).
Es (rai, che i dessirier van men veloci è.
Fense ti susprai l'ossesser l'anno sourchio solo del mossesser l'anno vergeon del mossesser l'accolon, che tur va crudele, e tardo.
Taccassan, che tur va crudele, e tardo.

Se nessum può sos prir l'empia sucella ; Che rende il mezzo di cotanto acceso à Come farà la misera domeslla ; Verso cui tutto il lume ba sempre inveso à Ne la più balsi sanza sallà anche illa , El volto asciuga dal sudore osseso. E con le penne sa di vago augello. Di Giunon vento al viso bumido, è bello ,

Pri picciol Sol, ch'oni è la doina, filende, Vede il gran mal, che força è che ne figua; E s'eicon tanta força il giorno accende; Quanto l'amata figlia fi dilegua; Rupporta di folar copo, e fa, che intende che lei "che tutti con fius falce adegua, De Perfi adegueral alta Reina A morti, è di occaso ei non s'inchina.

Quando l'afflitto innamorato afcolta,
Che per fouerchio ardore ella fi sface
E che toflo le fia da morte tolto,
Se fealdail di con fi cocente face s
Con vua nube lagrimofa, e folta
Safcondeil volto, el di men caldo face e
El groffo lagrimar dimostra, quanto
Seni et dolor, ch'ella patifea tamo

Quei,

Quei, che sapean, che l'humido vapore, Chemanda freddo al ciel la terra calda, Formar tal nube [nol , che'l freddo humore Serua, mentre star puote unita, e salda, Credean , c'bor , che rinerbera l'ardore Tanto, che sopra ancor le nubi scalda, Per resistere al foco unito fosse Quel giel, che fa le gocce cosi grosse.

Mas'ingannan d'affai, che nasce altronde Ne nettare, ne ambrosia il può cibare, La nube, che gli ofcura il chiaro polto. Il suo mesto pensier la luce asconde , Da questa nube il suo splendor gli è tolto. Le grosse, tempestose, e subit'onde . L'humor, che vien più saldo, e più raccolto. Son le lagrime sue, che tai le spande, Per mostrar quanto il suo dolore è grande.

Lo fpeffolagrimar , che l'occhio atterra . ? Daristoro à l'asciutto, anzi arso seno. De la distrutta , e poluerosaterra, Et à tutti i mortai, che venian meno. Quando l'amante stà per gir sotterra Si scopre più temprato , e più sereno , Che vede l'amor suo, che si diporta, E'lvagheggiar di lui talbor sopporta .

Come se da Pirati alcuno è preso . E contra il suo voler la patria lassa. In naue l'occbio tien d'amore acceso Al lito,e'l legno il porta, e innanzi passa: Ementre ei vi tien l'occbio saldo, e inteso, La naue s'alza, e la terra s'abbassa; E, poi che'l mare ancor tuttal'asconde, Riguarda in quella parte il ciela . e l'onde :

Cosi dal desio preso, che conduce L'innamorato Sole adoccoltarfi, Si che quando disopra egli non luce Possail suo amor col sonno ricrearsi: Tien sempre volta à lei l'accesa luce, E contra il suo voler lascia abbassarsi. E poi che l'anda aucor gli ha posta il velo, Riguarda in quella parte il mare, e'l cieloVolte che l'ha le sue splendide terga, Al fuo nobil palazzo, che già vede, . Sferza i destrier con più feroce verga, Giugne, e tirando il fren, lor ferma il piede, Scende del carro.l'Hora, che l'alberga, Si marauiglia, che simesto riede : Ma non s'arrischia punto dimandarlo . Enon sà trouar via da confolarlo -

Ne ciò , che dà la sua felendida mensa . E, se pur mangia, poco il può gustare, Masol discorre con lamente, e pensa. Tal che , chi il serue , può considerare . Ch'egli nel cor sente una pena immensa; E più che pria di quel , ch'è suo costume , Andò à trouar le sue splendide piume.

E tanto il punge amor , l'ange , el flagella , Che riposar non può , ne men dormire : E, perweder la donna amasa, e bella, Par, che non vegga mai l'bora d'vscire. Di subito leuossi, & ognistella Innanzi tempo affai fece farire. Stupisce ogn'un, che'l Solfitofto rotte. Habbia l'oscure tenebre à la notte.

Ma non è da stupir , s'ei non assonna, Che'l suo desio gli fa tropp'aspra guerra; E per mirar la fun si vaza donna. Glipar mill'anni illuminar la terra. E, se tempo si lungo l'aurea gonna Mostra à mortali , e non vuol gir sotterra; Fallo, perc'ha di lei troppo diletto, Ne può l'occhia lenar dal grato obietto.

E. s'hoggi, e gli altri giorni anche il vedrete Di questastate far si lunghi i giorni; E vi dorrà ( si caldo il sentirete ) Ch'alricco albergo suo si tardi torni; E. se quando è di sotto , scorgerete , In quanto poco tempo il mondo aggiorni , E quanto si distrugga , e si consumi , " In groffa pioggia distillando i lumi :

Se ben vi sonucreà del giorno adittro, Trouveree, ch' Amor sa quegli essett Re l'infammato Sol, ch' e consucro Di san ne gli altri immamorati petti. E, se dapo i stra più dolce, e liveo, Come nel Carro sino la Libra accetti, l'errà, ch' à lei talbor non parrà grane Godersi adquanto al suo raggio some.

Sol, fe la luce tua talbor vien bruma,
E tima par d'infanguinati inchiefri;
Non vieu, perche il denfo Orbe de la Luna
S'interpon fral Luo lume, e gli occhi noftri.
Amore è quel, che l' suo bel vifo imbruna,
Amor vuol, che fi pallido ti mostri.
Quel color triflo, e feuro amor ti porge,
Che dà tanto terrore à chi lo scorge.

Quando la Capra poi , chenutri Gione , Ditencivo finuto i licto attorna , Eche l'Acquario fi fouente pione , Che nutta l'acqua fina dal vifo fombra , E , ch'ella del albergo non fi mone , (bra, E lacqua il ciel, la terra il fango ingon-Anzi di modo al giel chinde il viaggio , Che non può penetrami il folar raggio-

Allbora il casto amonte, perche tolto
Men gli fia da chi ferra di freddo il varco, p
i potre contemplar l'amatro volto, ;
Ed lopra l'Orizonte un picciol arco;
E, come s' enefion etto racotto,
E de bei raggi fini lubro, e fiarco,
D'una velle innifibile fi copre,
li neafa entra di lei, ne di ulum lo feopre.

Ne và, che non è visso, in quella parte, Done la bella vergine dimora: E la contempla tutta à parte, E, quanto mira più, più s'innamora. Ammira il parlar dole, e nom si parte, Che la vode mamejra: s'pogliars'i encora, E ressa s'ella con due damigelle, Che le sopone de membra signade, e belle.

In quella occasion, come la vede;
Pensia rie à porsi in qual felice letto;
E palefarsi, e posigoder si crede
Quel, che può dare amor maggior diletto
Fà due, e tre volte andur l'acceso piede;
E due, e tre volte il ferma; c'ha sospetto,
Ch'ella non vogsia vair, non gridi sorte,
E non metta à romor tutta la corte.

Di trasformas si in qualche forma approua , ch'ella habbia in tanto honore, e viuerisa; Che, mentre parla in quella forma noua , L'ascolti , e fare un motto non ardisa . Teussa far poi qualche mirabil proua , Che no c'habbia d gridar, vnol ch'ammuri-E con quesso penser vivolge il tergo (sta. A quella staza, e torna al proprio albergo.

E flanco il Sol , che l'earro andando à torno ;

I'n fanzolo camin fempre he tronato ;

E done fa la fue donna foggiorno ;

A picia venne , à pie fe n' e tornato ;

Tanto , che fland troppo à dare il giorno Lo flanco , c' addornito innamonato ;

Ch' è flato vn t'spo in gran penfiero intejo ,

Poi l'ba tutto affamato il fomo prefe .

L'hore del fonro in 14.
L'hore del fonro in penfier paffi, e'n pianti,
E fai Sol come gli altri innamorati,
E poi i adorni, i c lafi i viandanti,
E gli altri, che l'afpettan, differati.
Sol questo suo indugiar piace à gli amanti,
Che con piace fi tengono abbracciati,
I qua vorrian, così contenti flamno,
Che questa note ancor darasse mi amno.

Stupice ogu'nn, chomaie Dio non ginnga, Al cui novo apparir l'arie i aggiorna; Ne ad alcun par , che notte coji lunga Nafeesse mai da le caprigne corna. Non aspettute antor, che i destrier punga, Ne su meranigliate senon torna: Che tutta notte hamo pertato il somo Gli occhisc' bor daldamir tornon si ganno.

Come

Come si surglia, e leux e l'aria vede, E che da l'Hore mattaine intenda, Come l'Aurora e qia gran tempo in piedo, E dificacia le tenebre, e l'attende, Le ricche vosse, iragi, c i destrier chiede, Si vesse in fiesta, e sopra il carro assende, Sorge, & al primo dà nel regio tetto, che gli insignona il suo margior diletto.

Nowardea si star sopra Porizonte
Nela cadda slagion, quando potea
Il vago viso, ele bellezge conte
Vedere in ogni parte, che volea:
Quato brama hor copric lawrea sina sironte,
Che tome vuol l'ossissa citterea,
Vuol gire à rineder (che si rimembra a
Del piacer, che li dier ) l'ignude membra.

Accuss pure il Sol., sa chi si voglia,
Chi ei troppo autro sinde la situa luce,
Che paco i sen cura; che la voglia
A l'interesse proprio il riconduce.
Fe la da doma veder quando si spoglia.
E di tal vissa contentar la luce.
Resserva s'alcun si lus si doce.
Che toglia cost solo al giorno il Solo...

Ciunto, fi fainuifibile, e ritorna, E lei mira, e vagheggiainfino a tanto, Che de le riche vegle fi diforna, Poi vede à l'alma un più leggiadro manto. Indi fi parte, pofa, e tadia aggiorna; Ma non gli wiene occafione in tanto Di far quel, the defia, n'emai gli venne, e Fin che col Troo i fino camin non tenne.

Allhor vede vna fera, che la madre
Ha cola fur (che Eurinome s'appella)
I'n lungo tempo col marito, e padre
De l'amasa da lui vorgine e bella .
Le disposse di mismbra deggiadre
Tosto s'rede, e si trasforma in ella.
E, come in fala appare, ogiv no s'inchina
Credendola cisquo la lor Reina.

In quella adornia flunz ail Sol pon neunte,
Doi egli ha posso il trasformato piede,
Et vna bella, «"b bonorata gente.
Di degni buomini, e donne assetta rede.
Passigraja I homono, e da lo cochio sonene.
Verso la donna, che in disparte siede.
Triace à la donna, e reim a lucce bassig.
E con gran dignità mirar si lassa.

De la gente confufa , e non diflinta , Quella afpettaua il Re, la moglie questa. Compareir nato la Reina finta. E si china ogni pi è , lopore ogni testa. La corte de la doma virtus a e, si finta. Da se medesima vì , quell'atra resta. Ogni vas lappressa e, elwogo si procaccia. Cò à l'entra la Reina il veggain faccia.

più d'un s'inchina , e cofa che gl'importa ; Chiede humilmente: & ella con quell'arte, Ch' Eurivinome fiol far, en lo 16 porta , Et hor questo, & hor quel tira da parte , È giustiamente come l'altra accorta , A quei , ch'ella ama il fuo fauer comparte, E poi con poca , e più degna famiglia Se n'entra one fedra la bella figlia -

Là done molte banea donne, e donzelle L'appartamento riccamente ornato, Le più ricche più mobili, e più belle C'banelfe rutto il fuo felice flato-La figlia fi leuò, leuafi antò elle Al dira d'un paggio, ch'era innanzi entra-Che venia la Reina a vieronatla. (10) Ever la porta andò per incontratla.

Come s'insontra l'uno, e l'altro linne, L'accorta figlia fibbi o s'inchina; E quel fa bonore al trasformato Nume, Che fuol far quando incontra la Reina; E con lodato, e nobile colluma; Del vifo falamente il ciglio china; (po » China molto il ginocchio, adzgio, e à tem-E un cladzo fon l'fiello cempo. Di quà, di là s'inchina ogni donzella, E tutte à tempo, e ned flessiguifa. La spita madre ne la spelia bella, E ne gli atti suci nobiti s'assigni. Lieta l'accoglie, e bezia, e le suella: E degamente one consiensi assigni disse, At quadoi d'aglio adma vecchia disse, Che tosso di quel luogo ogni attra vicisse.

Come fu fenzatestimonij intorno, (Come folca lamadre altena volta) Casi razional somator del giorno Verso dislei, cheriuvente afcolta: Juel puro lume io son, che l'cielo adorno Del più chiaro splendor, che vada in volta. Io son quel Dio, la cui splendida luce Fà, che la Luna, & ogni fella luce.

Jo fon quel Dio, per chla terra, el cielo

Vede ogni cola : io fon l'occhio del mondo,

L'emmi acceso il cor d'andente zelo

L'alma beltà del 1 no wifo giocondo,

E, che fia il ver, quefto mentito >elo (do.

Mi toglio, e a gli occhi tuni più nomi afcoEin wn batter di ciglio fitrasforma,

E torna il Son le a fia propria forma.

e Al primo fuon , che la donzella intende , Che quel, che de la madre hane il sebiante , E il chiaro Dio, che netra, e n ciel rificiae, E come amor di lei fin fatto amante ; Improvio fluptor tutta Lerrende , E vuol dir non fo che tutta tremante ; Come ne l'esfer fino poi vede il Sole , Terde i sensì ; concetti , e le parole .

E, pria, chel rifentito fentimento
Desse vita a lo spirto slupesarto,
Hauca già il Sole haunto il suo contento,
E dato à pieno il suo diletto al satto,
Ella con pianto, e tacito lamento
Si dolcun del Sol, c'hauca umal fatto.
Ma il Sole in satto, e'n detto oprossi tido
C'l af sule se cessura sul successi.

Epoi fa sì, che la contenta figlia,
Che tal la vede, per madre l'appella.
Toi torna con la foitra famiglia,
Ma, done il Re fi flana, entra fola ella.
Done imilibit falfi, el camin pietia
Virfo la flanza fina finereba, e bella.
Si fielfo vi và poi jenz effer madre,
Che Clitia fe n'accorge, el dice al padre.

E' tanto il grande amor, che Clitia porta Al Sol, ch'un tempo amante fiadi lei s. Che rolla per invadia mezza morta s. Quando vede laficari per coflei . Discopre i lento al padre, e poi le sforta s. Che secondo la legge de Sabri . Sepolta viua sia, z'at che l suo sempio . Sia per l'altre donzelle eterno ofsempio .

Come la Ninfa inúdioja proud
Lo flepro a l'infelice file parente
E si di forte opror « che eji la rousa
Del corpo violata « ce la mente;
Nou finza gran aloro la lege approus
Che condanna la vergine nocente,
E, fe ben n'h apietà, fa « che fotterra
Stapoflatin von giardin fuor de la terra ».

Mentre il erndo earnefice la vole
Por ne la foffa, one coprirla intende,
Lemani, egli occhi linfelice al Sole,
E le querele fiue dirizza, e tende.
Ne fanno altro fonar le fiue parole,
Se non, ch'ella per lui quel male attende.
La cala, e copre il rio minifro intanto,
E la via chinde a le parole, e al pianto.

Come s'al cano pecchio il Sol dà il lume, li piramidal raggio, che riflette, Scaldando fi, ch' poco a poco fime, Done la punta à dar ferma fi metre; Fan, che'l foco dapoi batta le pinne, Le forze in quella cima onite, e firette Del Sol, che fere ogni hor nel cano loco Che forma la primmide, e fai foer : Cofi connesso at 1894 for roosse is to it for roosse is to it for roosse is for connesse in the contract of th

In tanto al Sole m picciol raggio apporta, Che pote ne la punta penetrare, Che geli ha reduto la fina donna morta, E che le terren l'ha tolto il rifirrare, Apre il mifero amante albor la porta Al groffo, e tempello la grimare; E fur tante da lui lagrime fiparce, Che fienfell foco accejo in quella parte.

Dapoi Goprefe à 1838.
Dapoi Goprefe à fina luce il velo ,
E fi fè più che mai lucente , e chiaro ,
E diffe accefe d'un pieto g'elo ,
E emando gli occhi in quel fepolero auaro ,
to vo' , che vergghi ad ogni modo il cielo ,
Ad onta d'ogni tuo forreriparo .
Indi d'ambrofia , e d'ogni odor celefte
sparge la chiomaji volto , e daurea velle .

Få, che i fuoi raggi euaporar poi fanno
L'odor, che da te flelle han gli alti pei;
E quei vapora da van nube damo, o,
che pioue, oue ha il terren fepolta lei.
La cui pioggia e l'agió e, c'hoggi ancor hānoSi grato odore i frutti de Sabei.
Fa l'odorato humor, che in terra fpande
La pioggia, faco un miracolo più gvande.
La pioggia, faco un miracolo più gvande.

Che, come bebbe il fepolero tuo sparfo
D'ogni celeste, e più pregiato adare
L'adonifro Sal duke compagio
Tempro con tal temperie quell'humore
Chesenzahauero tunteparato, et asso,
Ogrò, chi merzyo al sotternato core
S'ani quella viritute, e striuste insteme
L qual pre genera si frato agris, fem.

Toi dando ogni fassor proprio al terreno Hor grata pioggia, hor temperato raggio, Fe, chel grausdo core aperje il feno Nel dolce mefe, siqual precede al Margio, Come il guicto aprir fuol mattros e, pieno Il feme d'una quercia, osser d'un faggio; che, quanto al ciel la cima d'ar felire, Tanto stende d'inferno la radice.

Così intorno al fin a ter a.

E'l temprato calor talmente adopra ,
Che la radice fa flenderfostera ,
Che la radice fa flenderfostera ,
E'f fullo per lo corpo venir fopra .
L'incaftrature già del capo sferra ,
Nè unol più , che la terra la vicopra ;
Roccope il fepoltro , e più non fi nafconde ,
E mostra al Sol le fue tenere fronde ,

L'innamorato Dio, come s'accorge, Chel lepolto amor fiso fopra è venuto, E che la luce in altra forma feorge, Li di maggior fauor, maggiore aiuto, Fà, che larbor, che di l'incenfo, forge, Ch'allbor nonera di mondo conofciuto, Al buom grato, che di l'ame elette, e belle, Che fai lipo dodo l'entir fin la le flelle.

Come ella vide tanto difprezzarfi ,
E non poter mai più con lui fperare
Nel già felice letto confolarfi ,
Come in miglior fortuna vosò di fare ,
Comiverò da le Ninfe à vitirarfi ,
Senza fonte gulfar , fenza manejare ;
Sí feapigliòs, flè fu la terra ignulda , (cruda.
Al aria bor chiarashor brunashor dolce, bor

Leucore ininceni arbore -

I (itoi

I fuoi giorni digiuni eran già noue, El fonte, che gustaua, cra il suo pianto, E la ruggiada, che l'Amora pione, Il cibo, onde nutriua il carnal manto. Sol si vedas voltar il affitta done Vedas girar l'amato Sole: e intanto Fean nel terren le sue membra infelici L'allbor non conosciute berbe, e radici-

Connerte il corpo fuo pallido in herba,

Me il pallido color non l'è già tolto '

Clitia in Rela foglia arcora il ramo il ferba,

kitropio.

Moftra boggi ancor la fua fortuna acriba

Gira al amato Sol affitto odto,

Eaffi Elitropio, e al Sol fi volge, come

Rifuna à punto il trasformato nome.

Poi che Leucotoe di Leucotoe disse; E del mouo arbor l'odorato esservisse; E che in qualiberba Clisia connersisse; Chancor viuolge al Sol l'assistra assisse; Re la terza forella ogni altra assisse; Le luci, omde attendoa mono diletto; La qual, mentre parlar le due sorelle, si venne à proneder di più monelle.

Dal padre fu coftei detta Minea, Che dosca dar di fel Islimo faggio, En diffregio di Bacco anche ila haued La luce al dipatar volta, el coraggio In pamo dopio la mana premeta, Onde il filo al gomirol fea paffaggio : La deffra fea del filo al fil coprechio E la palla voflia di cerchio in cerchio.

Facea questo launor prima associando,
Mentre le due sorelle novellaro;
L'una con la goi mant, altira filando,
Secondo l'estractio dor più caro;
El bor facea il medefino novellando,
Con dolce favellar, dissinto, e chiaro;
El e prime parosi e accorte, e bonelle, che l'ogiron di bocca, sirono queste:

Jonon worrei contar qualche argomento . Che per uensun goi non vi piacesse, O per saperlo , ò per altrui tormento , chel vostro dolce cor troppo monesse . Ter sar dunque coni cor di me contento , Io vo, che seleggiate da voi sesse . Trito cosi o roporro i degua ciassena . E voi sarese elettion poi d'una.

Di Dafnide io dirò l'Ideo paftore ;
C'hauendo di due Ninje accefa l'alma ,
Cuella in faljo il cangio, che del fuo amere
Non porè viporter l'amata palma:
O del cangiato di Sciton valore ;
C'hebbe hor di dona, hor d'huò la carnal fal
E , se quella vi piace ; io dirò , come (ma.
Lunga hor la barba hauesse florate le biome.

O di Gioue dirò, di celmo amante,
Doue va fanciullo ad va fanciullo piacque.
E come trasformollo in va diamante,
E da che madre quello fdegno nacque.
Se quella novo i piace: analor più anuante,
E dirò de miracoli de l'acque.
Contero de Cureti, cor in che forgia
Creati fur da tempello la pioggia.

O dirò, come Smilace amb Croco,
Ada non porè goder lamato fianco,
Che nel contender l'amorofo giaco,
Diuener for, l'un giallo, e l'altro bianco d' O narrerò di quello infame loco,
Douc fa un fonte l'buom venir da manco,
Ch'alquanto tras formandof di vifla,
Perde parte d'un mebro & un n'acquifla.

Volca proporre ancor molte nouelle
La proneduta gioune Minea:
Male differ d'accrodo le forelle,
Che l'hiftoria del fonte à lor piacea.
Moi ella allbor le note ornate, e belle,
N A C Q V B gid di Mercurio, e Citherea
Va figlio, e i latte da le Najade hebbe
Li doue in Ida fu muritto, e crebbe.

71 nobil

Il nobil vijo jao legiaaro , e vago Habove da padri vm'arr lj felice, Che'n lui feorgeafi l' vna , e l'altra imago Del genitore , e del la genitrice . E i di veder varip paefi vago Laficio la patra fiu a, l'ida pendice; E vijlo hauca quando dal monte Altumo Partifiki quinto decimo anumno .

Il desse di veder glignoti fumi, '
con l'ignote città, lignote genti,
Varie da pletto, e varie di cossumi,
Varie di region, varie d'accenti,
Se ben disersi, essensi d'accenti,
Se ben disersi, essensi di varie d'accenti
Spesso con rapidi torrenti
Fea, ch' ogni gran fatica e ardua, e grane
Li parca dolte, facile, e some.

Ogni loco di Licia ha già trafcorfo; E poi di Licia in Caria ha pofto il piede; La done pargir raffrenze il corfo Ficino à ra fonte crifiallin, che vede; Che fibito i ininita a darai un forfo L'humor,ch' i limpidezza ogni altro eccede Che Ideficia (in mode ogli è purgato,e modo) Penetrare ogni viglia nifino al fondo.

Spinoso gionco, outer canna palustre Nom la nel orso lavriminoia, o riparo ci Ma terra herbosta, e soda il fasi illustre, Ch'auanza ogni artificio human più raro « Nor; come giugne il gionane trilustre «Los nobil sonte e cosi chiaro, Vuol ristorar di quello bumore il volto, Che gli hail Sole, el camin col sidor rolto,

Gusta congran piacer quel chiuso sonte Preso il garzon dat caldo, e da la see ; Le man si tata, e la sudata fronte, E poi va sotto l'ombra d'un abete, Che sin, che sol voi cala alquanto il mote, Vuol dar le lasse membra à la quiete: Ma stede à pena in su l'orribosa sonda, Ch'una Nigha o l'orge di questi unda.

A questa bella Ninfa mai non piacque L'andare à caccia, à l'eguthar Diana, c Come l'altre faccar, mas s'omphacque Di non r'allontunar da la s'ontana, Le disse l'alcolle e, Homai aposti acque Lascia Salmace alquanto, e' allontunas Non sila nel coi o, in in estando vitio o Ma datti à più lodende espectitio.

Prendi Salmacel arco, e la faretra, .
E con novicione in più lontana felu.
E con novicione in più lontana felu.
Di ferir feco ogni filuefire belsa.
M da lor fenore Salmace sarretra,
O s'attyfia nel fonte, o fi rinfelsa
Fra gli alberi fino i propri, e fi compiace
Codefii fino page, e flarfi in pace.

Senza esma tener de le forelle
Licia fi flà d goder le patrie fronde.
Lana talbor le membra i ennude, e belle
Nel dolce fonte fino, ne le chiar onde.
Talbor flede fi berbet tenerelle.
E flaff à petitimer le chiome bionde:
Comratatalbor ne l'acque, e fi configlia,
Come s'acconci, e al fino voler s'appiglia.

Coglie hor fior per oraars, ¿n sen gli serba, E sorte anche in quel sempo il sor cogliea , Che vider gli occhisso i sedera si therba. , Il figliuol di Mercurio , e Citherea. Mira , en on serge in quella etate acerba , Segli bad om Dio l'aspetto , d'a vna Dea. Ma dal vossir, che sia sancialo , intende, E de l'amor di lui rosso secende.

E,ben che la fprons ff emagran voglia
Di gireà far col bel garzon forgiorno;
Pu mono 'andò, cher affetto la fpeglia,
E diè l'occhio à le vefit d'ogrintorno.
Guarda, come il fuo crin leghi, e raccoglia,
Perche paia più vugo, e meglio adorno.
Compone il vifo, e non fi mostra, th'ella
Merita in rutto effer vedatta bella.

Come con l'acque si consiglia, e vede
La veste acconcia, il viso, il velo, el crime,
E le pare esser else tals, ch' al fermo crede
Venir con esser else tals esser else
Venir con esser else else else else
Mone l'acces, o a desso siede
Ver le bellezze angeliche , e divine .
Fermò po si su coch in lui sser, es rinenti ,
E se l'aria sonar di questi accenti :

Spirto gentil, ch'alberghi in fi bet nido, Che dinin ti dimostra, e non mortale; E, se pur sei dinin, sussei Cupido, Se ben non porti la Faretra, e l'ale; Ben ti su quello albergo amico, e sido, che pose tanto similo a farti tale; che ti di ch' bet viso, e si giocondo, Ch' va simil mai non n'ha veduto il modo.

Felice madre di fi nobil frutto,
E. felorella ri bai, non men felice,
Y. fel di lei men, nè di chi ti ba produtto,
Si può chiamar beata la mutrice:
Ma ben gradita, e, fortunat a in utto
La fpofa è, (frut hai) vui goder lice
Si delicate membra, e il eggiadre.
Che ti formò [ gloria]a madre...

Se giunto à fhofa fei , non ti fia graue , Chio furtiuo di te prenda diletto ; E chio goda d'un don , così Gome , Come prometteil tuo dinino afpetto . Se nodo coningal fretto non i-baue , Fàme tiúa fhofa ; e fa commune il letto . Non mi negare , ò fia legato , o feiolo , Chio goda di quel ben , chè in te vaccolto .

Così disse la Ninsa al genri siglio.

E suttaintenta la risposta attese.

E si con grav rispetto abbosibi di ciglio:

T al rossore, e pergogna il vinse, e prese.

I dolce viso sino, bianco, e vermissino,

Di più bel rosso sibilito d'accese.

Quel color, she'l dipins al l'impronisso,

Cis se più bel posi e gratico il viso.

Come quando il mezzo orbe à noi tien uolto Delia in cui fere il formator del giorno. E moftra tutto lallumato volto. Onde la vezziam piena, e non col corno. Se da laterra vien quel lumesolto. Chel ricopra con lombra de gni intorno. Fra lei fiando, e fra l'Sol, la Luna aftringe, Che doftro il fuo color confonde, e tinge:

Così al fanciullo la vergogna tinge Il volto col famulismo fino pennello D'un offro natural , che gliel dipinfe D'un offro natural , che gliel dipinfe Om le cupide b'uncice ella d'anife, E diede vu bacio d'a quel color nonello, Ben ch'à la bocca il bacio ella connenfe z Mail garzon torfe il visfo, e no! fofferfe.

Non fa, che cosa è amor, nè che si roglia Il semplice garzon, la Ninjabella; E cerca tutta via come si sicoglia Dalei; che in questa forma gli fauella: Lascia amor mio, che da tuoi darri io toglia Baci almen da congiunta, e da sorella; Se quei dolci d'amor dar non mi suoi; Non min eggar quei de paenti; suoi.

Il dolce foro , e mai accorto figlio
Prous fiorifi da lei , ma dolcemente e
Le parla poi con vergognojo cielio,
Con fi timido dir , chi à pensi il feme a
A più grato camin rofto m' appiglio,
(Chio mi fetoro per forza finalmente)
Set un mamoi , e mi molefii tanto ,
E da te mona tifotoji , e final da canto .

Perch' ei non se ne vada, e non la lassi, (Come quesso parla la Rinsa neste)
Da lui, si picca, e viritarata sullis, Seco sauclla poi unta cortese:
Altrome non voltar giouane i passi, Godi sicuro, e sol questo passe, Gid ecolo al solitaro tuo desso.
E, perche e si fita tu, men vadio.

Con dicendo, fubito fi parre, E fra certi arbufcelli fi nafonde. E thina le ginocchia, e con grand arte Etra il belvifo fuo fra fronde, e fronde. Es fi diporta in quella, e a nacla parte, E poi torna à goder le limpide onde. E innita il fonte, el cade git rimembra, Chini è ben rifefear l'ignade membra.

Eperò, ch'osservato esser non crede,
Fa sazzio pria del suo temperamento,
Fa sazzio pria del suo temperamento,
E poi dislada l'uno, e l'astro piede,
E spossi si vicco, e molle vestimento.
Come la bella Nissia senado il vede,
Instamma di tal soco il primo intento,
Che gli occhi suoi mappeggian, come suole
Lampeggia vetro, oue percuose il sole.

Est pno à penavitence, (e fullo Per s'ar) di correr tosto ad abbracciarlo, Ma silache, se ne l'acque a terra il fanciulto, con piu vantaggio son potrà poi fatto; che quel, ch'ella d'amor broma trafullo, Quini otterrà, ch'ei non potrà negarlo. Che di quella sontana estemble di quella fontana esfendo Ninsa. Ha sucto il stop potrer è negale la infa.

Entra ci ne l'acque criftalline, e chiare, Doue à la Ninfa il jonte uno contende, che possa à que bel corpo penetrare con l'occhio, che si cupido y intende, come in vu netro van ros trassare, che chiusa gli occhi altrus di snor risplende: Tal chiuso et raspar nel piccio shume «Al lampezgiante de la Ninfa lume.»

Alzala voce allborla Ninfa lieta;
Habitum ficuro gia vinto il partito.
Neffuna cola più mi turba, e vieta,
Cri in non t'abbracci, e faccia mio marito.
Le gioie, il fotti lin, la vicca feia.
Ogni ornamento fito getta fii lito.
E corre ignuda, e empida, e'n gran fretta
Nel fortunac fino fotte ficetta.

La done giunta subiro l'abbraccia,
E done più l'aggrada, il paspa, e tocca:
Li tien poi con le man serma la faccia,
E, se bene i no l'osse; a lbaccia in bocca.
Con le gambe, e le man tutto l'allaccia,
Contra la mente sina semplece, e sicocca.
Che bene si ciocco, e semplice colui,
Che se di tanto ben prina, & altrui.

Eglifi suore, e la discacia, e spinge: Irato al fin, la prende per le chiome. Come l'hedra intorno il trono cinge, E con piu rami s'auticebia; e come Quel pese il poscavor asserva, e stringe, che da molti suo pie Polipo ha nome: Cossi lega ella il givonane con ambe Lebraccia, e con le mani, e con le gambe,

Lo stringe ella: ei si senote, e'l crin le tirat: Cadon sil·lito, de : spreche no sigoda, Sitoree, e: ssorqa tal l'augel, che mira Fiso nel Sol, stabor la sepe asmoda; Che, mentre l'ha ne i piedi, e al cielo assira, La sepe il lega tutto con la coda, El ali spatios in modo asserva. Che cado spesso o montre na groppo in terra,

Ei filà nel fuo proposito ;
E nega à quella il destato bene ;
Ma à poco à poco ellain tal modo il prêde ;
Che come era il desso, sel jo des, e tiene.
E, mentre imporda al fuo contento intende,
Di grado in grado in tal dostez za viene,
Che laza i trausti lumi al cielo , e mone
Va parlar piene d'affanno ; crotto à Giouce.

Fa, fommo Dio, a87
Fa, fommo Dio, del gram piacer, ch'io fento,
Tusti i mini fanfi esernamente ricchi;
Echel ben, che n'eda figram contento,
Mai dame non fi parta, e non fi ficichi;
El ecco, non fo come, in un momento
Tra ch'un compo co l'altro in un'i apichi,
Lecofe fi an due, che quatro foro,
Collebracia, e' d'ultre murbur loro.

Salmace & Herm frodito fanno v corpo. Giì la libena di 1238.
Giì la libena di di pancia ba forma ,
Che la pancia di pria ne l'huomo e entrata.
Cià d'va copo commu l'un l'altro informa,
E fonvo vna figura raddoppiata.
Il doppio collo, el vilo, v un foli forma,
E faffi un hnom d'efficie effeminata.
Son due , una non però fanno vna coppia.
Mai in vna copro comun la forme è doppia.

Cofi ramo con ramo ancor s'innefla,
E poi, che ben s'èvuito, e aquanto alzato;
Così conforme l'uno à l'altro refla,
Che par, che l'ramo fia nel tronco nato;
Così la domna, e l'huom famo una tefla,
Ma non è altun di lor quel, siè è già flato.
'Non è donna, ne' d'huom, marefla tale,
Ch'è donn, te huom, m'e l'un ne l'altro vale.

Comeil figliud di Mercurio s'accorge, Ch'egi é fatto me, Putom. d'un buom itero, E che gli ba l'acqua chiara, ch'iu forge, Effeminato il fito volto primiero, Quefle prepière a fuois parenti porge, Man non col fino parlar virile, e vero. Con voce dubbia al ciel le luci fiffe, E questi prieghi Hermasfodito diffe:

Pietofa madre mia, genitor pio, Fare al soffro figlinol gratia vi paccia, ch ogui hio, ch i affa fonte entra, com'io, Fra la doma,e fra l'huom dubbio fi faccia. Alhor la madre Dea col padre Dio Fan, che in quel fonte l'huom cagi la faccia: Quell'acque fan di tanto vitio sparte, ch ogni huomo, Hermafe olito fe ne parte,

Già nonellato hauendo ogni forella ,
Shermendo Bacco al lopra s'atterdea' :
Sherme per la città e l'apompa bella
Dar utto quanto il popol fi facca.
E già per tutto il cie più d'ana fella
Leutra à la fiu lucci i u'elo hauea;
Si vedea l'aria dubbia a' ogn'intorno,
E non fi potca dir nette, n'e s'onno -

Quendo più d'una tromba, e d'un tamburo Tur, che la cajà d'improuijo introni ; E renda fondo l'are mezzo ofetro , Senza che voda d'un chi fia , che fuoni ; Il cauo rame ; il ferro mito , e duro Fan tintinnare il ciel di varij fuoni. Ingombran dopo l'are oltre à ramori Mirra, ambra, e croco , er altri varij odori.

Ma quello (onde maggior ciassen hauer de Maranistia ) è il voctier, cho ogni den vesta Il suo primo color trasforma, e perde; E chedera, e di fronde vien contesta. Vede Astico, chel lin diuntaverde, E che pampino è il sil, chel dito appreste. E, come al grane spoi in intende, Scorge, ch'un rasso d'una è quel, che pède.

L'altra, ch'un cedro nel colar pingea.
Riguarda, e crede buser crata ouch ella,
Che l'una in quella vece vi fongea;
Tolje toffo il coltel de la ciftella,
Che quella feta via letar 7062a;
Che unius a guaflan toppra fias bella.
E troua, come il picciol ferro firigne,
Cha in man la falce dapot an le wigne.

L'altra non vede l'arcolaio, ch'era,
Ma il fecco legno vin olmo vino crefce,
Elo ficore campier fin tal maniera,
c'hogni legno di lui ramo riefte,
Tampino in copia, ch' vun hiurca, e nera,
Del fl., ch'è intomo d'lui fi forma, c'effe.
Crefte il gomitol poi, s' ingroffa accia,
E alfin di viti verdi vin fafcio abbraccia,

Ardon per cafa lampade , e facelle ,
E fentonfi shular diwefe fere ,
Orfollo moltano a finor tradeli , e felle,
Orfo. Tigri , Leon , Pardi , e Pantere.
L'ejterrejate fubite forelle
Si leuan con granfietta dafedere,
E con timido pi fuege ciafuma,
Dowele par , obe fal a taia pib forma .

E cos

Z. cost come asien, che nel timore Speplo il home hold tutto in un groppo farsi, Accio che legiel, che sa tremare il core, Men nuoca a membri, ali tremor cosparsi: Tal per vivici in attras la core V enner con tutto il corpo ad incuruansi Le tre forelle, el non vedato Nume.
Le tre forelle, el non vedato o Nume.

S'impiccolano i membri , e sengon tali , Che l'augel întro l'eome un paffer grande, Di cartilaçime ha le deformi ali , E quelle fença piume à l'aria frande. Odia la luce , e tutti gli ainimali , Re s'anuida già mai fia pruni , e ghiande ; Compare al buio , e cafe habita , e grotte , E'Ngottol with detta da la notec ).

Si maraniglia ogn vna di vederfe
Volar per laria tenebrofa e fola e E come figram membra fian conuerfe
In poca cartilegine, che vola e
E mentre s'arma ciafkuna d'alorfe e
Non può la voce fue formar parola e
Il grido al piccio (corpo fi conface e
Et e forza e, che firida e, fe non tace e

Allhor di Eacco il gloriofo nome Per sutta la città maggior fi parfe. Altro la qui non fea, che contar, come con fuoni, e fazi ale donzelle apparfe. come dal vegro ancor l'asugel fi nome, Da l'bora, che'llor volta human difparfe, Come l'into Dio difpofe, e volte, La cui pompa firmar brigarda, e folle.

Ino fast fublime ogni fuo fatto,

1 m'raculi fuoi, la fua possarza,

Ch'in ogni fuo proposto, in ogni atto

Ea rifestar di lui la rimembranza.

Tal che non può fossire ad alum patto

Tauta gloria Giuson, tauta arroganza.

Non può fossir che i, cho ogni bor faucila

Del gisto de la pellice forelà.

A morte odia Ginnon quella famiglia, Perche Gione di lon i amb gi i due. E però di ell'inpada si consiglia, Perche da lor non le si atolo pine. Lassa di ces a d'Agenore la siglia Già il sece in l'iro diuentare yn Bue. La meterirce poi , d'onde bebbe Bacco, Col Regio manto il sece trein Balducco:

Restò da l'amor suo bruciata, e spenta Semele, al dimandar credula, e insian a Autono per lo spilo è ma lo contenta, che sec in Cervo trasformar Diana. Agaue egni bos i assigue, e si tornenta, che su nel suo si gliege, e si tornenta. Fra tutte le forelle e sol questa cons. Che và dogni doloriciota, e digiuna.

Tutto quelfa, che în mio diffreçio puote Quefia de figii altera, ede la forte, Ch airo non dice mai, che del nipote, Esflardo de l'infido mio conforte. E con liperbe, e gloriofe note De primii | fad-la celefle corte. E tanto queflo effitta e gli altri annulla, Che la potentia mia non v'e per nulla.

Ben fi sà contra ogn' on , s'alcun l'offende, Il juo fuperbo alimno vendicare. E fa , che' l'marinar di Lidia prende La forma del Delfino , e folca il mare. Contra il proprio figliuo il madre accède , L'il ja parere on porco , e lacerare, Le figire di Minco fa cieche al lume , Le the volun di notre fenza piune.

Non trono io , s' yn m offende , altro riparo, che lagrimar l'innendicato oltraggio. Deb, spetche da nemici o non imparo, (C He lipello l'immico fal buom faggio) s' ei, per torle il pfulnola manto , e caro, Porco à la made el fe paver felhazgio; Perede non mostra an or Giuno è colo i i l'Quel, che fac contra l'avom possione colo i i l'Quel, che fac contra l'avom possione colo i i l'

E fe la fun forella oprò la spada Contra il figliuol con cor ferino, & empio: F le gittò le mani in su la strada, E fè de' membri un dolorofo scempio: Perche non fa Giunon, che in furor vada Questa Ino ancor per lo cognato essempio : Si ch'ella nel dar morte à i propri figli, A la madre di Penteo s'assomigli?

VOLTA al fiato di Borea è una cauerna, Con fronte il Timor bassa, epoco lieta Che fin' al centro de la terra dura, crittio Chemena ogni huom, che passa, à l'onda adell'in-Per vnavia precipitofa, e scura. (uerna, Non vi può spender fiaccola, ò lanterna; Ch'aria ha si densa, si funesta, e impura: E fa interno un riparo di tal forza, Che'l foco non v'essala, e vi s'ammorza.

Per si caliginosa, e trista fossa La sitibonda di vendetta Dea Si mette à caminar , da l'odio mossa , Ch'à questa gloriosa donna hauea . Passa per più silentij l'aria grossa, Col dinin, che l'alluma, e che la bea. Quindi quei, che di questo hano il gouerno, Conducon le trist'anime à l'inferno.

Gid di lontan conosce Flegetonte, Che di cocenti fiamme arde, eriflende, Tanto, che in parte il regno d'Acheronte D'vn tenebroso di visibil rende . Fuor de la portane la prima fronte (Onde al più basso inferno si discende ) Stanno i pallidi morbi , e tutti i mali , Nimici de le vite de mortali.

Ve la crudel Vendetta, e'l mesto Pianto; Fa la falce passare à mille à mille Ve la fredda Vecchiezza , e faticofa s · La vergognosa Ponertà da canto Si stà in dispregio, e dimandar non ofa; Ve la Fatica, che fatica tanto; E dopo il faticar si poco posa, Ch'al suo volto si vede, che la morte La vuol por là da le tartaree porte.

La Nauigation souerchio ardita Stà col Difagio affai presso a la porta. Vsa vna vesta assai corta, e spedita, Se non talhor, ch' pn manto lungo porta. Vn palmo non è larga di due dita L'asse, oue dorme, aspra, inequale, e corta. La ciban con mangiar spesso interrotto Cibi acri ,e falfi , e pan più volte cotto .

Si fa d'ogn'un, che v'è timido, donno. V'è la pazza Discordia, & inquieta ; V'è il fratel de la morte , il pigro Sonno ; Che contanto stupore i sensi accheta, Che come morti più sentir non ponno . La Crapula è con lui, c'hor giace, hor fiede; E, se vegghia, hora il vino, hor l'esca chiede.

7 pensier dolorosi de la mente Tengon mesti, e barbati il volto chino . Vi stà la Guerra armata, e risplendente D'insanguinato acciar, forbito, e fino . Guarda con occhio altier tutta la gente, E gode, ch'ella à l'infernal camino Maggior numero d'alme instiga, e preme,. Che quasi tutti i mali vniti insieme.

Nel mezo stà de le tremende porte L'ultimo de gli horrendi, e che più noce, Dico la cruda, & implacabil Morte, Che dona tutte l'alme à quella foce . Fafra le gambe sue l'anime smorte Passare: e con la falce, e con la voce Hor quest'anima, hor qua afflitta,e grama, Ch'andar no vi vorrebbe, afferra, e chiama.

Gli buomini incauti giunti in quella parte. E ciascun da città, da campi, e ville, Senza saper, don' ba d'andar, si parte. Ne guidan de la guerra l'empie ancille Con honori, e denar la maggior parte. Ne guida affai de l'buom cruda nimica La cupida Auaritia , e la Fatica .

Ma, poi che quegli appresenta la Guerra Al empia morte, che di la gli passi, O qual si vogli mal, stoso qui si gierra La falce, e più virrar non pomo i passi; Il corpo poco shà, che si faterra. El anima entra deurra, e quint stassi. Done secondo le passi et vite. Ne si avoscio la città di Dite.

Giunon fe faimuifibile, e deonde i Pola fopra la morte, e dentro vede Prolamo rico, e pien di rami, e frondos Sopra va groffo, alto, e ben fandato piede -Lui (fe la fama antica al ver rifponde ) I famiaflichi fogni hanno la fede : Ne fla per ogni fonda vna gran torma, D ogni più firana e non eduta forma .

Sotto quei fogui chimerofi, e noni Stamo i Centanei, e n'è Seilta biforme. Con quel, che ento piede, e cento mani, Stal a Chimeraborribile, e difforme. l'el tidra, e gl'atri mofiri borrèdie, frani, C'han non esjate, e spauentos forme. La Dea lajciando quei, shizza la fronte. A la neva palued di Caronte.

Qual da più region l'acque de' fiumi
Son, fenza che' mar crefca, al mar condotCoff ad savaj sivi ; e rei collumi (te :
Si quidant alme a la perpetua notte;
Et. à l'ombre di tanti ellinitilomi
Capati fempre fon l'inferne grotte;
Ogni giorno infinite ve ne vanno;
Ng l'inferno s'alurga, e pur villanno.

Come lafciata hon la terrefive spoglia, passin volonier l'ombre à l'altra arcna, che di spor et il Leistuno vo voglia. Qual le darà Minos merito, o pena. Prega tutta il Nocolère i che no le toglia, Ma quegli altre ne lafcia, altre ne menà l'annne, che non passin (che son molte) quo que que que peno passin (che son molte).

Passa la secon infinite
Anime, che i lor corpi hanno sotterra, fe singe, e vede la ditti di Dite,
Che da tre mura si circonda, esersa
Di serpi creas poi le Dec crinite,
Come ha il cupido piè dentro à la terra,
Che si muno dentro à guardia de le porce
Del crudo seree de le genti morte,

La non-veduta Dea pria che si scopra, se bens odio la sprona al prima intento, se lems odio la sprona al prima intento, se sems ogni huom quini s' adopra, E di quei, che non han pona, ò torvuento; Gli esservità se la soli fopra, se su ma al lume tenebroso, e spento; ren qui in al lume tenebroso, e spento; ren prinata, yan maggiore, un pui messimo, secondo che di qui dideti del sessimo del si qui dideti del sessimo.

Non sta molto à 3113.

Non sta molto a surviva tolle, Ele vesse implishi via tolle, Ed carres le porte, oue si geme, Percote, el can tri jauce il capo essolle, Albaia, e manda tre latrati insteme, Ré il triplice abbaiar mai lasciar solle, Ma, poi che l'duin Nome bebbe voduto F e di quel grant altrare vun gemer muto.

Le furie entrar con vijo aero e dimeffo, E con cortefe, e furiofo inuito Fan l'amica Giunou, che bene fpeffo La fumo ire in furor per lo marito: Come è dentro la Dea, fi wede appreffo Titio, ch'in terra ingombratanto fito Co i larghi, lunghi, e groffi membri fiui, Quanto ara in none giorni von par di buoi.

Le membra più vitali , e più fecrete
V n' auoltor continuo à Titio offende.
Si minor di fame Tantalo , e di fete :
Ha ciò, che vuol , ma vè, chi fele ciò ede.
Ruoto Iffion , n'e può tronar quiete ,
Hor va fotto, bor vu fopra, bor fale, bor fet
E n' quefle terra, pena li dibruve e. de,
Ch' ei medefino fe steffo bor fegue, bor fugge

Sifio vuol pur porreil faffs, done
Eurge, colt cudtr fuo fi riponelli.
Equelle, che feannar quarantanone
In via notte mifri frate è,
Voglion l'acque portar, che in copia pione
Na fondo, out san'a colt hamo i crinelli.
E con peopetua, e raggirata foggia
Tioggia la fontevien, fonte la pioggia.
337

Al girath Iffion le luci volfe
Dinnun la Reina de gil Dri
Che fi vionda quel, che far le volfe
Nel tempo, che credendo abbracciar lei,
Franubei in fostambio in braccio accolfe,
Onde il poferla giù fia eli altri vei,
Di nono ancor ver. Siffio 'affiffe,
E moftrollo al Erimi, e cofi diffe.

Optfit è ben condamnato à pens eterns, Per effer futo al mondo involatore ; Mail fio fatello altier Thebe gouerns, E régge à modo fio l'Imperadore. Che offende ogni hor Lamafí fi piperns; Sprezzado il noftro culto, el noftrobomore. È la cagion de l'odio manifella; E del viaggio fio, la qua fia questa.

Che la flirpedi Cadmo atta, e fuperba

Mancalfe, e non donesse andar più aucute,

Per cagion none, ostre il rancor che serba,

che cione à due di lor sas stato accerba

Et al creca di lor vendetta accerba

Ch' Ino cada in sierore, & Athamante

A l'ira ilso partet en corrisponde

che imperio, p'ghi, e premi un ma cosona.

Per far weker linfariasa facsia.
Al lume de linferno aro e notturno,
Tefifone dal volto i ferpi facccia,
E parla da faffunola di saturno.
Hoggi non pafera', che non fi faccia;
Ritorna pure al lume almo, e diurno.
Licta ella và, Aumbrofia Iri l'afperge,
E d'ogni mal'odor la purga, e terge.

La furing. Furia in furia prende
D'infavia fharfa van facella "clangue,
E quella in furia in Hegenone accende,
Ma prima con furio fi cinge on singhe.
Si parte da linferno, e da Soci delende 3
Fa feco quel, ch ogni hor fi choles, e langue
Jo dio ci limifor Tianto, e no compagnia
Vi và il Terror, la Rabbia, e la Pazgia.

Come la compagnia s'abbiofa giunge
A l'Infelice d'Athamante porta,
Trema la carco, el ferro, el Sod y à lunge;
La cafa, el caria vien pallida, e finòria.
La face limanto dà nel legno, el punge
Con quello estremo, one la fiantma è morta.
Cade à un tratto la porta, e un vomor faona,
Che tutta quarta la contrada instruona.

Prima Ino sbigostijee, indi Il conforte L'infelice forella di Mogera, To flo che fa cader le regie porte De la fisperbia lor regia, & altera. Ma ben fi sbigostifono più forte, Come compar la mofirue/a febiera. Folean fieggr, ma dbuopo eran le peme, Che la donna infernal la porta teme.

Tre fiate la Dea croll a latesta,
E sa latesta ne se presente chiome,
Tento che alzo do ogni unimal la cresta,
Vibra tre lingue, sibilando, come
Se e oltraggia una serpe a dita, e presta
Salza, vibra tre lingue, el vennen vome.
Così salza ogni sepe in un baleno,
E contra quegli auenta sili vo velena.

Quals vna Ninfa al vento il tergo volta; Cha ſparſo il biondo crin, ſoltrile, e, bello, Fê l'acar arboltifar la chioma ficiota; E guarda, one guardo ella ogui capello t Tal ogni ſerpe il ſuo ſguardo rinolta; Dou ella drizzał octbio oſcuro, e, fello. E ſan tutti diadema di volto auante; Guardando verſo d'ho, e é Atamanue. Indi da trudi ctin due ferpi, fuelle, E lor con man pellifera gli auenta, Le quai toflo ambo annodano, e di quelle L'uma la domna, i buom l'altra tormenta a Et ambedue fenza intaccar la pele, Ean, che'l core, e la mente il venen feuta. Quella, e quei feaccia il ferpe, e'l rifofpinge, Ma il drago ogn'hor più rio li püge, e firige.

Dipà wenni tofo haues formato , Cheu wa irrepurabile vuffura . Tel la fiuma di Cerbero , el mai fiato De Eldra , e vè il tremor de la panca . Tel de la rabia il fel , vè l'infenfato Oblio de la pazzia , vè l'atra , e fema Sete de l'empia morte , e ancor de l'ira La baua , el fella fumentre d'adra .

Tutta quella missura insteme ynita
Con di cienta; e di stratonia alquanto;
E dentro al yrame poi cotta, cobilita
Ne le mistre lagrime del pianto.
De la decottono, che nera yssira,
Piens-ona ampolla bauca portata à canto.
La virsi del liquos di stor non bagna,
Massa, che dentro il cos instetta, e lagra.

Sul capo d'ambelhe quell acque sparse E fini d'assulte poi la face, c' anse Criò tre volte poi la face, c' anse L'aere, e del josto sumo il fece insteto Indi dalor vistorios famel. Per ritomarsi al suo più seuro tetto, E di tanto slupro que la facio presi, Che steto un pezzo immobili, e sossessi

Non fi ricordan più chi fiano, è dane, Ne men d'haurr veduti i crudi mofri, Bla gill buomo il venero infliga, e mone, E fa the l'Ino fivor rabbiofo mofricià grida, Ecco compagni, ecco, chi dirroue I ender non ci bifogna i lacci nostri-I endiamo in quefle (the a l'oruli artigli Di quost sempia Leonza, c' ba due figgi.

Come fe fosse una filiacecia fera a Linfano cacciato ra moglic caccia . Linfano cacciato ra moglic caccia . Linfano cacciato ra moglic caccia . Linfano cacciato ra la filiacecia de la filiaceci

Di quel girare il centro ba preso il piede, Ma la circonferentia il capo ha tolto. Tre volte il rota, e poi col capo fiede Ad un tandido marmo il duro volto. Come la madre il duro (centro) vede, Che fe del dolce seglio il padre flotto; Stracciado il crin, volge al mariro il tergo, E lassia il mini il parrielada albergo.

Vn scoelio dentro in mar si spinge, e poggig, be stretto, lungo, & ospro in la si stende, ba l'empio mar canato d'una loggia co'l continuo picchiar, che'l saso ospende, co'l continuo picchiar, che'l saso ospende, co'l continuo picchiar, che si soprogia, Talche Lucque da l'acque illes rende Ver questo seguio al mardrizza il camino La surio e su mardrizza il camino La surio e su mardrizza il camino

Corre con Melicerta in braccio e firide,
Echiama spesso Barco il suo ni pote
Liato e dite allhor Gimonno (criate)
Lo Dio celebre two ci dia espepare
Gimpe al monte maggiore, lasta, e weede,
Ecol peso, cha in braccio, il mar percore.
S'apre l'audo mar e l'imphorte, e assonde
E sa lacide in su risseant londe.

Vence hebbe pietà de l'imocente. Che de la figlia Hermione, t'admo nacque: Cost dicendo al Re, che col tridente. Nel lao etto real da legge d'acque; Habbi alto Dio pietà de la delonte nacque: Donna congiunte tua, che nel mar nacque: Donnei da mac hauer gratia, solio arebbi. Nel mare, e sui suc prologe l'ineme se belbi.

64.

no e Meicerta in Dei mari-

I due nipoti miei , c'hoggi ractolfe
L'Enboico mare , in mar fa che fian Dei .
Volentier confenit Nettumo , e tolfe
Nele mortal , che qia fun di figlio , en lei ,
Poi quella maestà donar lo rolfe ,
Che fa , che l'huom fi numestaccia, e bei .
E fatto questo il beator Nettumo ,
Nomino lei Matuta , e lui Porsuno.

Molte donne Tebane la figlinola
Vide del lor fignor correndo andare
Col figlio in braccio, scapiglista, e fola,
(Quel, che mai non l'haucan veduto fare)
Efentendo infenfata ogni parola,
Si pofer curiose d seguitare:

Si poser curiose à sezuitare: E quelle, che di lor corser più sorte, Vider non lungi il salto, e la sua morte.

Comé san , che del Re morta è la figlia, (Che chi morir l'ha vista , a l'altre il dice) Ciascuna si percote , e si scapiglia ,

E fi chiama fcontenta, & infelice.

E questa, e quella mormora, e bisbiglia.
Che tutto il mal vien da Giunone vitrice.
Già fapean, che per Semele la Dea
Tutto il fangue reale in odio hauca.

Si duol di lei ciafenna, e fi lamenta, Che troppo fit d'ogni piet ate ignuda s' Che troppo condelmente fi rifenta ; Che troppo dentro di cor l'ingiunia chiuda. Giunon di ciof dentata, lo vo che fenta (Dice) ogni una di voi quatto io fia truda. Voi ne fiffi, chi bilei Nettumo ha facri ; Voi del mio duro cor far fimolacri.

Vna mossa à pietà se qui tavolle, Manet voler faltar, se vien cont-so. Che, mentre per lanciar s'on piede essonte l'airo granar da troppo p. so. Vi gnarda, el vede marmo, el corpo mosse Dal duro sisso a poco por posono Al duro (coglio si pie manco appicos L'airo allo se le cato si mossa L'airo allo se le cato si mossa mossa L'airo allo se le atto si mossa mossa. Vna, che fi battea, mentre fa proda, Colfolito ferri dufi nel petto. Algaia e ba la mano, il braccio troda. Esto di pietra, e non può far l'effetto, Prad la gente, che venia più hona, Mosfrana, on ella dico il regio afpetta, e feccodo, cò el man tendenali dito, el fiendano fio refip felopito.

Latra, che fi jueleale bionde chiome, Eche chiamana lagrimando in vano Di lei l'illuffe, e viuerito nome, Fermó nel faffeo crin la faffea mano. Reflò la bocca aperta e mejla, come Stana, quando manco del feno biomano Lagrimojo er il vijo, e quel mirando Stana se con la come Stana se proportio del proportio del Stana se proportio del proportio del Stana se proportio del proportio del Stana se proportio del Stana se proportio del Stana del proportio Stana del proportio del Stana del

Molte, e molt dire addalorate, è mosse, constitute de la constante de la carba morre. Fecer di pume al corpo un'altra vosse. E diuntaro augei di varia sorre. Chi di bianto vosse, al constitute de la constitute

CAD MO non 12, chel nipate, ela figlia La Deita marina bubbia ortenura; Ne che Nestumo con la fin famiglia Romini hai Portuno, elsi Manta. Onde a lafciar già vinto fi configlia Lecittà I rabagliata; e combattura Da tanti firmi, e mileri portenti, Quella, ch' defiro di fondamenti.

Vecchio, scontento, e misero si parte Me la opinion sus fermo, e costante, Con la spila di Venere, e di Marte, E nel Miria al su ferma le piante. L'rinocò à memoria è parte, à parte, Dal di cive si lassicio de esperinsante, Tutta la vista sua, costa per costa, Con la feco inuncchiata, cera fiosa.

Oine

Oime (poi diffe) oime superno Dio,

'Ho pur discorfi i mici pullati eccess,
Qual offici, qual and mai vi sevo,
Che in tal calantist cader douess se i personaggi ho vid all surgue mio
Da morte si crudel veduti oppress,
Che dar non si povini più cruda i detar non si povini più cruda i dea de di commesso hancle o gir granmale.

Forse questo m' avien per quet serpente, Che io venendo di Tiro vecisi à laquè, Che se , che sustala Simoda geme simanzi à gli occhi sinoidiffes qia que. Si o lui non vecidea, co l'erudo dente Egli veciso havria me ; tal ehe non nacque La morte suda mela intentione, Quando io cis se pre mis disensorme.

Cadmo in Se inginità à qualche Dio figuor si fece serpence. Del forpe, e contra me ferna so siègno si seculi frence me, che in quella vece Savò serpe à quel Dio, s' io me son degno. Da sine à pena die sia lunga prece, "Ch'unisce sumbe si san cal attro sia ofstegno." Le due gumbe si san cada di serpe, "Ch'a wagira per throbe, strictia, e serpe."

Già fimiglia Erittonio, ha già di drago
Dal nodo de le cofe infino di piede ;
Ed iquel, che fan'avero profigo;
Questo configito a la conforte diede .
Godi vna porte de la prima imago
Doma, amentre dal ciel ti fi concede :
Godi da man vivil , l'homane labbia .
Tria che tutto inferpito a farpe mi babbia .

Pianye la dopna amaramente , e dice , Dolce mario mio , che forre è queste à Qual fato , qual destin , qual ira virrice Prender ti fa la ferpentina vella ? Piange coji, e parla à lei : Doma inselte e, Non pianyer, ma l'huem godi, che mi resta. Ecco viril la man, viril la bocca. Baciami l'una homa i, faltra mi tocca. La mefia moglie il batio, e la man firinge, Eriguarda la coda, che s'aggira; Et ou color, che lui vago dipinge, Cruleo, e nero, ombrato a fleachi mira. Intanto tutto il corpo il ferpe cinge Fin à le braccia, e la mandentro tira. Cadmo oime (dice allbora) oime conforte, La man dentro fen vien, tienla ben forte.

La ma per força v entra , el dir gli el tolto .

Che la lingua in due part à lui fi fende;
E forma prima un fauella n un fiolto,
E poi fioma un parlar , che non s'inteude .

Cià la feripira fiquama afounte il volto ;
E, fe vuol fauellare , il fibil rende.

Pun fi volge dla moglie, calvi arrighia,
sta in vocce di parlar fibila , e fifchia.

Vede, e stupise l'infelie moglie, Come tuttq in quel ferpe ei si sussonda. Poi dice: Est ben mio di quelle spoglie, Des suoio serpentin, che ti circonda. Oime, slanté il suo viso; e chi ti roglie. La lingua, e sa, che sischi, e mon rispondar Doir è l'amanto petto, si son le mani; Le spale, i siachi, e gli altri mibri bumani?

Si china poi la donna ful terreno ,
E lifcia il ferpe , & ei la cara fipola
E quini s'attortiglia , e fi ripola
Stupifon , che non tem al fino vneno ,
Atuni , e fiimar lei molto animofa ,
Checompair , fenza figor il fatto ,
E reftò ogn'on , che'l vide , flupefato .

Nel fevo il lificia la venerea figlia; E licrope alza la testa, e in fi fi finnee, E intorno al bianco collo s'attortrighta; Con cinque cerchi, o fei l'ammoda, e cinge. L'bedera intorno al tronto raffinnighta; che circonda la feorza, e non las firinge: La bacia il grato serpe, e le fa festa, Nel noto petto poi ficcia la testa.

Staffi

241

Staffi il capo nel fano, e par, che dorma, E gode il ben , chel cele già fe per lui .

Trega la dona ; O Gioue, e me trasforma, Armonia Si ch ancor ferpe io fiamoglie à coffui »

Ecco à vn tratto anco à lei fugge la forma, E con è più vn ferpente, ma fon dui .

E(rpono ambedue fra l'herba, e vanno Ne' più ropingua bofoli, è le fil flamo.

Quelii fecer di fatore, La qual Cernona appella il Regno Tofo. Non fuggono l'homon, è men cemo i tamorte Da lui, ne l'mordo mai, ne meno han tofo. Hor come vuol la lor cargiata forte, se ben communemente mano il bofoe; Han l'homo (c'homonii fur ) per cofi fido ; Che famon in molte cafe i feli; «l' nido.

Questo conforto 5000 era restato
Al vecchio lor ringionentio amore,
Che Bacco i lor inpote hanca portato
Da tutta l'India il trionsila bonore;
E pertutte le patrie era adorato
Da la città eradel d'Actissio in suore,
Il qual non so'raccor dentro not volte,
Bassismo de la fua pompa insume, e solle.

Che slupar sia , à Acristoil Re non crede Ale sesse di se le superiori de la companio del companio de la companio del companio de la companio del com

V N A tenerafiglia Acrifio bauca .
Nomân Danae și letegiadra , e bella ,
Che non donna mortal, mavrea Dea
Sembraucad vijo , â modi, e à la fauella .
lpadre per loben , che le volca ,
Saper cercò il deflin de la fiu fiella :
Ma il deocreto fărd tanto gli lpiacque ,
Che la [e och zigluno] girta ne lacque ,

Di Danae figlia nua , l'Oracol diffe y Nafterà vn fizio altre ogni creder farte ; Che , come fon le forti à ciafcum fiffe s Contra fua voosfia si darà la morte . Quelle parole ne la meate feriffe Acrifio , e per fuggir fi cruda forte ; En per ferre a la fua figlia il feno ; Mal affetto paterno il tenne in fieno .

Onde le fabricò, per far men fallo,

Va fiperbo giardin per fiso joggiorno,

E da tilifime mura di metallo,

Fattaui la fius flunza, il ciufe insorno,

tu quello brece, e mifero interendo

La coudennò fin à l'estremo giorno.

Tur per gradine in parte e l'infelice,

Le dieden compagnia la fius nutrice.

Quini ordinò, che con la balia steffe,
Rè quindi volle mai lociarla vicire;
Rechel Immo de hum nan conoscesse,
Onde n'hauesse signi à partorire.
Ma non parò il digeno gii successe.
Al ma lei si no dessi può l'hao suggire.
Quel, che regge nel cie gli eterni Dei ;
La vide n'a girono, e s'instamo di lei;

Ma quando l'artificio ammira, e l'opra co l'el fiperbo giardin vende fictro. Ch'à pena entrer vis pud l'aer di fopra a. Tanto và in sà l'ineflugazabil muro; Facb un terbido sembo di giardin copra, E fagli introro di cicli turba o, e [curo. Nel mezzo poi del nundo fi ferra.

Le fi appi giardia do o, e ada cin terra,

Come lamble minaciar lapioggid
Conole aperto la donzella "tegina,
Corre , e ponfi à veder fotto vnaloggia,
E de la vella final amont e prina.
Esta quando vide in cof fit nan foggia.
Et de vella final amont e apparina;
Lafici di coperto, e montemb più il membo,
Et à la vica si orgeja aperti e l'ovemba.

Gioue in

Poi

Poi chel rice abeforo à la donzella (Che. nö fa quel che fia) fart ha il fen gra-Nevà construi in follaria cella, (me, Che pessa confidmio ad vina chime. Hor quando folla la vergine bella Gione rimira, e fospision non hame. D'arbitro sà refirmonio, che li palefe à La vera forma fine dinina prefe.

Staper morir la timida fanciulla ,
Quando vede quell or, che da ciel poue ,
Che la forma donta in tutto amulla ,
E cirid valto disim fi mofira cione .
Hormentre egii s'accofta , e fi trafiulla ,
Ella cerca fungitto , e non fadore :
Tur tamo e id ffe, e tanto oro mofirolle ;
Che in bebbe findamente ciò , che volle .

Di Gione partori la donna em figlio ;
Formato c'hebbe Delizi il mono eondo ;
Che d'adir , di valore, e di consiglio ;
At empi fuoi mon hebbe pari al mondo :
Ma conofeena d'amboi il gran periglio ;
Se'l rijapena il fuo padre iracondo ;
Tennendo(flo al folle empio, e tiraumo
Quel , che Perfeovamó fin al quart'amo,

Entrananel giardino, il padre spesso, Perche di cor la bella siglia amana a Horessonium giorno, vid da prosso. La woce del gargon, who si giocana y'accosse, e resso si suo si si si si p'accosse, e resso si si si si si si si Che non sapea, se desso era si signana , Y'edando entro al giundin la bella prode, Dou'entra di penal cure; si sesso giusto gel Sole.

Dierdira, e di furor prende la figlia, E la firafina va pezzo per le chiome: La firacia, la percore, e la facpigia, E chiede, e vuol, che gli confest, con Egli il dentro fia, di qual famiglia, Che penfi far di lui, com habbia nome? La milera fi fuita, e foopre il tutto, E de l'inquano durui miese ma firatto. Non crede, che di Gione egli sia nato, Ancor che chiaroli mossir inel simb onte; ka che l'habina la spisia enermo Di qualche milito, ettemrario amante. E per fuggir di munosi trisso fo tato, Rinchinde lei coli spisi in va inflatte Ettro voi acca de chiassa, e si mars la getta, E crede al Re del mar la sur vendetta.

Di vendicarlo molto non fi eura
Ne Proteco, ne Triton, Tett, ò Portuno;
Anti particolar di Perfoco cuna
Predes, edi Dancar ilzio d'ambo Nettuno:
E la lava del man forger ficuna
In Puglia, que regnana il Re Piluno.
T anta ch' yn pofestor ( stivi trouolla)
Paiche thobbe foopera, al Re portolla.

Come il cortefe Re vide, & intefe: La bella madre, el dolce ardito figlio, E la progenie lor gli in padel; E la progenie lor gli in padel; E cuale bascan nel mar corfo periglio E De la vunulla gionane s'accepi. E di fiplanta al fin prefe cosiglio. Al signor di Sirifo ilfiglinol piacque, El cortefe Filmmo gliel compiacque,

E cof Polidette fuo congiunto
Conduffe fees it bel figliud di Gione.
Ma quando i viude a piu belli cunti giunto,
E di tun feorfe le flupende proue,
E ch'al dolec aere bat al voloreaggiunto,
Cb'egn'en tiru ad amarlo, ogn'un comone ;
Fin da qualche fosfetto amelenato,
Che non gii folenasfe viud lo flaso.

Dopò lango penja 18 <sup>18</sup>

Dopò lango penja fece va connito,
Ter torji (i el i basea) quello difegno,
Esta fare va generale innito,
Ad ogni huom di quell'fola più degno,
Diffe, poithe fe ogni va liero, C. adiro,
Il liquor del visir Cretesfe gano.
Shauesti, io farri ben del tutto liero,
Y na don, chi vo or terre rutum o fecero.

A pena

A pena fu questa parola vidita,
Ch'ogn'on da vero, e nobil canaliero,
Mostro la mente haute pronta, er ardita,
Pun ch'egit disponifie il pope fiero,
D'oprarfi con l'hauere, e con la vita,
Per far, c'busesfie il fuo contento intero.
Ma Perfe posi di ogni altro ardito, e forte,
Promise con più con en al va altra sorte.

lo gimo (disse 1887), per quel Dio, che mi vosti questa terrena spoglia, che, per farir contento del desso, che aper farir contento del desso, che aper sur contento del desso, che aper sur mentena voglia, (Par che non porti macchia à l'honor mio, Sia nel animo tuo quel che si voglia) Ionon mancherò mai, ne sarò susta, sechen voste sil deapo di Metalia.

Celebre allhora di Medufa il nome
Era, cho ogn'un facca diucentar fufo.
Affolto il cauto Polidette, e come
Fit ginneso il dir di Perfoc à questo paffo,
Diffe: 10 defio le ferpentine chiome,
E quel mostro di vita ignudo, e caffo :
E puosi tu più d'ogn'un centar tal prone,
E di aitto havrai dal tuo parante cione.

Se non l'bauesse il forte giuramento
(Che sece troppo subito) legato,
Perseo, de la promessandi contento,
Non so, s'bauesse tal pesoaccettato si
Pur, lafi sato da parte ogni spauento,
Disse suppromesso, e setur voi limio sato,
Perso il mar d'Ethiopia ardito passa,
Done il messo insissandi passa, non insissa,

Ma Mercurio , e Minerua, per faluare Perfeo dal moltro difficitato, e fello, Perche nol felfi in faflo tradformare, Non manuaro d'ainto al lor fratello: (re, E done, e come, e quando ci debbia anda-E come acquifi il coperin capello, L'informar d'ogni parte, di maniera, C'bi et rono il capo è la fictata fera, «

Del fangue, che da?

Del fangue, che da?

Medula, invon momento fu formato

E innanzi à Perfeo ben guarnito apparfe

Fron dogni fede, von gran casallo dato;

Perfeo montoui e, febito diffaparfe,

Che veder volle il mondo in ogni lato.

Sì drizza contra il Sole, e non s'arrefla

Tennado in mal amofirmofatella.

Hor, mentre ver Leuanie il camin prende, E drivza per la Libia il primo volo, E di-E aunoi ad Euro fi dilende, E in mezzo fila fra I vono, e latro Polo; Goccia la tolia finfane, e il fingue rende Crassido l'African mon ferril fluolo. Partori poi la Libia di quel fangue goni più crado, e più terribile angue.

Goccie del sägne di Medula in Icrpe.

Rè mai quel clima 39 il vide mondo
Di quel crudi, e pelificri mimali.
CHB quanto, e più infelice, e più fecodo
Il fime di noi miferi mortali.
Perfeo, imagbito di vedere il mondo,
Per tutto di fuo destrice più batter l'di,
Come nube agitata hor quinci, hor quindi ;
Da venti Scii, Australi, tiberi, o' Tudo
Da venti Scii, sull'ului, tiberi, o' Tudo

Hor doue nasse is 364, drizza la faccia,
Hor doue ne Hesperia es si ripone;
Vede bor del Caurco lincurate braccia,
Hor Posfa, che slegnar suol far Giunone.
Tre voste vide, doue il mar è ag ghiaccia,
E tre, doue son mere le persone.
Hor voola pa le slelle, & bor à atterna, se quando la terra.

GIN ne l'estremomar cadena il giorno, E cercana allumar l'attro Hemispero ; Klè pouludo si Perfeo anda attorno, Ne creder se volendo à l'acr nero, Tenso il notturno consimar soggiorno, Doud èl Africa opposita il regno Hibero. Che quini gli si sec il mondo oscuro, E si secono callette selle Aturno,

Reggeua

Reggeua Atlante l'ultimo Occidente, Quella terra godea, quel ciel, quel mare,

Done innitar suol Teti il più lucente Tianeta alfin del giorno d pernottare . Non bauea Re vicin , che più possente Potesse de sue sorze contrassa. D'imperio , e di più lieto popol moro , Di senno , d'arme , di valore , e d'oro .

I'n giardin fra d397'
I'n giardin fra ew monti fi nafonde,
Cha volto à l'orto Hiberno illeto afpetto.
L'irrigan due diurel', e limpid onde,
Ch' mbe d'arena, e d'or corvono il letto.
Gli arbori, i rami, i frutti, i for le fronde
Rifiplendon tutti d'or farbito, e netto.
Già ne rubò Prometco al cido vm pomo,
Quando il foco involò, che formo l'buomo.

L'ottenne poi dal 308
L'ottenne poi dal 100, llo Atlante,
E nel fuobel giardin fatterra il pofe.
Quel nacque, e fe moltiplicar le piante,
Mai Re le tenne auaro à tutti afcofe.
Mai non pofe li deutro alcun le piante,
Vi faceua gui foi tutte le cofe,
Egli ra L'bortolano, egli il godea,
Eryn gran d'azo è quardia vi tennea.

Fee flure il rundo dente ogni un difosflo Del mosfiro altier , che in una torre flaua : E, i un vedea vicin , d'un volo tosflo Daua le penne à l'aria , e'l diuoraua. Sal le fessie del Re ([econdo imposflo Atlante al mosfiro bauca)non oltraggiana. Tal che d'un grosfo miglio intorno al maro Solo à lui quel pasfe era servene

Hebbe ventura il Greco, che'l dragone, l'olendo allhor ne l'horto il cibotorre; Che gli porò l'autro filo padrone, Laficio bauca la guardia de la torre : Che l'infellice capo di Gorgone A tempo non hauria potuto opporre. A la porta de l'oro il volvitenne, Doute al my golfo l'in legèle penne. Nom molto lunge à le fiperbe porte Vede il fisperbo Atlante, che vien fuore; E torna folo à la fisa regia corte, Ne à dist glaviene incontro à fargli bonore: Ch ogni juditaç fuo teme fi forte (Sia pur di grande ardir, fia di gran core) Del rio dragon, ch' alcun non s'afficura D'appressars d'armiglio à quelle mura.

Con quella rinerenza, & bumiltade, Ch' à dignità fi deue alta, e fuperba, Perfos inchina à quella maneflade, Che ne l'altiera fronte Atlante frèba. Magno Signor dal ciel la notte cade, E non source le piame bauer da l'herba: E poi, chel giorno qui m' ba volto il trego, A la maeflà tua d'mando abbrego.

S'hiom di progenie altissima ti moue, E la, che volentier gli daivicetto si Se d'udir cole sopre homene, e noue Prende Atlante inuitissimo diletto di Alberga il giunto qui fictivo di Gione, Che di rose dette, e noue ha pieno il petto. E ben creder mel puoi , ch'andando di torno Ho sisso il mondo tauto ia van folgiorno.

Simpifee Atlante, ch'un fia tanto ardito,
Che non tema l'horror di quella porta,
Chel filo d'agone con in no ha bigottie,
Tanto v'ha gente auelenata, e morta, (to,
Come ha il fio mitro, el filo legranggio adi
Con vista il guarda diflegnosa, e torta,
Che la sifre pedi Sono ha in odio, e teme
Ter quel, che gia in Parango vid da Teme.

Verrà en figliuol di Gione en giorno Atlâte, (Cii diffe) oue il qiardin tunt'ora dionde, Che fipoglich el ten fiporto epiante De feuti d'or, de rami, e de le fronde. Però con voce acerba. e arrogante Al' doisofo peregrin riffonde: Sia da te lunge Gione, e questo mnro; Di tun noue, e tun glorie io non mi curo. Non hail Greco di Palla il raroscudo, Ch'à l'arcion Pegaleo legato pende, Chauchdo poù nirar quel mostro crudo, E sa, che non i inssissa, com l'ossende, Hor quando il sa rella del zaino senudo, Per ammutir quel Re, con cui contende, Chiude le luci, el tergo a s'epri volto, Gli oppone in faccia il dipierato volto.

Come in quel vijo, in quei viperei tofchi, Che pendon de lo firto ignudi, e cafii, Intende glio cochi incrudelli, e fafichi, crefee Atlante di pietra, e von monte faffi. La barba, e i neri crin dinentan bofchi, E le parti più dure si fan fassi, Le vene restrevene, e, ser nel monte llangue dillusar in più de va sonte.

Ogni suo picciol pel, e banca su'il dosso, o Diorba sessi bianti piùta, ò verde arbusto. Diorba sessi bianti piùta, ò verde arbusto. Dianene vu duro (alfo si travo, e l'osso. La costa, il dite, s fanca il braccio, el busto. Fà cimai l'acapo, el pie formar più grosso Le piante, atto solizzno al grane sul sul lor ligiorno, e la noste al caldo, e al gielo Tutto solitere con tante selle li cielo.

Come Perfee à Medufa ha posso il manto, Apre le luci, es frinolta, e vude Pu monte, cho mo vera, e s'alga tanto, che ful fuo dossò il cies fi possa, e ficate a Poula gir poi per vistoragsi alquanto, Doue feorge e vivillazzio, e mone il piede Perso il canado alato, e in aria poggia, E vigitigni: sur vuolo, e quiut alloggia.

Tutte fernito baucan la fisma Notte
Ad van ad van ĝi li Hore notturne:
El Aurora le tenebre bause notte,
Spargendo i fior con le fise mani eburne le
Et office da le cafe, e dale grente
Tutti i wortali al lopere diurne;
Quando fil pegaĵo veloce afcefe
Perfos, e por l'Ethiopia il volo prefer-

Su l'Ocean scopria già il Cefeo lido.

Done Cassiopria già il Cefeo lido.

Done Cassiopria troppo bebbe orgoglio;

Quando più di un lamento, e più d'un stride

r'uti tutto empir l'aere di cordoglio.

Persso rimote gli occhi al stebil grido;

Evede stra l'eguat ad vno scoglio

Pua inscliec vergine, che piange

Per lo timor, che la tormenta se' ange.

Ofententia di Gione, è fommo padre Come la ua giufitia, some, confente, Che per l'error d'una orgogliofa madre , Padri debbia vna wergine innocente ? Fid di bellezzz già cofi leggiadre , E di si altiera e, gloriofa mente La madre di colei , ch' à la catena Piange l'altrui delitto, e la fia pena .

Che non folo osò dir', che in tutto il mondo Di belia domna di ei mon era pare è Ma che non era visio più giocondo Fra le Ninse più novili del mare. Done Netwop si an el più profondo Mar , e n' andar le Ninse à querelare . Done conchinso si da gli acquei Dei Di pmir l'arroganza di colei .

Māda d secordo un marin mostro in terra,
Terrbe dia il guasto à tutta l'Ethiopia.
Le biade egli, e le piante ei mari atterra,
E fa lor d'ogai cofa estrema inopia.
Sepere poi dal Oracol, che tatt guerra
Si finiria, se la sua siglia propia
Deste al pose crude (assisse).
Che volka sopra ogni altra estre dicea.

Adante in Monte. Così per liberare il popolitutto
Da così grassi, e perigliofe some,
Cagionaro in Andromeda quel lutto,
(Che così hausea la sucustarata nome)
E in quello segolio sopra il lito ascisutto
Igmida la legano al mostro, come
Disp. sche la trouso cosisi, che venne
A caso Il, si the Corgonee perme.

Perfeo fa', che l'augel nel lito feende.

E più da preffo le tacoffa , e vude:

E, mentre gli oc toch capid viu ende.

E la contempla ben dal capo al piede s' Seurga fapre foi fia, di lei's accende,

ET ha del fuo languir maggior mercede:

En lei le luci accefe haumono fife,

Prien d'amore, e pieta cofi le laffic;

Donna del ferro indegna, che nel braccio 2
Faor d'ogni bumanit d'annoda, e cinge,
Ma degna ben de l'amorofo laccio,
Che i più feddi amati abbraccia, efringe;
Contami, chi ba pefio in quello impaccio,
E quale Antropolago i ceftringe
A farti lagrimar ful duro feoglio,
Chel lito, el man fai pianger di cordoglio.

Contami il nome, il fangue, el regio feno, Che i han dato per patria i fommi Dei. Chi oveggio bon mel bel vilo fereno La regia fitrpe, onde difeca fei. Che, ef equel, che me può, mi viè meno, Ti fitorrò da quei nodi iniqui, erei. Chinae lla il vifo, e fi commonte tanto, Che nueve di ripfolfa accrefe il pianto o Che nueve di ripfolfa accrefe i pianto.

8. fe i legami non t bauesser totto .
Leman "vedendo ignudo il corpo tutto "
Celato bauesbe il lagrimojo volto "
L'iznudo sanco, la vergogna, el lutto "
Par il la prega il Greco, che con molto
Tianto, e con poche note il rende instrutto
De l'arroganza de la madre, e poi
Ades e la patria " è maggio suoi "

Ecco, mentre che parla, un romar forge, Ein un baleno il mat tuto turbare. Terfeo alza gli occhie, metre i alto feorge, Tangli un monte veder, che folchi il mare. Questo è quel poste, à cui t'Oracol porge L'inflice donzella d'aburare: E, quanto mar da quel lito sistopre, Tanto co'l ventre suo ne preme, e copre.

La mifera fanciulla alça le firida, Con fioco , e fenil grido il padre piange ; La madre fi percos e, egrafia, e grida ; Sapprelfa il pefic ingorda, e l'onda frange. Perfo del fivo valor tanto fi fida, Cb'ad ambo dice , Dal dolor , che v'ange ; Lo vi trarrò : ma ben vorrei , cho fiero a fosfi e il combio fiu permio al mio merco .

Perfeo fon' io, figliuol del fommo Gioue, Nipote fon d'Artifio, Argo è li mio regno. E, fe ben fiele à me dir le mie proue, Io non farei di voi genero indegno. Cefeo, e la moglie à quel parlar fi moue. E quella, e quei gli dal afe per pegno. Che, fe dal mare Andromeda rifote, Gli dama lei con utto il trego in dote.

Si conclegno in mar, c'hà in poppa il vento, Et ogni vela inalberata, e piena, Sen vien no men velote, che contento, Per possent la desiata arena: Così quel moltro vien respen, e ès intento Per trangugghiar si delicata cena: E brama possent la mato lito, Per contentar lingordo empio appetito.

L'innamorato gionane, che mira, che legle con ingorde, che mpie poglie A quello fluenturato flogilo afira. Per torre à lui la convenuta moglies Gli vola incontra, è intorno poi l'aggira, Per ottener da lui l'opime flogilee. E, per virvar dul fuo fevir più fintto, Prima chi invella, il viconofec unte.

L'ombra

L'ombra nel mar de l'huomo, e del destriero l'ede la belua mostruosa, e strana, E lassia il cito sensitiuo, e vero, Per seguir tombra suggitiua, evana. Perseo si clessia perso l'esto e le ggiero l'esto il celeste vegno i allontana: Cala poi, agad l'alor sopra la starna, Ma l'hassa nel suo tergo non i incarna.

Qual fe l'angel di Gione in terra vede Godenfi al Sol l'intrepido feropente; E penfia por fiu li Caudo piede; Gli va da tergo, e d'affervar pon mente Con l'ynghia la cernice, onde non crede, Che voltar possii venensso dente: Tal Perseo il fiero Ceto osfende, e preme In quella parte, onde men danno teme.

S'accorge al fin, che, se milt anni stesse
A percotergit il dosso con quel pino,
O con lo slocco ossende se recedes
Quello squamoso scopilo adamarstino,
Sarebbe come, s'm siender volosse
Con vna spada! "Alpe, à l'Apenino.
Tanto, che di serio in parte loda,
C'à amostro dia più danno, e a se più sloda.

Quando egli tutto riconobbe intorno
L'horreudo pefec, ne la fronte feorfe
Le due finesfre, ond egli prende il giorno,
Ch'enn di tal grandezza, che s'accorfe,
ch'ini maggior à lui far pota feorno,
E innanzi à gli occhi fuoi fubito corfe,
Lo finifurato Cete il morfo fende
Tevi mighiorito, e Te feo al cielo afecade.

La lancia gli bata 10°.

Ma tenena à l'arcion fospes on dardo:

E con quel contra l'anrigario mosso

L'anenta in mezzo à l'inimico sguardo.

Il pese appunto, in quel, che spercosso, y
Oble abbigirar il capo, ma fu tardo,
Che con tal sorza Terfos il braccio sciole, c
b'i fil.che s'm froi ti diel, d'ardo il colle.

Il ferro non trono l'alquama dura, E penetrò ne l'occhio alto, & intentò - Tal che non fol fe la pupilla olgran, Ma gli diè tal dolore, e tal tormento, che del tutto lafici la prima cura, E diefi à vendicare il home fipento. Di vendetta defio per l'aria il tra Dovetolare il fio nemico mira.

Vorrebbe il grau 43 <sup>13</sup>
Vorrebbe il grau 16 colorata luce.
Per vendicar la fcolorata luce.
E nel aria gli da più d'uno affalto;
Mai il troppo pefo abbaffo il viconduce;
E nel cader fa l'acqua andar tant'alto;
Che pome in dubbio il valorofo duce;
Segli col fao defirier per l'aria vola;
O fe mota n'um fin'il al suo (fe mota n'um fin'il a guo.

Conosce ben, che l'amico offeso moglia ; Di vendetta desso preme, & insoglia ; E. senon gliu tradsse il troppo pelo , Vendicheria la sua sucrebia deglia : Mas'alza alquamto , e poi cade diseso, Emen col sul voza, este con la voglia . Terse omostra suggir volamdo basso. El tira in altro mar lunge dal sasso.

Come condotto ha lunge dal lito,
Trende la pelle, oue Gorgon fi ferra;
Che gli par quesso alga miglior partie,
Da terminar la perigliosquerra.
Ma, pria, che sia del zaino il capo vicito,
Volta le fassile al popo de la terra.
E poi dinanzi al mosfro alza la mano,
E mostra il rendel volto a l'occibio sano.

Toflo, che veda (43).

La came indura, el lungue, e pietra faffi.

Le fanlle, e la coda, e l'occhio, el petro,

Con intre l'alire membra fi fan faffi.

La pania và a rouar del mare il letto, m

Son le fanle del fuor ben diece paffi.

El diametro for tanto fifpande,

Che famno na fogolio mar-faffio, e gráde.

Mostro marino in scoglio • Dapoi chel mostro più non gli contende, E c'ha di sasso in por o, espenta l'alma: Pola in wan silotetta, e quius (erade, -E lega il suo destriero ad ona palma. Che prima, che si mostri al tiro, intende Quius l'auar l'inflagmintat a pdima. Chel poste, c'hor net mare è sasso gangue, Tusto sarso sanca con mare e sasso gangue,

E, perche in tera offejo non reflasfe Il volto, che se fasso la balena, Certe ramosto verghe del man trasse, E gli se un letto in sia la trita areaa. Io non reado, che spena se toccasse, Che sa serva di siror, dantro la vena, Alteras si sentin la sia natura, E sassi percipio, e dura.

Ma le Nereide , ch'immortali ; e diue Non han punto a temer di quella testa, Con altre verghe assa bagnate , e vine Voller toccar la sepentina cresta. Vistole poi restar del tegno prine , Ne ser con l'altre Ninsse vna gran sessa. Col seme ancor la vennero d'toccare ; E quel poi seminar per tutto il mare ...

Cofi nacque il corallo, e ancor ritiene Simil natura, che nel mar più baffo, E'tenero virgulto ; e come viene A Taria s'indurifee, e fi fa faffo. Perfeo qià mondo al defiato bene Afpira, e ferpi afconde, e in aria il paffo Mone, e giugne in va vol done fali l'una Altri l'genco ofpetta, altri l'amrito.

I lieti gridi , il plaufo , e le parole Sparfer di gaudio il cele tofto , che venne . Ogn'or s'inchina , ogn'or il ammira , e cole Tofto ch'ei laftiale veloci penne . Cefeo , e la moglie inginocchiar si vole , Ma Perseo a forza in alto li vitenne . Genero già il faltutano , e gli danno Tutti i più degni ittoli , che fanno . Person legata Andromeda ancor sede, V accorre in freta, e subito la scioglie: E poi con thonessa, che sirichiede, Saluta allegro la saluata moglie. Indi per la citti dirizzano li piede, Doue il palazzo regio il raccoglie. Ma far lo ssonialitio ei non intende, Se prima a gli alii Dei gratie non vende. Se prima a gli alii Dei gratie non vende.

Drizzò tre altari in uno islesso luogo Per Gioue, per Mercurio, e per Minerua, E wis en her Hossiav un picciol vogo Con quella cerimonia, che si serva yn Toro, che giamai non sent il giogo, A lo Dio, che nel ciel maggior s'osserua, Sacrò fra quelle summe accese, e chiare, Chim metzo salme pla siblime altare.

A Mercurio un Fiel in el "ara manca Sacrò fopr altre famme accefe, e viue z El vna l'acca, come neue bianca, A l'innentrice de le prime Oline. Fatti quei facrifici altro non manca che goder le bellezze vuiche, e diue: E coalegro, e propitio Himeneo Cole; che liberò, fua foola feo.

Fanfi le regie nozze, e fortuofe Con ogni forte di laggerezza, e, fefla: Di feta y el dro y, e pietre pretiofe Si vede ogni ornamento. & ogni vefla, Trazgone leome fuor le genme efcofe, En ornano altri il collo, altri la tefla . Empion voci , e flormenti cletti , e buoni L'arie di mille carti ; e mille fuoni .

Ne la fala real lieta « vi immenfa Si vede il vicco » e nobile apparato, Done à la larga », e fontuofa menfa Ogn ordine si honora «vi ogni flato ». E per tutto ognalmente fi difficula Ogni cibo p in raro », e più pregiato . E ver, che Bacco « è l'hoo dinin liquore Voltero in quel conuito il primo honore.

Verghe in

Poi, che'l dinin Live intti i cor lict Fatti ha, come di luor in ofinano i volti ; E che lafeia vodav gli autes tapeti I lini , che lor fur di jopat tolti: I' fir da lor più degui di! Pocti Dolci vursi cuntati, manon molti: Toi cercò intender Perso il clima, e'l sito, I collumi, e'l vostir, se leggi, e'l sito.

Come hebbe intefo di quel regno in parte
Del gouerno, e del clima i propri doni,
Dissei pin gran Signor, c'hauesse parre
In quelle roppo edde regioni.
Dimmi, ti prego, Persco, con qual arte,
Con qual salor vincesse le Gorgoni,
Come aquelli quel al broribisse cone
Come aquelli quel al broribisse,
Che se di quel gran pesse in mare vu monte.

Perfeo correfe al caudier si vosse,

Tedis, che queste note con vono inteste :

Da poi, che inamimar quest Re mivosse,

Che mi banetrio, a si dabbiosi imprese :

A funorimi mia sorella tosse

Minerna, e con Mercerio in terrasses;

E non mia sorella tosse

Senza a dinto or, el la reconsiglio.

Senza a dinto or, el la reconsiglio.

Lo fendo al braccio Pallade mi pone, Mercwino lai i piè, la fuda difunco. Poi diffe Palla, I leapodi Gorgone Haurai fonza reflure on marmo bianco; Sone il Sod ne Etilepria fe prince Tufana ritrouar nel lato manco, Done afficura due forelle von muro, Che vecchie fon, nel gionau mai furo.

D'onfiglio di Nestuno, Forco detto, Nasquero, e come vifici del materno alto, Cangiano à un trato i li puenti alpetto, La canicie del volto, el capto calto. Nasquer del lumi anco prinate, eccetto Ob va occhio filor d'ogni collime (me. Anc loggii godo bor l'una) bor latra il lu-

Permife questo il lor fiero destino Per dar caligo al troppo empio peccato Di Forco si i qual contra il voler divino. Fà da fi obseni vivi accompagnato, Che fi consigne da va mostro marino. E nacquer di qual cotto stelerato (cielo, Questo, el cui mostra vio cachio il giorno, ci Che fer cano in va punto il volto, c'l pelo.

Virze, canute, eurius, e rimbambire.
Si fer con larga bocca, e labra fibiue, e.
Col mento in fuor penfole, e suigottite, come folfer cent'anni flate viue.
Come le vide il padre fi flordite, e.
E d'agai bouor, d.ogni fortezza prine;
Del patrio le fiacció Cosfico fito,
El efe por vil d'Africamo lito.

Ma non potè Platon lor zio fosfrire ; Che le nipoti in tutto abbandonate Penasfie il feura poter morire ; Che sipra ab immortali erano nate ; Onde, per doma lor forza, & ardire ; Andò la doue attonite ; e infensite Scalesno, e le dotò di si gran prezio ; Cha poi mai più non s'hebbero in disprezio.

Quatro Coturni dati esfer contente Le fer, da quali spicia bebben si spielli » Ch'elle non si da apoi non si ne si lente, Ma giro à par de più veloci angelsi La prova volor fue immantinente. De rari slintaletti, adati, ebelsi; E visso si veloci hauere i vanni, Tutzi sacciaro i so camti assami,

Con quest ali cerca ; el mare ;
Edopo piu d'un volo, e piu d'un givo,
Net. Alantico lito ad habitare
Incontro à gli borti less rivis in e givo,
lor quest e l'emestie d'irriviane ;
S'adempri brami il troppo alto destro.
Che quelle , che tu cerchi, in part slamo,
Che quelle , che tu cerchi, in part slamo,
Che quelle dette Cree sole la parte slamo,

Sonno ancora vona salle ancena, e bella, b' alema Illustri Ninfe bano in generno o, Ricche d'ou morione, il qual i appella L'innisbit celata de l'inferno .

Formato si dat inferna (acella, Et hebbe tempra tal dal lago asserno o, che, se la porta d'orte in capo alemo, Veduo esser no spote e, e vede egn'sno.

Ne fece gratia lor l'infernal Nume, Con legge, ch'altrui mai non si credesse, Se non à le due Gree, c'hannovn sol lume, S'alteuna di tor due shvopo n'hauesse. Fece la Dea giura sil nevo siume Platon prima che dar lor la volesse, Che l'oma, e' altra vecchia siua nipote Volle ancor rallegrar con questa dot.

Se gingner cerche al deflinato feopo,

"Più d' on da quefle hauer consisent aiuto,
Ch' à le Ninje ti guidino, e che dopo
"La Celata per te chieggan di Tluto.
Ma, fe quesso di consiste di mopo,
che vada più, che puoi, radecolo, e muero
Che per promesse mai, ne per pregistre
Non potressi da lor quesso ottenere."

Eb'ale Gorgoni fon le Gree forelle.

Di Force nate e del moftro marino.

E, per non farfi al lor farque rubelle,
Mai non timoftrerebbono il camino.

Ch'effendo moftruofe, e (chiue, anch'elle,
Yna, perche peccò, due per dellino,
ŝi flanno in moftero dellite, e trifle,
E non fi curan molto d'effer vifle.

Hor , setal coppia hauer brami per duce ,
. Che volans il , che l'ologne è più tardo ,
E elmo , chimissibi l'homo conduce,
Consienti ad ma cosa hauer riguardo ,
Che écroli d'imiolar lon quella luce ,
Opal ha comune bor quella, hor sisla il guar
E sappi certo , s'involae la prosi, (doChe dels se cere trarra ei a. gle et us vioi .

Se l'occhio involare pooi , no l'render mai , Se non giurano pris d'esser un seconda : E , se par mezzo lor l'esmo non hai , Che se gir invussibile chil porta. Perche , se senza lui visbili vai , Ancor che sia da te Medusa morta, Da l'altra Euriale detta , e da Stenone T'è forza rimaner morto, ò prigion ...

Tu dei faper, che fon nate immortali Le due, che fon cott i, figlie di Forco. Et ambe di Aquilla han veloci lali, El ez game più lunghe affai d'un porco. E fon i fibellich; e fi fiatali, Che, fe non porti il morion del orco, Effendo su mortal nato; e non diuo, Non se ne lassierum partir mai vino.

D'en altra cofa amero a o c'ammonifeo, che, mentre intento voli al capo crudo, se d'impetrarei non vuoi corre rifeo, Fa, che guardi continuo in quello fendo. Che, fe qui dentro il crudo balilifeo Miri, non ti può far de l'alma ignudo. Con quello fpecchio ti configlia, come Tunoi cor la vita al le tremende chio me.

Guarda qui dentro, e poi vanne à l'indiero; Le à leiginnto, d'un rouefir o dalle: Che l'acer ippercoffo in quello vetro, Ti mostrerà da pruvenerui il calle. Come la vedi degna del feretro. Che l'avai todio di capo da le fpalle; l'oligi scuro à lei lo sguardo, el passo. Che è n'ai lo (sudo, y not tipu) sur lasso.

Poi che m'hebbe del fatto à pieno infirutto, E di torre à le due l'unico lume, to me ne vado in aris alto condatto l'erfo le Gree da le Cillenie piume. (fiutto: Hor fotto bo'l mar, hor a'hægio il lito a-Ne m'arrefla afpro monte, ò largo fiume. Gingo al lor luogo. e fiuòto in un bofebeto. Dozen buxes la mis forella detro.

K 2 Stommi

Stommi in quello albereto embrofo, e folto Fin ch'escon nel giardia per lor diporto: E riguardo per tutto, e non fio molto,

Ch'ambe io le nezgio passegiar per l'horto. Miro fra fronde e fronde ad ambe il volto, Infin che l'occhio illuminato bo scorto; Sto cauto, e, come commodo mi viene, Volo dietro à calei, che l'occhio tiene.

Mentre à la vecchia, ouunque si diporta, Dal'aere ripercosso il vetro fido Io son sempre à le spalle , odo , che chiede Quell'occhio, ilquale illumina, chi'l porta, La Grea, che ne sta senza, e che non vede. La forella cortefe, e poco accorta, Se'l cana da la fossa, done siede. Stendo io la mano, mentre à l'altra il porge, E dallo à me per lei, nè se n'accorge.

Allhor di un volo alquanto io mi discosto, Et odo ancor colei, che l'occhio vole. L'altra riffonde, hauerglielo in man posto, E van moltiplicando le parole. lo non potei tener le rifa, e tosto Volan ver me per racquistare il Sole. Ma ne' Coturni hauendo anch'io le piume, Prender non mi potean senza il lor lume.

Al fin , le voller l'occhio , lor fu d'huopo Di torsi via d'ogni altra opinione. Giurar condurmi al destinato scopo, Et impetrar la cuffia di Plutone . Rendo lor l'occhio desiato, e dopo Volian ver l'innisibit morione .. Sernan le Ninfe al fato il giuramento, E del dono infernal me fan contento.

Dopo lungo volar sento, che dice Quella, che l'occhio hanea, Noi siamo al S'à te veder la mia sorella lice, (pallo. Senza che t'habbi à trasformare in fasso, Guarda, che dorme là in quella pendice: Se tu la vuoi veder, tien l'occhio basso. Non vi guard io , resta Medusa à dietro , Tanto che ripercote entro al mio vetro .

Come l'bo ne lo scudo, in terra scendo. E come il granbio verso lei camino . Riquardo ne lo specchio, e'l ferro prendo . Tanto ch'alei , che dorme, m'anicino. Come vi giungo il braccio in dietro stendo; E col consiglio, e col sauor dinino Le tiro on gran rouescio sopra il collo, E il tronco, e le fo dar l'oltimo crollo.

Il tronco collo à gli occhi mi riporta: Et ecco sento un lagrimoso strido, Che fa in aria colei , che l'occhia porta . Risuona à pena il mesto, e slebil grido, Medufa, oime, lamia forella è morta : Ch'odo ancor l'altra vecchia, che no vede; Che seco duolsi, e stride; e l'aria fiede.

Apianti, a gridi lor non pongo mente, Ma prendo il tronco capo ; Co ecco intanto Euriale con Stenon, che'l grido fente, Corrono, e l'una, e l'altra accresce il pianto. Arrotano il porcino, e crudo dente. E, se non m'ascondea l'infernal manto. Vidi ciascuna sì veloce, e forte, Che fuggita à gran pena haurei la morte.

Mentre guardando in terra al cielo asbiro Per gire à le mie parti amene, e belle, Et ascolto ogni pianto, ogni martiro, Che dicon le due Gree , con le sorelle, Vnirsi il sangue di Medusamiro, E fare altro colore, & altra pelle; E in manco tempo, ch'io non l'ho contate. Si fe guarnito un bel cavallo alato.

To, che'l veggio si forte, agile, e bello, E tanto atto al maneggio, al volo, al corfo, D'un volo vò su't quadrupede augello; Ch'io vo veder, come phidisce al morso. E il tronai si latin, veloce, e fnello. Che fu lui tutta l'aere bo visto, e corfo. E dopo basser cercato il mondo tutto, A farmi foso il vol qui m'ha condutto.

Atal successo sol fu questo aggiunto, Che per non effer falfo , ne pergiuro , Come al giardin fu de le Ninfegiunto Lasciò l'elmo infernal dentro al lor muro. Poi credendo arrivato effere al punto, Chiuse la porta al suo parlar ; ma furo Quei principi sì vaghi del suo dire, Ch'ancor questo da lui vollero vdire.

Dimmi, ti preghiam, Perseo, gli su detto, Manon hauendo luogo più vicino Perche de le tre gionani à sol vna Fer mostruoso i serpi il primo aspetto? Di , se fu suo peccato , o sua fortuna . Perfeo , che pria , che ziffe al lor ricetto , Volle saper la sorte di ciascuna ; E sapea de le serpi , e de crin d'oro , Cosi rispose à la richiesta loro :

De le tre prime , che di Forco prole Furon , Medusa sol nacque mortale : Mafu ben di bellezze vniche, e fole, Sexa hauere a suoi giorni al mondo equale. Dinino il volto, ogni occhio un puno Sole, Onde scoccana ogn'hor l'aurato strale Cupido: e sopra ogni altra hebbe i capelli Biondi, lunghi, fottili, ornati, e belli.

Vede il rettor del mare il suo bel viso, E quanto l'aurea chioma arde, e risplende, Vede gli occhi soani , e'l dolce riso . Ne fi parte da lei , che fe n'accende . Non gli occorrendo allhor migliore aniso La forma d'un canallo approna, e prende; E infiamma à un tratto lei di quel desiro. Del quale accese Europa il Toro in Tiro.

Come ha il rettor del pelago il suo amore Fatto montar fu'l tras formato dorfo, Entra ne l'alto suo salato humore, Poi per le notte strade affretta il corso ; E senza »scir de l'Africano ardore, In terra à se medesmo affrena il morso . E , presa la viril spoglia di prima, Fàst, ch'ottien di lei la spoglia opima.

Da satisfare à le veneree voglie ; Non riguardando al pio culto dinino, Spogliata questa, e quel tutte le spoglie, Nel tempo di Minerua il Re marino Ne le sue braccia ignuda la raccoglie. Per non veder quel mal l'offeso Nume Lo scudo oppose à lo sdegnato lume.

Poi per punir d'un'atto sì lasciuo Colei , ch'errò nel suo pudico tempio , L'illustre crin del suo splendor fe priuo, Perch'ella fosse à l'altre eterno essempio. Die l'almà al suo capello , e fello vino , Fe d'ogni crine un scrpe horredo, et empio; E i bezli occhi, ond Amor già scoccò l'armi, Volle , che i corpi altrui facesser marmi .

E, per far , ch'altra mai donna non tenti Lascina à lei mostrare il corpo ignudo, E per terror de le nimiche genti, Fe scolpir natural quel volto crudo, Con gli horrendi , e pestiferi serpenti ; Nel fuo famoso, & honorato scudo. E per altrui terrore, e sua difesa De le sue insegne il se pepetua impresa.

## IL FINE DEL QUARTO LIBRO.

## ANNOTATIONI DEL QUARTO LIBRO

ON crederò che voglia fignificar altro la fauola di Alcino, e delle forelle, che foreguando i factifice i guochi di Bacco, fidanno all'effercito del filar, e per per consultativa del care ancora l'intelletto, che non andife vagando, mentre che filauno, in diuerfe cole inutti, incominciano i narrare delle fauole i fe non che conofeen cafti a figurata per Alcino quanto le fiano fieri nimici di vino, e l'ocio, ten

ta foregiando il feiocco piacere del beuere fourerhiamente, e col continuo effercitio di difenderiene, e conferrar finel vigore della fua propria virtà, doue fi vede con quita vaghezza habbi l'Anguillara deleriuta l'arce del filare, in quefta Itànza, Regiona sinansi sindificio, priffa e che di a credere, cofi ha ferrato il decoro, di trasformar fin quella che fa quell'effecitio, come che foffie filaro, come le diffe via genulo nona leggendo la medicina Itanza, a la-

tre volte femina.

GLI amori di Piramo, e Tisbe, narrati da Alcitoe, sono con ogni maniera de leggiadria rapresentati da l'Anguillara; che le và con la felicità del suo stile, facendo ricchi di spiriti, di afferti, di conversioni, di comparationi, di descritioni, e di ogni ornamento poetico; onde si può veramente dire, che si sia, cosi in quelta, come in tutte l'alire sue rappi elentationi, tutto trasformato nello spirito di Ouidio, ilquale quando hauesse hauuto a scriuere la historia di questi dui infelici amanti in questa nostra lingua Italiana, so che non l'hauerebbe posuta veftire di più vaghi & artificiosi ornamenti, di quelli che si scoprono nella poessa dell'Anguillara, ilquale descriue felicemente cosi la bellezza di Piramo, nella franza; Fra i più ledati giouani del mondo, come ancora quella di Tisbe in quella; Et s'es tutti ecceden di quell'etade. Vaga con uersione a i padri de gli innamorati, è quella della stanza, O fortunati padri one tendete . come è ancor quella al muro che rafreddaua gli accesi desideri de i giouaneti amanti, nella stanza, Deb perche non ti muoni a nestri preght. Come scopri poi gli affetti cofi del giouane, come di Tifbe, mentre che attendeuano l'hora, nellaquale sperauano di dar compimento a i loro focofi amori, nella stanza, che potria dire ogni amerofa cura, e in quelle che leguono, fi vede ancora bellissima la conuersione che fa à Tishe, dicendo Che unos far infelice afesta ancora . bellissima la descrimone de gli affetti dell'innamorata giouane, nel partirsi al buio della sua camera, per andare al deftinato luego; e ne l'aprire la porta con la chiaue contrafatta; nell'yfeire, e in tutti quegli accidenti, che si possono imaginare in vna simile rappresentatione. Bellissima è la connerfione fatta alla Luna, nella stanza Deh Luna afcendo il lummofo como : come è ancora quella, A Piramo poco più olire Deb non dar fede misero a quel pauno. bellissimo, e molto affettuofo è il cordoglio del giouane che incomincia nella fianza Come ricuperar la voce puose, giran do le fue doghote parole, quando alla morte, quando alle stelle, quando à i cieli, quando alle fiere, quando alle vetti dell'amata Tisbe, quando al leone, e quando a fe fteffo. E molto vaga ancora la conversione che sa il poeta alle stelle nel voler Piramo porsi la punta della spa da nel petro, nella flanza, Apporgia interra il pomo della bada; come è ancora vaga quella a Tisbe, nella stanza, O fuenintata, e done ti conduce . infieme con l'vlume parole piene di varij affeiti, molio vagamente rapprefentati da gl'infelici amanti, che fi leggono nelle fiaze che feguono. Come medefimamente fi vede ancora raprefentato felicemente l'epitafio di quelli infelici amantis della ftanza . Dat ftan Piramo, e Tube, amanfi , e damo.

FINITO she hebbe Alcios ed inarrare glinfelici amori di Piramo e Tisbe, douendo Leucote, narrare la ina nouellai continuando l'Anguellara, nel dimoltrare la forta del fuo ingegno intorno il rapriciotare doue le gli aprefenta loccañone, raprefenta quiut molo mi mutamente l'effectigi donnefo del cultire, e del lauorare, lopra la tela, con tanta viuscità, che fa vergoganer molte done, che vedono, che ne fa molto più in quefta parte che effe non ne fanno por etto porta pi cominicando nella fantara, combinie del substat Attenuella. e

continuando nelle leguenti; fino a quella, Se ben con tante fludio , e con tant'aree.

LA.

LA fauola di Marte, e di Venere colti da la rete artificiola di Vulcano in adulterio se veduti da i Dei con grandissimo piacer loro; che ci può dare altro ad intendere; se non che quel focoso defider o naturale di stringersi intieme con la dona, figurato per Venere, essendo vnito dal calore naturale figurato per Vulcano 3 no ne può trarre quel piacere che vorrebbe; onde mentre va crescendo, s'infiamma di modo che spreggiando quella sua prima vnione col calor naturale, ama di congiungerfi a tempo con quello di Marte, che gli è molto piu fimile, per fouerchia caldezza e corrifondeza di amore che hanno infieme i congiunti dunque, fi pigliano piacere infieme. Ma perche difficilmente petfono tiar coperie le hamme d'amore, iono scoperti dal Sole, che non è altro che la prudentia; che pli tcopre al calore naturale allouale alterato per la indignità della cofa, fabrica loro vna rete artificiola, di penfie ri fecreti, piaceri lasciui, e dishoneste dilettationi; di modo, che hauendoli colti, gli scopre poi a tutto il mondo con rito, e tcherno d'ogn'uno, in quei vili, e dishonefti abbracciamenti. Però fi dice che Venere alloggiò le furie nelle cate di Matte, le quali, tecondo gli Affrologi, sono il Montone, e lo Scorpsone, che viene a dire, che, quando è la Primauera, tuiti gli animali fono infuriati per la gran foia; le conduce ancora nella cafa dello Scorpione, fegno maligno, e mortale, perche gl'innamorati fentono il piu delle volte le furie de' noiofi e maligni pensieri; e per vn breue piacere, gustano mille morti; e tal'hora sono cosi alterati dalle furie, che disperati si danno la morte con veneno, laccio, o coltello. Che Venere habbia poi fempre in odio la progenie del Sole, che scopre i suoi amori, non vuol dir altro, se non che quell'apperito sfrenato del corto, è nimico della prudenza, e del giudicio; conoscendo che questi gli leuano con i loro aucrtimenti gran parte del piacere, però si suol dire che le donne amano multo piu iloro amanti in quella parte dello sfogare l'apetito, pazzi, e spensierati, che i faggi, e i prudeti. E bella a marauiglia la rappresentatione che sa l'Anguillara, del pia cere del cong:ungerfi, nella flanza, Hor mentre ha in colmo il fuo contento il tatto. Bellifsima com

paratione è ancora quella sua, dicendo, Come se da Pirati alcuni è preso. L A fauola di Leucotoe può estere intefa in modo, che vi fia fra i popoli di Achemenia va luogo abondantifs mo d'incenso i chiamato di quefto nome : è amato dal Sole, che riglia la fimiglianza della madre per godere dell'amor fuo, perche fi trasforma il Sole nella complete fione gioueuole, per nodrire le verghe dell'incenfo; congiungendofi di maniera con l'humi dità della terra che piantandonifi delle piante, fubito pigliano, e crescono, fi vede quini con quanta vaghezza il poeta volgare deferiue gli affetti dell'amore del Sole, non fenen bellissimi giri di Allrologia; ne' quali (pende ingeniofamente alcune ffanze, vaga ancora è la conversione che fa al medesimo Sole nella stanza. L'hore del sonno in pensier passi a mpianti, come medefimamente vaga è la descrittione de' modi delle corii in quella , Della gente confusa de indiffinta, e nella feguente. Chi vide mai più bella comparatione, e più ingeniofa di quella,

Come le al cano specchio il Sol da lume.

LA Metamorfoft di Clitia, non fignifica altro che l'infelicità de gl'innamorati, i quali alterati fouente dalla gelofia fi raggirano intorno la cofa amata, temendo di perderla; come

l'helitropio fi raggira intorno i raggi del Sole.

L A fauola di Dafnide, proposta da Minea, che su per gelosia dalla Ninfa Thelia trasfor mato in faffo, non fi troua descritta da alcuno autore, ancora che Theocrito, e Virgilio pian gono la fua dura torte. Diodoro ancora feriue di Dafnide figliuolo di Mercurio, che fu priuo della luce de gli occhi per gelofia da vna Ninfa, che è il medefimo che trasformarlo in faf fo, non effendo molto differente l'hue m cieco, dall'huomo di Pietra. Meno fi troua la fanorla di Scithone, che fu tal'hora malchio, e tal'hora femina. Ancora che fi legga di vn Scithone Signore in Thracia, ilquale, hauendo vna figliuola detta Pallene defiderata da molti, inui ò tutti quelli che l'amauano a combattere con esso lui, promettendo, che quello, che rimaneua vittoriofo, haurebbe per moglie fua figliuola, ma non potendo poi Scithone loffenere per la fua molta età la pugna, per compiacere la figliuola, fece cembaner infieme Clito, e Dima giouani valorofi, promettendola al vincitore; effendo poi la giouane piu inclinata a Clito the all'altre opero, the quello the guidana la carretta di Dima , late; affe l'affe della carretto fenzacleuna fermezza, onde correndo l'infelice gionane cade morto, e Clito vittoriolo ga de I l'amore di Pallene, dopò che fregi dalle mani di Senhone che la velcoa al bruciare. infieme col corpo di Dima coperta da una folta pioggia, non ha alcuna fimiglianza questa con la nouella che intendeua di Narrar Minea, ma l'ho voluta porre; perche li veda quanto

fi puo addurre di questa fauola fenza autore.

MENO fit trou al transformatione di celmo amato da Giolic in vin diamante, per fifepio della marde, ne come foffero cresti dei fonghi i curei dalle piogige; ancora che alcuni
habbino voluto fingere, che fosfero fipenti per il difpregio della religione, dalle piogige; a
che fosfero o piri motara di fonghia fin che la religione non vesibile meno. ma non estendo
quella loro fittone fosfentata da alcuna autorità, crederò che non sia da farui sopramolto
fondamento. Gii amorti poi di Croco; e di Smilace, che furono ambidoi conueri si finori,
non hajuendo potuto godorfi insteme, meno si leggono in alcuno certo autoro. « l'egge bene
di Salmace fonte el Cerzis julguale trasformata quando in donne, quando in momenti quelli
che si utsiuano nelle sue acque: ejuelta qualità si si data a pregni di Hermafrodiro signino
di Mercurio; e di Ventre, gionante belistimo; qual quale tellando entrato nel fonte di Salmace Ninta; si di modo fittetto da essi, che di dui corpi se ne fece vio solo, che haucal Pvino, el va tre fessondo evedendo si terramorto di tono con con che cite si gianta: a si suo gimitori,
che diuensifero simili a lui tutti quelli che si bagnatano in quel fonte; e l'ottenne; e da sindi
n poi vedendo si lerramorto di quell'acque, era chianano da oggi in no quel luogo si name.

L. A Gerera intelligentia di quella fauola, fecondo alcuni, è che nelle matrici delle donne fono fetnete l'anare che ricogliono il feme dell'humono, tre dalla parare defra, che producano i malchi, e tre dalla finifira che produceno le femine, & vina nel mezao, la quale ricogliendo il feme ha forza di produtre l'ava e l'Irio fello infeme, e per quella capione vogliono de re che Hermafrodito natfette di Mercurio, hauendo Venere raccolto il teme in quella thanza di mezzo, e però fono chiamati e fono il Mermafroditi tutti quelli che lono concetti nella me defina flanza. A liri hanno voluco dire, che viene detto quello di Mercurio, per che ra gli altripaneti è mafchio con i malchi; e femina con le femineconde quello, che l'hanno al nadero in afecndente, che non ababi i Proportione d'attro pianeta, fono molto vaghidel piacere

dell'vno e dell'altro feffo .

LE forelle Thebane che diforegiano i facrifici di Bacco cangiate in velpertigli, crederò che fano quegli infelici, che non gultano il focultismo luquore del vino, ne fano giamai la cidi, e viuaci i funo liptiri col fuo ispore, però lo co forira i finneglianza di Velpercigli non fopportano il lume, anzi vanno fempre vagando per le tenebre delle cole vili, e baffe.

V. G.A. descrittione è quella dell'Anguillara, delle passioni, e trauagli humani, che sone nell'entrata dell'interno nella Ranza, Pala erndel vendera, el mostro pianto, e nelle seguenti, come è ancora vaga la comparatione della Ranza, Qual da piur region Proque de si piano, inferme con

quell'altra poce più giu della stanza : Qual i'una Rinfa al vento d'sergo volta...

L'allegora della fauola di Athamante, è che Frilo & Helle figliuoli di Neifie, peropera di Ariete che nodruia Frilo figgirono di confenimento del padre col teforo, è le Gof di piu valore l'Oxido d'Ino loro marrigna ; la quale fidegnata face vna congiera di estri i baroni del regno contra Athamante, come diffruttore del teforo reale. I alla Athamante come prima fe n'aude in tanta furia, che amazzò tutti i figliuoli partoriti da Inocia quale figggédo con Meciera, fi gento el marres onde didere no mora ai dui foggli, fopra i quali furono podrai loro copri, chiamatti vno Leucotoe, e l'altro Palemone; o uero perche furono trasformatipe opera di Venere in quelti dullo Palarini, fion in Maturase Melicere en Portuno. Altri peri let foro, che portorono Frifio, & Helle fuggendo Irra d'Ino combuona licentia del padre, hanno volto dire, che foffe vn montone co Vi del Goro che li portusu ambidoi peri Imare; & alcuni altri, che era una nauc con l'infegna del montone d'oro, come cola piu verifimilere che guin altri, che era una nauc con l'infegna del montone d'oro, come cola piu verifimilere che guin gendo Frifio fallo uo d'oca; a Re de Colchi; efficio di stao amicheulomente raccolto da effo, confacrò a Marte il tou mentone d'oro, che viene a dire che i laggi dedicano i loro tefori all'e guerre, per effer Marte Elbo de la guerra.

LE compagne di Ino, che la feguirono mentre fuggita l'Ira di Athamane trasformate in faisi per hauere (parlaco così liberamete di Giunone, ci fan conofecre che dobbiamo flar cheti, e non (parlare de i Re, e dei Principi graada, che possono à vogita loro farci diuenire

m uti, e freddi come lafsi .

LA trasformatione di Cadmo, e della mogliera sua, ambidoi vecchi, in serpenti, da che essendo scacciati dal Regno d'Ansione, e da Tetho, fuggirono nella Schiauonia, fignifica, che, quanto piu inuccchiamo, tanto piu diuenimo prudenti; perche questi animali co'l testimonio del facro Euangelio sono figurazi per la prudentia, dicendoci il nostro Saluatore; Siate prudenti come i serpenti, e semplici come colombe . vagamente descriue poi l'Anguillara il lamento di Cadmo, nella stanza, Oime poi disse, Oime, superno Iddio. come è ancora delent ta vag imente la trasformatione di ambidoi quei vecchi in lerpenti:

LA fauola di Danae corrotta da Gioue in pioggia d'oro, ci da ad intendere, che questo tanto stimato metallo sforza le altissime mura, i castissimi petti, la fede, l'honore, etutte

quelle cole, che sono di maggior pregio, e stima in quelta vita.

PERSEO, che sopra il Pegaseo va all'impresa di Medusa, fignifica l'huomo, che fi lascia guidare dal desiderio della fama, il qual ha sempre presso di se lo scudo di Pallade, che non è altro, che la prudentia, con laquale fa fouente bilogno, che andiamo mifurando gli andzmenti de i nottri nimici, per poterci accortamente difender cofi da gli sforzi, come dalle infidieloro . fignificano poi i Talari di Mercurio la preflezza, e la vigilanza, con la quale douemo dar efsecutione alle cose macuramente discorse, e risolute.

TAGLIA Perseo il capo crinito de serpenti a Medusa, quando togliemo noi la forza alle machinationi, esforzi fatti contra di noi dalla prudenza de gl'inimici; i quali fuggono poi vedendo i fuoi laidi penfieri nello scudo della nostra constantia, e del nostro valore; co me fuggiua Medula vedendo la fua faccia spauenteuole; tenuta da esta per bellissma prima che Minerua la cangiasse di quella maniera, che del sangue del capo di Medusa ne nascessero i serpenti in Libia, vuol fignificare che l'infidie, e le machinationi nell'animo de gl'inimici

generano veneno alle volte piu crudele che quello de' serpenti.

SOTTO la trasformatione di Atlante in vn monte, vogliono alcuni, che vi fia nascosa l'hustoria che Perseo, hauendo vinta Medusa ricchissima reina, con le ricchezze, e tesori suoi hauesse poi assalto il regno di Atlante, e construttolo a suggire ne i monti, che Atlante poi fostenghi il cielo con le ine spalle, vogliono alcuni che sia stato detto, per effere stato grandilfimo Attrologo, eche con quelta (cientia venghi a foftener il cielo, ouero per effere flato in-

uentore dell'Aftrologia, come altri voghono.

LA liberatione di Andromeda vogliono molti, come è ancora da credere, che la fia mera historia: vedendofi ancora le reliquie del sasso doue su legata al lido di Toppe terna della Paleitina, per effere diuorata dal moltro marino di eccelsiua grandezza. l'offa del quale come fmilurare, furono, come narra Plinio, mostrate in Roma da Marco Scauro nella sua edili tà che dessero poi Perseo, Andromeda, Cefeo, e Cassiope il nome ad alcune stelle dalla parte del Settentrione, si vede col testimonio delle parole di Cicerone nelle Tusculane, dicendo a Non sarebbero nominati gli flellati Cefeo, la mogliera, la figliuola, e'l genero, se la diuina cognitione delle cole celeiti non hauesse dato i loro nomi all'errore della fauola. ha quiui l'-Anguillara fatto molto honorata concorrenza all'Ariosto.

BELLISSIMA èla descrittione della Metamorfofi d'Atlante in monte dell'Anguillara, côtenuta dalla flaza, Come in quel vife, in ques viperei Toschi . e dalla seguente. come è ancor bella conuerfione a Gioue della ftanza, O fenemia di Gaone, o fommo padre. Si vede ancora quanto leggiadramente habbi inuitato Ouidio descriuendo Andromeda esposta al mostro Marino come fiano proprie le comparationi delle flanze. Se come legno in mar c'ha in poppa si vento, chec.

a Qual fo l'augel de Gione interra vede .









ENTRE à più degni Heroi de !-Ethiopia . L'illuftre canalier Greco raziona; Un gran ro mor dbuomini.e gri-

di in copia Sorge ne l'aere, & ogni orecchia introna. Tanto che lascia ogn'un la sede propria, E pronta à l'armi acconcia la persona, Che non è suon di do!ci voci, à carmi, Per rallegrar; ma d'alti gridi, e d'armi.

La Regia sala è lunga , e larga tanto, Ch'à gran pena maggior far si potria: El Re, che Perfeo, il qual eli tolfe il piato. Volle honorar d'ogni a'ta cortesia, V hauca innitato il regno tutto quanto, E p'era il fior de la sua Monarchia. Tal che la fall ancor confusa , e varia . Empie di doppio (non l'orechia e l'aria.

Come talhor, se'l mar si gode in pace L'anpio suo letto placido, e contento, E mentre tutto bumil senz'onda giace, Fremenel'aria un tempestoso vento, L'onda alza, e rompe, e mormorar la face, Tanto ch'affordail ciel doppio lamento: Cosi il lieto conuito al nono insulto Moltiplicò tumulto con tumulto .

Fineo fratel di Cefeo era l'autore Del romor , che promesso il Re gli hauca D'Andromeda il connubio , e col fauore Quasi di tutto il Rezno hor la polea. E quei, ch'eran più degni, e di più core, Nel palazzo Real condottibanea, Da picche in fuor con arme d'ogni forte . Proprie per quella sala , e quella corte.

Gli Ethiopi tutti hauran non poco à sdegno. Ancor che foffe il Greco pa gra guerriero, Che la figlia del Re con tutto il Regno S'bauesse à dare in preda à un forestiero . Perd ilfratel del Refece disegno, (Seco bauendo il fauor del popol nero ) D'pecider Perfeo , e torfi og il fofbetto, Pria che'l faceffe sposo ella nel letto. Man-

Minda à veder con dignità turbato
Chi fà li vomore, il Re canuto, e bianco.
Il fido feudo il Oreco ha già tronato
Coleapo afosfo di Medufia di fianco.
Le fiacco, che Mercurio giò hanca dato,
Nel fodro ancor pendea dal lato manco:
Che la Real prefentia ini richiede,
Chei non debbia a fodrar; alexa non vede.

I Principi, che fur di quel conuito, Stausen come quei, ch' altro non fanno, Del vicco omato, e filendido volitto, Tronti pur imbracciar/a feta, el panno; E chiedean, chi fiperbo, e chi finarrito, Chi fon quei, che da baffo il vomor fanno? Chi puo, dai balcon guarda in si la silvadat E ogn' on la man si l'elego hi de la spada.

La guardia del Signor, che sià l'entrata Staus ordinaria à l'improuijo colta, Dopò quadche contratto fu sforzata, Tutta disfatta fu non fenza molta Strage, chi demitibauen l'arma abbaffata, E la biffei de la porta tolta. Ma fir tanto affaltati al improuijo, Ch'on dopò i altro al fin aiafena fu vecifo.

Come Fineo compare in fala, e grida Con arme hastace, spade, archi, er ortelle, F. Terefeo, e tutti i shoi minacta, e ssfda; La sposs, e attre assa dipia donne, e donzelle, Al zano tsigrottie ad teiled Frida, Ne il Moro vdir s può quel, che fauelle. Ma tollo un prende de le Donne ema, E tutte in altra stanza l'assacrata.

Hor si vedrà, se sei solinol di Gione,
finco a gridar comincia da la lunga:
Ch'ci non sinà, che tutro intende, e moue,
ch'l core boggi questa hasta non si punga,
L'ali del tuo destrier si ruee, e, noue
Mon perran si volar, ch'io non si giunga.
Tutro il ciel non sarà, ch'io non si spinga,
De la vita in an punto, e de lamoglic.

Vede ei, mentre l'ingiuria, e d'ira freme, Che in falaignuda ort von la fpada afferra : E però penfa i faoi stringre infleme, Et in battaglia poi far lor la guerra. Che, fe non và, come consulenf, seme, Ch' à fuoi non tocchi infanguinar la terra . E però affetra gli altri ne la fala : Li quai di manti vma montan la [cala .

Il Re fratello accenna con la mano, E corre con fenile, e debil piede, E gli dice adegnato di lontaneo, Quella del merro dunque è la mercede ? Se i faluò lei dal moltro bovrendo, firano, Come posi tomaucar de la mia fede ? Perfo à ie non bà tolta la conforte, Ben thà involata al moltro, de la morte.

Legata la vedessi al duro seoglio,
Doue dal mostro esser douca inghiostita:
Et us sono sono est condessiono est condessiono
Non però hanesti, e non le dessi aitasineo twit o ripine di ra, e do arrogsio
Tolta al Re in vn momento hauria la vitat
Ma, perche posar mool la siglia, s'ira
Ssoga contra il vinale, e o na dardo tira.

Perfeo, ch'attento flaus a riguardallo, Quello al ferro nimico oppofe fundo Chè fuor dacciaio, e dentro di criftallo, E fe lo fival reflar d'effetto ignudo, Ma il Orce già lancia nol' vollein fallo, Ma che contra Fineo fera più crudo. Manda ti tiegfo dardo d'la vendetta, Ma fineo finca vin falto, e non l'afpetta.

Il dardo fende l'aria, e in fronte giunge D'm, che dictro era à Finco, dette Reto, E tamto in dentro in quella parte il punge, che'l fa fenz' alma viuerfare indritea. Il vecchio Re da quel furor và lunge, E protesta à gli Dei, ne'l dice cheto, Cli al forte peregrin, correfe, esgagio, Contra la mente sua fun quello oltraggio.

Perseo

Perfo intento gli Heroi di quella menfa (Per proneder fe può di qualche feampo) In fila con grand ordine dilepela, E tutto prende per sraserfo il campo, Squadra gli homonini, e l'amere metre pefa Come meglio ordinar pnote il fuo campo, Giagne vna freccia ingitiriofi, e prefia, E fora a lui le falde de la vogla.

Fin da lestiemo Gange era wennto Ati, un paggio di Finco illustre, e bello , Espor en mini mai non si voduto Da la natura fatto, à dal pennello . Da chi egli nacque planea il statione baunto Dal Sol sedici volte ormato il vello : Esolet orman si vaggo aspetto, ce dino D'un vellir non men ricco, che lagino .

Vada pur done moi, da tutti gli occhi D'huomini, e donne di e tira lo sguardo. Altri non è, che meglion rigono tocchi. Quido egli laciasun pal di servo, ò un dardo, Nel sar, che giusto al pito » ne velo si occhi, Nel mostrari acanal, deliro, e gagliardo, En chito quel, che ss, mostra tal gratia, Che vista nada ilu in oru esta fastia.

Trouossi Person per est inco altare,
Doue ser sarvission ad Himeneo:
E redendo vos gran legno aucor sumare,
Il prose e laureto contra seneo.
Hor mētre il ruos d'un salto ega schinare,
Colse contra lamente di Person
Nel vago viso, e d'ogni gratia adorno,
Mêtre ega à l'arco aucor tendenais corno.

Fra la fronte, e la tempia fu percosso
Il misero garzon del lato manco,
E non bassi da carbon fan rovo, erosso
Di sangue il volto sino splendido, e bianco,
Ma gli ruppe la fronte insimo al losso,
E batter gii se in terra il petto, el sanco:
E dopo un rispira penoso, e corto
Il misero rispi del tutto morto.

Quando il vede cader Licaba , vn Siro , Il qual tamana affa più che fe stesso , Fà con vn doloroso alto fossiro Conoscere à ciascum, che gli è da presso , Chi egli hà di quel morir maggior marito , Che se fosse il morir toccato ad esso ; A piangerlo l'invita il duol ; ma t'ira A la vendetta , & à la morte il tira .

E ben mostrò l'amar non esser sinto, Che'l nervo, che quel misero bauea teso. A punto in quel momento, che su esser l'este Prese di rabbia, e di sirvo acceso. Lo strale incocca, e poi, che l'areo ha spinto Col braccio manco, più che può disseso. I rir ai conò col destro, e, pria, che seccoli. Drizza à l'islesso segno il dardo, e gli occhi.

Scoccala freccia, e batte in aria l'ale, Lo guardai mello Sivo, e grida forte, Tutol ciel non fara, che quello firale Non veudichi la fisa con la tras morte, E, quando Luco fiso non fia mortale, T'occidardo con arme d'altra forte, Chai festorat o un wifo il più giocondo, Che foffe mai veduto in tutto inondo,

Schiuaegli il colpo, e quel, che traffe, cede Che di nuovo minaccia, e l'arco tende. Lafcia le fiquadrevnite, e giugne, e ficede Il Siro, e d'un man dritto il capo fende. Quel gira, e vis, ne può tenerfi in piede, En tanto nel garzon le luci intende . Gli cade appreffo, e fe felice chiama, Che muore d'canto à quel, che corato ama.

Dal Greco à penail Siro fis percoffo, che Fineo, e mille fuoi tutti in un punto se gli anentaro con mille arme addoffo, Ma al tempo ei ritiroffi, e mon fu punto. Hor Irmo, e lattro efferito i e mofi, E quel del Moro, e quel del Greco è giunto: L'un Duce addoffo à el altro di ferra, E fono i primi à cominciar la guerre.

Mostra

In prima Molfo, e dopo vecide Enone, E Clico, e Flegia il caudier eflerno; E di cia; vus, va di fio furro e oppone, L dima; vus colpo o n due mada a l'inferno, Seguon lui des fatei Brotes, d' Amonte, E Odiez, che del Regno hauca in governo, E con animo inutro, e faggio avijo Fecer di mono à lor moffrarei d'ajo.

Mai Mori, ehe riftar dal altro lato, Vedendo guerreggia nel corno manco, El defiro reflar tutto abbandomio, Strinferfinificane, e de Perfi der per fanco. Come vide com pochi effer ferrato Da tanti, e tanti neri il guerrier bianco, Si tirò in va canton, che i fea ficuro, (vo. Luinei yn ligardo armario, quindi il ma-

E à quei, che seco li si vitiraro, "Disse, "Armar pe conuien d'inuito core, Sevoi mi stat e tanto di riparo, Chi po possatrar di quello secco suore L'empia Medula, cosser altor varo L'oltraggio, the si han stato, e'l dishonore. Vi trarrò tutti à un tratto di periglio, Ma al primomotto mio chiudet el siglio.

Jeguaci di Finen fréfehi, e malti Fieri combatton contra pochi, e flanchi; Mai Perfi con gran cor moffrano i volti. Dapoi, che è banno affermati è flanchi. Di quei, che fuor di quel canton fre colti. Multi ne mandar giù pallidi, e bianchi. Molti, che fur piu fieri, e meglio accorti, In via altro canton affecter forti.

Fra i quall Odite fie, the l'primo grado L'unto quel del Re, nel regno bauea, Finco l'odiana à monte, ch'à mal grado Di quis del Jangue regio egli il tema. E per R. C. H. vieno l'accalon di rado: Vedendo, che con pochi ci difendea La finte d'un caston rillretto, e forte, Ando per davoji di fiue man la monte. L'odio, che porta à Odite, e la parra, Che in ha per quel, ch' eipad col fino fratello. F à, che de l'odio antico hà mazgior curus, E i oblia per allhor l'odio nouells -Perfeo intanto à colei, che l'homon indura, Hanea feoperci il viperin capello, E gli antici anifati, el tempo tolto, «Alzò in fronta al nimico il crado volto.

Tessa di za la man per trare » n dardo ;
E dice , Armati pur di più fort armi ,
Chio jard e col un mosso hogiardo,
S ed altro contrail mio ferir non t'armi ,
Volle snodre il braccio, mas fist strado,
Che tutti membri snoi is frece marmi .
Col braccio destro alz eto, che i arretta ,
E ed piè mano imanzi ei sse lis le pietra.

Relea nel rempo il fello il Greco rede -Che con altr arme à la vistoria afpira ; E che mostra quel capo , e che si orede ; Che debbia marmo sa ciassum, che limita ; Vuol per girlo à fevire al zure il piede ; E trona , che ll gran peso abbasso il tira ; E anco l'immarmorite , e s'hupid ossa Mostrar , che correr voglia, e che nu possa.

Eriet, ch'à quei dut, c'hauean la feorza-Dimarmo, cra vicino, e combattea Co' foldati di Perfeo, che per forza-Con molti divi in quel canto entra volea, Mentre, che chiama aiuto, c oppò la forza, Pede flupidi due, ch'appreffo hauea, Gli gnarda, e vnol coman la prona farne s-E in fomma fon di faffo, e vno di carn

Si tira à dietro, e al ciel le mavi al zando, Gli guarda, edice, Oh Dio, che cofa è questar Ne vuoi fa fassi, come finmmo quando Deucalion ne se la mortal vosta Et in quest'atto attonito parlando. Ya marmo con le labra aperte resta, Con teje braccia, e se supera testa del Guarda, que jassi, est e marangista. Ma quei puniti fur meritamente,
Che fer torto al cortefe caudiero;
Ma Aconto, che di questo era innocente,
E combatte sor Terfeo ardito, e fero,
I ofto, chi incusto al moftro pofe mente,
La carne trasformò, perde di penfero.
Afriage fi credea, che vivo fosse,
E d'un mà dritto in testa empio il percosso.

La fpada lampergiando il capo fiede,
E jpiccaon falfipe, in si balza, e s'arretra.
Maranigliato, il colpo ei guarda, e vade
Fina ferita effangue in si la pietra.
Hor mentre vono loccarlo, e che nol crede,
E flà tusto confufo, anch'ei s'impetra.
Done ancor guarda attonito, eftordito,
E la ferita fut pocca col dito.

Ogn'on reflône l'atto, ou'era intento, Quando il capo cruded venne à moltrarfi. Ma faria troppo à dirne, e cento, è cento, che per tutta la fala erano frafi. Ter Perfeo, e cotra Perfeo, e in un mométo Fur volft tutti quanti rrasformarfi. Perfeo infaccar pêfa il fuo moltro, e intato Combatter fente auron ne l'attro canto.

Fineo, disposto vecideri li nimico ,
Con Climeno, e molti altri à questo intede:
Et ei con più d'un sorte, e stao amico
Valoroso in quel camo si distride.
Uvolto, che mel tempio si impudico ,
Ancora in parte stà, che non gli osfende.
Il Greco andar vi vuole, e stà conssis, o
Che d'ogni introrno l'ban le stame chiaso,

Secondo, ch'era intorno affediato,
No molto pria da gli huomini, e da l'armi,
Cofi poi, che ciafcun fu trasformato,
Reflo chiyfo in quel canto da quei marmi,
Non fi trosando allhori li piede alato,
Monta fopra vua flatua, e veder parmi
Quei, ch'itercole imitar fanno coffalto,
Quado l'huom fopra t'huō formóta in alto.

Climeno intento, e Fineo banemo morti Odice, e fli altri, e Ferzoo inidati 1.4 donei Perfis Feran fatti forti: Ma, quando vider tanti foffi armati Scupidi in atti far di mille forti; Reflar com effi attoniti, e infendati E albor fi ricotar, che le custo Greco Il faffico mostro banea o qui hor feco.

Mentre Fineo con lui si maraulglia, E pensa secondar verso la scala, Fede, chi egli uno hater più le ciglia, E che la spirio il gozzo non essa Sobito chiude si occhi, e si consiglia D'abbandonar la supersata sala. Non si done si sia secondare la succe. Le per sperio aprire o da la lucce.

Dapoi, che'l caualier di Grecia feefe Da'marmi, che gli haucă ferratoi îp affe, Da'marmi, che gli haucă ferratoi îp affe, Dritto ne vi done il contraflo întefe, Rê vitrona huă, che no fix morto, o faffe. Poi vede il diffeade, e difeortefe Fineo, che moue brancolando il paffo, Ele man stende înmarzi, c'hă paura Del volto fere, c'h drrui la carme indura.

Guardando Halft, etim le rifa à pena .

Che spession qualche status vorta la mano :

E, perche i morti, onde la sala é piena ,

Spessio il fanno intoppare , e gir più piano ,

E più , che quel camino in luago il mena

Dal desiderio sito motto lontano :

Che i per suggir vorria trouar le scale;

E quello il mena drito al suorinale.

Hor come di quel moi o, e di quel rifo
Fece l'attenta orecchia il Moro accorto,
crebbe il irmore, e prefe vir altro ausifo,
Per non reflare ò fimolacro, ò morto,
Di non aprir mai gli occhi al erudovifo,
Maconfeffare al fuo nimico il torto.
E fatta a timidi occhi vir altra chiufa
Constutte due man co fi fie fuel:

Deb Perfeo contentateui hauer vinto ; Deb nascondete il venenoso mostro ; Perch'odio à preder l'armi no m'ha spinto, Nè desto di regnar nel clima nostro: Ma bene un'amor nobile , e non finto , M'armò contra il maggior merito vostro , Per quella, ch'à voi sposa il valor diede, Et à me il padre, il regno, e la sua fede.

Dinon Chauer ceduta à voi mi pento, E in tutto à me do torto, à voi ragione. Deb non mi fate l'horrido spauento Veder de la sassifica Gorgone . Quest'anima, ond io formo questo accento, Lasciate ancor ne la carnal prigione: Non fate questa vita un simolacro, E tutta al vostro Nume io la consacro.

A queî si caldi pregbî si commosse Il cortefe, e magnanimo guerriero : E discarse fra se, che ben non fosse Di perder cosi nobil canaliero. Ma ne la mente un dubbio gli si mosse, Che'l fe sospeso alquanto nel pensiero. Ch'ei fol potea, d'ogn' un più illustre, e degno Porgli în dubio ogni di la sposa, e'l Regno.

A chi nacque di Danae , e pioggia d'oro: E da l'un canto il domina il sospetto Di non perder il doppio suo thesoro, Dal'altro il moue un virtuoso affetto Di compiacere al supplicante Moro: (CHE non è ben,ch'un vincitore offenda Vn , che si chiami vinto, e che s'arrenda.)

Oime , c'hò fatto , e in Li la tefta volta. E, mentre ancor pregar vuol l'infelice, Fineo & Sente, che più non hà la lingua sciolta. Etoccandogli il collo, e la ceruice, Trona, che'l sasso gli bà la carne tolta. Ancor tien con le man gli occhi coperti. E' ver, che v'ha due diti al quanto aperti.

Ode, che Fineo alza lavoce, e dice,

O che fosse la voglia di scoprire Chi sia colui , ch'a perdonargli esforta; O pur perc'hanea voglia di fuggire, Ma non sapea done tronar la porta; Come volle la luce alquanco aprire, Vide del Re del mar l'amica morta: E fattosi da se del tutto cieco, Ogni sospetto tolse al dubbio Greco.

Perfeovittoriofo il zaino prende, E vi ripon la testa infame , e truce : E lieto a fuoi conforti il giorno rende, Che chiusa insino allhor tenner la luce. Poi l'amor de la patria si l'accende, Che seco la consorte vi conduce. Non và su'l Pegaseo, che s'era sciolto, Ne sapea doue il vol s'hauesse volto ..

Seppe per via , che Preto , empio suo zio, D Argore del regno hauea tolto il gouerno A quel, che più d'ogni altro iniquo, erio Co la madre il die i preda al mare, e al ver-Ma l'atto empio, e mortal posto i oblio (no. De l'aus immeritenole materno, D'armarfi contra il zio fece difegno, El'ano inginfto suo ripor nel regno .

Mentre dubbio pensiero ingombra il petto L'arme non gli gionar, ne la gran forza, Ch' Argo contra Perfeo già non difefe, Che'l mifer fe di marmo un'altra scorza, Come ne l'empio crin le luci intefe. Poinel mare alterno la poggia, eforza, E per l'iniquo alunno il camin prese, Il qual con empio fin gli diè consiglio,

Che s'esponesse à cosi gran periglio. Non fu raccolto Perfeo con quel vifo , Che gli parea, che richiedesse il merto; Anzi , quando egli disse , fu deriso , D'bauer quel mostro seco, ma coperto . Diss'ei, Creder no vuoi, ch'io l'habbia ucciso, Polidente Mate ne voglio dar pegno più certo. Subito afferra in man l'horibil angue, E fallo dura selce senza sangue.

Preto in fallo.

in pietra.

Dal

cópagni in lalsi.

Dal dì, che da questissa fi solse
Perso, o pen gire à si dubbiosa impresa
Abbandona non ma Mainerua il solse
Ma si trond per euto in sua disfa
Come poi ne la patria e si francosse;
Hauendo ella la mente altrone intesa,
Lasici il fratello, e verso il fanto monte
De le siglie: 1 Gione alza la sponte.

Com'ella giugne à l'eleuato tetto Di gemme adorno, e d'artificio, e d'ora, E vode infenen i bel numero eletto Del fatro, dotto, e venerabil choro, Con quella dignieta: i filo comecto Apre à le Des, che à lei consienfi, e à loro, E con parole fingie, e grato modo Cofl distoffe à la fine lingua il nado :

Di voi talmente in oqui parte fuons

La fama, prudentifime forelle.
Ch'à celebrare il mone d'Elicona

Tiraco hauste tente le fauelle:
Bat più dogni altra cola fi raziona

De le nou acque crifiallime, e belle,
Ch'à quell'augello qui far florger piacque,
Che di dictuly a cel fiu famyen nacque.

Del fangue di Medula egli formosse In sun batter di ciglio, el vedi anch'io, E poi che in Estiopia egli imulosse Masseolamente à un fratel vostro, e mio 5 La firma mi apportò, che què vostosse, E col piè zappò in terra, e nacque sur vio Il più chiaro, il più puro, el più giocondo, Che fosse mai voduco in tutto ci hrondo.

Ond io, che più dogni altra veder bramo Le vollez maranglie, i pregi volfri, Che Lavivia, che vorna, ammiro; ch' amo, Vennas fono i dotti ornati chiofir. E per quel padre; che comune babbiamo, Vi prego in cortefia, che mi fi mofri Lannas fonte, e più dogni altra chiara, E i altra cola in quello monte è trata. Ferle cortefi Dec con lieto colto

Algio dia pudito, e fugia Dec,
Chel virginal collegio ini raccosto

Pronto era d'unto quel, y b'ella yhielea, E
verfo Franto govi mon i eligio colto,
Che nel Smaro allhor e al grado hanea,
Tutte con gran riferso atrefer, y b'ella

Faffe la prima a feroglier la fanella.

Qual fi fia la cagion, ch' al monte noftro Liest (le diffe Vranie 3 hoggi vi rende ; La cque, gi antri le felue si prati el chiostro, Quarto il nostro dominio fi disfende , Tusto s fazzia I ritonicali monte è vossito Tusto s fazzia I ritonicali monte è vossito Tusta di marzi il Pezastro qui batte l'ale ; El fonte fè e loro divotar pi cale ».

Nume ne l'alto regno io non conofco ,
Che ne potesse vivonar più pronte a
E i hauret e jacer di vozin nosco,
Non sol vi mostrerem la noua fonte,
Ali ilempio, illivi, le givilande, el bosco,
Le ogni altro thesor, ch'eterna il monte,
E in un tempo per manta prese, e tacque,
E con l'altre u andra verso quell'acque."

Sorger la Dead yn wuo faffo wede Quel fonte, vino scriffallino, e bellor. Che nasque la qappada con un piche Il novo Melufco veloce augello. Lodai livafo sopace, si funge, e fiede, Lodail dificino, e lucido rufello; Lodagli antri, le filme, i prast, e i fiori, E witti gli darti op prej; o bomori.

Felice monte, ella forgiunje poi ,
Che fi dotte forelle afcolti, e chiudi ;
Che far , che glimfinit preci tuoi
Non rellan, come gli altri, inculti, e rudh
Deque ben fete Dee del locovot,
E derno è il loco debei vostri findi
Voi cutto, ilustre, e celebre it rendete ;
Et ei vi dà il diporto , the vedete.

O Da' (viftofe allbora vna di quelle)
Ben favenmo felici, è n prezio baunte,
Sad opre più balle
La oufus uno v'erzeffe alta virtute s
E fal to offic triindforelle
Foftor le wofte avme conoficine,
Si che la menti noffre; e cafle, e pure
Dal infolenti eduri offer i chruc.

It empio, il fonte, il fito, e l'aere è grato,
Lo fludio alto, e diuin del nostro carne.
E farebbe felice il nostro stato,
E voi fosfe fra noi con le vostr'arme.
Non è mai dì, che quadebe feelerato
Contra la nostra costiti à non s'arme :
the vedendo ci imbelli bi à ogn'en coraggio
Di machinari i institu e farci oltraggio.

DI Tracia venne în Focide un tiranno , Ilmaggior non fi mui fopra la terra ; E prefe con la forza , e con limanuno Davilia, una populata , e ricca terra : Xon recdo , che reguato basefe un mno , che mosfe à le tue fiure un altra guerra . E batter le coftraje in un ia vanni ; Ter mia firgir da fiuo tropo empi ing âni,

Andaudo noi verso Parrasso vu giorna
Per parger voto al liu siavos tempio,
Ningombra tutto ilici di mish intorno
Vin Austro, che fi leua osiuro, et empio,
Ni misi mistato de fue sosjorna
Per far di tutte vu vergognoso essempio
Questo crudei, che Pierro nomosse,
in che la ploogsia, el giet plaja ossete,

Ni, che voggiam d ofeni nembi il cielo, E il grandine, es pioggia elfer copero. B diffe dal misacias borrore, e gielo, E dal imito in que bifogno offerto, Tante, che quello foturo, e bortibi velo Hauesse à l'altra pioggia il grembo aperto, O volto da nostro cielo basses si terego. Crediam nossissi el pioco di concernio con Crediam nossissi el pioco montre del conN. janita intanto il fuo pensicermaluzzio, Ch appar nel volto amabile, e modesso, A veder de lignote a noi palazio Lo supendo artificio, onde consesso. E hausdo daquet tempo horrido ogni agio ; Con parole corres, e modo honesso. Seppe sur sì , chè à rimirar la piuggia N. andammo ne la sua più alta loggia.

Ma, poi ebe l. Aquilon chiaro, & altero Coparje in giofira contra il torbido Aufro, El fece con quel nembro ofeno, e nero Nafonder foto i mar nel noto elauftro, Et uto rallegrò quefio bemifiero Lo feoperto del fol lucido plauftro, Lu ringratiammo col migliore aufio, Che fan le nosfre lingue, e l'anforo rifo.

Ben the! Barbaro rio noi conoscosse. E Clio, Calliope, e me chiamasse Dea; Non però vudi, chi ei riguardo bauesse. Al diuia, che i eterna, e che ne bea. Pa vam desio noi cliama glie oppresse E perche chiuse già le porte bauca, Cereò di sarante forza, e ne conuanne. Se volcamo siggi, vessir le pome.

Battiam veloci, e fielle in aria l'ale, Muse in E laficam l'empio bastel, cerchiamo il pio, augelli. Lo sciocco alloro 4, emigro mortale Non à accorgendo, ch' ei noncrea un Dio, Nel preutschado il fuo propinquo male, Mosso de la troppo ardente empio desso. Mosso di la troppo ardente empio desso. Salto fuor de la loggia al vodo intento, E fido il corpo son pie grane al vento o.

Con laparte celeste est cirlo afrira,
Per jequir noi lamante iniquo, estoto to
Ma la terrea virità, chi netra il tra,
Fè, chi è la unitamadre ci batte il volto.
Da lui lo spirio in poco tempo spira,
E ver l'injerno va libero, esticoto,
Del jangue inguiso bauendo il terren timo
Il corpo, prinche fossite in tuto estituto.

2 MEN-

MENTRE l'accorta Musa ancor ragiona Crebbero, e si trouar queste donzelle De la caduta del crudel tiranno, A tutte on gran romor l'orecchie intona Di molti augei , ch'al ciel le penne danno . Corron per tutto il bel monte Helicona, Poi volan sopra un faggio, e li si stanno. E senzamai tener la lingua muta Guarda ogni augel Minerua, e la faluta.

Prima, che gli vedesse, ella pensosse, Ch'un'huom da l'arbor ragionasse seco, Quando il saluto pio , che'l ciel percosse , Felidioma suo conoscer Greco. Minerua ver le Muse il parlar mosse, Non so, se quezli augei ragionin meco. Che , se'l sapessi , io non rifinterei D'aggradir lor d'altri saluti miei .

Guarda, d'accordo allhor differ le Muse, Fà , ch'ad voo miglior la lingua serbe , Non ascoltar le lor querele, e scuse, Che non fur donne mai tanto superbe. Del volto human restar pur dianzi escluse, Essendo ancor d'etàmolli, & acerbe, Dal nostro allhor troppooltraggiato choro Per l'arrogantia , e per la gloria loro.

Dentro del Macedonico fentiero, Peonia vna prozincia il volgo appella, Vi nacque Enippe moglie di Piero, Ricco, e degno buom de la città di Pella . Di questa donna, e questo canaliero Nacque quell'animal, c'hor ti famella, Che, come io dißi, a ritrouar ne venne Ter arricchire il ciel di noue penne.

Non credo mai, che de la madre alcuna Più prospera nascesse, e più feconda, Chaneffe nel figliar miglior fortuna, Che tronasse Lucina più seconda. Fece vna figlia ad ogni nona Luna, Più bella pna dell'altra, e piu gioconda. Tal che in men di nouanta Lune noue Con gran felicità n'acquistò noue.

Cresciute vn canto hauer tanto soane Che sopratutte l'altre essendo belle, E'llor verso ammirado ogni huo piu grane, Estendo, come noi, noue forelle, La lingua di parole armar sì prane, Che per tutto d'hauer si danan vante Di noi maggior dottrina, e miglior canto.

Evn di lasciato à studio il patrio tetto, Venner con grande audacia al facro monte. E innanzi il nostro virginal cospetto Differ con folle , e temerario fronte: Trouate altro diporto, altro ricetto, Che terrem cura noi di questa fonte: Ch'essendo nel cantar miglior di voi, L'officio vostro hor s'appartiene à noi .

E, se tal confidentia in voi si trona, Chel vostro canto sia di voce , e d'arte Più soane del nostro, e che piu moua, Ritiriamci à cantare in qualche parte, Che vi farem veder per chiara proua, Che siam migliori in voci, e'n viue cartes E siam contente , che le Ninfe unite Debbian d'accordo terminar tal lite.

Ma con patto però, che se in tal gioco Al Amadriadi addolcirem più l'alma, Che voi n'habbiate à ceder questo loco, Questa fontana gloriosa, & alma; Ma, quando il nostro cante sia più fioce, E tocchi à voi di riportar la palma L'Emathie selue de la madre Enippe Contrapontamo al fonte d'Aganippe.

Se bene oprane par di Dee non degna Venir contra mortali à tal contesa, Di gran lungane par cosa più indegna, Che si possan vantar di tanta offesa. Dele Ninfe troniam l'illustre infegut, Le quai, poi, ch accettata hebber l'inpresa, Per lo stagno giurar fatale, e nero Dar la sententialor, secondo il vers.

In rm bell autro m falfo viuo, e forte D'intorno fa molt i bonorati feggi, A primi à preme vante R'ilife accorte, Come dal giudicar voglion le leggi; L'altre fenzaferuar legge, ne forte, Come alcuma in ririà non le pareggi, Fecce di tatte noi sì poca fitma, C'òccupa l'ama ndefira, cantar prima.

Da lor l'eletta à cominciar lor canti Al lion d'un non colpeuole illrumento In diferça de Nami eterni, e, fanti Die luva il primo luo profimo accuracanto gli borrendi, e perfidi giganti, El periglio del cielo, e lo spanento ; Tutta contra gli Dei borribil guerra De sigli di Tiamo, e de la Terra.

L'empio fuo verso ogni surano honore

A giganti randea, tutto in disprezio
Del padre nostro attissimo motore,
E de leterno suo dinimo collegio
E de leterno suo dinimo collegio
E de neuro datto e di ciel maggioro terrore
Dana à Tisco fra gli altri il sommo pregio;
Presid es suo suo suo suo suo collegio collegio.
Cole la faltue les subano di predeo,

E che ogui Dio, dal trooppo corfo effitto, Perduta nel fuggir tutta la lena, Raccolso fu dal Nilo, e da l'Egitto; Che per dar refrigerio afi gran pena, Dogni viunda più preflante al vitto Apparecchiaro vna fuperba cena; E come » inuitaro ogni buom più degno, ogni più bella donna del lor regno.

Ma che goder non la poter : che quando Erano per mangiar, fentir Tifeo, Che per l'Egitto via gli bai cercando, Per dargli di fino flagello ingiufio, e reo. E E che come il fentir; l'en l'altro ortando, Polle ogni Dio fue gir, ma non poteo : Ch'effendo già vium fiu à tuttí forza, Per faluari da lui, cangia la feorza.

Ch'à pena con Tifeo 3 nd dir Ecco,
Che per l'incomparabil lor paura,
Si fe Gioue va monotone, e Bacco on becco.
Exir con l'altre befile a la pafiura.
Ch'Apollo anche i f de la bocca om beccEintro fi veffi di pinomo fiura.
(co,
E fatto yn corno lui, Mercurio on Ibi,
Volar con le cornacchie, e con gli nibi,

Che vifto ciò Ginnon, temendo anch'ella, Vna cornuta vacca fi fè dopo: La cacciatrice Dea, del Sol forella, Si fè il folle animal, che caccia il topo; che l'impedica Dea (mon diffe, hella) L'onde, che fur fua madre, hebbe per feopo; E valito l'huom, che de la terra nacque, Enrò in von pefeç, e a tarrifi on l'acque.

Ogni calunnia, che tronò maggiore, oi di tre gli Dei fommi immortali. Rè diffe pure on verfo in lor favore, Nè come fire dapoi gli Egitti fali; che con fommo del ciel preejo, co honore Ne' lor tempiy adorar molti animali ; Nè come fotto il vello d' vin montono Penera me la Ibbia Gione Ammone. Ammone Ammone Ammone Ammone.

Ma ogn'em, che la rifposta baueste intesa, E di calliope la dotrrina ; e l'arte ; E come bebbe l'homo di quosta impresa, E la pena, che n'hebbe l'altra parte ; Sapria, che chi com noi rende contesa, Rel canto, con homor mon se ne parte ; Ma sorse non hai tempo d'usoltarmi, Chi o saro duris i suoi più dotti carmi ;

Anzi ten'o pregar , la Dea rifpole.
Chi o bramo va tempo far co voi joggiorno,
E goder quelle belle file nombrole,
Fin che paffi il calor del mezzo giorno,
E fa ben , che sub lerba firipole
Ciafinna a guifa di theatro intorno
Chi o fiero di goder con quello aufo
D van al dotto parlar , di sutte il vifo.

2 Poste

Poste à seder nel bosco ombroso, esanto, Cosi la Musa il suo parlar riprese : Poi che Calliope hebbe da noi col canto Cura di terminar le liti prese; Tolse la dotta cetra, e tirò alquanto . Hor questa, bor quella corda, infin ch'intese Da più d'un lamentenol lor ricordo,

Che sutte le sorelle eran d'accordo.

Percote hor folo on neruo, hor molti insieme L'altier gigante, che grauar si sente La destra, emolto hor fa veloce, hor lento; E'l neruo hor fol se ne risente, e geme, Hor fa con gli altri il suo dolce lamento.'-La manca trona à tempo i tafti, e preme ; E con l'acuto accorda il grane accento. Et ella al suon, ch'in aria ripercote, Concorda ancor le sue divine note.

Prima Cerere al huom la norma diede . Onde col curuo aratro aprì la terra. Prima gli fe conoscer la mercede Del seme, se con arte il pon sotterra. Prima le leggi die d'amore, e fede Da viner fenzalite, e fenza guerra. Trima die à l'huom la più lodata spica, A l'alimento suo si dolce amica.

Questa cantare intendo, e piaccia à Dio Di dare il canto d'me si pronto, e certo, Ch'agguagli di prontezza il gran desio, De la Dea di certezza aggnagli il merto, Che, se sard si chiaro il canto mio, Che quel c'hò detro al cor, mostri scoperto; Farò veder , che fragli eterni Dei Tocca del sommo honor gran parte à lei .

Poi che dal dinin folgore percosso Tifeo cadde ancor vino in terra stefo, Gione, perch'ei, da troppo orgoglio mosso, Il cielo hauea di mille ingiurie offeso, Gli pose la Sicilia tutta adosso; Perche granato dal fonerchio pefo, Steffe in eterno in quel sepolero oscuro, Per fare il ciel dal suo terror sicuro.

La deftra per l'Italia del gigante do no af Sta fotto al promontorio di Peloro . Mill La manca, ch'è riuoltain ver Leuante. Pachino azgrana un'altro promontoro. Softengon Lilibeo l'immense piante, Che guarda fra Ponente, el popol Moro. Etna gli preme il volto ; & è quel loca. · Onde ancor resupino essala il soco.

Dal pefo, che fostien la carne, cl'offa, Con ogni suo poter se ne risente. E dà talbor si smisurata scossa, Che'l tecremoto la terra innocente Apre, e fasi profonda, elarga fossa, ! Ch'inghiotte dentro à regni infami, e neri I palazzi, le terre, e i monti interi.

Vede una voltail Re de le morte ombra . I Tutto intorno tremar ciò, ch'e fotterra e E che p tema ogni empia Erini, ogni ombra Cerca fuggir del cerchio , che la ferra : L Subito tal paurail corglingombra Che teme, che la troppo aperta terra Non inghiotta l'inferno, e chi v'è dentro Tiù baffo s'effer può, che non el cenero.

Dapoi, chel terremoto venne meno, 3 3 Lo sbigottito ancor Re dell'Inferno Faporre à neri suoi caualli il freno, Monta sul carro, e lascia il lazo auerno; E fabito, che scorge il ciel sereno, Splender vede in Sicilia en foco eterno, E tien, che'l terremoto habbia per certo Fin dentro il Regno suo quel monte aperto.

Vanui, & ode, che'l foco, ch'ini folende & E'il fiato d'ira acceso di Tifeo. Onde intorno à veder l'isola intende, Per saper, s'altro mal quel moto feo . E, quando danno alcun non vi comprende, Tornar penfa, oue ei crucia il popol reo : Ma nel girar , ch'ei fe , cofa gli anenne, Che'l suo camino alquanto gli ritenne.

NE LA Sicilia un monte Erice è detto, Doue & facrato on tempio à Citherea, Quini la bella Dea stando à diletto Col suo dolce figlinol, ch'in braccio hauego Vede il Signor del tenebroso tetto Guardar, fe la gran machina Tifea-Fatt'hà qualche voragine in quel sito, Che torni in danno al regno di Cocito .

Venere, c'hauea ogni hor la mente accesa Di crescere à se nome, imperio al figlio, Proferpina vedendo essere intesa A corre, e à inghirlandar la rosa, e'l giglio, Le cadde in mente un honorata impresa, Evolfe ner Cupido il lieto ciglio, Et accennando in questa parte, e'n quella, Gli fe veder Plutone, e la donzella.

Era ancor pna tenera fanciulla Colei figlia di Cerere , e di Gioue . Hor, mentre coglie i fiori, e si trastulla, Cosi il parlar la Dea verso Amor mone: La tua potentia ozni potentia annulla Nel cielo, e ne la terra, eccetto done Rezna colui , c'hor qui ti vedi dfronte, Il quale è Re del regno d'Acberonte.

Già tre parti si fer di tutto il mondo. Costui per Re la terzaparte offerna. Tu acquisti il Re del regno più profondo, Se fai lui tuo soggetto, e lei tua serua. Tu vedi ne l'imperio alto , e giocondo La guerra, che ci fa Delia, e Minerua. Tal che, s'habbia nel ciel perduto in parte, E' ben, che ci allarghiamo in altra parte.

Prendi dolce amor mio quell'arme, prendi, E, poi che danno alcun non vi comprese, (Non ci perdiam si anenturosa sorte) Onde & huomini , e Dei souente accendi , E fai soggetti à la tua altera corte. Stendi à l'inferno ancor l'imperio, stendi E fa del zio Proferpina conforte; Fatti soggetti ancor gl'inserni Dei, Tu vedi qui Pluton , li vedi lei . 3 3

L'ale il lascino Amor subito stende . E troua l'arco, e la faretra, e guarda; E fra mille faette una ne prende, Più ginfta , più sicura , e più gagliarda: E che talmente il polo , e l'arco intende . Ch'ogni forella fua fa parer tarda; Et azguzzato il ferro d'un duro sasso", . Ferma col pie sinistro innanzi il passo.

Lo stral nel nerno incocca, e insieme accorda E la cocca,e la punta,e l'occhio d un segno: Poi con la destra tira à se la corda, E con la manca finge innanzi il legno : La destra allenta poi , lo stral si scorda . E contra il Re del tenebroso regno Fendendo l'aria, e sibilando giunge, E done accenna l'occhio, il coglie, e punge.

Stà non lontan dal monte, ond esce il foco, Di prati pn lago cinto d'ogn'intorno Con fiori di color di minio , e croco , (no . D'ogni feledor, che far, può un prato ador-Ma quei , che fan più vago il nobil loco, I boschi son , the dal calor del giorno Difendon que bei prati d'ogni banda, E fanno intorno al lago una ghirlanda.

Hà di Pergusa il nome il lago , done Con altre naghe, e tenere donzelle La vergine di Cerere, e di Gione Tessea le vaghe sue ghirlande, e belle. Quini cercò, come hanea fatto altrone, Quel, che dà legge à l'ombre ofcure, e felle, Per veder, se Tifeo fatto ini hanesse Danno, ch'al Regno suo nocer potesso.

Pensò tornare al suo scuro ricetto : Ma nel gicar del carro i lumi intefe In quel leggiadro, anzi dinino aspetto . In tanto contra Amor l'arco gli tefe; E ; come io dish, il colse in mezzo al petto; E passò il colpo sì dentro à la scorza, Ch'ei senza altro pensar venne à la sorga.

La tenera fanciulla, e imocente
Tutta lieta cogliea quesso, e quel store,
E quinci, e quindi bauxela luci intente,
Correndo a quei e bancampih bet colore.
Quest era il maggior fin de la sue mente,
D'bauer fra le compagne il primo honore.
In tamo il nouo amante, chi ovi narro,
L'afferdo m braccio, e la tirò sil la carno.

Ella , che tutto hauea vulto il penfiro L le ghirlande, e d' for scome fi vede Prender da quel cofi affimato, e nero , Stridando à le compagne ainto chiede . Platone intanto al fin inferal impero Gl'infammati casalli infliga , e fiede . Chama la mefta Vergine in quel corfo Tià d'ogni altra la made e in fuo foecofo .

E volendo appiglar fi per tener fi
A va legno con le man, vede che cade
A va legno con le man, vede che cade
I va velle, è i fivo diuer fi
Tutte adornar le poluero fi frade:
E in tal femplicità falio cader fi
Laffetto dela fiue tenera etade,
Che de' cadut fior von men fi dolfe,
Che de' cadut fior von men fi dolfe,

Intejò il Re de l'Orco di fino contento
Poi , chefil l'arro tien l'amate fome,
Fajounente feoppian la sferza al vento,
E-quelfo, e quel cauale biama per nome;
E grida, e fa loro animo, e floatento,
E finote lon le redine, e ele chiome.
Strid ella, e volge al e compagne il vijo,
Che corrano à la madre à darre anijo.

Ma firider ben potea, the st difcofto
Da l'altre il Re infernal trouolla, e prefe,
E elle haucen tanto il penjiere difcofto
A fiori, e tanto in lor le luci intefe,
Et ei fe il carro fito finari fitoffo,
Che di tutte van non la vide, ò intefe
E già calanta il Sol verfo la fera,
Rando tutte o' accoffe, che non v'era.

DA quel forge non lunge wi altra fonte, Vè chi dal nome fuo ciane l'appella, Xinfa, che bai neuflodia a più del mote, Che preme di Tifeo la manea afeella. Coftei tenendo allbora dita di fonte Fuor di quell'acqua criftallina, e bella, Vide portar con violentia diroue Coles, chi yfd di Cerere, e di Gione.

E de la madre cimica, e de l'homeflo
Al Re de l'Orco attrauersò la firada,
E diffe con vn volto acro, e moleflo;
Non paffera i per quella mia contrada,
Che pria non lafei il firrto manifeflo;
E-fe pur quefla vergine l'aggrada,
Dei Cercer pregar, che te la dia,
E non torla per forza, e fuggir via.

Farfigenero aleam ma non dourebbe , Se il foetro à restar n'hauesse office ; E, vano a le gran cose agguatin debbe Le piciole , anche ... Anapo resso de la Di me, qual tun vedi, es spoi m'hebbe, ... Ma ben con modo honossamente inteso. Cossi dicendo, ssende nombe le braccie. Et a cauassi spoi grida ; e minaccia.

Temendo il Re del tembrojo inferno, Che L'Amadriade, i Fauni, e le Napee, E quelle, che del mare hamo il gonerno, Et altre affid de le dolci acque Dee Non concorrano a fargit dano, e (cherno Prima, che torni al tombre inginfle, e ree, Batte la Terra, e le comanda poi , Che s'apra fin'al centro, e che l'ingoi.

Ubi-

Ubidifee la Terra al fuo tiranno, . . E la firada apre, ch'à l'inferno il mena. Et ei sferza i caualli ; è quei vi vanno A roder lieti Linfernale auena . Con dolor, con angofcia, e con affanno Resta colei ne l'oltraggiata arena: E può l'ira , e'l dolor nel suo cor tanto , Chepiù, che u bail pester, più cresce il piato.

Stillar fa in acqua l'uno , el'altro lume La grandira , e'l dolor , ch'ange la mente , E ne l'onde medesme, ondera nume, A poco à poco liquefar si sente : Tal che fa di se stessa un picciol fiume: Il piede è già tutt' acqua; e folamente Si tien ancora un poco il neruo ye l'offo,

Ciane in fonte. Se ben non è si duro , nè si grosso :

> Piegato haureste qual tenera verga L'offa, che non fter molto à liquefarsi; Ne membro v'ha, che l'acqua nol disperga, Ogni poco, che dentro ofa attuffarsi: Di questa, e quella ma ch'entro p'alberga. I diti fon nel fonte in fonte fparsi Visibil restau'anco il volto, e'l petto. Ma affaitrasfigurato ne l'afbetto .

Perche fur prime le sue chiome bionde A la fontana à far più colmo l'aluo, Che cadder di ruggiada in mezzo à londe, E le lasciaro il capo ignudo, e caluo. Al fine il petto, e'l volto anch'ei si fonde In acqua , e membro in lei non resta saluo : E, done pria fu de le linfe Ninfa, Si fece poi de l'altre Ninfe linfa .

Quando tornar la madre non la vede La fera in compagnia de le donzelle, La qual con tutte ne ragiona, e chiede E non è, chi ne sappia dir nonelle; Mone per tutto il doloroso piede, Cercandola hor col Sole , bor con le stelle. Fà poi con alte, e dolorose strida Palefe il gran dolor, che in lei s'annida.

L'Aurora gid diruggiadoso humore Sparfal'arida terra hauea due volte, Et altrettanto il Sol col suo splendore Haucatutte à i mortai le stelle tolte ; Due polte ancor nel tenebroso horrore L'alme città la notte hauea sepolte Col manto fuo caliginoso, e nero, Del nostro, e de l'Antartico Hemisbero.

Quando per tutta la Trinacria bauendo Cercato, senza hauerla mai trouata, E fuor del fuo costume non esfendo Al infelice albergo mai tornata; Congiunse i draghi horribili piangendo Al carro, in tutto afflitta, e disperata : Ma due gran Pini pria nel monte Etneo Accese ne le fiamme di Tifeo .

Dapoi , c'hebbe la Dea le faci accese , Montò sul carro, e diede i draghi al polo; E vide ( in tanto ciel le penne stese ) L'Hibero , il Gange, e l'uno e l'altro Polo. Benche più , che cerconne , men n'intese . Le mancò la speranza, e crebbe il duolo; E in boschi, antri, palazzi, e in ogni loco Entrò quando col Sol, quando col foco.

Al fin da la stanchezza, e da la sete Vinta, col carro in una selua scende. Lega gli stanchi draghi ad vno abete, El'occhio, e'l piè verso un tugurio intende: E d'acqua desiosa, e di quiete, Col pie la bassa porta alquanto offende. Vnavecchia vien fuor , ch'ode picchiarla: E la Sicana Dea cosi le parla:

Se chi può , quelle fpighe faccia d'oro , Che concede la terra à la tua sorte, E renda gli annituoi, come già foro, Lieti , erobusti , e te vinace , e forte ; Di con un poco d'acqua alcun ristoro A queste membra stache, afflitte,e morte: Riftora quell'humor, che'l Solm'hatolto, E fattonel camin pioner dal volto.

Non

Non hauea ancor la Dea fermato il detto, Che la cortese vecchia, benche lenta, Moßa da la pietà, dal santo aspetto, Cercò farla restar di se contenta. E del pin , che nel suo pouero tetto Teneua, e donarustica polenta, C'hauea per vso suo fatta pur dianzi, Con fede, e con amor le pose innanzi.

Il palato la Dea sente si asciutto, Et ha di ristorar sete si grande L'afflitto corpo da l'ardor distrutto, Che, poco hauendo à cor l'altre viuande Del vaso terreo il vin si bene tutto. E poi de l'altro vin da se vi spande . Poi getta dentro al vin le spighe cotte, E il vino, el orzo ingordamente inghiotte.

VN fanciullo era li souerchio ardito Anzi secondo il suo stato impudente, Ne visto hauendo mai si belvestito, Ne fronte si diuina, e risplendente, Stana d mirarla attonito, e flordito: Vistola poi mangiar si ingordamente . Rife, e guardo la vecchia, & additolla, E troppo ingorda, & anida chiamolla.

E seguitando il suo dispregio, erifo, Fu forza, chela Dea si risentisse, E quella zuppa zli auento nel viso, E con grandira, e gran disdegno disse: Perche non sia da te più alcun deriso, Io vo, che porti eternamente affisse Queste viuande, onde mi sprezi tanto. Per nota del tuo ardir sopra il tuo manto.

Tutto gli macchia il vino, el grano il volto, Come la madre sconsolata vede S:elle in E in vn momento tutto il corpo abbraccia: Taranto-Si fan d'un animal brene raccolto Due gambe picciolissime le braccia. Non dal Ramarro differente ha molto Il corpo, i piedi, e la coda, e la faccia. E'più picciolo affai di stelle pieno, Ltha, manon mortal, qualche veneno.

Vien detto Stellion da molte stelle; Che il manto così vario gli han composto i E chel'impresser sopra de la pelle . Per uno sdegno la polenta, el mosto. Piange l'afflitta pecchia, e guarda quelle Membra fatte si picciole, e si tosto . T Vorriatoccarlo, eteme, e non sa donde Debbia afferrarlo, & ei fugge, e s'afconde.

La Dea ritorna a' draghi, e in aria poggia Sotto il torrido cerchio, e fotto il gielo: Vede oue il Sol fi lena, e done alloggia, L'huom di quanti colori ha il mortal pelo : Non teme Sol, ne grandine, ne pioggia, Ne il troppo freddo,o il troppo ardete cielo E tanto in giro andò di tondo in tondo, Che per troppo cercar le mancò il mondo.

Al fin torna in Sicania, e guarda, doue Stana cogliendo i fior con le compagne. Quini non la ritrona, e cerca altrone, E tutti scorre i boschi, e le campagne. Al fin verso quel sonte il passo mone, Che il torto di Pluton continuo piagne, L'hauria ben Ciane allhora il tutto detto. Ma le mancaua il suon, la lingua, el petto.

E non potendo più con quelle note , Onde à Pluton grido , scoprir la mente ; Dà quegli indicij à lei, che dar le puote, Come la noua sorte le consente. Mentre spinse Pluton l'auare rote, Co' fior cadde à la vergine innocente. Vna cintura, done il fonte nacque, 3 E questa Cianele mostro su l'acque.

La pretiosa fascia, e in man la piglia, Come le faccia indubitata fede, Che cadde nel fuggir, che se la figlia, Il trifto, & innocente petto fiede, E l'inornate chiome si scapiglia: E stride, e sa sentire i suoi lamenti Con questi afflitti, e dolorosi accentie

la.

Ond ho fatti i tuoi campi alteri, e lieti ; Onde ridottat'ho fertile, e pregna 43 Da le nobili biade, che tu mieti ; Ahi quanta ingratitudine in te regna, 1 Dapoi, che non t'opponi, e che non vieti A chi danno, & inginria mi procaccia Con ognituo poter, ch'egli no'l faccia.

Io cerco di gionarti più , ch'io posso, D'ornarti d'ogni pregio, e d'ogni honore; Per porti un ricco, e vago manto addoffo, Varia l'herbati dò , la spiga, e'l fiore : In poi vedi un contra il mio sangue mosso, Che lamia figlia toglie, anzi il mio core. E beneficio tal posto in oblio, Tuil foffri, e non ti cal del danno mio . I

Ne mi puoi dir di non l'hauer veduta, Ch'eeco la sua cintura, ecco qui il pegno, Che in questa parte è nel fuggir caduta. Quando rapita fu da questo regno. Che non mi dici almen , perche stai muta . Don'hal'inuplator drizzato il legno ? Come ha passato il mare, & à che volta. Come ha nome il ladron, che me l'ha tolta?

Sicania più d'ogni altra empia contrada, Ingrata, e degna d'ogni gran supplicio, Terra non v'e, per cui la miglior biada Facesse mai più liberale veficio: Etu soffristi, che per questa strada. Scordata di si raro beneficio, Fosse condottamisera, e infelice La figlia de la tua benefattrice.

E,per farmi maggior l'onta, e l'offesa, Al defiderio mio muta ti ftai , Non vuoi dir done sia, chi l'habbia presa, Ancor che certa io fia , che il tutto fai . Giamai maggiore ingiuria non fu intefa Di quella, che m'hai fatta, e che mi fai. Ma di quella mercè farai pregiata, Che si conviene à la tuamente ingrata.

161 Maluagia terra, e di quei frutti indegna, I curni aratri, e i vomeri lucenti, I raftri, e gl'istrumenti d'ogni forte, Tutti rompe , e distrugge , e gl'innocenti Huomini, & animai condanna à morte. Comanda poi , che sterile diuenti Il fertil campo, e frutto non apporte A chi'l seme in deposito gli crede, E manchi de l'usira, e de la fede.

La Sicilia le biade alte, e superbe Non rende più , che Cerere non vole : La secca, se talhor crescono acerbe, Hor troppolunga pioggia, hor troppo Sole: Vedi il seme marcir, seccarsi l'herbe, E restar le campagne ignude, e sole. Vi corron, s'altrui sparge in terra il seme, Tutti gli augei del mondo vniti insieme.

Laterra, non più matre, anzi matrigna, 3 Ogni herbazgio nutrifce, infame, e strano; E fa, che il seme buon manca, e traligna, E diuenta di nobile villano. Fà, che l'inespugnabile gramigna, E che il loglio , e la veccia affoghi il grano. Se la pioggia il corrompe , il Sole il cuoce : Là terra, il foco, el'acqua il ciel li mioce.

L A fonte allhor, che fu prima Aretula, Che sà chi tien la figlia, e done, e come .. Alza da l'onde Elee la testa infusa, Dal volto allarga poi l'humide chiome, E come meglio sà, la terrascusa, Per lei fgrauar da si dannose some : E stando fuor de l'acqua insino al petto, Cercamouer la Dea con questo affetto :

O de le biade santa genitrice, E di quel piso angelico, e giocondo, Che del marricercando ogni pendice, Trouata ancor non hai, ne in tutto il mon-Rendi à la terra misera, e infelice Il manto, come hauea lieto, e fecondo, Ch'al furto de la figlia, che t'addoglia, Aperse il tristo sen contra sua voglia.

Non da l'ambr de la mia patria spireta, Ti prego, essoro e sinppileo per la cipio na equin quella Crecia, che vien cinta Da Corinto, e dal mar ne campi Elei; Na hen dal giusso, e da la bonessa vima. Ti ricordo, che fai quel, che non dai: Che togli à quessa erra i pregistà, E la vieni à punir del fallo altrui.

Non per la patria ò mio proprio interesse Ti ecreo far ver la Steilia humana, co Ch anca c'hio trizshi la Timacria messe, 10 son qui sorelliera, e non Sicana, Che sir le membra mie da prima impresse Ne campi Elei, doui o nacqui Tisana, Ben che quess' jisla ami à quella guja, Che ama la patria Elea viusendo in Pisla.

Es'io feorgessi in repiù lieta stonte, E tu bazessi distett a sigoltarme, Ti conterei, some io mi spassi in sonte, E come venni in quesse parti a stame. Bassa per pro, che la rasjonti conte, Ch'in fauor de la terra ha stato armarme. Es'io trouerò in tel sosta pieta, Tu latun patria, & io sarò te litta.

Sappi, che queste fresche, e limpid'onde, Che surgon qui nel tuo Sicanio lito, Non nassona nel et ue sertiil sponde, Ma ben nel primo mio materno sito, Quini il terren wingbiotre, e mi nassonde, E mena per lo regno di Cocito Là dome lassio to mbre ossire, e selle, E qui risorgo à rituder le sselle.

Hor mentre fott of mar per molte miglia
L'onde nafeofte mie conduco meco,
I bovegoi outula infernal famiglia,
Eciò, che fan nel più profondo speco:
Efra gli aliri boveduta la transglia,
Ma vegina del vrguo oparo, e cicro s
Ma , the comanda a l'infernal magione,
MA Dec de l'Oro, o pemoglie di Plutone.

Si che uon sal non dei pianger sforte
D'hauer per maggior ben pendata lei
Ma, ch'ella babbia aegstato en tal conforhi par , the moto rallegtar ti dei.
(te,
Hor qual potra maggior irrowan sorte
Qual maggior nobilità spa gitati Dri d'
S'ella chiman martio il Re nottumo,
Giunon cognata, e socro saturno?

Come la madre addiorata fente
Di Proferpina fue l'inferno bonore
, Refla fi liupetata de la mente
Dal nono fopragiuntole dolore,
Chi affumbra vu marmo e come fi rifente,
Da l'ira fiimolata, e dal fiurore,
Verfo i fuperbi dragbi il camin teme,
E dritto da leif fol bo atter te penne.

E col crin scapigliato, birto, & incoleo Si fermò innanzi al rivbunal di Cione E de la lagrine spano banendo il volto, Che il continno dolor dfillla, e pione Poi che lo spirto a dipunto have raccolto a Cosi la voce articolata mone.

Gione, de gli alti Dei Signore, padre,
Ascola quella addolorata madre.

90 pengo al tuo fublime tribunale,
O de gli eterni bei fuperno Dio ,
Non già per accufar , nhe per far male
Altrui , per odio , ò vendice defio ;
Non , per toi it two gindicis ominerfule
Punific al offenfor del fangue mio e
No per dir , boggi ogn'uno epio, profano
Ofanel fangue tuo flender hamno.

Di quello io lassiero cura à colui, che debbe prouedere al commun danno, che achbe prouedere al commun danno, che onno proto odice, inimicità attrui, Se bene in me la sorma ossa, e l'inganno. In sia pur, qualeio son, qual sempre sui, La quanto m'assa attribitante o anno, Per prouedere i sirui più pregiati Lanto a gli bonossil; psi, qualeto del biografi.

Non ho la mente si maluagia, è ria, Che miapporti contento i altru doglia, Ma cerco, che ragion stata mi sia, che dal suo tribunal non mi si toglia; Che domna ci sa de sorsuna mia, Poi che v'è chi per sorza me ne spoglia; Rendasi à me quel, che mi s'appartiene, E il ladro, el massatro me tres de suo.

La mia figlia infelice, ch'io perdei, Anzi la tua, dame cercata tamto; La figlia, che di e egà concepci, che fiu creata dal tuo Nume fanto; Fra gli fipriti horo fi fià damati, e rei, Nel regno de le tenebre, e del pianto: Troustat ho ne l'infernal deferto, Se trouan fi pod dir, perden più ecreo.

Se trouar fi può dir faper dot ella Per forze filà, fenza poterla bauere. Pluton rapi la mifera donzella, Fuor del rifecto ruo, fuor del doure. Hor non ti dimando altro, o be à bauella Come prima è bauea nel mio potere. Che flarà tanto meglio al mio gouerno, Quanto è più ben nel ciel, che ne l'inferno.

Sol questo à tenet uo fanto collegio Chiedo, non men per me, che per te stesso. E, set mio langue non t'è punto in pregio, Mouati il săgue, ond hai ât parto im sito. Men dispregar del cito il greme regio, Ancor che sessi e il inivite, e rimesso Deb, se mouer nol può l'assistamante, Moua la sigliatamante, Moua la sigliatamante of sessione de l'assistamante l'oscio padre.

Fà danque come Dio giufto, e clemente, Ch'un prego boneflo, e pio no fia fibernito: Che il celle giudicio non confene, Ch'alcum debbia goder d'un ben rapito. E la piet no nuol, ch'una insucente Figlia, vno involator chiami mariro. Se tal vagione ogni giudicio move. Ben nuover de per la file fifilia Giosco.

L'Imperaror del fempiterno regno Con dolce occhio guardò la dolce amica: E d'hauere in memoria le fe fegno La grata lor benivolentia antica. Comune è questa ingineia, e questo pegno, Commune è la vendetta, e la fatica, Rispose poi, commune è il suo cordoglio; Ma dà l'orecchie à quel, che dir ti voglio.

Se noi vogliam en 18 se.

Può dirfi allbora ingiuriofo oltraggio,
Che lingiuria e hel fatto, e nel penfero,
E qui bifogna baser l'occhio al coraggio.
Syn tragge in alto va faffo, e yn casaliceo
Percote, giunto à cafo in quel viaggio :
Is mente il tradicor non ha l'ingamo,
Ingiuria non gli fa, mag li q damo.

D'oltraggio io non saprei dannar Plutone, Di danno si nel pegno ameto, esido: Che in non vando con questa intentione, E lo sforzò la face di Cupido. Anzi io sarei di ferma opinione, Di dar Regina di fotterraneo lido; E consorte à colui la nosfra prole. Che il terzo iten de l'oniversa mole.

fo il ciel, Netsmo il mar, fil regno basi ello , che de gli altri è più immobile, e più forte; Rè sdegnar ci dobbiam genero hassello , Poi che nel mondo et tien la terza corte; Et è mio , come fai, minor fraello , Rè d'altro cede à me, che de la forte: E quello furto , s'on vi pon ben cura , Non è danno , nè ingiuria , ma ventura .

Era

186, . 4 Era l'irata Dea difiofla in tutto Di dar la figlia al ciel , torla d l'inferno ; Ma non vollera i fati, che gid un frutto Gustato hauea contra il decreto eterno. L'hauea il sudor tanto il palato asciutto , Che, ritrouando nel giardino Auerno Molti pomi granati, ne prese pno, E ruppe prima il pomo , e poi il digiuno . ...

ORFNE già piacque al torbido Acherote, Ogni parte cercar, ch'ingombra il mondo La qual Naiade fu de le mort'acque, Ninfa la ziù di non ignobil fronte, E in quei scuri antri al fin co lei si giacque. Di questa donna Stigia , e questo Fonte Ascalafo nomato un figlio nacque . Costui mangiar la vide, e al Re Notturno Accusò la nipote di Saturno.

Non pensò allhora Ascalafo all'errore, Che il corno se,ne a quel,che gl'internenne. E, perch'ei fu cagion, ch'à lo flendore Del più lodato regno ella non venne, Sdegnò la Dea del tenebroso horrore, Mcalafo n Gufo. E tutto il fe vestir di smorte penne ; E gli fe in quel, che l'amantar le piume, Tin picciolo ogni membro, eccetto il lume .

> Fece del molle labro un duro rostro, Curuo, e d'augel, che viua de la caccia; Fa, che fra gli altri augei cassembra mostre La grande, altera, e stupefatta faccia. Non moue avezzo ne l'infernal chiostro Di giorno à volo mai l'inerti braccia. Si fece un Gufo, e ançor suo grido è tale, Ch'owinque il fa sentir, predice male.

> NON è chi sia nel mondo peggio visto D'un , che rapporta ciò, che fente, e vede ; Ne più dannoso, e scelerato tristo, Senzaamor, senzalegge, e senza fede. Tal che, s'ei fe di quelle penne acquifto, Conforme al merto ottenne la mercede, Cofa, che non auenne à le Sirene, Ch'in peggio si cangiar per oprar bene.

198 -CHE come è ver le virtuose, e bello Sirene in questa parte il bene opraro, Fur tre gratiofiffime sorelle, Figlie al finme Achelon , che si tronaro Cogliendo i fior con molte altre donzello Quando l'eterne tenebre innolaro La figlia di colei, ch'ancor commone Con pianto, e con parole il cielo, e Gione.

Queste afflitte sorelle per tronarla. Volean ne Laria gir, nel mar prefondo Fra i pesci, e fra gli angelli à ricercarla : Maritranar, che il lor terrestre pondo Impedia lor la via da seguitarla: E, fatto à gli alti Dei di questo un voto Benigni à lor donar le penne, e'l nuoto . 19

Tosto questa, e quel pie si fa di pesce, Due code atte a notar ne fusi fali . Ne l'ona, e l'altra man la piuma crefce, E fansi ambe le braccia due grand ali . Il pifa fal del fuo folendor non esce. Per non prinar del lor canto i mortali. Fur si felici, e nobili nel canto, C'hauean per tutto il modo il grido, e'l uan-

La cercar poi fra i pesci, e fra gli augelli, Volar per l'aria, e s'attuffar nel mare; Ne fra gli spirti apparse aerij, e snelli . Ne fra l'alme, che'l mar suole informare. Perch'ella fra i demony ofcuri, e felli, La madre innanzi à Gioue era à pregare, Che non facesse il suo santo decreto La sorella scontenta, e il fratel lieta.

Dal Re del più felice alto foggiorno Le liti al fin fur giudicate, e rotte, Fralei, ch'ancor piangea l'bannto scorno. E fra il rettor de le tartarce grotte : E fe , che steffe fuor sei mesi al giorno Sei mesi dentro à la perpetua notte Proserpina, bor fra lor l'anno hà partite E si gode bor la madre , hora il marito ,

Sirene in vccelli e pelci.

Ralle-

Rallograrò à la Dea l'interna mente Le nozzo, e la vistoria, e disune auifo L'occhio rafferenato, erifilendene, E la grata fauella, e il dolce rifo. Cofi talbor le nubi al più lucent il Lume del ciel fan trifo, e ofenro il vifo;

Ma poi, s'ei feaccia il nebo borrido, e folto, Mostra il cor vincitor nel lieto volto.

IN terravien dallo stellato monte
Col vallegeato cor, con primo bonore t
E và licta d'rouar l'amica fonte,
Che conoscer li se l'imnolatore.
De di mono virtes sia alca la fonte,
E come ti sililadi in questo homore,
Gontra (la Dadle sije) e sammi note.
Le tue fortume, e le tue dolto note +,
Le tue fortume, e le tue dolto note +,

Restandis mormorar le lucid ande, Et ella mostra spor i misufa faccia, La verde chioma poi, che il vojo ascondo, Di quà, di là spà d'orecchie faccia. Poi con gran macstà cost riponde: Poi con gran macstà cost riponde: De la Vergine Dea, chi ama la caccia, Io sui già Nigria, a nel' Lestino tido Hauca fra le più belle il vanto, e'l grido.

Ninfa in Crecia non fu, che conoscefte Mezio le felue, i piani , i monti , ei pasfi ; Ne che le veti mezio vi ventesfe , Ne che mouesfe più veloci i pasfi . Le leggi, nelmi cor di Delia impresfe , Non soffran, ch à fiu vio I alma io voltasfi , Ma sacciato ogni sine insieme, evenpio , Sol vercauca di lei segui re lempio .

Edoue ogé altra Ninfa eltera andaua , 5 altru la fila belta fea maraniglia : 10 fe la forma mia quale bru lodaua , Per vergogna tenea bufie le ciglia . E, fe talbor qualeb van iu aughezgiana ; La guancia à vus trasto fi fusea vermiglia : Ecofi vezza in questa parte fia ; Che vitio mi parca viacre altrus . Tornando luffa de la caccia un giorno Sola y che le compagne banea lafciare, Peggei di pioppi, glaci un finne adorio Ambe le fiponde, el combre amene girace Solo era il loco, el Sol girando intorno Sul carro basca la porigliofa State, E il faticofo di cacciar diletto Di doppia State andea lo fianco petto di

Quelfimme Alfeo fichiaro era, e fi monda ; E fenza mormorar gia cofi lento ; Che fi potea conta mel maggior fondo ; L'arva a, ognifno gran doro ; ed argento ; Era infocato in ogni partel mondo ; Aprintarea nel ariain tutto il vento ; T al che mimosfie à diguazzami un peco L'ombras agna il maggio il repoel boco.

Sfibbio la vaga, e ben fregiata fooglia, Ch'à me fa il fianco adorno, atruit quode; E done vagio più folta la foglia, La polo, e lafcio in fu threbofe fronde; Poù dal defo, ch'a riprefear minacoftia, Spinta fido il mio corpo à le fals' onde a. C'haurian fommerfo il mio terrefte e peto, Sio non hauesfi d' mio fafezao intego.

Le braccia, e i piedi à tépo incurno, e Ruoto, Dillelo hon tégo il corpo, hon più raccolto . Conte mani, e co pi è l'acqua persuoto generale . E la difaccio cal fojiar dul volto . Mi diletta dapoi di carqiar musao . El volto, e l'opeto, e l'grèbo di ciel rinalto, E un cuto di in si divez cuto il lume ; Mi lafio alquanto in giù portar dal fiume.

Indi come wà l'huom per terra in piede.
Asi drìzzo, e fu le braccia mi follegno,
Teol torno al primo nuoso, e l') petto fiede
Stefo tutto fu l'acqua come un legro.
Zappo poi l'onde, e 2 come um anu fiede,
Sinalza l'altra, e di ferir fulegno,
Et alternando nel zappar le braccia,
Come bà percoffo l'um s' ditro minaccia.

Mentre

Mëtre fo mille scherzi i mezzo d l'acque, Gid corso insino al mar ver Pisa banea; E fuggo il caldo Sol con mio diletto ; Vn roco mormorar ne l'onde nacque, Che m'empì di paura, e di sospetto. Quini ad Alfeo la mia bellezza piacque, Che mi vide oltre al uiso il fianco, e'l petto, E à pena gli occhi cupidi vintese, Ch'in mezzo à l'onde sue di me s'accese.

Habbi vergine bella , egli alza il grido Con caldo affetto, e parlar dolce, e roco, Merce del nuouo amor, che inme fa nido, Anzi del nuono insopportabil foco . Tofto io vo fuor nel più propinquo lido, Per fuggir quel d'amor non casto gioco. Misera io salto ignuda fuor de l'onda, E le mie vesti son ne l'altra sonda .

Anch' ei salta su'l lito, e à me riuolto Con benigno parlar la lingua fnoda. Io dono i piedi al corfo, e non l'ascolto, Pur fento, che mi prega, e che mi loda, Ei d'ogni altro pensier libero, e sciolto, Mi segue intento à l'amorosa froda, Con quella fame mifera, e infelice, Che fa l'altier terzuol l'humil pernice.

Come l'ingordo veltro ardito, e presto Suol ne' campi cacciar timida Damma: Cosi cacciana ei me, dal poco honesto Spinto, e folle desio, che'l cor gl'infiamma. L'effer nuda arroffimmi, e forse questo Accendea l'amor suo di maggior fiamma. Io pur correa, non mi trouado altre arme, Doue meglio credea poter faluarme.

Chiedea tutti in fauor gli eterni numi, Chiamana il loro aiuto , e'l lor configlio , Che mi faluasser da gli accesi Fiumi, E cercasser di tormi à quel periglio. Per piani, emonti, e strani hispidi dumi Passo, e sepre al pezgior camin m'appiglio . E saltai mille spine, e mille arbusti, Che mi sparser di sangue i piedi, e i busti.

Elalmadogni forza era si sgombra, E si vicina banea lasete Alfea, Che egli inazi al mio piè facea già l'ombra; Ricorro, come io foglio , à la mia Dea , Per lo troppo timor , che'l cor m'ingobra, Che'l propinquo scoppiar sento del piede, E'l troppo acceso spirto al crin mi fiede.

Salua Vergine santa la tua serua, Che perderai, s'aiuto non impetra : Colei pudica Dea, Vergine ferua, Che fuol portarti l'arco, e la faretra . Costui, di tenimico ,e di Minerua, Da l'amore, e dal corfo ingiusto arretra; Costui, la cui lascinia, e mente insana Vuol darmi d Citerea, tormi d Diana ..

Al giusto prego mio la Dea s'arrende : E pedendo che'l ciel di nubi abonda , Fà, ch'una, oue fon'io, tofto ne scende, La qual tutta mi copre, e mi circonda. Gli occhi l'acceso Finme intorno intende E cerca on'io sia gita , on'io m'asconda. Due volte diffe , Oime dolce Aretufa , Oime dolce alma mia , done fei chinfa ?

S'aggira, e guarda in questa parte, e i quella D'intorno al nembo il troppo ingordo lupo . E cerca questa suenturata agnella Per esca al suo appetito ingordo, e cupo. Col cor ritorno à la mia Dea, perch'ella Minuoli al crudo dente del suo strupo . Egiaccio muta ne la tana mia, Perche non fentail lupo, ch'io vi fia.

Qual se trouar col sinto il can procura La lepre fra cespugli, e pruni, e ciocchi s Et ella giace muta, c'hapaura Del can, che no la scopra, e non l'ambocchi: Tal egli intorno à quella nebbia oscura Il mio-misero piè cerca con gli occhi: Et io mi giaccio muta entro à quel nembo, Perch'egli no mi fenta, e toglia in grembo .

El cerca, e non fi parte, perche vede, che più lung cil mio piè flampa non forma. Er io fra la fatica, che mi diede Il formarfi veloce in terra l'orma; E fra il timor, che mi tormenta, e fiede, Veggio, che in homor fredo fi trasforma La came, il fançue, e lo flaç l'auree chiome, E non mir effa faluo altro, chel' nome.

Come fon le mie membra in acqua sparse, Conosce l'onde amate il uddo Dio. El la forma, c'havea, quando m'apparse, De l'huom pensa cansta nel proprio rio, Ter poter mec adum ditto de l'entre de l'entre l'

Percote con w dardo albor la terra
Diana 4, e fa the 3 apre, e che m'imola,
E mi conduca più del mar fotterra
Per ma supa 4, e tenebrofa gola:
Ryon ferza del condotro, the mi ferra 4,
Timor, che non mi lafti venir fola,
Che gli non apra d Dori il feno auaro,
El dole fonte mio non renda añoro.

E poi, ch'un lungo tratto hebbi traftorfo Per quel conduto perigliofo, e firano, Cui venni al giorno, e qui cenne fili florfo De le buie linfe al popolo Sicano. Qui diè fine Aveturia al fuo dilcorfo, E rinchiufe in fe fleffa il volto humano; Il verde crin, la crifiallina fronte Attuffo come pria nel proprio fonte.

LA lieta Dea di nono il carro aftende, Epoggiain aria, e lația il fonte folo, E verfo l'oriente il camin prende, Frall cantro, el terrbio del più noto polo. Gid Jopra la Morca me l'aria pende, Vede, e paffa Corinto, e ferma il volo Ne le parti bonorate, eccelje, e dine, Done Ualla piarto le prima olisco. E, perghe far fopra ogni cofa brama
Del feme fio tutto il terren fecondo,
Trittolemo vin fio altumo aldegra chiama
Gli dice poi: D'un'honorato pondo
Grauar i vo per duri eterna fama,
Che erchi fiel mio carro tutto'l mondo,
Per le parti di mezzo, e per l'eftreme,
E che le fiarghi tutte del mio feme.

Få fil carro montar l'alumno altero, Poigit da un vafo dor non molto granda, Tien del ficome più lodato, e vero: El vafo è fempre pien, fe ben fi finade, Leua egli il drago à vol proffo, e legg iero, E dona al mondo le miglior vinande: E dopò banerne fiarfi intti i fiti, Pernenne à linco, al gran e de gli Sciti.

Non lūgi al regio albergo entra in >n boļco Per non dar nė terror, nė marasiglia A lacitit de draghi, ed lor togio, La doueil morjo alor toglie, e la briglia: Quiu gli alberga, infin che l'aer fojio Statili Aurora candida, evermiglia; Paixì col voljo al Re, che mpie il ereron Del fome de la Dea, nė vien mai meno.

Quell bumiltà, ch' i tauta monarchia Comitenfi, imaizi à l'inco il Greco offerua, Po i dice: Alto Signor, la patria mia E la citta prudente di Minerua. Trittolomo el imio nome, e qui wi inuia La Dea, che ne nutrifice, e ne conferua, Acciò ch' empia il two regno di quel grano, Ch'è proprio natrimento di corpo bumano.

E, per empire il mondo in ogni par e Del nobil gran, che Cerere possed, Non bo varcato il mar con remi, di farte, Ne per la terra mi bi condotto il piede. D' andar file tarro suo mi nessegno il arte La Dea, che per ben publico mi diede. E, perche alcum non tema de l'ort sossibi, Legati bò i di agbi siwine vicin boschi.

Di

131

Di quà dal monte Imano hoggi per tutto
Ho la tua terrai meranidata , e finefa :
Guade del più lodato, e, nobil fiutto
Al grande imperio tuo non fia mai fearfa.
E, perche mi ha la notte qui condutto,
Fia the la nona luce fia comparfa,
Ti chiedo albergo, e liesi faro poi
Diman di tà dal monte i regni tuoi.

Equesto vaso do or per farti accorto, chè è il mio parlar marausicino, coro, chè è detto Pirodovo, enco porto, Darà del mio parlar giudicio intero: (to, Che in qualla loggia, où hora è il tuo dipor Poglio, phe l'eiglio tuo grane, e senero Conosia, che più biada egi ha nel sondo. Che non pata bispono i tutto il mondo. Che non fa da bispono i tutto il mondo.

Tofo rinolta il vajo, verfa lefet, Ch'elefel huom dopo le prime ghiande. La pioggia albur elle grà più gou hor rinfre Tantan'acquilla lor, quato ne fiade. (lia, Tal che forza el, chel hote in terra crefa, E che per ogni via venga più grande. "Poi diffe al Re. Conofi al gran, chi afergo. Che fal per ha to be ni chieda alberge.

L'Imperador eome infenfato refla;
"Quando vede cader la vicca pioggia;
E she'l vafo di pioner non s'arrefla;
Anzi c'hà piena già mezza la loggia a
"Abraccia il Greco, e fagia homère, e fella,

E seco à mensa il pon, seco l'alloggia; E spesso dice, Tutto il mio tesoro Non potria mai pagar quel Pirodoro

go la tra Dea ringratio, e te non manto, .
Che fi grato qui fai meco foggiorno: .
Matus dei razione e fere gi fanco e .
Estendo homai per tutto andato in torno.
Pa dimque, e poli il traugliato fianto, .
Fin , che L'Arrora apporta il nono giorno.
Cos ando il Greco à rirronar le pinme, .
E appena cutto va fig. che chinfe il lame.

Videl Imperador, mentre se paree Il sus o doro a lini di tanto seme Che se flussido con va, che in nella parte Era, e de grani in lui sondo la speme Horteme, come san le vosi sparee, Che i principi, e la plebe uniti inseme Ron chiamino lo Dio di accordo suiti, E non gli dian l'imperio de gli Seiti.

Et, altre che li sa quello sospetto Signor del su discris campio, e projano; Troppo auro pensire linguambri di petto D'hauer quel vaso dor, che rende il grano. Come ode, che ciascun possire di letto, Le ricche pinme sue lascia pian piano; E dor s'ammanta i ben tessir silvui, Tutti d'Soil adorni, e di ricami,

Quello siperbo, giornoso Scita
Eletto per impresa il Sole bauea,
Eletto per impresa il Sole bauea,
El ogni sipolita far vicca, e gradita a
Di richi Soli, e vari y rislendea.
Nea bauea voce alla sipa impresa vanica,
Matroppo chiaramente si vodea;
Che voica div, ibe ne la terrea mole
Fra gii altri lumi regg egi era il Sole,

In man quel corto, e aguzzo ferro prende Che fuel cinto portar dal define lata; E per cofi li loftetto, che Glonde, E per bauer quel vulos is pregiato, Sicura vas, chel Greco nan Cimende, A locio fomno in prade davo; E i l'innocente acciar moto minaccia, Chel cor gil pafis, e l'homisido faccia,

Trittolemo non fol d'amore accefe
Gli homini per las fertile pioggie;
Ma ogn'ame, a faigo e l'equo, che im efe
, E vide il ben promefo in quella loggie.
Har quel puguda , chi in konvaze împrofe
Solea fermire il Re, the'l Creco alloggia ,
Amando quel Signor ovetefe, e fazgio;
Salitè per quaiso ei può di fargii oltraggio;

Staduro Il ferro al empia, e ingiusta mente, Est moltiplicar nel loro orgoglio, E non vuol vbidir, fe non lo sforza. Alza egli il braccio infame, & impudente, Perche'l mifero acciar feraper forza: Ma l'alma alunna sua santa, e clemente Al Re crudel cangio l'humana scorza, . E'n quel, che'l Re lasciù del Re l'aspetto, Lasciò il pugno il pugnal cader su'l letto.

Cadde il pugnale, el suo ferir fu vano, Ch'oprò la Dea, ch'à lui foccorfo diede, Che tutti i diti à l'homicida mano Fur tolti in vn momento, e si fer picde, H volto, che fu già fero, & humano, La figura di pria più non possiede. Fugge l'human da lui, rimane il fero, E fi fa l'animal, detto Ceruero .

La vaga, altera, & ben fregiata vesta, Da tanti Soli illuminata, & arfa, Tusta dal capo al pie s'incarna, e inesta In quella forma nouamente apparfa: E fecondo di raggi era contesta, Neriman tutta ancor fregiata, e fparfa: E ancor lo Scita, e Barbaro costume Mostra l'andar superbo, e'l siero lume.

Come la fertil Dea lhà fatto belua, Fà, che l'alunno suo quindi diloggia ; E ratto và ne la vicina selua, E donna à i draghi il volo, e in aria poggia, Lascia Linco i suoi commodi, e s'inselua; Vine al Sole, à la neue, & à la pioggia. A gli animai , che puote , ancor sa danno , E viue di rapina , e da tiranno .

QVI fe Calliope punto al dotto canto, E con giudicio ben pensato, e saggio Dier le Ninfe à le Dee del monte fanto, E d'arte, e d'armonia lode, e vantaggio. Di questo si sdegnarle Ninfe tanto, (gio Ch'al'one, e à l'altro choro onta, & oltras Differ , via più che mai crude, & acerbe, De la lor varagloria ancor superte. IL FINE DEL

Che , dopo hauerle sopportate affai , Io fui sforzata à far quel, che non soglio à E dir , fe non restauan mute homai . In fi misero stato, in tal cordoglio Io le farei cader , che più giamai Scior non potriano à la lor linguail nodo . Per farfi honor con fi orgogliofo modo.

Effe con folle, & impudente volto Ridon del grido mio, ch'altier minaccia. Poi con penfier piu scelerato, e stolta Per volerne ferire alzan le braccia. Cade il braccio à l'ingiù libero , e sciolto , Manon però, ch'à noi danno alcun faccia. Vede vna, mentre ancora alza le pugna, Vscir le penne fra la carne, el'vena.

Ritroue , come meglio vi rimira, Che per tutta la man la piuma crefce : E, quanto il dito in dentro si ritira, Tanto la penna in suor s'allunga , & esce : Pieride E per tutto, one gli occhi intende, e gira, piche. L'aereo acasta, e'l terreo ogn'hor discresce; E quel, che più le par, c'habbia del mostro, E', che vede le labra eser già rostro.

Color ceruleo à tutte il corpo impiuma, Color dipinto, e vario il braccio impenna : La coscia, el petto hà la più debil piuma, Il braccio, e l'ala ba la piu forte penna. Mentre ogn' una s'affligge, e si consuma, E ferir con la mano il seno accenna, Il petto con la man più non offende, Ma per le scosse braccia in aria pende.

La penna inespugnabil lor nemica Sotto pn corpo l'asconde aereo, e poco, Tanto ch'entra ciascuna in vna Pica Orgoglio ancor d'ogni siluestre loco: Fauella hor più , che mai , se ben s'intrica , E gloria ha del suo dir garrulo, eroco: Et ancor vana, insipida, e loquace. D'imitar l'huemfi fludia , e si compiace . QVINTO LIBRO.

AN=

Linceo in Lupo Cer Hero .

## ANNOTATIONI DEL QVINTO

I I B R O.



A zuffa di Fineo con Perseo, è mera historia. però non vi si può raccorre altra Allegoria, che quella, che fi (copre nella descrittione de'l fatto, nondimeno fi potrà bene andar raccogliendo qualche artificiosa descrittione dell'Anguillara, che sia sparsa per l'opera, effendone egli abondantissimo, come sarebbe questa de'l tirare dell'arco di Licuba, che è molto vaga, e proprias che incomincia nella ftanza , E ben mostro l'Amor non effer finto . come è bella ancora, eraccolta in pochi verfi la descrittione di

quelli, che fanno le forze di Hercole in quei , Menta fopra una Hatua , e veder parmi . Fineo e quelli che rimafero, cangiati in fafsi poi, possiamo dire, che sono quelli, che malignamente e pieni d'inuidia vanno ad affalire la Virtù, la quale non più presto è fcoperta da gli animi bassi, e vili, che à viua forza si vedono à simiglianza di pietre rimanere freddi, e duri, di maniera, che non sono più atti à poter essequire più alcu na di quelle malignità, alle quali erano ipinti dal caldo defiderio d'offenderla. Trasforma la virtù medesimamente in Arbori quelli, che non le danno sede, come non daua Polidete à quella di Perseo, però per suo castigo su trasformato in vna selce. CHE Minerua habbia fempre accompagnato Perseo nell'Impresa di Medusa, ci da

ad intendere, che la Prudentia non fi fcompagna giamai dal valore nelle grandi imprese. Che ella salisse poi al Monte Parnaso per vedere il sonte di Aganippe, e le noue forelle, ci fa medefimamente conoscere, che la Sapientia ama di trattenersi con la Glo ria, che è la Musa Clio; co'l piacere, che fi tiahe dall'honesto; come significa Euterpe; ama di effere ancora in compagnia lieta, e che ritroui ogn'hora vaghi concetti . e nuoui, come fa Thalia: ama ancora la foauità dell'harmonia, che è Melpomene; come è ancora Terpsicore la dilettatione, ch'ella fi piglia del sapere, & Erato l'Amore, ch'ella hà sempre alle vere scientie; e Polimnia quel suanissimo canto, che rende i poe ti immortali; & Vrania, quella celefte felicità, ch'ella gode fra gli alti fuoi concetti, e divini. come ancora è Calliope la bellezza inestimabile della scientia. Si trattiene molto Minerua con queste noue forelle, come quella, che non può quafi stare senza effe, ne effepoffono effere ienza Minerua; fono le Mule ancora tenure per la mulica harmoniofa delle Otto sfere del Cielo, e la nona è quell'harmonia generale, che formano tutte infieme. Contendono le Noue figlimole di Pierio con le Muse co'l Canto, e sono trasformate in Gaze, le quali imitano la voce, ma non però l'ingegno dell'huo mo, à simiglianza delle figliuole di Pierio, sono alcuni ignoranti, che spinti da vn souerchio defiderio di diuenir Poeti fi danno à fare verfiscioccamente, e pensano, cofi si compiacciono di se stessi, di esfer tenuti perfettilsimi compositori ancora da eli altri, ma quando poi vengono al paragone de i veri Poeti, fubito diuentano Gaze. che non fanno altro , che imitare la voce altrui. Non iono molto differenti da questi poi cuelli, che simigliano Pireneo, che tenta di rinchiudere, & isforzare le Mufe nel suo Palazzo; quando tentano con belle librerie, e con apparenze di dotti dar'a credere, che posseggono bene le Muse, che non sono altro, che le scienze, e non le hanno però altramente, che ne i libri, perche non hanno beuuto, come douerebbero, volendo effer tali, quali amano di effere tenuti, al Fonte Castalio. Vaga deicrittione del fuono della Cethera, o del Liuto è quella della stanza. Percuote .

Percuare, ber folo un nerno , bor molts infieme . Come è ancora vaga quefi'altra descritta del tirare de l'arco, nella ftanza, 1.0 ftral nel neruo incocen , e infieme accorde .

L'ALLEGORIA del rubbamento fatto da Plutone, di Proferoina fiolinola di Cerere; è che le ricchezze, delle quali Plutone è Dio, vengono da i frutti della terra, e (pecialmente del formento; Robba Plutone Proferpina, e la conduce all'inferno , e quetto è quando fi vien à far il raccolto; e che fi ripone il formento, nelle fosse sotterra, come si costuma in Sicilia, doue su rubbata Proterpina figlipola di Cerere, che non è altro, che l'abondanza i effendo il paefe di Sicilia abondantissimo di formento; è guardiano dell'inferno cala di Piutone Cer bero, che è vn cane fierissimo da tre teste ril quale non ci figura altro, che l'Auato diligentifsimo guardiano delle cofe riporte, le tre telle fue fono le tre fue con dicioni. l'yna quando defidera l'oro con ogni maniera di fceleragine . l'altra è, quando con grandissime fatiche e fudori, mette le ricchezze infieme, e le tiene rinchiule, guardandole con ogni diligenza, e non ferue giamai per fun beneficio, nè meno à beneficio d'altri. la terza è poi quando ha per heredità de'luoi maggiori le ricchezze, e non ha ardire di toccarle; ma le tiene sempre nascose. e lotterrate senza alcun commodo suo, ò d'altri. Ha Cerbero alcuni serpenti intorno al collo; el'Auaro hà alcuni continui pensieri venenosi e mordaci dell'Auaritia, che non lo lasciano mai. Le ruote del Carro di Plutone, co'l quale rubba Proferpina, non fono altro poi, che i continui giri di quelli, che de fiderano arricchire: sono tre, perche fignificano la fatica, il pericolo e la instabilità della fortuna, intorno l'arricchire, e impouerire. Ha Proferpina per fentenza di Gioue da ftar fei mefi nel centro della terra co'l marito, & lei mefi difopra con la madre, perche il formento seminato stà sei mesi sotto terra prima che incominci a mostrare la spica; stà sei altri mesi con la madre sopra la terra, prima che ritorni fotterra, seminato da i lauoratori, e se tal'hora non nasce per esser fouerchiamente affaticato il terreno, e di modo, chel fia vuoto dell'humore, che hà virtu di produrre; Cerere all'hora spezza gli inttromenti rutticali, cono fcendo, che fono ftati adoperati in vano; per quella cagione è poi perfuasa da Gioue a mangiare il papauero, che hà virtù di far morire, che è, che fa bisogno all'hora lasciare riposare il terreno fino che ripigli vigore, dandosi al riposo l dormire. NARRANO alcuni, che l'rubbamento di Proferpina non è fauola, ma hidel dormire.

ftoria antichissima; e fra gli altri Theodontio dicendo, che Cerere su fioliuola di Saturno, e mogliera del Re Sicano, e fu Donna di grande ingegno perche ve dendo i popoli dell'Ifola di Sicilia andar vagabondi per le felue, per le valli, e per i monti, & che viucuano folamente di ghiande, e di pomi faluatici fenza alcuna legge; fu la prima, che ritrouaffe l'Agricoltura in quell'ifola, c giongefa fe i buoi fotto l'aratro, e incominciaffe a sparger il seme in terra, e r cogliesse i frutti. Onde gli huomini poi si diedero a partire i terreni, ad habitar insieme. & à vipere più humanamente . come seriue Vergilio . Con l'aratro da Cerere la terra Fupria folcata . e farfi in effa i femi, Ricolti i frutti , e date leggi a chi erra , Tutti fon doni fuei , tutti fuei premi . Hebbe la Reina Cerere Proferpina fua figliuola Giouane bel lissima; la quale fu per la sua singolare bellezza rubbata da Orco Rede i Molossis

che la prele poi per mogliera .

LA fauola di Stelle, trasformato in vno ftellione, ci da essempio, che no dob biamo farci scherno delle cose celetti, come hanno ardire di fare alcuni spiziti maligni . & heretici, che, non hauendo rifpetto ne à Dio, nealla Religione, mer tono ogn'hora le loro bocche in Cielo, biafimando i Santifsimi riti della Chie-

fa Catholica.

L A trasformatione di Ascalapo figliuolo di Acheronte in vn Barbagianni, per hauer'accusata Proterpina, di hauere mangiati tre grani di pomo granato 3 onde per legge de i Fati, non poteua piu liberarfi dall'inferno; ci da essempio quanto dobbiamo fuggire l'occasione di hauer ad accusare alcuno, per ester que sto vificio di huomo maligno, & odiato; per non diuenir quell'infelice Barbagiani apportatore in ogni luogo di triftifsimo augurio, come figliuolo di Padre, che è priuo d'ogni allegrezza: e fi come questo vecello sotto vn gran mantello di piume rinchiude vn piccolo corpo, cofi gli accufatori maligni fotto lunghi giri di parole vane, il più delle volie chiudono poche cose vere, sode, e probenoli , come quelli, che non sanno, che stridere, come stride questo animale; e fi come questo ama di far il suo tardo, e picciolo volo per le sepoliure de' morti. cofi oli accufatori, con i loro falti riporti, e maligne accufe, non tolamente offendono i viui, ma ancora attédono à ruinare le facoltà de' morti, facendo ogni opra di far rompere teffamenti, & contratti di quelli, che fono paffati all'altra vita per prinar i veri heredi della loro propria heredità. Si vede in questa fauola la bellissima sententia morale propria dell'Anguillara, doue dice, Non è chi fia nel mondo pezgio thito ::

LE Sirene poi, che sono tre, secondo alcuni Parthenopea, Leucosia, Ligias trasformate in mostri marini, sono secondo Palesato le meretrici, le quali, per la loro infame lividine, fi postono dire veramente mostri; e i nomi loro ci danno lume delle loro arti; Perche Partheno voce greca, fignifica vergine, onde le meretrici, che sanno l'humore della maggior parte de gli huomini, che sono piu inclinati ad amare la Virginità, o la Cattità, ò almeno l'Honestà, che non sono vna dishonesta, e sfacciata lasciuia; si fingono, per coglierli, e pure donzelle. ouero femine catte con tenere gli occhi bafsi, arrofsire a ogni parola, meno cho honeita, che fi dica loro; e non fi lasciando toccare cosi di prima giunta lascinamente; viano queite & altre fimili arti per coglierli nelle loro reti, e farfi maggiormente amare, e defiderare. l'alira fi chiania Leucofia, che vuol direbianco, figurato per la purità dell'animo, finta accortamente dalle Meretrici per co. prire l'arte, laqual'è odiata generalmente da ogn'vno. la terza è detta Ligia, che s'interpreta giro, e viene à fignificare i lacci, le reti, e le prigioni, nelle quali. tengono auduppati gli infelici innamorati. habitano à i lidi del mare, perche le parti Maritime Iono più date alla lasciuia, che quelle, che iono fra terra, per questa cagione hanno finto i Poeti Venere effer nata de la spiuma del mare : han, no voci e canti foauissimi, che addormétano i miseri, che passano per la e addor mentati gli affogano, priuando di tutti i beni quelli, che danno nelle loro mani-Vanno le Sirene cercan do Proferpina, che fignifica l'abondanza; perche le Meretrici non fanno giamai metter freno alle loro dishonestissime voglie, anzilevogliono contentare abondeuolmente. solo Vlisse fugge da le loro insidie; perche la fola prudenza sa spregiare le dannose arti delle meretrici, chiudendo l'orecchie à i cantiloro.

DOPO che Cerere rimale contenta di goder la figliuola, per fentenzia di: Gioue, sci mesi dell'anno per pigliare qualche riposo dopò hauere scorlo tutto. il mondo cercandola; fi fa narrare ad Arethufa la fua trasformatione in fonte, elleudo leguitata da Alpheo fiume, che era mamorato di lei, che ci dà altro quefla trasformatione, se non, che la Cattità fuggendo la lascinia, è conosciuta chia: ra e limpida , come l'acque chiare di vn fonte, doue nella descrittione dell'Amore d'Alpheo, e della fuga di Arethufa, fi vede quanto felicemente habbi de-

icritta l'Anguillara l'arte del nuotare; nella stanza,

La braccia, o i piedi à tempo incurna, e fenoto, e nella leguente, come ancora hapropriamente fatta la comparatione del Cane nella flanza,

Come -.

LA faudă di Trirolemo, Jecondo Philocoro è mera historia 1 effando staturitation Revinchismon Re di Arhene e deideo ecaz sine di fingere questi fauo la, perche nel tempo di vita grandisima carestia gli siu dal popolo amazzato siu padre, che, vedendo morite tuttele genii di sime, duta egli solo abondanus finamente da amagiare alfasimolo. Onde egli, fuggendo logra van haue, che haueua per insegna vin serpe, & estendo capitato in paesi loncani, e mono abondanti, stromo heto nella patria carico di formeno, e solico di popolo da quella elterna carestia, e ne cacciò Linceo, che haueua occupato quel paese, ripigliando esse l'imperio di quello stato, alquale mostrò ano caro l'ivo di colciurae laterra, e di far i sacriscia d'acrese. Ia quale relegò Linceo ne i Boschi, come indegno di viutere, e dominare fra le genti, hamendo voluto s'ar morire que i po poli dalla fame, e dapoi far morire ancora l'apportatore della falute di quel Regno.







VTTO af

coltato ha

nea la sag-

la Musa al

tero, e de-

gno;

gia Dea



E de le Dee pittoriole bauea Sen mamente ledato il giufio sdegno. NE flà ben , ch una donna infima , e rea S'arquagli à gli alti Dei del fanto regno. E giufta è l'ira del disan collegio,

Se noce à quei, che'l cielo bano in diffregio.

Ben puà dicea , ciafcun lodne le Mufe D'haner data castigo al loro altraggio; Ma chi farà , che me non danni , e accuse , . Poi ch'i fi ginfto sdegno anch'io no caggio? Ogn'va già sà quanta arroganza boggi ple Aranne, che ofa perfi al mio paraggio, E, sio la lascio flare in questo inganno ; Quanto ledo le Dee , tanto me danno .

IN LIDIA gid formd l'bumano aftetto A questa Aranne il colofonio Idmone . Questi tingea nel suo ponero tetto Di più color la spoglia del montone . Colei , che nel suo senle die ricetto, Già passat'era al regno di Plutone. De la piecola Hippea i padri furo , Ch'al mondo la donar di fangue ofcuro.

Ma su ben nela Lidia in ogni parte Famosa nel Palladio almo artificio. Nel far fil de la lana, e'n ogni parte Che serue al necessario lanificio, Tutte auanzò le donne di quell'arte Di bontà, di flendor, d'ogni altro officio. Ma,quanto ogni altra superò costei, Tanto la figlia Aranne ananzò lei .

Lasciaro spesso il monte di Timolo Con le piante vinifere Liee Di tutti i numi abbandonato, e folo Le Diade . L'Amadriade , e le Napee: Souense abbandonaro Hermo, e Pattolo Le risplendenti , e cristalline Dee ; Sol per veder, come la dotta Araune L'elettissime fila insieme impanne . Perche

Perche non fol la zela ben contesta
Farca slapire og i vn di marauiglia,
Onde si vaga spica più d'ava vesta,
Ob'à vimirar vi si perdeante ciglia;
Maradro come vn fit con statro imesta,
Se fila, come il tende, e l'associationi mesta,
Tutto in vn punto stupido, e contento.
Tutto in vn punto stupido, e contento.

Stupide le Napre dicean fra loro,
Con ligran frudio clisi fiso fluito offerus ,
Emefecco fiso na lafta, e loro ,
E tutto quel, che l'arte amplia, e conferus,
Che moltra ben che dal celefie choro
Difecfa ad infeguarel fia Minerus.
Ella fuperba il rega, e tienfi offefa
D'hauer da fi gran Dea quell'arte apprefa.

Denga, dicea, la Dea fieggia, e pudica; Sofa di starmi al par, qui meco in proua; Che con ogni sia industria, ogni statca; Trouceà l'artemia più rara, e noua. Buona si già alsa siente antica; Mai l'ano lanor l'oso moderno approua. E, se meglio la Dravual, ch' to gilet mostri, Armis, e comparisca, e meco giostri.

Come dal monte pio Minerua sende, ,
E lassia bimmortale alma foresta,
E l'orgoglio d'Arame ancora intende,
E conse l'arte, e le li biassara non sella;
D'una attempata vecchia il volto prende,
cressata pelle sa, caluala testa,
curna, e debi in evà cara d'assani,
E mostra al volto bauer più di cent'amni.

Regge fopra un bafon l'antico fianco, E và, done la vergine lauora, E con inchino humil, debite, e flanco, Con egui moftra eficirior l'honora; Poi come quella « l'ha quei denti manco, Che ballo famo andur l'accerto fiora, Alzando verfo lei l'afflitto afpetto, l'anno andur l'accerto fiora, Se ben l'età fenil debile, e inferma Infiniti differe il avecchio apporta, Shaper opinion fondata, e l'erma, Che non s'hà in tutto à riputar per morta: Perche la prona, où fi fionda, e ferma, La fa de l'altre età più fuggia, e accorta, Si che non differezzar, ma d'il orecchia M'configlio fedel di questa vecchia.

Non si può dir se non che troppo ardises, Sia che si sia qui ziù nato mortale; Che con paole indebite s'arsisa Di chiamarsi à gli Di ci celesti eguale Di chiamarsi à gli Di ci celesti eguale Onde perche l'error tuo non punisca, A la verzime sa; est immortale, Chiedi mercé, dapoi che tu nonsse; Si come ti si clatta, eguale à lei;

Bafliti hawer nel mondo în ogui parte Fra le geni terrene li primo howere In quella , che trouò tan' cuile arte La Dea de la prudença , e del valore » Ma cedi d'immortal foro di Marte Tu , che fei natanel mortale exvere, E duolti feco homai del troppo orgolio » Ch'ella mercede haurà del tuo cordoglio »

Guardò con torte, e difdegnate ciglia L'allbor da lei non conoficiut a Diua La troppo artista, e temeraria figlia Per lo troppo faper del feuno privas Per con quello parlar feco àppiglia, Con quel fiaror, ch' in lei lo fdegno aumina, L'à gran faticaritener fi puote Di percotter del lei le crefe gocci.

Pur troppo è ver, che la fouerchia vita
Triua i huom del più nobil frutimento.
Vedete questa vecchia rimbumbita,
Che dar consiglio à me prende ardimento.
E ben connien, che fia del fenno rigita,
Che mostra haver de gli ami più di cento.
I L consiglio del vecchio è buono, e saggio;
Ma non di quel, che viue divantaggio.
Mache

Qualche tma pronipote, ò dificendente La voce twa fulfidiolo affordi: Chio bo tavito conficio, e tenta mente, Che non bo punto à far de tuoiricordi. Satta à giolfur del par la Deafi fente, Le fila à figurar l'biflorie accordi. Mano, chi ella tal prona non defia, Che sà, chi quello affar la paima è mia.

Sdegnata Palla del Jourrebio orgoglio,
Che in quella infana vergine ritrous,
Minaccia, e dice, Contentar ti voglio,
Minertia io fono, e vo venire in prona.
E già di quella pellemi dilpoglio,
Chi met utto i van têpo è vecchia, e nota;
E quel, c'bor tengo, volto antico, gibino,
Cangia cod mio fembiante antico, e Diva.

Come la Dea palefai ll no filendore Con la diuna fua fonte, e fauella ; Le Ninfe Lide, e le propinque nuore, Che flupian del lauro de la donzella , Tutte s'inginocethiro a fare bourre A la prefa da lei forma nouella , E improuifo terror ciefinna oppresse, Se non l'altera vergine , che tesse.

Ever, ch'un'improuio fanguetinfe
Di regeogna, e rolloi l'inuito volto;
E diro alquanto, e poi quet rofio effinfe
Il primicro vigor nel cor raccolto.
Cofi talbor l'Aurorai l'ici dipinfe
D'offro, ma quel color non duro molto,
Chetolofe il rofio al cielo il Sol, ch'apparfe,
E difho natural color lo fanje.

Fà, ch'Aranne al fio fato il corfo accende, La floida vittoria, che la mone, E fuperare in quella imprefa intende, La figlia incomparabile di Gione. Tiù la fdegnata Dea non la riprende; Ba wood venire à Le damofe prone; E le wood far veder quanto s'ingunni Con fioi preptui, e manifelli dama;

Conchiußo c'hanno il fingolar certame L'alma inconfiderata, e la prudente, Gli ordimenti apparecchiano , e le terame , Et ogni altru materia apparetemete. Il più lodato poi di feta fiame Fan nel pettime entvar fra dente, e deute. Il filo il dente incatenato laffa, E poi per molti licci al fiubbio paffa.

Tutto d'un fol color fan l'ordimento, E del par fila ad og ni dettre damo; Mi la trama vi fan d'oro, e d'arcento, E d'altri affai color, vaghez ça al parno. Le calcole winten el pasimento, Ch'obidifono al pie, fospese filamo, Son moite, e corrispondono in quest opra «i moits l'ici, obibdisto popra.

La vergine terrena, e l'immortale, Secondo ne duelli ojar fi fole, V combatter fi de con arma eguale, V clier del pari baser colori, e fiole. Hor per buser la palma trionfale Penjim farmar figure vuiche, e fole, Onde oga vana di lor molti canelli Pelle di color varij, e tutti belli.

Chinde il canello il picciolo spoletto, E poli li fola in sin la canna abbraccia: Elle polie a sideri spira quel letro o Che sirve a chi l'am sil con l'altro allaccia: L'amino intende ogo una al bello obietto: Con le vest'alte, « con l'innudebraccia En , che la trama per l'ordito posse Est pela pessione de casso.

Esici passinto fil batron le cassico.

Questa calcola, e quella il picdo offende,
E, mentre prene lor l'attenta sibena,

tà, the l'incone lor l'attenta sibena,

tà, the l'incone l'ordito hor dile, hor see de
ta, the la trama mijera incatena,

La spola vanama di, l'attenda la rende,

E quella e quella man il cassi e mena,

E matre il pagno hor predebor si risenote,

Giràti canello, el si disolge, e si une

Per aiutar l'historia de colore, l'urian le stode, ou è il color riposto: En quella parte appare il sti di store, Che serve al opra, el resto sta mascosto. Mour s'ai piè la parte inseriore. El liccio intede, e sa quel, che git è imposto. El atrama insormante in parte scopre, Ch'al lauor giona, e tutto il resto copre.

Tingon nel opra bistorie e quella e quella Varie, si come è vario il lor pensero e Lamio qui figura cost bella , E con cost mirabil magillero , che fol mancalo spirto, e la fauella Al vino gesto e d'ogni parte intere ; R del yario costo , che i panno ingombra. Pri fa il mito, om la carne, yn altro l'obra .

Palla nel.panno fuo foperbo, e vago L'alma città d'Athene adombra, e pinge, E vi fai li promonorio Artivo, pago Sacrato à Marte: oue colora, e finge Di Gione la duina, e Regia imago, che con dodici Dinivii arco cinge: E l'acre di ciafenno ba fi ben tolto, Che qual fia ciafenn Dio, dichiara il volto.

Gione nel mezzo imperiojo fiede, Gli altri fedono baffi, egli eminente. Quiul Rettor de le Nerede fiede Uferiule serven col fico tridente; E del fico grembo vicito esfer fi rede Proferoce delfrier bello, e possifonte: E la terra arricchifice i di quel bene, Ter dare il nome à la città d'Athene.

Di fendo, e di celata arma se stesso di celata arma se stesso di con libassi ni man veliziosa, & alma: "Tien nel petro di acciar Medusi impressa, chi cimada se monto di central se per la gratia all'huom dalei convessa di c

Oegonh in at to flar gil arbitri Dei, Che lo finpor dimofiran ne le ciglia, E coronar de la vittoria lei; Da cui la dotta terra il nome piglia.) E per fare odder di quai trojai Dec trionfar la temeraria figlia; E à quattro bifonie d'huomini arnoganti, Che d'agguagliarfi ofaro à i Numi fanti.

Hemo già Re di Tracia hebbe conforse
La bella Rodopca figilia d'un Fisme.
Questi amb disperbia il con si forse,
Cic se adoraris qual ecestic Nyme.
Equallo vamo evro eccò di forse
A la moglie, & à lui l'interno lume,
C'b egii chiamar si se Gione, e Giama.
Et nomina la fissi ad Strimono.

Sdegnato il ciel del gloriofo affetto, Lor trasformar la rouppa altera fronte, E quefla, e quel con gloriofo difetto Dominio i vicin colli , e feffi »n monte. Lango liperio adliro falecto. Per far quefi opre manifelte, e conte. Ne l'atro incontro à quefo fo vedea L'orgogilo de la nifera l'iginea.

Già questa altera madre si diè vanto D'esser più d'ogni gratia adorna e bella , Nel tempo di Giunon diutoto , esanto, Di lei del maggior Dio moglie, e sprella. A l'racorda Dea dispiacque tanto , Che le tosse l'esser la signi di E'allumo il collo, et si pie, simpiumo poscia, Dal rostro, che les si no la coscia.

Sera à coftei pur dianzi ribellato
Quanto il regno Tigmeo dominio ferra.
Ond ella bassea per racquifar lo flato
Fatta vna lega, e moffa vna gran guerra.
Tois, feben le fui l'el trasfigurato,
I opoli affaitò de la fua Terra,
I quai fon alti vn piede, e mezzo, ò due,
Et hoggi ascor la guerra ba con le grue.
Luefo

Questo il superiore angulo manco
Tringe lauor, ma il deltro inferiore
Mostra, ch' Antigonea mon hebbe manco
Vano siperbo, e gloriofo il core. (biaco,
Tiki illustre naggio di volti o remiglio e, e
(Disse) e di maestade, e di splendore,
E di mill altre parts altere e, e nove
De la gelos Dan moglie di cione.

Ma fe fa la Pigniea venire en mostro disson se perpetua de lei noia, e vergogna) Een tolg è questa ancor le perte, e costro Per la troppi dita gloria, osi ella aggona Le fe fostii lo stinco, il collo, el rostro, Ela forma le dié d'una cioogna.
Rè le giono l'albor temuta mano Del padre Lamouconte Re Troiano.

L'angulo inferior destro dipinge
L'ira cesses die dipinge
L'ira cesses diping a, e pinge,
Asi il manco inserior signra, e pinge,
Come Gismon vn' altro orgoglio asserae,
Quăto l'imperio Asserae, a e inge
Fra il regno Medio, e la Tigrina acena,
Cimara resse e gia lieto, e scilice,
Se messo no trendea Gismone oltrice.

Fin già si vaghe, e gratiose, e belle Le figlie del Re Cimara, e si dine, Quant altra, dicini li mondo boggi sacolle Oper voci Romane, ò voci Argine. Ma sir bori empire à part dogni altrase felle E d'ogni ben de l'intelletto prine, C'b' osar dirss più belle, e più leggiadre Dela di Marte, c'à d'Hobe alceramadre.

Troppo prende la Deu dira, e disflegno, E Forza è, che lo s'oghi, e che lo s'oghi a che lo s'epara . Vo fosii şir aa d vostro aina cindegno (Disfle ) s'econdo il fine, ond egli adopra, E vo', che ogni vil buom dei vostro regue, Et ogni altro stranier vi zappi sopra. Quel bel, c'havet e al mio Nume preposto, Po', che adogni vil pie la stroppilo.

Innanzi à le gran porte del fuo tempio Con rabbia, e con furon le corca, e flende, E con lor troppo obbrobriofo ficempio Scale del tempio fuo le forma, e rende. Tal che fil faffio dosfio il bnono, e l'empio E quado entra, e quad e fice, bor fale, bor fec. Quell vaulche belleze alme, e, fupreme (des Ognindificreto piè capella, e preme).

FRENATE alteri Heroi l'iginflo orgoglio
Con whom forte, e ben tenace freno,
Armaet il cordoglio,
E non d'ambre, e di veleno,
Si che l'ira di Dio non dica, lo voglio
D'ogni buo pin diotetto, e vil farui da meno,
E de l'honor vi prini, e del reame,
E faccia obietto ad ogni rijo infame.

Come di mifero pade fi riporta,
Che I infelici figlie fon di faffo,
E che , chi vi per la farrata porta,
Pon fal lor doffo il mon piet offo paffo,
Piamendo ad birraccir la figreta morta
Corre, e refla di firito ignudo, e caffo,
Statua fi fa, che fi confirma, ce ange,
E sia le figlie immarmorate piange.

Hausa si ben la Deas inta distinta
'Ne la bell'opra quessa bissionia intera,
'Che non l'hauresse data momo dipinta y
Maben von attion vinace, e vera .
Lamargine d'un segio resto tinta a,
Doue ramo son ramo intreccial era,
Del fruto, che i pacessi in pregio banno,
E con l'anbore sua die sine al panno.

L'altra mostrò con bel compartimento
Ne la sipa dotta e, ben intesa trama
Gione tutto di amor lassico intento,
che la siglia di Coo vagheggia, co ana.
Ben che render nol vuol di lei centento
La vergine, eb Alleria il mondo chiama :
Ma cione cangia la celeste sonza.
Fi trassorma in aquila e la sorza.

Dipinge

Dipinge l'altro mal , che poi l'avenne , Che Gioue fegui ancor quest infelice : Ma per pieta gli Dei le dier le penne, E la cangiaro in pna coturnice . Al fin fu'l mare Icario il vol ritenne ; Ma lo (degnato Dio con mano ultrice, Poi che'l fuo amor di nouo non impetra, La fa sopra quel mar notar di pietra.

Isola, detta Ortigia, in mar la forma, E , perche à Gione il suo suggir dispiacque , Non fol mentre stampo per terra l'orma, Ma, poi, ch'al dorso suo la penna nacque, Volle, ch'à galla in questa noua forma Su'l mar fuggisse dal furor de l'acque. Cosi notando ando senza gonerno L'Ortigia un tempo, one madolla il verno.

Per far chiara apparir pone ogni cura La sfrenata libidine di Gione, E la sua troppo barbara natura, Mentre se veste , e altrui di forme noue. Leda nel panno poi tesse, e figura, Efa, ch'un bianco Cigno in sen le cones Emostra, che l'augello è il maggior Nume, Ch'asconde il nero cor con bianche piume .

Tindaro Re d'Ebalia fu consorte Di Leda, la qual Testio hebbe per padre. Gione in forma di Cigno oprò di forte. Che d'un huomo, e tre figli la fe madre: Fragli altri di quel uono vsci la morte De le superbe già Troiane squadre : Dico colei , c'hebbe si raro il volto, Che ne fuil mondo fottofopra volto .

Vi fe colei, c'hà il titol d'effer bella : Vn Mondo appresso à lei pinse, ch'ardea; E ne la man le pose una facella, Onde le dana il foco , el'accendea. Volle mostrar la stolida donzella, Che dal pensier Venereo , che rendea Non fazgio il Re del regno alto, e giocondo, La reina nafiea del baffo merdo.

I due non pinfe gid , che l'uono fleffo Die fuora , che fu Caftore , e Pollucer C'haurebbe fatto un testimonio espresso. Che dal divino amor nasce la luce. Ch'egn'un di lor fu trasformato, e melle Nel cerchio del zodiaco, ou ancor luce. Ch' yn voler dato al ben fu lempre in due, E s'abbracciano ancor frál cacro, e'l bue.

Mostro poi come Satiro fi feo , E con la bella Antiopea, che nacque Netifola di Lesbo di Nitteo, Moglie d'un Re T'eban con frade giacque : Pinfe il repudio ancor del Re Liceo, A cui la moglie poi tanto dispiacque, Che fe con altra il nuttial conuito, E lei flar fe in prigion senza marito . 1

Granida di due figli fa in prigione Starla Liceo poi , che'l connubio scioglie . Dipinge poi come d'Anfitrione La forma vuol per ingannar la moglio. seco la casta Almena in letto il pone, E compiace innocente à le sue voglie . E con queste lasciuie , e questi inganni Nata i pensier di Gione empi , e tiranni.

Dipinge poi , come la bella Egina Figlia d'Afopo andando on giorno à caseia Ne la stagion, che la gelata brina Ne'piu picioli giorni il mondo azghiaccia, Essendo da la gelida pruina Tutta trafitta à cafe alza la faccia, Done sù vn colle in uno ombrofo loco Scarge fra tronco, e tronco ardere un foco.

Subito và la misera donzella Per difgombrar da fe l'horrido verno A ritronar l'incognita facella, Done il foco felendea nel bosco intorno. Presa di fiamma banea forma nonella Per goder questa Egina il Re superno: Si fealda , e ftà la gelida fanciulla , E col caldo di Giove il verno annulla. Mentre

Menerech'ella fi feulda . em graniolia . Scoperti c'ha el inosurioli danhi Come l'accela fiamma urdali fola . Gione la vera fina fembiarra virlia. Et ad Egina il fior virgineo inuola . Gravida lafcia poi la bella figlia, Et à l'imperio sito contento vola, E la pittura e fi distinta , è certa; Che tutta questa frande mostra aperta.

Mostra poi , come in forma di Pallote La bolla Nimofina inganna, e vode. L'pltimo, che da fuor, di Gione amore Discrine di più infamia , è di più frode , . Th'arfel fe a creder s'ba ) I'm ra's ar lore. Che del più rio non fi ragiona . è s'ode : D'ona arfe il Re de l'anime beat . Qual'era figlia à lui, conforte al frate.

Mentre gode Prof rpina la luce Del pianeta più chiaro , e più giocondo , S'innamora di lei l'ethèreo Duce ; Quel , the del feme sho la diede al mondo . Quell'animal si forma èi , che conduce ! Serpendo altero il fuo terrestre posido to E done vede lei feder fu'l berba Serpe d'or con la testa alta, e superba .

Non teme la Regina d'Acheronte · Del ferpe altier del lucido , e de l'oro . Che per l'imperio , c'hà di Flegetonte. Al Erinni comanda , e à ferpi loro . Poiche non sa, che la viperea fronte "Nasconde il Re del sempiterno choro, Per pigliarlo , fe può , l'attende al varco. Ch'arricbir vuo! di lui lo flizio parco . -

Lieto pigliar fi lafcia il ferpe, e prende Piacer di lei , che felha posto in seno : Por dal foco infligato, che l'accende. · Deposto ogni vipereo empio veneno, Con la forza celeste la distende Sapra l'herbofo, e morbido terreno ; E si vedeanel panno manifesto Vn si nesando, e obbrobrioso incesto. Del maggior Dio , che l'oninerso mone . Pinge mill'altri forti empi , e tiranni , E si volge à Nettuno , e lascia Gione: Ch' anch'ei rinolco a'muliebri inganni Ogni di si vestia di forme none. Si fe vi Vbin nel regno di Sicano , Done inganno la Dea del miglior grane.

Cherofto , ch'ei fe la fenti fu'l dorfo , Comincio su l'arena à paffeggiare, La traffe al fin contra il voler del morfo Fuor del lito Sican per l'alto mare, E sopra on duro scoglio frenò il corso Per l'amorofo fuo de fio sfogare . Pinge la lana poi , la feta , e l'oro , Come l'ifte fa Dio fi fece on toro.

Che d'Eolo vna leggiadra, e bella figlia, Dett'Arne, con quel pelo inganna, e porta, Del fiume Enipeo poi la forma piglia , Sopra il eni lito una farciulla ba fcorta " Dela troppo superbà, e rea famiglia Di Salmoneo, che fola si diporta ; E di tei ne la forma d'Enipeo Due figlinoli acquifto Pelia, e Neleo.

Pingepiù giù come nel finme flesso Cangiato il Re del mar sull'aurea arena Ba gran moglie d'Also fi tira appressos E con l'ignude braccia l'incatena : E tome egli acquisto di quello eccesso Due figli cofi grandi , e di tal lena , Ch'al ciel fer guerra, e tenero in disparte Tredici mesi imprigionato Marte.

Colora; come in forma d'un montone La bella figlia ingama di Bifalto, La qual su'l bianco suo velo si pone, Et egli entra nel mare , e nuosa in alto : Lunge l'atterra poi da le persone, E feco viene à l'amorofo affalto . Finge lo steffo poi Rettor Marino Portar Melanto in forma di Delfino. Ma lafciato da parte il Re de l'onde .

Il biondo Apollo trasfigura , e pinge.
Che co i vaglio cochi, con le chiome biode
Fra Nimfa Anh ifea l'inflamma e l'anige.
Tutto ci fra flourte pinne il corpo alconde.
E vola , e innanzi à lei sparnier si singe.
Ella il prede el nutrifice èn caccia il prous,
D'm altra sorma poi la notre il trous.

Scopre come in Telfalia andando à eaccia
V na formofa vergine Nespes,
Con vno orfo endel venne à le braccia,
E, s'auto vn Leon nou le pongea,
Tuttaguafa l'hauria lorfo la faccia,
Ma Apollo, che Leon quiui parea,
V ccife in fuo fauor l'horribil orfo,
Toi laficò tutto bumil meterfi il morfo.
68

Giurò già di feguir fenza conforte
La legge di Diama, e di Minesua
Collet, chor lietat de l'Orfina morte,
E d'hauer quel Leon, che in caccia ilferuaMa, some il fonno a lei le lusi bà morte,
Di Venere il Leon la rende ferua.
Si fpoglia di quel pel l'amanne ignoto,
E fia per fonza à lei rompere il voto.

Aggiunfe à questo on altro tradimento D. Apollo volto à l'amonofe trame, ch'ilfa a, cini già movoificato, e sigento Hauce ai lafituo amor fant o legame, ringendo à lis volve guardat l'armento In forma di posfor la rende infame, El voto fatto à Delia romper feo. A la siglia già pia di Masareo.

Vi tesse antor, come il Bimatre Nume De la siglinola d'Icaro è accorde, Est sorma va sigata, es in anto il lume Re l'oua che vi sa, la siglia intevde, Ella, siguendo il gioninii costume, granta ne cape il jen, tunta ne prende, El a porta contenta al patrio testo, Ma la notre quel Do je i trova in letco. D'hoderail panno chremo vn feezio ferra Fatto à grattefib i nduftriofi, e belli, Douc cerchio con cerchio i vn s afferra, Tien di femicentami, e femincelli Toi, per dar fine da trallada guerra, Fan parangon de figurati velli; E fé ben quel di Palla era divino, Di poco gli cedea l'Arameo lino.

Quanto lodò la Dea d'Aranne l'arte, Tanto dannò la fius profana hiftoria, Che, senza officader la celefie parte, Bem acquiflar potea la fleffa gloria. Tanto firscata quel pama o parte a parte De celeffi peccati empia memoria, Per non moftrare à fec oli nouelli Gli ecceffi de gli zi, padre, e fratelli.

Poé chebhe de figure illustri, e come
Tolso l'honor, c'hauesan dal varro laccio,
Si trouò in man del Citoriaco monte
Da mistrare il lin es fuso un braccio;
E due, e tre volte ne l'Aramae stonte
Alzando più, sch'alzar si possa il braccio,
Lascio cadere il Citoriaco arbusto
Con degno premio al sio luvoro ingiusto.

Maggior non si può fare onta, ò dispetto, Cò opra sebernir, ciò un fa, conosce, stima. Linglice dongella, che negletto Vede, e, stracciato un vel di tanta sima, E percosso si percos cono con cono Trède una sime, e mota de un banco in cima. Col laccio annoda il collo, co una trave, Tosi sida di mo attoro il corpo grasco.

Ma pria, che fosso galfe il nodo l'alma, Soccorso à tempo à l'infelice diede De l'alma Dea la vincitrice palma, Chebbe del pender suo qualche mercede. D'herba, e vecen la sua terrena salma. Sparse con presta man dal capo al piede, Poi delse, y n nono corpo insorma, e predi, E vini venenosa, e tessi, e pendi.

Apena

Apena quel venen sopra le sparse, Aranne in' Che tolfe al corpo il grade, il duro, e'l greue. ragno. · Co picciol capo, e uetre à un tratto apparse.

· Vn animal lanuginoso, e breue. Vn sottil piè venne ogni dito à farse,

Che pende al tetto risupino, e lene. Dal picciol corpo il lin rende, e lo stame, Et incatena ançor l'antiche trame.

Tutta la Lidia già freme, e risuona .D' Aranne, e de la Dea di torma, in torma, E che la tessitrice di Meona Esfercita il suo lin sotto altra forma .

La fama , che di questo il mondo introna, Stampa da Lidia ogn'hor più lunge l'orma. Corre per tutto il modo al Sole, e al'ombra, · E del miser successo il mondo ingombra .

Ogni vn fi sbigottifce, ogni vn rifolue, Che offender l'huom non deelceleste Nume, Perch'egli d l'offenfore in forma volue , Che fegue in peggior corpo il fuo costume ; Ouero il fa venir cenere, e polue, Q sasso senza mente, e senza lume. Si sbigottisce il nobile, e la plebe, Eccetto Niobe allor Regina in Thebe.

PRIMA, che il matrimonio celebrasse Niobe col Re dolcissimo Ansione ; E che Meonia, e Frigia abbandonasse. Chelei veftir della carnal prigione, Visto più volte bauea l'Arannee casse Percoter su la spoglia del Montone, E con piacer non poco e maraniglia Conobbe in altra et à la patria figlia'.

Manon perd la pena, che rapporta La fama, che la Dea faggia le diede, Del suo superbo cor la rende accorta, De l'empia ambition, che la possiede 3 Anzi santo la gloria la trasporta, . Ch'à quei , che son de la celeste sede, Cerca inuolar glincensi, el pio costume, Per arrugarlo al suo non vero Nume.

CHI troppo da gli Deital volta impetra. Di troppo alta superbia arma la fronte. Ella primarito hauea, che con la cetra. I sassi dispiccar facea dal monte: E tanta col suo suon condusse pietra, Tanto pin , tanta sabbia , e tanta fonte . Che con rocche eleuate, e forti sura La sua Regia città rende sicura.

Superba and sua affai di questa forte, Mamolto più , che il suo terrestre velo . E quel del soanissimo consorte Origine trahean dal Re del cielo . L'ameno regno suo fertile, e forte, Sotto temprato ciel fra il caldo, e'l gielo Pien d'habitanti, e di militia, e d'arte Nel grade orgoglio suo volse ancor parte .

L'animo le rendea non meno altero, Chauca si raro, e nobile il sembiante, Che non hauea ne l'artico emispero Più venerabil volto, e più prestante: Mai quel, che fè più indegno il suo pessero, E men considerato, e più arrogante, Fur l'oscite da lei membra leggiadre, Che felice la fer sopra ogni madre.

Felice lei', se conosciuto tanto Non hauesse il suo pregio , el suo fauore E di quel , che capir può il carnal manto. Si fosse contentata humano honore Si che parlando l'indonina Manto Creduto hauesse al suo fatal surore, Che ammonendo gli heroi, la plebe, e lei, Cosi scopri il voler de gli alti Dei .

Hoggi è quel lieto, & honorato giorno. Che Latona die fuor Febo, e Diana, Onde del Sole il di rimase adorno, Lanotte de la Dea casta silvana. Però cinga d'allor le tempie intorno Col popol suo la nobiltà T bebana, E le madri , e le mogli , e i figli inuochi , Denando i grati incensi a facri fochi.

La Deane gli occhi miei s'affifa, e mira, Epassa per le luci, e'l cor mi tocca; E nel pensier quel , c'hò da dir , m'inspira , E scopre il suo voler per la mia bocca. Però la voce , l'organo , e la lira Tutt'empia d'armonia l'Ismenia rocca: E si serui ogni modo, ogni atto pio, Che fuol fernarfi in venerare on Dio.

La fatal figlia di Tirefia à pena Hanea di questo suon l'aere cosperso, Che ogni mortal, che beue l'onda Ismena, Die fede al suo vaticinato verso. Già la principal piazza è tutta piena D'innumerabil popolo , e diuerfo, E p'han tre altari eretti adorni, e belli, Vno alamadre, el'altro à i due gemelli.

Ogni etade, ogni sesso il fato adempie, Vefte ogn'on le più ricche,e ornate spoglie, Del verde alloro ogn'una orna le tempie, O sia madre, è sia vergine, è sia moglie. Di fuoni, e supplicanti voci s'empie L'aria, s'ornan le vie di fiori, e foglie. Copron le mura i razzi, e i simolacri, Ardon d'incenso, emira i fuochi sacri.

Intanto vien la Imperatrice altera, Spettabile di gemme , e d'oftro , e d'oro. Larifolendente vista alma, e seuera, Scela parea dal sempiterno choro. In mezzo và d'pri bonorata schiera Con maestà, con gratia, e con decoro, Malo sdegno, c'hauea nel lume accolto. Togliea qualche splendore al suo bel volto.

Quado fuin mezzo à l'ampia piazza giun- Aggiugni à questo il mio splendor del viso; D'ogn'intorno girò l'altere luci, (ta, E poi da inuidia , e da superbia punta Cofi die legge a più bonorati Duci. Tu nobilta da la tua Dea disgiunta, Che l'ignorante mie popol conduci, Porgi l'orecchie à me , lascia la pompa Pria , che la greggia mia più si corrompa .

Qual folle vanità, quai pensier sciocchi Dentro, e di fuor v'ha tolto il doppio lume? Che crediate à gli orecchi, più che à gli oc-Nel venerare un non veduto Nume? (chi No sò, che folle error l'alma à ogn'un toc-Ch'à l'altar di Latona il foco allume : (chi Et io , visibil Dina à l'alma , e a'sensi , Ancor sto senz'altare, e senza incensi:

Facciam pur paragon di tanti, e tanti Miei pregi con gli bonor , ch' adornan lei . Sel'origine sua vien da' Giganti, Nasce la mia dal Re de gli altri Dei : Tantalo è il padre mio, che fol fra quanti Mai furo huomini al mondo, e Semidei. Veduto fu ne la celefle parte A la menfa mangiar fra Gjoue , e Marte .

Colei, che nel suo sen già Niobe alberga E' de le sette Pleiadi sorelle . Atlante è l'auo mio , le cui gran terga Softengon tutto'l ciel con tante fielle. L'altro ano è quel, la sui possente verga Dà nel ciel legge à l'alme elette, e belle, E per maggior mio bonor l'istesso Die Si volle in Thebe far focero mio.

Ouunque la ricca Afia dona il letto A l'onde Frigie , il mio nome corregge: La region , ch'à Cadmo die ricetto, Di Niobe, ed Anfion ferna la legge. Ominque volgo il mio Reale afpetto Nel fasso, done albergo il miglior gregge. Tutto veggio folendor, tutto teforo, Oftro , perle , rubin , fmeraldi , & oro .

Che mostra col Dinin , che vi rifplende , Ch'io del'elette fon del paradifo, Come sa ogn'on , ch'in me le luci intende. L'albergo è tutto gioia , e tutto vifo, Altro , che canto , e suon non vi s'intende. La prole mia dotata d'ogni bonore Sette generi affetta, e fette nugre.

Di par, ch'acquimpa d'alta glorà inofra L Quella, à cui tant honor rendete, e fede ? Io parlo de la Dea Latona vosfira, Che i mendica al mondo il padre diede: Che del fino, c'ha ciel la terra mosfira, Mentre egli intorno la circonda, e vede, Negò di darne à lei santo etreno. Che bullafe i fignatar del parto il feno.

Darle un vicetto minimo non valje Nel a terra, onde vici, ne il mar nel cielo. 80 la forella sinfabi la raccolfe, Quell'ifola, che poi fu detta Delo, La quad da volco himana ziji fi dificiolfe, E piuma aerea fe del terren pelo; E poi, si come piacque al maggior Nume, Vi nobili fisio in mar fe de piume.

Pagas vedendo Orrigia la forella ; E. th. ogni loco , ogni terren la ficaccia, Mobile effendo, of vaqabada anch'ella, Picirio al lito , one correa , fi caccia : Poi rompe in quefi accenta la fiacella : Stroechia mia , co piedi , e con le braccia Soflienti , e muota , e monta fili mot terpo, Ch' io ti darh fili mobil dongo abergo .

Ben hebbe il fuo afcendente quando neque Ciafeaduna di noi mal fortunato, V agabonde ambe fiam, si come pieque Al nosfro infaufto, incuitabil fuo; I no vashi per la terra, e'i o pe l'acque, E fermar nou possamo il nosfrissato Ma, se'il mio mobil donso il un pie preme, Ce n'andrem per lo mar vogado in sime.

Cost l'égule Dou vostramentis
Da m'altra suenturata bebé ricetto.
Vi monto su con pena, e ch fatica,
E senza altra osterice, estra eletto
L ncina havendo al partor imitica,
Che tenea il purpo incastato, e si fretto,
Dopo mill aris firità, e sille duoli
Fece al wondo veder e f. figli foli.

Ucder fl al mondo la fertima parte
Di quella, che gli hô fatta voderio.
Considerate dunque à parte à parte,
Qual è maggior, oi li juo filendore, oi mio.
Doqui piu raro don, che l'esi comparte,
che può felicitar lo flato à vm Dio,
Soufaite how, simb felice fempre,
Mentre ruotin del ciel e terrae tempre.

Chi la felicità negar prefente
Puso è bipuò dubitar de la futura è
L'ona, e la latra farà perpetammente,
L'obondanza del ben mi fa ficura.
Tanto beata fon, tanto poffente,
Che del defin non tengo alcuna cura:
Perch'io maggiore affai fon di quell'una.
A cuinon puòfra danno la fort una.

E, quanto à questo mio stato tranquille
Voglia l'empia fortuna esfer molesta,
Non potrà ma i admente conunctille, a
Che non sia più del suo quel, che mi resta
roniam, che contra me spicoli suessilla sessilla
E che mi toglia aucor più d'una testa:
Nou però unicitrice da faret,
Che pordundone molti, ancor si haurei.

E faccia per l'estremo di sua possa con l'arme di Pandora , e di Bellona : Non l'aro mai si ponera , e si feossa ; Non l'arò mai sponera , e si feossa ; Com' e la vostra misera Latona , E quando ingombri anco i tota sua sossa l'arme de la mia corona: Non m'aneggio però , che tanto io caggia. Che più sigli di lei sempre non baggia .

Togliete al vostro volto il verde alloro, Ch'in costi vano error vorna le tempie, Togliete di apelle mura i razzi, e loro, Taccia ogni suon, che l'aria assovado em-Taccia de Sacredo til suco choro, (pie, Ogni uno il dir de la regina adempie, Contra sucoglia ogn' no sussicia, e interrope Le venerande, d'impersette pompe.

N 2 Ma

Mi non refta però, chi entro col core, E con tacito myrmore non faccia Al a figlia di cola turba homore, Ancor che le parole afconda, e taccia. Vede la Dea, con qual profuno errore Colci da Laltar fiso la pompa faccia: E flegnata, e fermata il volo in Delo, Diffe à la luce gemina del Circo.

Ecco io , che di me flessa andaua altera D'h aher dei meggion hemi il modo adorno, D'ambi voi mia progenei illustire , e vera o Ond haue il sino spiendor la notte, el giorno ; lo, che suo relicio dei cole; che al el altere impera, Rom cedo ne l'eterno alto soggiorno, Som da donna worstale ingisista, e rea Tosta me mondo in dubbio; sio som Dea.

Re folo à l'altar mio fast' have oltraggio
Di Tantalo la figlia empia, e rubella,
Mañ se, che fei del giono vinco raggio,
E al culto de la ma fanta forella,
Con parlare orgogiofo, e poco faggio,
Mentre rendea con pompa ornata, e bella
A noi tre l'alma l' bebeil facro voto,
Cofi del l'egge al fiso popol deuto;

Lafeiate il facrificio di colci ,
Che partori in Ortrigiai due gemelli,
Non date incelli , come à volfri Dei ,
A i due , ch'rifici di lei lumi novelli ,
Sarrate à me , che fon maggior di lei ,
A figli mici più filenditi , e più belli .
Del uome mio fè il fiuo maggiore , e poi
I fiuoi figli mortai prepofe à voi .

L'há fatto à tanto o reoglio alzare il corno L'haver villo dotato ogni fuo parto Di qualche don, che fu va mortale adomo, E dopo i diece haver contato il quarto ; Che con mon poca no fira i vigiuria e, e formo Me, che il lume à la notte, e al di comparto, Che dò la Luma à l'ombra, al giorno il Sole, strille hà nominata, e forza prodez.

Ben s'assomigliad temerario padre,
Che à mensa si despriteras Dace;
E poi qua sis s'a leterene si quadre,
I serveti del ciel diede à la luce;
Toci ch'orba ofa chiamen la vera madre.
De l'ora, e l'altra mecessaria luce;
E in non temer la digniti s'hiperna
Cerca imitar la lingua empia paterna;

Volca prigar la 12
Volca prigar la 12
Volca prigar la 12, che del fuo orgoglio.
Panir voloffe la Regins I finana;
Ma diffe Apollo, el tro lunga cordoglio
Altro non fa, obe differir la pena.
Spira di me quella vendetta in loggio:
Ma la Dea, che le tenebre afferena,
Diffe ella anche olivraggia o hi di nome mio,
E parte so ne la vendetta anch'io.

Il gemino valor, che nacque in Delo,
Di frail empie il turcaffo, e l'arco prende,
Poi fa fendere vannunolo ad cielo,
E vi s'afconde dentro, e in arta effende,
Verfo ponente il nono apparfo velo
Il corfo offretta, e fopra Eubea già pende;
Quindi dietro a le fielle il mun fi talfa,
E verfo la citta di Cadmo poffa.

Nonlunge shà dai muro , che fondato Fù a la cetra , e da la metrica arte , Di imra cinto on pian , che si giaprato , Chor reue d'esfercitio al sero Marca , Qui si me la recla , che secato , Ingombano i tornei quell'altra parte , Qui il prao e da lottar , si cerchi , e calli , Che servoto almaneggio de canali .

Quei, che sacquer di Niobe, e d'Anfone, Di cor, divolto, e di viriute alteri ; Eran venni dimarriale Agone S à i più fieprii lor recji delfrieri ; Per far da ile volto recji delfrieri ; Ch'afficina i sundii ; e casalieri: E à pena firi m'i delfinato loco ; Che dier principi di viriuofo ginco . Damasittone appar si vn turco bianco, Macchiato tutto il dosso à mostive nero: Si si fermam gii altri, el destro lato, el munco Ingombrano in due liste per vedere Il caudier ne tuno, el altro si fanco In vn medesmo tempo il caudi fere, El mosso altro esta el cosso il asserta, 'Ceb non vassa va vecco Ceb non vassa vecco coma seguta.

Come il giouane accorto al fegno giugne, Non lafcia più al canad la briglia fetolta, Ma'l ferma,el fré uolge à mã defira, el pacolpie finiftro, è nu momõe o il uolta: (gno Come flampa al contrario in terra l'egne, Là il pinge, onde part la prima volta: Giugne, el raffrena, e poi ne la defir anea Pugne il defiriero, el fré volge à mă măca.

Done la groppa bauca, volge la faccia, E come latro termine rimira, Ren gli da tempo alcun, dinono il caccia, E come giugne al fegno, il fren ritira, Lo finde, e innia per la medefina traccia, Ré fin al nono repulon respira, Done il ferma, che bolf aira, e veleno, E sbaua per superbia, e rode il peno.

Di Spagna ad un villan preme la fella Sifilo, chi af rate I punto non cede.
En fioglia ha il fluo caud i ruta morella, nicitate al quanto hal'zano hà il maco piede, pòregeno van minuta, e vaga fiella In mazzo il valto altier filender fi vede, te zappa, e rigne, e par che dica: lo cheggio, Che no poga più indugio di mio maneggio.

Con gli sproni, e le polpe egli lo stringe, E soltena in va panto alta la mano, E son un falci o maria imanazi il pinge, Quanto può con un salto andar lontano : Con sha po i stato un passo, il ricostringe A gir per l'aria à racquistare il piano; E come il mare ondez gia bor basso, bor alto, E sempre dopò il passo suno e al falto.

Con mission e con are il tempo ei prende, Mentre fà, che s'alterni il falto, el passo ; El buno cauda, che l'sin ovoltre intende, Si mont tutto in aria, bor tutto basso ; Fin al decimo (lato il cros fiende, Poi per non fario il caudier; si lasso C'b offienda il presso più la forte lena, At caudio imfammato il falto offrena.

Affenore ne vien fopra vn leardo
Cinnetto, ch' argentato hane il mantello,
Ch' deggiadro l'andar, superbo il guardo
Dal capo al piè mirabilimente bello.
A cornette ne vien, soane, e tardo,
Poi spicca vn salto in aria agile, e sinello,
Tutto accolto i un gruppore cado, e mprime
L'orme del sino cader ne l'orme prime.

Ritorna poi dal falto a le coructte, E tutto il pefo à i piè di dietro appoggia, Leben piegate braccia in terra mette, E dopò alquanti paffi in aria poggia; Poi quando the s'atteris, ab piè permette, Il velligio di prima il piede alloggia, El a coructta à poca à poca capufla. Tanto, che giugne al capo de la lifla.

Done giunto il destrier non sa non orma, Chel slato, el cornettar gli vien contes o, Ma tien, scotoo il candici rinforma, Dimargi il deltro piede alto ssspiro, E con questa al candi non nona sorma Sossien sopra tre piè tutto il sno pso. Poi piate al candiere, che mutissa o, Et adça il primo piè del mano lato.

Mentre la gamba manca egli tien'alta, Få dunçarlo à man deftra fença vn piede ; Pool fecondo la verga, e l'pie l'affatra, Pofar la deftra, e la litra alzar fi vede ; E pian piun à man deftra dunça, e falta, E facio, ebe lo sprone, e la mar chiede . Al fin il causalier ferma il fio gioco ; E cede al quaro atteggiatore il loco .

L 3 Ismeno

Jineno di più tempo, e più fictro, E di più nerno, e a quel mellier più faggio, Nen wien montato fepra vm baiso ofiuro, Per dare i quel maneggio il quarto faggio. I due Tartenopei peratit fitro, Che forti, e di magnanimo coraggio. Formaro à quel corfer la floglia, e l'alma, Ch'in preua bor vie per ripertar la palma.

127
In quesso mezzo è la lotta s'fidati
Seran Fedimo, e Tantalo genelli
Eeran si da bar in montati,
Ch'al mondo non sir mai visti i più belli
E con le mani estrado si firmo si belli
Tongono i oir dassi revolaci, e sinelli,
E corron versio il praco si dibilito
Sempre del par sonza paljari en dito.

Con un trotto dificiolto i apprefenta
Sapra il cassal, che fi vangheggia, Jimeno,
Toi fa, she l' munco firone il deflicie fenta,
E gira ai un tratto invere la deflira il frono
Di falto in falto il buon cassal s'assetta,
Don'egli'il volge, e cinge un piccio feno:
Forma il cassal il giro, cui fla dentro,
E l'huom pesfit de ogni hori il l'esso delle

In un batter di ciglio il givo abbraccia
Il buon caual, mentre vividife, e ruet
Già tien la groppa, one tenea la factia,
Et in due falti fa tutta la vota:
Purc à man deltra il cavaliero il cavcia,
Fin che il quarto gurar perfetto mora,
Ne in otto falti fa manco, d'onerabio,
Ma preme il piaco h di è pricipio al cerebio.

Toi verso la sinistra il fren gli vira, E trito à ven tempo il puege col piè destro; El casal, che s'intende, aben trasto gira Cossioi salti à mon manca egèle, e destro, En ad ogni due tempo il punto mira, Che diè principio al sio cerchio terrostro; Toi lo padge à ma de strae; egisser à panto ogni secondo falto al primo punto.

Come al fin del girar preme l'avena,
Con gli lifroni, e le polpe egli lo firigne,
E l'amojo desa, e l'a canal l'internede à pena,
Cbe con un preflo falto al ciel fi figue.
La verga il tocca allbro discro à la fibena,
Cli fironi un palmo lunge da le cigne,
E'l canal, mentre antor in aria pende,
Vna coppia di calci al ciel diffende.

Ogni narice banean en enflata, Et ogni foro fuo di modo aperto, Et ogni fuo suna flaria contetta, Ogni mufulo fuo ento fooperto. Ceme villampai il pici l'acca amatta, Ron gli da tempo il canditro efferto, Congli fprosi, e, cal fren l'effolle in atto, Co i calci in arria infino di errezo falto.

E fem pre che'l canal la terrafiede, Tien la medefina arena uculta, e oppreffa, F. ne l'orma medefina pone li piede, Laquale banca con l'altro falto impreffa s E per quel, è ben e guidica, e ne crede, chi villa prima banca la prona illeffa, Haurebbe fatto il quarto falto, e'l quinto, Se non baneffe on dardo l'imeno clinto.

Con la forella intento arrina Apollo, Che l'arcotien ne lo ltraggiata palma, Et ecco modado, e pafía dimeno il collo, E gli roglie il maneggio, il frague, e lalma come getta il caual con un fol crollo Da fel a fina pota pietofa falma, Si mette in fuga, amor il alcun no locchi. E i inuola invo punno abstri gil occhi-

Sipilo, che rader 1973
Sipilo, che rader vede il fratello
Dal improniso Il percofio, e morto,
Non sa doltente, s'ei finonzi à vedello,
Per dargli (s'anco vine) alcun conforto,
O fe cerchi il ficario impro, efello,
Per vendira fopra di bia quel torto,
It ecco, mentre eine dimanda, e grida,
Vi altro fina dal nuncio homicida.

12

P. Affa lo frad al limocente il petto,
Lit caderlo appreffo di fuo germano,
Quel, chè sisti nuco, con pietofo affetto
Per non mancar do fifeio feende al piano,
E come preme il fanquino fetto,
Pn dardo vien da la nimica mano,
Gli da nel rergo, e gimpne fangue d fangue,
E dopò on termar conto il vende effangue,

Per torre almento Alfenore dolence
Gli altri fratelli al non veduto inganno,
Sprona il causifra la confula gente,
Li doue gli altri due la lotta famo.
Il buno Gimetto, che ferir fi fente
Da I vno, el altro firon l'avgenteo panno,
E prousa più benigno, e dolce il morfo,
Fa noto a ogn'un, quant'è veloce il corfo.

Tanto veloci i piè mossi il learlo, come il doppio castivo il sawo intesse, come il doppio castivo il sawo intesse, che trelia, ossi, compo in terra slesi. Mamolto più di lui si presto il dardo. Chi in mezzo decros a lui il susta esse si come il carato si come il casto che si samo casti si suoi sambo, se morto il se darde si si siori in grembo.

Macchia di caldo fangue i fiori, el herba, E mentre batte il fance in terra, e nuore, Contra la lotta dolcemente accepta Vina factta vien con più farore, E paffa irrencoabile, e fipero il core, Che nel lottare in quello illesso punto Haucem petto con petto ambi congiunto.

Manda Tantalo in aria vn' alto strido, Come nel lato destro il telo il spra, Ma non può già Fedimo alza et ilgrido, Chi in vn momento il calamo factora. Di quei, chebbro in Nichos il primo nido, Il giorno ilioneo godea ancora; Il qual piangendo ambe le braccia aperse, E quelli caddi pregbi al teleo offerse:

Soumi celfil Dei, vois prezo tutti, Evoi che flate à queste felue intorno, Quali si la le cezion, che voh condusti Ad oscurare a fei fratelli il e somo, Laficate edquento à fei siprimani lutti L'anima mia nel suo morta socio padre, Amenon gii, ma a mio pietros padre, E à l'infelice mia Revina, e madre...

Gil perben mio la vita io non vi cheggio, Che altro per l'avenir most fila, che pi mto, Anzi amerit, santo ho timor del peggio, Di giacer morto al miei fratelli d'anno. Perch'ama il patre mio nel Regal feggio Vn fino figlimol lafcia col Regio manto, Che fia qualche conforco al troppo duolo.

Ben commone lo Dio, the nacque in Delo, Il prego del garzon, come l'intende, Marinocar l'irrenocabit led Non può, chè eji il cocato, e l'aria fende: E, mătre ancora ci prega, e guarda al ciclo, La fronte à l'infelice il dardo offende, E l'alma, come in terra ei batte il tergo, Col fangue llegiu il fino terreno albergo.

Del popolo il dolor , del mal la fama Di Niobe a l'infelice orecchie apporta , Che la fuccesson, che lla taut ama, Giace si l'herbs infanguinata, e morta . Subito pon la senoslata, e vera L'addolorato piè suor de la porta. El patre, che l'inemde, e à pena il crede , Amb'e iu spon lo sucrutuno piede.

Come la madre infuriata arriua
A l'infelice Martial diporto,
E ne la prole fua pur dianzi viua,
Fedei li hume del giorno essere già morto,
Resla d'oqui virth del fusio prina,
Lo splendor vien del volto oscuro, essere
E tramoritta appresso di fusici ade
Su le vermiglie, e dostros se frante.

Nou tramortife il milfro: Anfione, se ben fi duol, che l'animo ha più forte, ha del pagnal la punta al core oppone, ha del pagnal la punta al core oppone, e di fiu prori man fi dala morte. Dele figlie del Re, dele perfone, Ch'arbitre bor fion di cofi eruda forte, Priange l'buomo, e fi duol con halfenote, La donna alza le firida, e fi percote.

Con acqua fresa, & altri ainti in vita Cerca tornar la dolorosa gente La Regina dissela, et armortita, E dopò alquanto finatio fi riserte. Estride, e corre, e done i dund limita, Chiama questo, e quel figlio, che non sente. Ne piamge men la disperata madre Lospos morto suo a contra la contra la contra la contra Lospos morto suo a contra la contra la contra Lospos morto suo accomenta la contra la contra Lospos morto suo accomenta la contra la contra Lospos morto suo accomenta la contra la contra la contra Lospos morto suo accomenta la contra la contra la contra la contra la contra Lospos morto suo accomenta la contra la contra

Ani quanto quella Niobe era lontana
Da quella Niobe, c'hebbe ardire in Thebe
Di feacciar wer tre Des folle, e profana
Dal diuin culto i mobili, e la plebe;
Quella, c'hor miferabile, e 'infana,
Finta dal gran dolor vacilla, & hebe,
Inuidiata già da più felici,
Hor da mouer pieta ne fuo inimici.

Mostra la passion, che l'ange, e accora Con parole insessage, e indepas gesti, Hor spora i sigli, hor spora il patre piora, E troua, e bacia, e chiama bor stili, bor stili, Ogni empia, sogni profora al si da supra Bellemnia contra i Lumi alti, e celesti, E viuolgendo gli occhi irati al cielo, Cost dunna di Dea, che regna in Delo;

Qual si sia la cagion sche i habbia mossia, o trista inudia, so vendice desso. Latona empia, s superba, a concerno con Latona empia, s superba, a condero soli a Questi berba, e questi sior dal sangue mio si Inziguli sissima si quanto si possi. Too che secciore non si il compto dal pio: Qual ragion danna il surgue de muei sigli a Mare a questi pratti store rermiglie

Sinuidia baneni a me de la mia prole, Si vegia, fi magnamina, e fi bella: Doneni contra me l'accefo Sole Mouer con la pelifiera forella, Per quella finenturata, e bor fi dole, Donean tirar la freccia ingiuffa, e fella: Charriano a l'inuidiata i giverni fiù Tolti, e gli bonor, fenza far danno altrui.

Se desso di vendetta à ciò ti spinse, Inquisilissimo stego voi cor è accese, che l'spiso vio la tra vendetta estimse, che imposente, e leas mai von e ossese, E, se pur la mia gloria ti costrinse, Doueui contra me volger l'ossese. CH E in tutto inquisso è chi vedetta prède D'unsche si sia in dispare, e non ossende...

Eco hai pur tutto haunto il tuo contento ;
Satiati del mio pianto , e del mio duolo ,
Toi ch'i mio dano il vital lume bai fpento
Dal primo infino al voltimo figlinolo.
Godi da poi, che più fifira rono fano
Per dargli il mio bel regno , figlio folos
Ridi vedendo i miei ginolof luophi
Myltrar il lor dolor con feste rogbi.

Trionfa poi chai vinto alta "e fuperba",
E fiano i mici (amenti i uoi trofet;
Anzi il mio bonore ancorfalno fi ferba
Anzi il mio bonore ancorfalno fi ferba
Che fin due figli i ton i, fon fette imici.
E fono in questa mia fortuna acerba
Mazgior di te "che fortunate fei,
E accera in queste forti aderet, & atre
Di più figli di te mi chiamo matre.

Mentre contra la Dea Niobe ragiona, E chiama le fue voglie ingiuffe, & emple, Superba von factat in acre fioma, Ch'ogni altras, fuor che lei, di terror emple. La feccia de la figlia de Landia Stride, e percote Fitia ne le temple, La qual con vifo lagrimofo, è ebile. Sopra il corpo piamgea d'un fuo fraello. 204

Con refli ofcure, mifere, e dolenti Eran confe à vider tunta ruina; Empiendo il ciel difrida, e di lamenti, Le figlie de la mifera Reima; E con diuerfi, e dolorofi accenti Sopra morti cenean la tefla china, E parlauano di corpo fenza il aima, Eattedo il petto el volto, a palma à palma.

Come la freccia ingini ofa offende Innarçi à la feontente gentrite, E mori a l'immocrate figlia rende, Nonello oltraggio al juo fiato infelice; D'ira maggior contra la Dea d'accende, E la biajma, l'inginira, e maledice: E e ecco à l'improuifo vir altro firale Paffa Telopia, e ginque made amale.

Mentre l'accord vergine Nerea Mone alquanto la made , e'l cor le tocca. L'irata man de la triforme Decca. L'arma terzamortal da l'arco focca, E, mentre verfoji cile la faramentea Le rugion , ch'à la figlia escon di locca, Tassa oli frale il core à la donzella, E le toglie la vita , e la s'antella.

La fuentstata madre, che si vede
T oglier dal terzo stralla terza figilia,
E che i suturi calami preuede,
Si graffa, si percote, e si scapilia:
E, mentre straccia il cime, e è sperto siede,
Rende del sangue suo l'herbeta vermiglia
Frà divra più innocente, e più fanciulla,
L'olima, e si reavolita de la culta;

Uede dopo coflei cader la quinta,
Dopo la quinta infanguinar la festa.
Onde, perche non sia l'oltima esinta,
La madre in tutto disperata, e mesta,
Tronandos slacciata, inconta, e sinta,
La feonde sotto il lembo de la vosta,
E di se falle, e de la vesta festa de la vesta,
E di se falle, e de la vesta generale, e di ce al membo oscuro, e rudos

Deb moutit à pietà contratio nembo, Ch animi fi erudeit aftondi , e ferri ;
E prega per cofleti, c'ho fotto al lemba, Si che noua faeta non Eaterri .
Di quattroiti germi del mio grembo Sahame von fol da gli minici ferri :
Si che non feechiu i oli ma radice
Diqueffa fienturat a genitrica.

Deh chiedi nembo pio questo per merto, Se forte gli empi Dei celi di Delo, D'hauer tenuto illoro arce coperto Dentro del two caliginofo velo. Delistiratto di la coca il progno aperto Dato bauca il volo al infelice telo. Fende l'irco frade li celo, e fride, E la coperta figlia à Nijobe vecide.

Tofto, chene le figlie amate, e morte Ferma la made mifere la luce, E i dolci, e i cari fuor figl; e conforte Fede giacre diffes, e fença luce; Lo fimpor , el dolov l'ange si forte, Che più per gli occhifioi Febo non luce, E lo si lupore in lei si fa si intenso, Che flupido rigon le costie il finso

Icrin, che sparfo have pur dianzi il vento, Hor se vi spira, ben moner non puote, Stassi ne trissi lumi il lune spento, Le lagrime di marmo ba ne le gote. Il palato, la slungua, il dente, e se unento, Il core, il sangue, e l'altre parti ignote, Son tutti vu marmo, e se di senso prino, Che l'imaccine sanullo di vivo.

Niobe in

Da ragionar materia al mondo offerfe L'estirpata prosapia d'Ansione, E contra Niobe ogn'un le labra aperse, Che troppa hebbe di se presuntione. Ma quasi il mar, la terra, e'l ciel disperse L'orgoglio del Eolia regione, Per quel, ch' Euro, Volturno, e Subfolano De la moglie parlar del Re Thebano.

Poi ch'à la mensa d' Eolo assai parlate Fu de'figli incolpeuoli, e di lei, E datutti il suo orgoglio su dannato, Ch'osò di far se pari a sommi Dei: Il vento Oriental tutto infiammato Forse da' Soanissimi Liei , Questa parola inginriosa, esciocca Si lascià con grand ira pscir di bocca :

Troppa è superbo, troppo si presume Questo popol d'Europa altero, & empio, Poi ch'ofa torre al già beato Nume I sacrifici, i sacerdoti, e'l tempio . E ben perduto hauea l'interno lunie Coftei, degna di questo, e mazgior scempio, Poi c'hebbe ardir di compararsi à quella Che diede al mondo il Sole, e la forella.

E del ciel maranigliomi non poco, Che'l motor, che la su regge la verga, Non dia tutta l'Europa à fiamma, e à foco, E co i folgori suoi non la disperga, E non le tolga il giorno, e'l proprio loco , E nel più alto mar non la sommerga. Si che per l'auenir non parturisca Chitanto si presuma, e tanto ardisca

Non potè sopportar Fanonio altero L'insolente parlar del suo fratello, Ne che'l popol del suo superbo impero Empio nomare ofife, e a Dio rubello : Da sionane tu parli, e da leggiero, Gli dise con un squardo oscuro, e fello. E danni la mia patria inginstamente Più denota, e più pia de l'Oriente.

Biasmando l'alme mie. le tue condanni. Perche colei, c'hebbe Latona d [degno, Fu data al giorno, & à gli bumani affanni Da la Frigia ne l'Afia entro al tuo regno. se le vesti la Frigia i terrei panni ; In Thebe fe l'asto profano, e indegno, (Diss Euro) e apprese à disprezzar i Numi Da gli alteri d'Europa empi costumi.

Difero allhor Fanonio, Africo, e Coro. Che senton da si barbare parole L'Occidente biasmar la patria loro, La patria, ch'ogni sera alberga il Sole, Perche poßa veder lo Scita, e'l Moro, Che'l marmo, che col pianto ancor si dole, Asia hebbe il primier manto terreno . Facciamla andar per l'aria al patrio seno .

E cosi saluerem con forza vicrice L'honor de la contrada Occidentale, E ogn'un vedrà , che l'Afia è la radice Del dispregio celeste, e d'ogni male. Sorride allhor Volenrno, & Euro,e dice ; Se'l nostro irato soffio il marmo assale, Farem veder la statua di colei Sù i monti d'Occidente Pirenei.

Al superbo parlar , liva , e'l furore Moltiplicò di forte, e quinci, e quindi, Che de l'albergo d' Eolo volar fuore Brauando i venti Occidentali, e gl'Indi . La superbia d'Europa in dishonore De l'Afia il fasso rio vuol moner indi , E darlo al monte suo per l'aria à volo , Se ruinar donesse il doppio polo.

Eolo , per porre à quell'orgoglio il morfo, Li richiamana al regio albergo in vano, Ma quei per l'aria haucan già pfo il corfo, E facean tremar Lipari, e Vulcano . Hebber gli Orient ali in lor soccorso L'horribil Borea dala destra mano, Ne la pugna à man munca hebber conforte L'innentgr de la peste, e de la morte. Come

Come l'altier Fauonio entrato fente fra chiamare in fauor de l'Occidente A L'Auftro da man defira , e seco il lega, Da man finifira cirici ancre consente A Cora, che con caldo affetto il prega, Disposii in tutto por la fasta se onte Sul patrio, and yel; giá sipilo mome.

Fende on meridiano il mare Egeo, Che pon fra l'Afia, e fra l'Europa il Jegno. Cli arcri l'enti, i quai produfe Affreo, Che di quà da tal lima hanno il lor regno, Contra il limor di fifto Nebateo, In fanor di Fasonio armar lo sdegno. Ma quei , che verso l'Afia han tor victeto, Ter gli Euri il offito lor trafter dal petro.

Il caldo Neto in lega entrar non volle,
Me il freddo opposto à lui Settentrione,
Ma di flar neutro l'uno, e l'attro tolse
A guardia de la propria regione.
Toi cho gon' une flio respon si raccole,
Trima, che si venisse al praegone.
Noto, il cui grembo, e crin continuo pione,
Fece del fino valor l'oltime prone.

Con procelle acerbiffime, e frequenti Manda ne l'acre un tempollujo grido, E par, che dice a ĝis fidativenti; Ron dace noia a mio (perbo lido). Alcun in darno mio (fifar nou tenti; S'ama ficuno (har nel proprio nido). E'n quella guifa egli fi mostra, es sforza, Per afficina fi da l'altrui forza.

Settentrion, che'l grido borribil fente, E'l tempeflar, ch'afforda, e ofsura il giorno, Ch'irato officade il fio recuponflente Ter dritta linea în fino difpregio, e, formo ; Con eșri lio penetre în erifente e. E foffia în disbonor del mezzo giorno. E neutri, ibe volcan fierți în difparte . Son primi d'dar principio al freo Marte.

Fanonio de l'occaso Imperadore, Che vede i due, cha già ingobrato il cielo, Pensiando in aria altra in lor distore Colei, chi in Tebe assonde un sasso vedo, Mostra co i colligati il fuo surore Courta lei, che sprezzò gli Dei di Delo, Enel l'incontro un vertice, un ficasso Fan, che per forza in aria altrano il sasso.

L'Imperador contrario Subfolano,
Ch' à punto hause diffoli i fuoi conferti,
Accio che'l foffio tilibero col Germano
In Afiail marmo heretico none porti,
E vega il mondo manifello, e piano,
Che i venti Orientali fon più forti,
Soffia contra Occidente per vetare
A la flatua infedel, che paffi il mare.

Chi potria mai contar l'orgoglio, e l'ira, Chela terra difrugge, el cielo aforda l' Nelmondo dogni lato il sento firia, con rabbia tal d'hauer l'homore ingorda, che nel fuperbo incontro d'orra gira, Mentre il nimico al fine voler diferrat, Che poi, le aperto il paffo alcun non trona, E forza, ch' aferiar l'un taltro mona.

Alza il rapido giro arbori , e glebe, E war per l'aria, come bauesser la li: Tuttimadzano d'icelo intromo d'Ibbel' russici, gli aratri , e gli animali . Le pia debiti casse la cele sa la cele del Cadano addossa missimi rimortali . E su ben forte quel palazzo, e duro, Che resto da tantimpeto situro .

La superbia d'Europa, che vuol porre l'essigie di colei nel patrio monte, Comincia con più sorza il stato à sitorre Contra l'opposto al sino cosso orizonte, El marmo di colei, che l'aneudo abburre, Ha già spino red cied di Negroponte. Contrasa gli Euri, e l'influomata guerra Lessies, è temps, e le cittudi atterra.

L'Occi-

L'Occidental possanza ognibor rinforza De' figli superbissimi d'Astreo, E pallano Eubea tutta per forza, E portano colei sul mare Egeo . La squadra Orientale ancor si sforza Scacciar da l'Asia il marmo ingiusto, e reo: E, mentre fopra il mar l'on l'altro affale. Fan gir fin'à le stelle il fuso sale.

Fauonio hauria, per por ne l'Asia il sasso, Da Thebe fatto'l gir verso Andro, e Tino, Ma vuol, che drizzi à la sua patria il passo Ver Greco alquanto il torbido Garbine: E già fa l'Aquilon parer più laßo, Ch'à la statua impedir cerca il camino, Già mal suo grado altero, e pertinace Ver l'isola di Scio drizzar la face.

Il rapido girar, ch'in aria fanno, Tiran per forzain sù le maggior naui, Et à l'altissimo ethere le danno, Ancor che sian di merci onuste, e graui: Altezza in lor le Cicladi non banno, Che'l mar non le souerchi, e non le laui; I vortici de' venti ne' lor grembi Portano pi altro mare in seno à nembi .

Nel più profondo letto il romor sente L'altiero Dio, che'l mare baue in gouerno, E mostro il capo fuor col suo tridente, E. parla à quei, che fan l'horribil verno: Varma tanta fiducia, empi, la mente, Che dobbiate il mio nome hauere à scherno, Per hauerui vestito il volto humano La superba prosapia di Titano ?

Detto hauria loro ancor: Dite al Re vostro, Il mormorar de veuti è di tal suono, Che l'imperio del mar non tocca à lui, Ma'l tridente, e'l marin gouerno è nostro . Eche'l concesse già la sorte à nui : Reggaegli i quei gra sassi il sasseo chiostro, Done imprigiona à tempo iventi sui: Quini chinda d'Astreo l'altero figlio, Quini possail suo imperio, el suo consiglio.

Ma à pena egli dà suor le prime note, Chelimpeto de venti con tal forza Le tempie , il polto , e'l tergo gli percote, Ch'à ritornar nel cupo mar lo sforza. Tre volte fuor de l'aggirate rote Vede portar l'immarmorata scorza, E tre volte và giù, ne vuol per sorte, Ch'il lor giro il rapisca, e in aria il porte

Sparle l'a'me Nereide il verde crine Nel più basso del mare atro soggiorno, Piangon l'irreparabili ruine, Che struggono il lor regno intorno intorno. Portuno, el'altre deit à marine Non pensan più di riuedere il giorno; Ma che sian giunti i tempi oscuri, e felli, Che'l Chaos, che fu già, si rinonelli.

Strugge il furor, che l'Occidente spira, Ouunque ha imperio, la contraria parte, E fa, che'l primo mobile non gira. E più veloce andar Saturno, e Marte. Gione saper vuol la cagione, e mira Tutte l'opre terrene in aria sparte, E buoi, pesci, & aratri, e sassi, e trani, E in mezzo al foco star l'onde, e le naui.

Riguarda meglio, e vede, che la guerra De gli Euri, e de la parte à ler contraria, Distrugge à fatto gli buomini, e la terra, E'lregno falfo , e'l foco, e'l cielo, el aria . Subito in mano ogni saetta afferra, Ch'effer più snole à noi cruda auersaria, E, perche ogn'on del par la pena fenta, Folgori quinci,e quindi à vn tratto auenta.

E'l soffio è si veloce, oscuro, e forte, Che'l balen non appar, non s'ode il tuono, Anzi glirati Dei foffian di forte, Che rimand sti al cielo i fuocbi sono, E fe fosser gl: Dei soggetti à morte, La patria in modo vrtar superna, & alma, C'hauriano à più d'un Dio leuat a l'alma. Confuso

conflip Gione fi con gli altri Dei ,
Non han rimedio al lor propinquo danno ,
Il folgor più non val, che i penti rei
Contra il folgorator tornare il fauno .
Contra il volte de venti (Nabatei
Ci theri al Lafla via la flatua danno .
Ch' ad onta del terribile Laquilone
Sopra briteri il vocchi o al fin la pone .

Quanto l'Orgoglio ergleed Occidente , A Tanto mane la forza de l'ininci ; Già fan contra i voder de l'oriente Folar colei si le Smiruee pendici . Reftar non pro più Borea di l'inflente Africo, che fa i marnii empi , e feite i l'africo, che fa i marnii empi , e feite l'infelta ; Cha fin file, hi micro si pilo Parcofla ,

Vedendo Subfoluno il marnio posto Sul imonte patrio de la donna altera; Mutando in va momento il suo proposto , Fa vitira la compinata schiera; Su acheta suno il suprando re opposto , Su acheta suno il suprando re opposto , E for la ria restar vacta, e le geiera. Comincio allibras il pinne de le ranii, De Jossi, di unimati, di nominii, e nani.

Fecero d gli antrilor regij Sicani
"Lafera i venti al lor ŝignor ritorno,
Chirato gli afferto con le fize mani,
E li ferrò mel folito foggiorno.
Fan ântatura quel kegeire, e vani
Horpace, bor gnerra mille volte il giorno,
Ne a Eolo la prigione borrenda, e e fixta
Render può fagia mai la lor natura.

Ogn'on, ch'in torre ben fondata, e forte,
O is qualche foßa fatterranea, à fiece,
D a went refle falsa, e da la morte, (co,
Trema ancor di quel tempo borrèdo, c.cioErende gratie à la celefle corte,
Ma molto più di tutti il Frigio, e l'Greco:
Chefan, che'l marmo infido di colei
Plange ancor la vendetta de gli Dei,

Dedmot sutti, de l'Dinin giuditio
Sparfe del fangue Regio bauea le glebe ;
Di noue vittornare al facrificio (be;
Non fol la donna, e l'huom, c'habita in TeMavennero à houvare il fanto officio
Da tutta Grecia i nobili; e la plebe ;
Done factar con canti , don'; e luni
Tre alturi à tre da Thebe offe li Numi .

E, come auten, chel più prossimo essempia Torna à memoria astra il e cose attiche; Diesanvidotte in von canto est ettiche; Most anime prudenti al cielo amiche; e l'o opi un, che cerca, e tropo viguso; e un L'alune elette del ciel fassi nimiche; (pio, E vicordata un molti essempia se pene ...) Successe attyri per contrapors al bene 2.

Seda am vecchio fia quei molto prudente s. C'hunea graue Luffetto, ele parole, Bene ch'al mondo il dono do ofixna gente Laffetti vegion, che ancor fi dole pet moffoi cimplennable, e pofente, A cui leub Bellerofonte il Sole.

A cui leub Bellerofonte il Sole.

Ma tetà, ela prudenza el Trico panno Degno il fueca do ogni bonorato ficuno.

Quefit: Secondo i vecchi han per cofume : Di raccontar le cofe de' lor tempi , Dife: Di queflo, e quel derifo Nume Infinit contar fi ponno escenpi : Ma, poi choggi Latona , el doppo lame Honoran questi atara, e questi l'empi , Vi vo' contar come nel licio vegno Vinse la stepta madre un'altro sidegno .

Esendo il padre mio già careo d'ami,

co E me vedendo esere adulto, e sorre,

i Rè più potendo que sossimo di monte di con
Dise: Ter proueder fiesto à quei dunni;

che ti produr la ma fir projudana motte,

E ben, che quel riposo ande tu vini;

Doni al tuo vecchio padre, e te me prino

Tuo

Tuo

Tuo

To po' per l'auenir darti il vouerno Di quelle facoltà, ch'al nostro strato Furo acquistate dal sudor paterno Con modo ragionenole, e lodato. Andar connienti in un paese esterno, Ma non fuora però del Licio stato, Ma done hoggi il mercate il passo intende, Però ch'altri vi compra, altri vi vende.

Tu fai, c'ho tratto sempre quel sostegno, Che chiede à noi la vita, e la natura, Da quel lodato culto, vtile, e degno, Che serue à l'arte de l'agricoltura. Manca hor de buoi quell'incuruato legno, Cui fàla punta il vomero più dura, Ch'al caldo Sol de la stagion, che miete; Sentir fouerchio caldo, etroppa fete.

Questa chiane è custodia al poco argenso, Che del venduto gran trassi pur dianzi, Quest'altre son del pino , e del frumento: Togliele tutte , e reggi per l'innanzi . Dammi in vecchiezza mia questo conteto, Fà, che'l tuo studio il mio consiglio auanzi, Prouedi à gli otiofi aratri i buoi, Poi reggi il patrimonio come vuoi .

Secondo ei mi comanda, il pefo io prendo Di rinouar de' buoi la mandra morta. E fopra un picciol mio ronzino ascendo . Come lo flato mio d'allhor comporta : E doue ei diste, al mio camino intendo Con vna, che mi die, prudente scorta: Questi era agricoltor di qualche merto. Nel rurale effercitio molto esperto .

Veggiamo in mezzo d'un lago il terzo gior- Patrio non è di questi morti Dio Vn ben composto, & eleuato altare, (no Che posa sopra un piedestallo adorno Di marmi, e di colonne illustri, e rare. Tal ch'à le canne à lui cresciute intorno Più di due braccia fuor superbo appare. Smonta del suo ronzino il Duca mio, E s'inzinocchia à venerar quel Dio.

Anch'io, feguendo il fuo denoto effemple, Smonto, m'inchino, e fifo intendo di lume . E dico ver l'altar, che non ha tempio : Qualtu ti sia non cognito à me Nume Fa, ch'in questo viaggio illadro, e l'empio Ver noi non ferui il fuo crudo costume . E la fleßa do fuor parola fida, Che fento dire à la mia faggia quida,

BEN è quel padre anenturofo, e faggio . . Che cerca proueder al rozzo figlio Di fcorta, c'habbiad Dio volto il coraggio E c'honorato alui porga consiglia . Ch'ella è cagion, che nel mortal viaggio. Non cerca haner dal ciel l'eterno essiglio. E nel cospetto altrui tal mostra il core, Che'l fa degno di lande , e d'ogni honore.

Mentre per rimontar leud alto il piede , ... Per gire al mio camin con l'altrui pianse, Vergio un, che verso noi camina à piede . E, come al fanto altar fi vede avante . . China l'humil ginocchio, e merce chiede, Ma come vuol lasciar le pietre sante, 3 L'affiso, & à le orecchie gli appresente Vn mio nono desio con questo accento 21

S'al prego, ch'à l'altar palustre offerto Hai col ginocchio humil , col cor denoto , Tal dal pregato Dio sia dato il merto. Che satisfaccia al desiato voto: Cortese peregrin rendimi certo De lo Dio de l'altar , s'egli ti è noto . Et ei, che conoscea l'altare, e l'acque, Con questa voce al mio desir compiacque:

Quel de l'altar si riccamente adorno; Quel marmo è di colei, che partorio A la noste la Luna , il Sole al giorno . E, quando di sapere habbi desio, Perche non gli trouar miglior foggiorno E perche il fabricaro in quel pantano, Con wn miracol fue te'l fard piane .

COME

COMB, fippe Gimon, che lalma Dea, A cui Laliar fiu in quello flaguo oretto, Del fio manito grave il feno huwea, E chel tempo del pario era perfetto, La terra larga, e pia fe mara, e rea, Ne volle, chi ala Dea deffe ricetto: Tur l'accettò Cortegia, che bebe quiui La palma fra le palme, e fra gli olivi.

Poi c'hebbe fearea il fen del nobil pondo Contra la forte fias cruda; e maligna; E dato i due più chiari limi di mondo Contra il gelofe cor de la matrigna; Giusoni, volcindo pos mandata in fondo; La difracciò da l'fiola benigna; E finggi ne la Licia con l'impactio (cto. De i due, è be fatti banea, fasciulli in braca

L'ardon del mezzo girono, el liungo corfo, E'latte; che i famcinli baucan ficciato o, Ebaccan di vanto himo minato il dosfo, E di fingorda fece affo il palato, Che confe duel pantan per danu vu forfo, E già li sifo, el ginoccho bauca piegato; Ma, quando pento far la bocca molle, Vi fu chi fe l'oppofe, e che non volle...

Quini eva malsi vaffici per corre
Di giunchi, e flaci da legar vincigli:
Hor, come veggon, ch' à lo flagno corre
Per ber la bella doma, c'hai due figti,
Cominicar gi coch ingrod mente a porre
In quei vaghi color bianchi, evernigli;
E, vedendola fola, yn defri ceio
Gli profe, e gil alifo fe àl asto bieco.

Ediconfiglió poueri, e d'ardire, Pedendo à lei d'humor la bocca priua Penjar lo flagno à lei vetare, e dire Di non laficiarla ber ne la lorviua, se pria non promette di confenire «A la lorvoglia obbrobriofa, e fehina. Tanto che le vetar le publich acros che la la richieffa in mezgo il dir fi tacque. Comincian bene à dir, Tu non berai, Se non, ma l'refo poi dur fuor non fanno: Che i fope homani in lei veduti rai Rel mezzo del parlar tacer gli fanno. Pobromotari pietà, dif Cla homai, Se non di me, de i due, che in fen mi fanno, Che, s'anien, che le membra io no conforti, Mancando il tane à me, refferan morti e.

Come communi fon l'aura, e la luce, Cofi publiche fon Laçue, e le fhonde. Il 50 per utur i geaul net clei viluce, L'aura ad ognimort ad els par rifponde. Tal èt ingriflo è il defio, che vi conduce A dinegra a me le ripe, c l'onde. E, quando à ber nel voffro lago io venni, Corfi al publico dono, e non l'ottenni.

Pur , se bene è commune il layo, e l fiume, Supplico à voi , come se sosse voi Che con cortes e, elibera collume Vogliate compiacere al prego nostro . Non fare , che taudo più mi consime L'humor, che mătie vivo il carnal chiostro, Che , se punto il mio prego il cor vi mone. Ambrossa, e Nettar non invisio d Gione.

Beneficio farà, tal vo chiamarlo, Sio nel voltro pantan flengo la fete. E forfeporto va di rimunerarlo Talmente, che di me vi loderete. Vedete ben, chè grap faita io parlo Quefle poche parole affiitte, e chete. Si le canne arfe, e fi lo firiro ho laffo, Ch'aprir non ponno di debi fluono il pafo.

Per voi conoscera di haner faluatà
L'alma, che più spirar non può nel petto,
Perchela vita mia và incarcerata
Ne l'acqua, che da voi propinqua aspetto.
Ne folo à me la vita baurete data,
Mad questi due, c'han dad mie feno il letto;
E, spanto d'amor nel cor v'allozgia,
Tre vite faluerà con poca piozgia.
Chi

Chimoso non haurian le dolci note. Che d'ogni affetto bauean l'aria cospersa? Ma l'impudente stuol mancar non puote De la natura sua cruda, e peruersa. QVANTO più preghi il rustico, più scuo L'orecchie, e più s'oppone, e s'attrauersa: Quel, ch'egli vuol da se, rispinge, e scaccia, Ne sa quel, che si voglia, è perche l faccia.

Prega ellas & ei , se ben conosce, e vede , Che manca del douer, se non consense. Perche da pria no'l volle far, si crede, Che ne vada l'honor, s'egli si pente. Anzi, quanto la Dea più preza, e chiede, Più diuenta superbo, & insolente, Ne gli basta negando esser seluaggio, Che viene à le minaccie, & à l'oltraggio.

Dopo l'ingiurie l'odiosa razza Salta per tutto il lago, e turba l'onde, E con piedi, e con man le rompe, e guazza, E di mille sporcitie le confonde. Tosto la Dea la turba infame, e pazza Sott' altra scorza infuriata asconde. Che quel nou atto tanto li dispiacque, Che le fe prolungar la sete, e l'acque.

Et alzando la man, come potea, Impedita dal sen , che i figli porta, Diße, A quest'union maluagia, e rea Perpetua stanza sia quest acqua morta. Già tutto ottien quel, che desiala Dea ... E già l'humana essigie si trasporta; In on folle animal picciolo, e strano, Amico de lo stagno, e del pantano.

> Quato più acasta il pesce, più l'huom perde, -E più picciol ainien, fuor che la bocca, La schena punteggiata, e tutta verde, La pancia è del color, chè l verno fiocca: Non si trasforma il collo , ma si sperde Tanto, che il nouo tergo il capo tocca. E ancor s'alcun va à ben, la sciocca turba Salta nel morto stagno, el mesce, e turba.

Hor l'animal sott'acqua si nasconde, Hor gode fopra il ciella tefta fola. Hor col nuoco, hor col falto ei fiorre l'onde; E, se ben l'impudente è senza gola, O sia sott acqua, ò sà l'berbose sponde, Da fuor l'ingiuriosa sua parola, E d'ogni intorno afforda il cielo, el lido : Col suo pien di bestemmie, e roco grido . 1

Poi che'l nouo miracolo si sparse, S'ordino di parer di tutto il regno, Che per placar la Dea de l'ira, ond arfe. Di fede, e honor le si mostrasse un fegno .1, Tanto, ch'oue la Rans al mondo apparfe Fabricar quell'altar superbo, e degno ; al E ogni anno nel suo giorno il popol Licio V' ba fatto , e farà sempre il facrificio .

Parlato c'hebbe il fido peregrino ; S'incaminò ciascuno al suo viaggio. Si che scaldiamci al pio culto diuino Con santo, e non colpeuole coraggios. E non seguiam l'essempio contadino Ne de l'altier di Tantalo lignaggio Ma veneriam con fe l'officio fanto, Come ne profetò la fatal Manto.

Soggiunse un , she fralor sedea nel tempio, Di presenza, d'età grave, e di panni: 18 Bastar dourebbeil raccontato essempio A far saggi i futuri buomini, & anni 2-Pur po un'errore anch'io contar maco epio, Ch'afflisse il malfattor di maggior danni , Ch'oprò senz'altrui danno opre men felle E vide il corpo suo star senza pelle.

Marsia in Frigia un Satiro nomato Fra imusici più degni il più perfetto. Ne le came da vento il più lodato, O sia trombone, à piffero, o cornetto. Mentre fe Apollo a buoi pascere il prato, Hebbe di questo suon molto diletto; E fama fu , che Febo in questa parte Sapeffe più , che non discorre l'arte.

Venne

Villani in Ranc.

Denne à goder dopo cent'anni, e cent a Questo Marsia, chi to diffi, in terra i i lume, Ch'à dave d' fauti, ch' à cornetti il vento Apprese per natura, e per costume, E preferirsi à l'ebo hebbe ardimento, Ter donare à la patria vn nouo siume, Che, come hebbe di questo Apollo noua, Seefe dat cielo in Frigia, e renne in proua.

Stupisce il biondo Dio, tosto, ch'intende
Il dolce suon, chel Satiro dà fivora,
Che, mêtre un dolce stirto da fivora,
Horcos suon, con ci rêde,
Horcos suon, con suon, co plora.
Quanto più vien lodato, più accrende
Di gloria, e nel parlar se solo homora,
E dice à Febo: Homai conoscerpuo;
Cupanto anarci il mio siuno i merit suoi.

Quăto ad Apollo il fuon di Marsia aggrada, Tanto gli spiace il suo sourchio orgogio. E dife è din I. La tua vivit si rada F à, ch'ammonir dun gräde error i noglio. Ten far, che l'uno valor tecno na cada, Prendi ad tuo falir teco cordoglio; F di con humil cor, come ti penti D'hauter biaspasti i mici più dolci accenti.

-1 3, 40

BOILD.

Ch'io giuro per quell'acqua, che mi sforza, ,
che s' oftima o flai nel tuo penfiero,
con dir, che Inte tsu fi aci più forza,
Tal dat caftigo al tuo parlare altro,
Chevedra il cepo tuo flar nenza forza,
Ma, quando ti ranegga, e dica il vero,
E che del fallo tuo cerchi perdono,
Javog l'inguera doleczza de tuo belfuono.

Non vorrei dal tuo orgoglio esfer cospireis Far perir l'arte tua, chi a mondo è foloz; E, quando di sentirmi babbi diletto; E à disentar bumil la tua parela: Che per lo stesso fol agno io vi prometto Di vento d questo corno empir la gola; E de la cortessa di questo legno Esfer l'accento mio saprai più degno. Le Ninfe, i Fauni, e șii altri Semidei, Li Saitri frațelli eran dintorno A Marfia, che cedeffe di Jommi Dei, Chomoraffe lo Dio, ch'apporta il giorno: Fo, 'the fiano i fuoi catri i meit trofei, Riffende il folle, e giușue feorno di forno Irato Apoloi lilegno al labor accofta, E fida al boffo altier la fiar riffola.

La lingua, il labro, il legno, i diti, el venta
Di tempo in tempo vidienti à l'arte
Si dolce fean ne l'aria wit concento,
Che fi vedea, che da l'etherea parte
Er difefo i nobile filtumento
El autor, che le note, el ljum comparte,
Tal che l'alme forgette al caldo, e al gielo
Donar l'honore al cittadin del cielo.

La Ninfa, il Fauno, eogn'en, che'l fuono Di confinfo comun chiaro rifponde, (vdio, Che'l Fauno è vinto, è vincitor lo Dio, El capo gli adornar di nous fronde. Romper non pofio il giuramento, ch'io Tur dianzi fei per l'offernabili onde, Diffe lo Dio pentio, e yn ferro perade, Chepriuar de la pelle il vinto intende.

Deb, Marsia allbor dicea, deb non è tanto L'error, ch'io sei, che merti si gran pena Che spogli dia mia carne il primo manto, E ch'a pra il guado ad ogni shra , e vena ... Apollo lascia à l'ni fare il suo pianto , E de la scorza il prima ; e de la lena ... Et anta pelle da sista carne invola, Che tusto il corpo è vna serita sola.

Stilla il fangue da musiculi, e da vene,
En tutto il corpo fuo rosfiregia, e luce,
E ma funguigne le montane arene,
E da migro Siluan toglion la luce,
T al che ciafenn, ch' in lui le ciglia tiene,
Difillai m pianto l' vna, e l' altra luce,
I satiri fi atelli, e le Nappe,
I Fauni, l'Amadriade, e l' altre Dec.

Ogni

fiume.

Ogni Frigio pastor, ch'in quel contorno A pascer si tronò gregge, od armento, l'edendo esfere à lui leuato il giorno, Che facea lore vdir si bel concento, E reftar del suo suon vedono il corno, Et ogni altro suo musico istrumento, Concerse à lagrimarlo, e'l ciel già chiaro Oppose un flebil nembo al volto amaro.

Di Marsia il sangue, e le lagrime sparte Da' Semidei, da gli buomini, e dal cielo Render la terra molle in quella parte, E la terra al gionar rivolto il zelo, Marfia in Si succia il tutto, e distillando parte Il bianco, e chiaro humor dal roßo velo, Enelevene sue stillato in fiume Più basso alquanto il fà vedere il lume.

> Distilla limpidissimo dal monte, E tien di Marsia il nome , e tanto scende , Seco tirando più d'on Frigio fonte, Che Dori in sen l'abbraccia, e salso il rende. Con queste bistorie manifeste, e conte Parla il saggio nel tempio, è l nolgo intede. Fin predicendo à ogn'un maluagio, e rio , Che per suo fin non bà il timor di Dio.

TVTII del vecchio Re piangean la morte. De figli la fortuna aucefa, e tetra; Ma nessun di colei piangea la forte, Chelfuo mifero fin piange di pietra. Pur dal fratel ne la Thebana corte Vn lungo, e mesto pianto il sasso impetra, Di Tantalo il figlinol Pelope folo Lagrimo il fato suo con questo duolo .

Quanto al mio padre pio a obligo porto, Tanto di voi mi doglio, eterni Dei, Poi c'hebbe il mio natal Tantalo scorto . Che i ziorni miei donea far trifti, e rei Mi feri'l core, e poi che m hebbe marco, Varie viuande se de membri miei, E mi die cibo à voine miei prim'anni, Per tormi à queste pene, à quest affanni. Mavoi dal padremio Nund inuitati A le mie carni accortini di questo; De membri miei, che in pezzieran taglia-Di nouo il corpo mio feste contesto, Per farmi, come bauean disposto i Fati; In tutti i giorni miei dolente, e mesto, E m.mdasse Mercurio al lago Averno, Per ritor l'alma mia, ch'era à l'inferno .

Hauesse almen di voi fatto ciascuno. Come Cerere fe, che non s'accorfe Del cibo bumano, e vinta dal diginno La mia spalla sinistra elesse, e morfe. Che, se tutti i miei membri infino ad vne Mangiati haueste, non hauriano forse Potuto vnirmi vn'altra volta insieme Per darmi in preda à le miserie estreme.

Ben che si come allhor mi rifaceste La spalla, che mangiò la Dea Sicana. Di dente d'elefante, e la giugnefle Con la già cotta mia persona humana Cost rifatto ancor tutto m'baureste, Per c'hanessi à veder l'aula Thehana Prina de la Reina mia forella. E de la sua progenie illustre, e bella.

Pelone d'vna fpalla di carne ne ottiene vna di Anotio.

Prina di tutti i figli, e del conforte Pianger la vids: & hor , fe bene è pietra , Pensando à l'empio suo destino, e force ; Le lagrime dal fasso anc'hoggi impetra. Quant'era me' per me l'infernal corte, Però che la prigione eterna, e tetra Non dana à l'alma mia fi gran tormento, Quato bor, cb'io godo il Sol, ne prono, e seto.

Cosi con duolo infolito, e infinito. De l'alme de l'imperio alto , e giocondo Pelope si dolea, ch'in quel connite L'hauesser tolto al Re seuro, e profondo. Come fu per la terra il cafo vdito, Le città de la Grecia, e i Re del mondo, Come fuel farfi in simili dolori, Mandar per consolarlo ambasciadori.

E Cipro,

E Cipro , e Creta , e Rodi , e Negroponte, E ogni altro Regno , che dal mare è cinto ; E tutto quel, ch'e dentro , e fuor del ponte, Che fra due mar fal'Ismo di Corinco, Mandar de l'eloquentia il miglior fonte A consolare il Re del germe estinto: Emanto fol di quel, che si conniene (Chil crederia?) la più prudente Athene.

Ma scusa merta la Palladia corte, Se poca à tanto officio intefe cura: Però, ch'allbor la Barbara cohorte Face a terrore à le Cecropie mura. Benche dapoi da un Barbaro più forte Pul'Attica città fatta ficura . Tereo gli empi scacciò Barbari andaci, Figlinol di Marte, Imperador de Traci .

Fiaccato che'l foccorfo haue le corna A la nimica, e Barbara infolenza; E saluato quel sen, che't mondo adorna D'ogni arre liberal, d'ogni scienza; Tereo non prima al suo regno ritorna, Che'l grato Re de l'Attica potenza Per colligar più forte il Trace feco, L'auinse sposa al sangue Regio Greco.

D'ATHENE il Re, che Pandion fu detto, Dal di, che Progne il padre Pandione Hebbe due figli , Progne, e Filomena , Di si leggiadro, e si dinino aspetto, Che non cedeano à la famoja Helena. Tereo con Progne fe commune il letto . E confermò la coniugal catena. Pronuba lor Ginnone effer non volfe , Ma ben con Himeneo lont an se'n dolse .

Non vi comparfe l'un, ne l'altro Nume, Ma fra lor se ne dolsero in disparte . L'alme tre gratie à l'infelici piume De i don, che foglion dar , non fecer parte . L'Erinni , hauendo in mon l'infernallume , Poser nel letto il successor di Marte Con la donzella, e lasciò il gufo il nido, E fe fentire il suo noioso strido .

161 Ma, come quei , che non sapeano i pianti . Ch'uscir donean del coningato amore, Con giofire, e con tornei, con suomi, e cati Si fe in Athene à le lor nozze honore. Tutti noui fplende mo i vary mauti Di valor, d'artificio, e di colore . Scopriogni donna allbora il fuo teforo. La perla oriental, la gemma, e l'oro .

Tereo fatte le nozze non s'arresta, Matorna con la spofa al patrio lito Done la Tracia rinoud la festa, E faluto il suo Re satto marito. Conpompa coronò la Greca testa, E noue giostre fe , nouo conuito. (ganno, Ah, quanto intorno al bene è il nostro in-Come spesso n'allegra il proprio danno.

Non preuedendo i minacciati scempi De' lumi , ch'à mortai volgonsi intorno , Tereò ordinò , che ne' futuri tempi Fosse honorato il mal'inteso giorno, Per tutte le città, per tutti i Tempi, Che die principio al nuttial soggiorno. Iti vn swo figlio dopò a' lume venne, E'l di del suo natal se ancor solenne.

Lascid con Tereo, el Attica contrada, La madre de la moglie di Plutone Donata al mondo hauca la quinta biada, Cinque volte il figliuol d'Hiperione Fatta bauea per lo ciel l'usata strada. Quando Prozne con modo allegro, e dolce Cosi lusinga il suo marito, e molio:

Dolce conforte mio, s'io dolce mai Ti fui nel'età mia più verde, e bella, Concedimi, ch'io possa andare homai A rineder la mia cara sorella, A la felice patria, ch'io lasciai; O fa, ch'oue son'io, se ne venga ella: E, al socero tuo paresse grene, Prometti à lui di rimandarla in breue.

MosTo

Mosso il marito pio dal caldo affetto, Onde la dolce sua consorte il prega, Se ben non puol, che lasci il Tracio tetto. La seconda dimanda à lei non nega. E, perche non gli sia dal Re disdetto, (Tanto l'amor de la consorte il lega, ) Ch'in persona vuol gir sù le triremi, Per por, fe manca il vento, in oprai remi .

Come l'altro mattin surgel' Aurora, A questa impresa il Re di Tracia accinto, Del porto di Bisantio vscendo suora, Hor ra da! remo, hor va dal vento finto, E hauendo à mezzo di volta la prora, Silibria à destra man lascia , e Perinto . Poi col corfo del mar veloce, e presto Paffalo ftretto , ch'è fra Abido, e Sefto

Dal vento il buon nocchier spinto, e da l'on- L'amor de le prudenti tue figliuole Ver l'ifo!a di Tenedo camina, Vi giugne, e lascia à le sinistre sponde Troja, ch'allhor de l'Asiaera Reina. Ecco pn scoglio simostra, un si nasconde, Mentre fendendo và l'Egea marina, L'Icaria acquista, poi perde l'Egeo, E giugne al promontorio Cefarco.

Quiui à Libecchio poi volta la fronte, E lascia Andro àma maca, el camin prede Ver l'estremo Leon di Negroponte, E ver la dotta Achaia il corso intende, Etanto innanzi và, ch'al Sunio monte Il soffio di Volturno in breue il rende: Verso Maestro poi tanto si tiene, Che'l porto di Tireo prende, e d'Atbene .

Fit il Tracio Re dal socero raccolto Con quella bilarità, con quello bonore, Che l'affedio chiedea, che gli hauca tolto. E'l nono parentado, e'l gran valore. Poi c'hebber man'à man con lieto volto Giunta l'Achino, el Tracio Imperadore, Con trifto augurio trattifi in difparte, Cofi parlò il figlinol, ch'ofci di Marte;

Se bene Amor m'hauea l'alma infiammata. Quanto si potea più, di rinederti. Si per l'affinità, c'habbiam legata, Si per li tuoi maranigliosi merti: Non però questa la cagione è stata, Che dar m'ha fatto i lini à i venti incerti. Che, fe ben'io y hauea tutto il mio affetto. In Tracia mi tenea più d'un rispetto .

Quel , che mi fa lasciare in tempo il Regno. Che per vary accidenti io non dourei .. E che mi fa folcar l'onde su'l legno Per venire à smontare à i liti Achei, E' il cara, fido, e pretiofo pegno, Che piacque, e piace tato à gli occhi miei. Progne, la figlia tua, la mia conforte, Per mar mi spinge à le Palladie porte.

M'han costretto à passar nel lito Greco: Che la consorte mia viueder vole L'altra figliuola tua, che restò teco . E, se mancassi de le mie parole, Io non haurei mai più concordia seco : Ch'io le promisi qui trarmi in persona, E di questo pregar la tua Corona.

Se de la figlia tua cerchi il contento, Se del genero tuo brami la pace, Fà, ch'io possa condur col primo vento L'altra figlinola tua nel regno Trace. Metreche'l Re di Tracia apre il suo inteto, E dispor cerca il Re, ch'ascolta, etace; Fra molte Filomena iui riblende. E la fauella sua nel mezzo fende.

Come sà , che'l cognato è già in Athene, Di Progne la bellissima sirocchia, Con ricco habito, e vago à bui ne viene, E giugne, e piega il ciglio, e le ginocchia. Come il Re Tracio in lei lo fquardo tiene, E le divine sue bellezze adocchia, E de begli occhi suoi la dolce siamma, D'amoroso desio tutto s'infiamma.

Come talhor le belle Driadi vanne
Con la più bella affai diun di Delo ;
Cofi neva coftei ricca del pamo ,
Ma molto più del bel coripereo velo ,
Fra donzelle fibendia , che famo
Fede pa noi dela belta del ciclo ,
Mad ib belta , d'admamento , e' doro
Tiù bella e'n mezzo à lor la Delia loro .

Si dan la man da quello , e da quel lato , Si fan gl'inchini , e i fanti abbracciamenti Fra la vergine bella , e l'il no cognato , Come ufan riudendofi i parenti : E, poi che Uroa è faltro ha dimandato Di molti lor congiunti , e conoficuti , Per man l'Attico Re di noto piglia . Il Fratio , e fa , che ficele egli , e la figlia .

Quanto bapikin lei Terro le luci intefe, Tanto più ŝ innamora, e più ŝ accende, Spinto da la natura del pace e, Ch'à Venere ogni cirra, ogni opra impende. Non vuol sinche rifparmia, nel fiese; bla di goderla in ogni modo intende; Se ben donesse spende pomi atto indegno, se ben donesse spende vi Regno.

Troppo gli par douer esfer felice, si può remire di desinato intento
Eon quella ch'esfer può la sina beatrice;
Che solo in tutto il può render contento.
Puol corromper la si ne la nutrice:
Quanto può Tracia dur d'oro, e d'argento,
Dormanenti, si germer, e d'ogni beno,
Tutto al parto vuol dar del Re d'Athène.

S'altro non può, sunol torla il afiat terra Ter forza e darla al fino Regno iracondo, E per ferbarla a fe prender la guerra Contra unta la Grecia, e tutto l'mondo. A H1, che non ofa. Anno; le ben s'alferra. Quado puffi per gli occhi al cor profondo è Accefo ba il cor del Regia di tud foco, Chel getto à tanta fiamma è picciolloco.

Tiù fopportan non può lindagio, e fijega Di nono al fino mandato la funella .

E per la figlia il Re conforta, e prega ;
Che postavineder la fias forella .
Amor facono il fiace e non gli nega Ogni forma di dir più vaga , e bella .
E, mentre mostra far fernitu altrui ,
L'inflammato anator prega per lui .

E, se pur nel pregar passa l'honesto,
Sopra la moglie sua siculà il suo torto,
L dice, lo non sarei tanto mossello,
Sio non hanessi si suo gram piarto scorto,
Gocce di duolo sopragimate in que sio
Voler nassonder mostra il Trace accorto,
Con lin quel passo usono de con degli vede,
E acquilla à l'empsio cor singendo sedo:

O Jommi Dei , che tenebrojo inferno Ingombra von petto mifro mortale ,
Come gli fa fi cieco il lume interno ,
Che conoster non fappia il ben dal male }
Terco dal agglio , e dat colore esterno 
E giudicato pio , fanto, e leale ,
Estendo empio, e inginsto, e pien di frode ,
E dal delitio acquista bonore , e lode . . . .

Come la bella Filomena intende Quel, ch'al padre il Re Tracio perfitade, E che condarina à veder Trayane intende, Ref medafino voler concorre, e cade. E quanto il virgimal favor fi stende, Trega humilment elafua macsitade, E, mentre per filo bene il pudre alletta, Contra quel, ch'è fiuo bene, il fato affretta

Terco, che vede il gratiojo affetto,
Onde il padre al fro fin moner procaccia,
E florge, che la tien deposyliptato
A non legariti i collo con le braccia,
Aggingen none finame è l'arpo petto,
E mille volte (o'l penfier l'abbraccia,
L'I padre effet varia per legan lei,
Ale proi si più penfier (oran mercia).

Tante mosser razioni hor quello hor questa, Ma ben ti vò pregar per quella sede, (ti) Che dal doppio pregar convinto fue. Ellajl ringratia, e quelle cose appresta. Che seruir denno à l'occorrentie sue. E s'allegra per due, per due fa festa Di quel chi effer donca lugubre à due. Tereo il ringratia, ancor via più contento Per quel, c'ha dentro al cor, lascino inteto.

Hauean tanto à l'ingiù gia preso il corso, I cayalli del Sol, ch'egli à gran pena Regger più gli potea col duro morfo, Tant'eran presso à la bramata arena; Quando hanendo i duz Re molto discorfa Chiamati suvo à la superva cena, Done fanno à Lies l'honor che ponno, Poi vano à dar le mebra in preda al sonno.

Mail Tracio Re, se ben da quella è lunge, Che gli hanea Amor scolpita i mezzo al co No però men quel desir cieco il punge, (re; Ma contempla lontan l'Achino amore . 1 E feco imaginando si congiunge, E hauedo in mête il bel, ch'appar di fuore, Quel; che non vede, à suo modo si finge, E con vano pensier l'abbraccia, e stringe.

Già tolta al ciel l'Aurora hauea ogni fiella, E lodana ogni avgel la nova luce , Eccettoil Lusignol, la Rondinella, Che sotto altre mantel godean la luce, Quando per menar via la figlia bella Tereo, ch'al sonno mai non die la luce, Vedendo effere apparfo il nono lume Co'l medesmo pensier lasciò le piume.

Fece dapoi sentir gli vltimi accenti Al focero, e da lui commiato prefe: Il qual nel far gli estremi al bracciamenti Fè, che queste parole estreme intese : Tereo, poi che à le voglie troppo ardenti De le mie figlie il tuo parer s'apprese, Anch'io dal voler tuo non mi diparto, Anzi al terzo parere azgiungo il quarto. Che'l giusto vuol, ch'alhuo dal buo fi por-E per la fe, ch'al laccio si richiede, Che insieme n'hadi parentado attorti, C'habbi di questa vergine mercede, Si che sicura sia da gli altrui torti ; E, perche ritornar mi possa illesa, Sia con paterno amor da te difefa,

E, poi, chela piet, m'haue disposta A lasciar dipartir dame costei, Tu ancor (fe'l giufto, e'l pio no t'è nastosto) Tenuto à rimandarla al padre sei. Perà del volto suo quanto più tosto Contenta i lagrimosi lumi miei . Porga il genero pio questo conforto A la vecchiezzamia pria, ch'jo sia morto.

E tu, cara mia figlia, habbi rispetta ...... A l'etàmia, che quasi al suo fin giunge, E, come faissatto al caldo affetto Haurai di quello amor, ch'à gir ti punge Ritorna incontinente al patrio tetto, Basta, ch'una di due da me sia lunge. Cosi dicendo, le bacio la fronte. E /2 , co questo dir, d'ogni occhio un fonte.

Mentre di pianto il padre il volto tinge, Risponde al lagriniar la regia profe, Mailletto, elfospirar tanto la fringe Che non può dar risposta à le parole. Prometteil Reinfedel, lagrima, e finge, Che, pria, che scaldi il quarto segno il Sole, Datriremi ficure, e fide fcorte Sarà renduta à le Cecropie porte.

Poi che le sparse lagrime vedute Hanno à lor volti irruggiadar le gote, Pregal' Attico Ke, che fi falute L'altra figlia in suo nome, e'l suo nipote. Sciolte le mani poi, ch'eran tenute: L'pna da l'altra, fer tacer le note. El sograziunto à Pandion dolore-Porze al presazio suo mazgior timore. · Monta

Montail barbaro Re ful miglior tegro; Ma la faveinlla Achea prima vi minia, E-fopra il poleo più elentao, e degno, Chi è we la poppa, vuod, che Jeco flia. Fece quis; che vi undel de Trèco Regno La bella Filomena in compagnia, Montar-fina il arte filentrurata prora, Da diae donzelle; e la untriccia fuora.

Poi, the da cento rem il mar furotto, El lito indicero ribatuto, e finno, El nue falto nuar Carbor comdoto, Dife il barbaro altero : Habbia già vinto : Il vorto in poter nofiro habbia mi dotto, Ne tener può in officio il vifo finto. Sallegra, el mofira, e diferife è pena Quel de, che fpera, e liero il raciacia mena.

Gli occhi dal volto fio mai non rimone, generale gode haurela fivor d'ogni periglio ; Come gode eathor l'auge di Giove, che la lepre, c'havean el carnouriglio ; Ne la liffimo verro ha polta, doue Ferma nel fio troffeo lattero ciglio ; Egode, che l'indo alto, oue ta liere. Regode, che l'indo alto, oue ta fio. Regode, che l'and alto, oue ta fio.

Comànda à va capitar l'empio treamo, Che ne la fina galea ne fanda porta La Greca compagnia, chi Tratia vanno Ter fare à la donzella bovore, e forrà a che, cene de la notte il nero pamo Faccia la ma del dirimaner morta, E cel fiso valro il mondo ul modo afconda, I Greci ad un ad va dia in grembo à l'onda.

Linclinato confar fempre à far male ,

Come filender net cete sede le flette ,

Sollontana da filatri , dona al falte ,

Gil homini ad vino ad vno , e le dovrelle .

Le tre, bir emm nel legno principale ,

Smontaro à venerar Retuno anch'elle ,

Che' l'itimo ferra, ch'in mar fi giacque ,

Fur tolse al legno, e fin donar è d'acque .

Come prendon di notre il porto inflo,

E godon di roccar l'amata terra.

Non ode Filomena alem fil l'ido
Il limpanggio prelar de la fina terra,
Chiam'alto la murrica, e più d'em fido
Grao, che morti il mar nafionde, e ferrà :
Gradell Re, el vogni Greco in terra flevila,
E fà, che la fanciulla il grido intenda.

Per manla preide, e fa, che s'accompagne Seco, e d'adria al Regio albergo due: E che i fuio t'orie; e caltre, fae compagne Intanto ne verran con la nutrice. Paffar con pochi paffi le camp agne; E conduce la veregine infelie. In vina antica felua, one un palazzo.

Quini vn ferraglio il Re barbaro hanca Cinto di groffe, e a dale mura invorno. E le faninità belle, che poten Tronar nel Tracio, e nel altrui foggiorno, Da gli Emunchi guardate ilui tenca, E vifolena andar quali ogni giorno; E godea per antico fio collume Con quella, che fitzilea, Linfami pinmè.

Sapri fe il Re, come vel porto fefe
La gimtra el caflelan per vo fiso paggio,
il qual venne è incontrar von face acceso
il Re con gli altri in mezzo del viaggio.
Pac che laberço il Re crade afeio;
biffe, Ein che non efec il folar raygio
A fare ogn'altra fiella oftura, e vana,
"Non èben di urubu la sua germana.

Si ele postamei in questo albergo alquanto, El somo agli occhi dia quel, c'hanev deno E E volto i dieglio verd we valhe intanto , Di quel, c'haneano a far, lor sec cenno. Le vecchie apperte, che conobber quanto Il Rechieda, passar la jiglia senso In vra sianza, on era un ricco letto, Albergo antico a barba o vicetto. Come le luci la donzella intende Ne l'adornate riccamente mura, Si stà suspesa alquanto, e pensa, e prende Maggior dentro da se noia, e paura: Ch'ella si posi, dale vecchie intende. Manegando ella Stà, ne s'afficura. Tur con false lusinghe tanto sanno, Ch'ignuda al letto barbaro la danno.

Pensail persido Re maluagio , evio Goder quini il suo surto, e farla donna, Quini serbarla al suo solle desio, Ma per celarla à la Tracense donna. Prima, che'l biondo, e luminoso Dio Sorga à scoprir la sua splendida gonna, Vuol, che l'armata in mar riprenda il corfo, E vada al Re di Cipro à dar soccorfo.

Cipro allhor da Sidonia hauea la guerra, Ela Tracia possanza hanea chiamata, Che, come amica à la Venerea terra, Mandasse in suo fanor la Tracia armata. Hor , poi che la sua classe asconde , e serra Ognihuom, che sà la donna effer rubbata. Vuol, che vada à tronare i Cipry porti, . Perch'à la moglie sua non si rapporti.

Hanca, prima ch'in terra il Rescendesse, Imposto al General del Tracio legno. Ch'alcuno al noso lito non randesse, S'ei non gli daua un certo contrasegno. Ma, come il segno imposto il conoscesse, Lasciasse incontinente il Tracio Regno, E giffe à riparare a! Ciprio danno, E steffe al suo servitio intero un'anno.

Seriue egli in Cipro, e dona il segno, el foglio E, coperto del lino il corpo ignudo. A quei , che seco pscir de le triremi . Discioglie il lin con general cordoglio Il Capitano, e dona a l'acque i remi. E vanno à ritentar l'ondojo orgoglio Sol del Re, e de la donna i legni scemi . Valarmataver Cipro , emena feco Ogn'on, saluo il Re Tracio, e'l furto Greco.

Riferiscon le vecchie al Re contento, Ch'ella si stà nel letto ignuda, e sola: Corre egli à l'amorofo inganno intento E'l fior virgineo à lei per forzamuola. La figlia vso con vendice ardimento Laforza in sua difesa, e la parola; Ma solanon pote fanciulla, e ignuda Vincer l'eta viril, tiranna, e cruda.

L'amate padre in van chiama souente, Souente Progne , e più gli eterni Dei ; Ma de la moglie sua, nè del parente Tereo conto non tien , ne men di lei . Come sfogati hauer l'empio si sente Gli abbracciamenti suoi lascini, e rei. Senza punto indugiar lascia le piume, l Acciò ch'ella si plachi , e chiuda il lume.

Come presa dal lupo bumile agnella Da pastori, e da can tosto rifcoffa. Trema ancor de la gola ingorda, e fella; E'l giel corre, e'l tremor per tutte l'offa; Qual la colomba humil candida, e bella. Cui volle far l'astor la piuma rossa, di Trema, se bene è fuor d'ogni periglio, E d'effer parle ancor nel crudo artiglio:

Tal la stuprata Achea, poi che si vide Fuor del letto saltar l'empio tiranno, Tremana ancor dele sue braccia infide, E la Steffa fentia noia , & affanno . Ma, come meglio misera s'avide Del tolto honer, del viceunto danno, Le chiome Astraccio, feriffi il petto, E lasciù l'odioso , e infame letto .

Già bello, e casto, & borcorrotto, e bello. E fatto al corpo, e al lino va altro feudo D'un cinto , sciolto , e mal disposto vello , Alzale mefte luci al volto crudo . Stracciando ambe le man l'aureo capello, Escinta, inconta, lagrimosa, e trista Con questo duolo il Re contento attriffa:

O Barbaro crudel , Barbaro infido . Barbaro per l'effetto infame, & empio. O dogni ofceno vitio albergo, e nido, Hor quando s'vdì mai si crudo scempio ? Questa è, crudel, la fè, che desti al fido Socero tuo d'ogni pietade essempio ? Questad al mio padre pio la data sede . Quando piangendo à te fidommi, e diede ?

Mi come, traditor, ti soffri il core, Tal ver la tua cognata viar oltraggio. La qual ne le tue man fido il suo bonore. Che tenea il Tracio Re leale, e faggio. Oime, non mosse il tuo cor, traditore, Lamia virginità il mio lignaggio, Poi che macchiò con vergognoso fregio La data fede, el fangue Attico Regio.

Per dar luogo à un desire ingordo, e cieco Prinata m'bai di quel lieto soggiorno, Chefatto in Tracia haurei col fangue Greco,

Che da parenti miei fu dato al giorno . Hor come poffo io più troua mi fece . . Crudel,co questa macchia, e questo scorno? Come vuoi più, che m'accarezze, e m'ime. Se pellice di lei son fatta infame ?

Hai rotto disteal quel giuramento, Che dee servare ogn'huom , fatto marito : Benche l'hai fatto cento volte, e cento. Costume antico al tuo Barbaro sito . Ma questo torto, e questo tradimento Potea ben contentar l'empio appetito Contante, che tu n'hai leggiadre, e belle,

Senza far questo scorno d due sorelle. Prima mancasti, perfido, à te flesso, Dopò al Repio de l'Astica cohorte ... Tradisti me , e vi fu da te promesso, Che illesa riuedrei la patria corte. Ma non minor poi commette li eccesso Ver la pudica, e saggia tua consorte: Tal c'han prini a honor l'empie tue voglie Te, la cognata, il soccio, ela moglio.

Ahi del tuo honor nemico, e del mio fangue, Perche non togli à me l'aura, e l'accento? Onde, che'l corpo mio non rendi effinque? Perche no'l doni à l'ultimo tormento ? Matuvedi, com'ei piangendo langue, E sarebbe pietatorgli il lamento: E non puoi far di lui l'oltimo scempio. Perche pfando pietà non faresti empio.

Piacelle à Dio, che la mia miser alma Tolta à quel corpo bauessi, che l'adombra, Pria, che l'infame tua noiosa palma Desse principio al duol, che'l cor m'ingobra. Ch'à l'altravita gloriosa, & alma Scarca d'error saria passata l'ombra. Ma, shor la togli al suo carnal legame, Non seneva più vergine, mainfame.

Ma, fe talbor gli Dei volgono i lumi A l'opre nostre, al lor pensier secondo, Se qualche cosa son gli eterni Numi, Se non è col mio honor perduto il mondo ? Spero veder de tuoi feri costumi Portar tal pena al tuo terrestre pondo, Che dogni ben , che ti contenta , prino . Haurai misero in odio d'esser vino .

Che ti gioua accennarmi, ò farmi vezzi ?lo pur del voler tuo troppo m'accorgo: Ma non fia mai, che te non ody, e sprezzi, Per la troppa barbarie, ch'in te scorgo. E, quanto più m'accenni, e m'accarezzi, Tanto fa il pianto mio più colmo il gorgo, Che mi torni a memoriail duelo, el danno Nato dal finto tuo primiero inganno . .

Nè sol non tacerò la tua menzogna, E ogni vitio tuo, mentre son vina; Ma, deposto il rispetto, e la vergogna, Di piazza in piazza andrò, di riua in riua: E con ogni acerbissima rampogna Scopriro l'opratua nefanda, e schiua, E che tradi la tua barbarie ingrata Il socero slamoglie, e la cognata,

Tre diero affesti affalso al Trasio petto
Tutti in un punto, Amor, Timore, el Ira.
Amor gli pone innazi il gran diletto,
Che filà nella belti; che in leti minira,
Il timor, che non feopra il fuo diffesto
A corla al mondo il cor barbaro infigira.
Accende nel fuo cor l'Ira del ZZO.
L'ingimia di colei, l'odio, el differezzo.

Può nel Signore ingistio il timor tantò, che m dubbis là, je des shandir Lathore. L'accende di colei l'inginta, el planto Di difo, di vendetta, e di fuore. Il calo mattrad sincentra in tantò, ge foblire il farigue intorno al core. Da la circonferentia al centro corre Col faco di Jangue, e al fino defio foccorre.

Mentre chel foco intorno al core accele
L'ador, ch' al corpo e l'iremo evame manco;
Que l'ampue, ch' al fino entro il corfo profe,
L'aficò il volto crudelt pallido; e bianco.
Ma il cor poi con Vofura il foco refe
L'alvolto, ne fin mai firoffo un quanco;
Edel iria, che in lut fi firperfetta;
Rudd oggi eltremità stindata; e infetta.

Toic chebbe l'in accept il furor mosto.

E futo il len d lui men suo c efaggio.

El volto se venir di bianco rosso.

El lapegran si ogni occhio seme un taggio.

Prino del servo il suoro, e sorse anosto.

Alei, che siridea autor per farte ottraggio:
Maximar nel suo bel valto d porsi venae.

Ea sino eruto sirvor trougo le penne.

Ella, chel ferro in aña filender vede,
D'afflitta, e fonflatan vien contente t
E, perche debbia vecideria fi evele,
Liberamente il collo li apprifenta.
In tanto Amor, che nel five volto frede,
Contra il funor i. Treto vin dardo amenta
Lempio è quel colpo il fijis frirritanda,
Ed ira arfo, e d'Amore altier la guarda.

Lira, el furor di souo in lui s'accènde,
E fuor d'ogni pieta la prende, elega,
E non afechta. Amore, e non intende,
Che nel fuo visfo il rilufunthi, e preça,
Hor, mentre che lla firide, el vuitpend,
E i vitip fuot con più fiperbia, fpiega,
Le pone va legno in bocca, onde non piace
Serrarla più, n'è più formar le nore.

Pa il legno il ponte, è toglie la parola
Le i, i deni imjeri non ferra:
Proi non vi donde van tenaglia innola;
Elafisperba lingna innitta afferra:
In fron la tria, e fin prefigi da gola
Col ferro empio la toglia, e gitta in terra,
La qual per l'orna berth augma, e ferpe,
Come coda fuol far roma dad Jerpe,...

Per questa via penso l'empio siranno Pendicarf di lei , che lo febenius ; Eper flyegir chorme infamia, el danno , Ch'ei n'era per haner , fe fiftoprina , E per poterfi lei goder qualeb anno , Sebenifene panlar la Foca vina ; O gmilitia di Dio , tome permetti ; si nel'andi penfer me noffir petti ,

of necessary experience of the control of the contr

1 14

A lapin alta Manza al fin la guida, hi in mal paggi, le dorgelle ; e gli altri Achini, E quini à tutti gli occhi la nascende, Ad vna vecchia poile chiane fida, La quel con conni foli ode , e risponde : Parla accennanda il Re, ch'im Cannida, Perch'altri d'veder lei non venga altronde. E ch'à lei ferna, eplachiil fue cordoglie, Ma che non le dia mai finchiofira, e'l faglia.

Vedendo il Rel Aurora aptin le porte : Confospiri ; e con lagrime accompagna Ne l'Oriente al raggio matusina. Et hauendo fidata la fua corte Per foccarfo di Cipro al mare , e al pina; Quando wolle tornarfi à la conforte, Scenafciuto monto foprami vbina, Copri col manto il volto, e polfe il tergo Al rio ferraglio, e giunfe al Regio albergo.

Sopra l'ubin giunfe al palazzo, escefe Con due Staffieri Eunuchisch indi tolfe. Come la giunta sua la moglie intese, Con l'accoglienze debite il raccolfe. D'intorno Progne intanto i lumi intefe. E subito al parlar la linguasciolse,... E dimando de la forella , e poi Die l'occhio ancor, s'alcun vedea de luoi .

Detto che l'hebbe, come la sua gente A l'isola di Cipro hauea mandita, Per dar qualibe foccorfo al lor parente, Ch'itorno al Regno hauca la Tiria armata: Lastiando vseir più d'unsofiro ardente. Diffe , M'hanea la tua forella data-Il giusto padre tuo cortefe, e pio Per fatisfare al tuo contento , e al mio .

Già possedea l'armata il mare Egeo. E credea da quiftar quel giorno Sefto, Quando un Borea importuno il mar vendeo Si groffo, che fè ogn'un turbato, e mesto. E, come piacque al fato iniquo, e reo, Perche a calar l'antenna non fu prefto, Il pin , ch'ella premea , col popol Greco ; Ando fati quaq, e ognivn fommerje feco.

Che feco il padre tuo mandati hauea, Furo involati al numero de vini Permio perpetuo mal da l'onda Ezea. Che, da che fur di lei gli occhi miei prini , Per lavaca virin , ch'in lei flendea , lo ne rimafi adidolorata tanto Ch'altre da indi in que non fui, che piante.

Il traditore il gesto, e la parola, El suo volto bugiardo irriga, e bagna, E fede acquista à la mentita gola. Daluilamesta Prognesi stompagna, . A tutti gli occhi siebito s'inuola, E dele stanze sue chiusa agni porta, Piange morta colei , che non è morta.

Quini ella aprela fixada al fuo lamento, E chiama il nome suo più volte in uano E del mare, e de l'arbane, e del vento. Si duole, e. del suo fata querbo, e strano: Ne mauca d'accordar l'afflitto accento Con fuon, che rende il batter mano à mano. E non suor di ragion per lei si dole , Ma non gir con le devite parole.

Che chiama ( one dannar donria il conforte ) Crudele, eingiustoil vento, il mare, e'l fato. Done piange la sua mentita morte, Pianger dourebbe il suo piu crudo stato. Si veste autta à bruno ella, e la corte, Al tempio va di panni ofi uri ornato: E l'otiofe effequie à la fals'ombra Fa sultumul cantar, che nulla ingombra .

Hor che farà la sua pianta germana, Che si stane la torre imprigionata, Ch'escanon vuol de l'odiosatana Chi Chain cuftodia , il muro, e la ferrata. Le manca per ridir la voce bumana Il torto , c'ha il Re fatto à la cognata : Per farlo al fin Japere à la firocibia, Le ferut il subbio. il suso, e la conoccbia.

Per

Per rimann dal gran dolor mea vinta,
E fivegir l'otio, hauea l'afflitta colta
Basella cruda; e feta volta, e tinta,
E in fil vidotta, e intorno al fujo anolta.
Poi ne fece vantela, one dripina
Hauca del Re l'ingirira inflame, e stolta,
E v'haueai la ofi ho talment imprefio,
Che chiaro fi leggea tutto'l fieceffo.

Quanto contrario 470 defir l'effetto Fà nel formar l'induffriofo pamo . Tu sper alleggerir la prae al petto , Ti delli sutta al fubbio intorno è un'anno . Mapingendo il tuo mal , l'altrui difetto Tiricordo ogni punto il biafmo , e'l danno . E'l teffer , che'l tuo duol douca far meno , T' fe irrigar di doppio lutto il feno .

Con fofbirinfiniti , e amaro pianto L'hii orrata tela al fin conduffe Indipiegola e le fi interno om manto , Perche viita per via dalsun non fuffe . Poi con comi , elshinghe operi cano , Chi d fin la muta al fuo voler vianffe: E capaca la fe, the quel prefente Portaffe à la Reina afojament .

Lieta l'afluta veccha il roglie, el porta, Che d'acquisi ameil benerggio crede: E come finitoja, ebene actorta A la Reina il da, chi alcun rol vede: E accuma, chenro v'e cola, chimporta, En vicompenja quadebe cola chiede. La liberal Reina il cenno intende, E concenta la mura, el panno prendo,

Come poi le fue luci apron le porte
Al miferabil verfo, the difcopre
L'obbrodrojio investo del conforte,
E intie l'alire fue matefich opre:
Quanto entro l'ira il duol l'occupi forte,
Andfra il morto color, the l'volto copre,
Bench'à cargiarfi il fine color il apro;
E infarma il i fylo fuo d'ira, e di foso.

Ben di sfogareil duol cera, e lo fdegno Che dentro la confirma, e la disface. Ma per non li feoprir non ne fa fegno , Ma fèma li pianto, el grido e duolfije tace. Come un rinchiufo accefo arido legno Snot render maggior caldo à la fornace: Cofi la doglia nie le chiufa, e rifreetsa Rende piu accefo il core à la vendetta.

Lo Hupro fatto à la forella amata, Il tolto bonore al fangue Antiro, regio è Libare la lingua toltale, e fergiana La Hippe fua di cofi infame fergua, La rendon fi vabbiofa, e differenta, Che la fina vita mon ba punto in pregio è Ma cerca tutta imaginando intefa. Che la vinale ta fiper i Goffe.

Haucatnto'l zodia<sup>333</sup>
Edatoi ighiaccio il Sol traftorio lido
Edatoi ighiaccio e il Joco al nosfiro lido
Et ogni [gio no quel viaggo accordo
Gli buscaper trenta di conceffo ilinido;
Etcare giunoi tidi, di alletta il morfo
Al mulichre irragioneuol grido;
Il di, nel qual le donne infiane vanno,
Echal bimadre Dio l'officio famo o

Quando l'afflitta 334. Quando l'afflitta Greca Stana ancord Rinchinja, anvej lepolta in quella comba, Hor mentre li vico poi, che Bacco bonova, Per retta la cità fuona, c rimbomba, Et ogni donna del fuo albergo fuora Sentir fail grido, il timpano, e la tromba, E vanno tutte girbilando invorno La notte del linasta infino a figirno.

Progne, che în mente hauea gia stabilite
Di vendicar di fina foror lo scempio
Contra l'incestruo e, e vio marite
Con ogni modo più nesando, c' empio,
Vide, che questa pompa, e questo rito
Con quel poter andar di notre al tempio,
Fra vio occasion molto possente.
Ter essenti la fua tropp empia ment.

Come

....

Come la noste à lei forpre le fielle, E che l'altro Hemispero acquiffa il lume, E fan Jonne le madri, e le donzelle L'othone, e il boffo al folito collume; Progne d'una cerviera illuffre pelle S'orna, e di tunto quel, e bonora il Lume, E corre con leferue al grido infano, Colferro chuo al fianco, l'I birfo in mano.

Per honorar l'illuminat a notte
Da fiaccole, da torchi, e da lamerne,
Infieme van le caffe, e le corrotte,
O fiano cittadine, ò fiano ofterne.
Tanto ch'allov aperte hauceun le porte,
Etacrefiinti i gridi, ele lucerne
Le infami donne del ferreglio regio
Per goder l'antiquato prindlegio.

Da Filomena in fuor non vè, chirefte, Che folaftà nel fuo perpetuo affanno. Che non corre à honorar l'allegre feste, ch'à Limentor del vin le donne famno. Le violate femine, et honoste Di quà, di là con la Reima vanno, Per le parti di mezzo, e per festreme, Che metter vuol le sue vasfialle insieme.

Oer l'infame ferraglio affretta il piede, E fa cader la vitioja porta, E corre done la forella fiede Imprigionata ancor, ma fenza fcorta. Come in flat o fi mifro la vede L'infelice Regina, come accorta, Che non fi feopra, accenna, e'l laccio röpe, Ma fegua lei con lopportune pompe.

Le gitta intorno fubito ona vella,
Per quei miflerij accommodata, e buona,
E fequir fa la firepitofa fella,
E tutta la città corre, & introna.
Al tempio van per far quel, che a far refla.
Si fa l'officio pio, fi grida, e fuona.
To if torna à l'albergo, e fol vitiene
Progne l'affitita giouane d'Athene.

Accortamente la trasfiga « toglie, E a l'infélice comercia mena. Tiangendo finanta le folline flooglie , La basia, e con le braccia l'incutena. Ron bacia e anon rifiponde di feu voglie L'alflitta « c'ionfolata tilomena: Ma il volto habfilatgrimo o, efmorto Ter baner fatto à la forella torto .

E volendo feifar la carral falma,

Ch'à forzavenne à gli atti obfeni, e rei,

E che, fel corpo errò, non peccò l'alma,

E non fe torto al favgue regio, e a lei;

In vece de la vocc alza la palma,

E gli occhi eftolle al fempiterni Dei,

E con più carni mifera fi forza

Giuflificar, che le fu fatto forza.

Di quà, di là la prole Attica piange; E del Re ingjullo fi querela; e dole; Escopre il mal, che la tormenta, Grange; L'una con cenni; e l'altra con parole. E ver, che quella; e quella il grido frange, E cheta fi lamenta, che non vole Esfer finita, è l'Re s'accujà intanto Con tatinturno grido; e muto pianto.

Poi che'l chiamar più volte, empio, e scelesto, E malcair la forte iniqua, e fella, Alzando Progne il volto irato, e mesto, Ruppe con più coraggio la fauella: Mai sutto alcum noi non trorrem da que-Lamento, e duol, mesissisma sorella: (so Mai in nostro malse tran ne unglian frutto, Shà da sopar col ferro, e non col lutto.

Non hai punto à 366?

A fin da me questa vendetta tosto a din da me questa vendetta tosto e che non di felevaggine si grande e chi in non vi trosti l'animo dissosto o chi à queste pareti empie, e nessuale Darà soco ma notte di nascollo. Si che voggiam, per saitosferei un poco e Ardere il maljastore in mezzo as soco de malgastore in mezzo as soco e con contra del malgastore in mezzo as soco e con contra del malgastore in mezzo as soco e con contra del malgastore in mezzo as soco e con contra del malgastore in mezzo as soco e con contra del malgastore in mezzo as soco e con contra del mezzo as socio e con contra del mezzo as socio e con contra del mezzo as socio e con contra del mezzo as socio e contra del mezzo as socio e con contra del mezzo as socio e contra del mezzo as socio e

O gl

Perche altra donna poù non sia tradita
Da lui, perche imponito non ne vada,
Non resterò, chi o gli toro i la uña
O co' l soco, de col to si con la spada.
Mentre con questo dir lossi ci inuita
A sar che l'ossension ponito cada,
Iti si mostra, woinnocente spiso
Di Progne, e prender falle altro consiguio.

Viene à trouar la madre irata, e mesta 1ti (così il nomar) con licto visica E, per hauer da lei carezze, e sesta, La guarda, e madre appella, e mone il riso. La madre il spiriata il guardo arresta Nel noto volto, e con tropp' empio ausso (Poicheriuosse estra dessissementa) Diste con maggior rabbia, emaggior pena:

Quanto fimiglia al padre empio , e tiranno Quella infin da fanciulo iniques villa , Quanta vuolo far anbe i une rogoqua, e damo Altrui , se gli ami mai del padre acquisla. Anb 'egli venderà con forza, e inganno La moglie , e la cognata assistita, e trissaquesti, jorella , è la dannoja prole Di chi l'honori tios se parole .

Bagna di doppio 370
Bagna di doppio pianto allhor le gote
La forella minor , che le foutene,
Quanto bramo veder quello mipote,
Quando lafeiò la mal lafeiata Athene.
Horvede lui , fente le balbe note,
E vorria fargii vez Zei fe iritiene.
L'amor del fangue a ciò l'inliga , e accède:
Mal odio, e l'error Tracio la riprende y.

E tanto più , che vede il fero aspetto ;

Onde lamadre ingiuriata il mira ;
Che teme non le dar noia , e fospetto,
Tal che per cagion doppia si ritira.
Si gitta disperata sopra vmletto ,
E con doppio dolor piange , e fospira,
Done in Grecia pensò , che quel sanciullo
Esser donesse in Tracia il suo trassullo.

Si china intanto l'empia genitrice, E diffende al figlino l'inique braccia, Per far la felenaggine infeliere, ch'al figlio, e al genitor danno minaccia. L'imocente figlino (f. porpe, e dice Più volte, Madre, e poi dolce l'abbraccia; E, non fapendo il mal, ch'ella l'appressa, La bacia, le ragiona, e le fa folla.

Come il dole figlio d'a lingua moue
Ver lei vinte da l'în 4 e da la doglia
E le fa mille fiber 2; e mille proue
A fia che dolement e clu il vaccoglia s
Vna mona pietă fi la commoue
C fia 4 la grimar contra fia voglia ;
E l'în 2, che nel vol to hausa dipinta,
Fi da annua pietă fea cânt. 4 e vinte.

Ma viuolgendo i da forella il ciglio, Che fi duolfenza lingua, e fenza bonore. Non può in lei tamo la pieta del figlio, Quanto il doppio di lei danno, e dolore. L'infliza l'iva al primo empio configlio, El anoua pietri fiacci dad love e: El hacendo in questa, e in quelle luci intefe, Diffe in fiuoro de le moiri eaccel.

Quelli tà ben per chiamar la voce humana bladre l'afflitta moglie di Tereo: Ma quella non può già chiamar germana Colei, che [ceovift] dev neutre Acheo. E farebbe pieta tropp inhumana V fare ad huom pieta maluagio, e reo: Contra l'ofpoi mi a pieta iguno di Sarà pietade ogni atto horrendo, e crudo. Come

Come

Come tigre crudele al bosco porta
Il parto d'ona dumma, o d'ona cerna:
Cost documens puote espres forra, (na.
Tenta il siglimol la madre empia, e proterE d lui, che madre chiama, e la conforta
A perdonareli, e l'accarezza, e osserua,
Mentre più l'albusqua, e più la prega,
Col l'erro baccamal la gold sigu.

Baftò vn fol colp 3 th fina debit carne.
Hor i lomena, à cui prima me incebbe ;
Vedemdo da cibi il fe tal firstio farne;
Scacciò quella pietà, the prima n'hebbe,
E colendo ci girdi ordici od dure;
Manoò la lingua, e la fua finiria accrebbe;
E coffe anch ella infuriata, e in fretta
fa mi quel figlinol fersio ; e vendetta.

Scopre il fine cere alliber l'ingiusta màstre, E d'accordo di pasta em vaso fanno, E le fue membra già vagio, e leggiadre Tagliare in mille pezzi al naso amo, ch'in mensi il vogicio pore imanazi al pa-E dopo sia toa ecorso del fino damno, (dre, E per lo fallo distrui si soglia, e sposta Il mijero gargou, che nom si ba vospa.

Senza francula fil defina la tefta
Terche vederla intera il padre poffa.
Terche vederla intera il padre poffa.
Tutta macchita e la flunza funefia.
De l'innocerte fangue, e finorfa d'offa.
Toffo l'affende, e chinde in onacefta.
Colei, sche del parlare è ignida, e f'offa, parla figretamente ai foco accofta.
La lun figretamente ai foco accofta.
La paffa, che carne euro bo inuffolfa.

Aftofic filà nella macchista cella Serrata à chisue l'infelice muta, È intanto l'attra troppo empia forella L'incauto fiofo fue trona, e faluta. È con la data fina Greca fuella Sà far tanto col Re, che non vifinta Di far il baccand comuto fico, Seconda il pario fue collego. La done finol ne thora menteinn.
Che fegue dopo il celebrato officio,
Gire à mangiare il Re con la Risma
De vant cibi offerti al facrificio;
Per l'infilice flanze il Re camina,
Che dier ricerto à l'empio maleficio.
Quini à afide à le menfe nefande,
Dou'eran con l'humane altre vinande.

Restar fa ogn huom di stor tiniqua moglie, E sa servire il Re da le donzelle, Diuersi (tib mabbella in bocca toglie, Ma non le passe instituto, e scelle. L'incavor Re compiace à le sir voojie, E vi sustando hor queste cost, or queste : Tal ebet misero al sin per suo consigno, Apre la passar esa, cha gionde il figlio.

Gode l'empia consorte, quando vede, Ch'apre l'iniqua passa, en vol gustame, E l'infelice padre, che le croca en e. Nutrisce se de la supropris carne. Del spesio intentario imistre padre chiede, Che spesso vinensia suoi distributame. Dimanda done sia, perche non vicne Ad osservame il vito amb ès d'Athen...

Dissimular può à pena il petro insta Progue, e risso de premargior suo sorro Tuo siglio etco entro al tuo proprio nido. Da gli orchi il succhio itanto d'ogni turno, Poi ridice, lo nol' veggio ella dga il grido. Een hanno gli occhi tuoi perduto il giorno: Può far, malnagio, e rio, che fia si cieco, che non vegga il tuo siglio, hauendol teco

E, dando forza a 1872.
Laficia t viarrza Greca infetta, e gnafta,
Laficia t viarrza Greca infetta, e gnafta,
E fegnes: It suo figlinolo empio hai mangiato
Secondo egli era cotto in quella paffa.
La forella efic allhor da l'altro lato
Con la teffa, ch'intera era rimafla, (to
La mostra al misfer vecchio, e'l braccio [ciol
Fà, che percote il figlio al padre il volto.
Subiro

Subire

Subito affalta il Re Megera, e Aletto, E falamensa riversar su'l suolo, Ne potendo dar fuor quel , c'hà nel petto, Vendicar cerca il misero figliuolo. Lascian le Greche allor l'iniquo tetto, E van fuor d'un balcon per l'aria à volo, Le quai , volgedo à le lor membra il lume , Si veggono men grandi hauer le piume.

H dolor co'l desio de la vendetta Rendon l'offeso Re si crudo, e insano, Ch'anch'ei fuor del balcon si lancia, e getta Per punir quelle due co'l ferro in mano: E, mentre, che per l'aria anch'ei s'affretta, E si softien per non cader su'l piano, Come à le Greche insidiose auenne, Vede le membrasue vestir di penne.

Lascia il serro crudel l'irato artiglio, Et à la boccavn lungo rostro innesta, L'armano molte penne intorno il ciglio, Et ha l'insegne regie ancora in testa. Tereo Re E dimostra il dolor , ch'egli hà del figlio , Con la sdegnata vista atra , e molesta. in Vpupa. Vpupa alza la cresta, e bieco mira, E mostra il cor non vendicato, e l'ira.

> La Greca, che restò senza fauella. Lalingua boggi hà (buntata, e corrisponde In parte à la sua sorte iniqua , e fella. Piangendo và il suo duol di fronde in frode Con pna melodia soane, e bella. Tie del suo incesto ancor vergogna, e cura, E non ofa albergar dentro à le mura.

Progne, che diede à la vendetta effetto, E fu d'ogni altro error monda, e innocete, Il nido tornò à far nel regio tetto, E non hebbe uergogna de la gente .. Del sangue del figlinol ancora ba il petto Macchiato : e, se talhor le torna à mente, T. nta pietà per lui la moue, e ancide, Cl. e si querela un pez: 0, al fine stride.

Come corre à ingombrar l'Attica corte La trista fama, e'l miserabil caso, E come fersi augei di varia sorte, E del cotto fanciullo entro à quel vafo ; Occupò Pandione il duol di forte, Che'l fece innanzi tempo ire à l'occafo: E, poi che fu donato à l'orna, e al foco, Fu dato ad Eritteo lo scettro, e'lloco.

Questi con tal prudenza il regno resse, Tanto benigno fu, tanto cortese, E contra ogni nimico, che l'oppresse, Si valorosamente si disese, Che, qual titol d'honor meglio à lui stesse, Qual fosse in lui maggior, non fu palese, Dele virti , che si lodato il fenno . O la giustitia, ò la fortezza, o'l senno.

Costui di quattro gionani fu padre, E d'altrettante figlie adorne, e belle : Fra quai ve ne fur due tanto leggiadre, Che aggiugner non vi hauria potuto Apelle. L'amato da la Dea , d'Hespero madre, Procri sposò di queste due sorelle : L'altra, detta Orithia, di maggior zelo Vide accender di se l'auttor del gielo.

Nel più propinquo bosco entra, e s'asconde, Ben'è maggior l'amor, che Borea accende. Poi che'l fa più superbo, e men leale. Vn dì, mentre per l'aria il velo ei stende Tutto dighiaccio il crin , la barba , el'ale, Et toglie (tanto il freddo ogninno offende) Quasi à gli occhi del cielo ogni mortale. Con altre affai questa fanciulla pede . Che fan su'l ghiaccio sarucciolare il piede .

Mentre di rimirar gode quel gioco, E per non le turbar non fossia, e tace, In mezzo à tanto ghiaccio accese il foco Nel freddo core Amor con la fua face: E si cresie la fiamma à poco à poco, Chelgiel, c'hà intorno, in pioggia si disface, Tanto che'l giel, che si risolue, e fonde, A gli occhi suoi quella fanciulla asconde.

Ritorna

Riterna in Tracia à la fua parria corte.

E sentendo la fiamma ogni bor più ardēte,

Si consgitò di chieder per consorte

La vergine, ond egli arde, as suo parente.

Subito si, a che ambassituat porte

Fra tutti i suo i sassali ii spiù prudente.

Il quad con grand honor giunto in Athene
Domanda al Re la siglia, e non l'ottiene.

Fu in ogni tempo antico odio, e rancore
Fral fangue Tracio, e l'Astico lignaggio:
Ma Fodio Greco hause fatto maggiore
Il nouo fatto à Filomena oltraggio.
Tal chel nouo de Creci imperadore
L'ambaficiadore udi con mal coraggio,
E. fenza celar l'odio, ò farne fiufe.
Le negze Tracia i la feoperia gluig.

L'ambasciador rapporta al Tracio vento Lodio, el disprez o da l'Imperio Greco: E che pregib, promess, oro, & argento Non poter far, chimparentasse secondo di rato Borca, emal contento Per Grecia con ora guardo oscuro y e bieco: Esotroposto à lire, & à l'ossesse con la contento potenti de la contento per consecuente de la contento per contento de la contento del contento de la contento de la contento de la contento de la contento del contento de la contento del contento de la contento del contento de la contento del contento del contento de la contento de la contento del contento de la contento del contento de la contento de la contento de la contento de la contento del contento de la contento de la con

Deb, perche l'arme mie poste hà in oblio , E' mio poter, ch ogia poetnita sipra a? Perche vo viar contra il costume mio Lusimobe, e prepir, in vece de la forza a? Lo son pur quel tenuto in terra Dio , Chesquio al mondo far di giel la forza: Che, quado per lo ciel batto le piume, (me. Căgio la pioggia in neue, e'n ghiaccio il fu-

Tuto à l'immenfa terra imbianco il feno, Quando in giù verfo il mio gelido lembo: E, come aliamir arbbia alten oi frene, Apro il mar fino al fuopiù cupo grembo: E, per rendere al moudo il cief ferno, Scarcio da l'acre ogni cupore, e nembo: E, quado I giolira incontro, e chel percoto, Pince, c'abbatto il nec'horrido Ngoi.

Quando borgogito mis per l'anti risto
Scaccia i nebi vert Auftro, essente freme,
El forte mio fratel del altro lato
Altri mbi ver me ributta se preme;
E che quello, e quel muodo e siorzato
Nel mezzo del camina vertar i infemes
10 per quel (on, che con berribil fluoro
Fo vicirne il foco, la fuetta, el tsuono.

Non folo il fofio mio gli arbori atterra, Ma fia palazzo pur fondato, e forte . E. fie talbor mi clondo, e filo fosterra Nel tetro carcer de le gensi morte: Fo d. intorno tremar tutta la terra, S'iotrono à l'yfir mio chiufe le porte: E, fin ch'io non effalo àl'aria il vento, pi tremore empio il mondo, e di fiauento

Non douce furlo mai, ne si comiene Al mio poter à viar Insinghe, è preght, Chiedre la siglia à van picciol Re d'Athene, E danglioccasson, che me la neght. Kon si distice à me, che tanto beme Contro il voler di luim vuista, e leght. A me si ha en con simiti persone Vsar la volontà per la razione.

Subito fcuote lai, & alza il grido,
Trema per tutto il marce s'apre, e mugge;
Erade polucrofo il cielo, el lido,
El bisiale, el piame atterra, elfrugge,
E vede in Crecia apprefio al regio nido
Lei, che dal fuo furor con molte fugge:
La toglie in grèbo, e volta d'orecis il ergo,
E toria con la preda la parto albergo.

Crefic per l'avia il foco, che entro il eoce, Mentre nel grembo fuo la sfringe, e porta L'infelice imminita altza la voce, Che fi conofic abbandonata, e morta, In santo il vento rapido, e veloce Cou pregbi, e con infinghe la conforta, Tanto, the fa piegarla a' piacer fuoi, Lia fa prima floji, e madre poi. Calaino & Zeto in yccel

Li.

Maire la fé di Calaino e Zeto,
Fanciulli di fartezze alme, e leggiadre,
Che nel bel volto gioniale, e lieto,
E in ogni membro alfinigliar la madre.
Ma non fu il materno also fi indifereto,
Che non gli affimigliafe in parte al padre.
Dièlon finulte a Borea il volo, e'i corfo,
E due grand ali à lor pofe fui dorfo.

Nacquer ben da principio fenza penne, Comegi ultri funciali ignudi, e belli: Ma come d quella età da lor si venne, Che suol dare à le tempie i primi velli i La piana, come il padre, gossi que o teteme, E cominciò à spantar come a gli sugelli, Tal che ne primi lor giouenii ami Batter uon men del padre in aria i vanni.

Fatto hauea fabricar Giasone intanto (Tutto hauendo d la gloria acceso il zelo) La nane al mondo celebrata tanto, Che possa fu fra gli altri segni in cielo,

Per gire ad acquiftar quel ricco manto, Onde il Frisse Monton d'oro hebbe il pelo. E'ver, che Pelia il zio con finto core Gli haueal alma infiamata à quest bonore.

C'effer donca Giajon de la fia morte
Cazione, à Pelia on di Temi ripofe
Ond egi per fuggir la fatal forte,
If fuo nipote ad dubbio bonor dipofe
Era Gidjon tanto eloquente, e forte,
C'b' à pena il fuo gran core a Greci efpofe,
the fi delibert od vnirif fleco
Tutta la giomentà del Regno Greco.

Fra quai feelle cinquanta cauditri, Consundo fe per ono, i più perfetti i Hor. fentundo fi per ono, i più perfetti i Hor. fentundo fi prit, atti, e leggieri Quelli datti di Borca giovinetti , Apprefentati antibe fil aditi , e feri Se n'andar con Giafon fia gli attri detti. A quello aquiffo gloriofo, e degno Per l'incogatio man fil primo legno.

IL FINE DEL SESTO LIBRO.

## ANNOTATIONI DEL SESTO LIBRO

A contentione, che nacque fra Pallade, e Aranne intorno il tellere, e ricantere, ci da ellempio , che non dobbiamo girma i pre occellenza, che paia, che
fiai non, agguagliarfigon di dallo fipriro della inperbita, a Dro, & infoperbit
fi di modo, che non riconoftendo il rutro da ello, la fua bonta di unia, molia
dalgiulfo (degro, habbia, facendoci traboccare in qualche gran migria, a
dalgiulfo (degro, habbia, facendoci traboccare in qualche gran migria, a

farci conoftere, che non famo, che debili, piccioli, e vili animali, allonarant che famo dalla gratia (ua, e che non farpiamo far cola alcuna, ne intelleriua, ne mecanica, gua giu), che non fargiaglie come van cida de rigno; come s'a ude Aranne, quando, effendo fata, vinta da Minerua, fu trasformara in cofi picciolo ; e vle a nimali corio, che continutado nella fua offiamone non cefta di efferire lu continutado que for presenta a continuta de defi perauentura ancora à credere di effere in containence no quella insutifisma Desi la qual è dipinta con l'ecchio folco, con vua lungifisma batia in mano, e con lo fuedo di vual de dipinta con l'ecchio folco, con vua lungifisma batia in mano, e con lo fuedo di Crifallo, e con il corpo di corazra, che ha dinami di rilevo al Capo di Mediale. Pecchio folco dell'ecchio folco quado s'ha il penitro offo in qualche oggetto, che ci preme l'hafacendoll'occhio folco quado s'ha il penitro offo in qualche oggetto, che ci preme l'hafacendoll'occhio folco quado s'ha il penitro offo in qualche oggetto, che ci preme l'hafacendoll'occhio folco quado s'ha il penitro offo in qualche oggetto, che ci preme l'hafacendoll'occhio folco quado s'ha il penitro offo in qualche oggetto, che ci preme l'hafacendoll'occhio folco quado s'ha il penitro offo in qualche oggetto, che ci preme l'hafacendoll'occhio folco quado s'ha il penitro offo in qualche oggetto, che ci preme l'hafacendoll'occhio folco quado s'ha il penitro offo in qualche oggetto, che ci preme l'hafacendoll'occhio folco quado s'ha il penitro offo in qualche oggetto, che ci preme l'hafacendoll'occhio folco quado s'ha il penitro offo in qualche oggetto, che ci preme l'hafacendoll'occhio folco quado s'ha il penitro offo in qualche oggetto, che ci preme l'hafacendoll'occhio folco quado s'ha il penitro offo in qualche oggetto, che ci preme l'hafacendoll'occhio folco quado s'ha il penitro offo in qualche oggetto, che ci preme l'hafacendoll'occhio folco quado s'ha il penitro offo in qualche oggetto, che ci preme l'hafacendoll'occhio folco quad

chiana mira le cofe molto di lontano, e maggiormente nei manegge di querra i doucado il parte all'infidio dei minci, e tenerle molto con il halta lunga lontane di suoi. I o foudo di Cri-fillo, è per ifcoprire l'immico, che ci fopraguane all'improuto, e fcoprendolo tutro à van em po fapreline difendere: Il capo di Medula nel petto non è, che la pruentiti anelle noftre attion ni, & operationi, la quale douemo per lempre hauere nel petto, viua, e pronta s come la fi fcopre nel rielo.

GONTENDE Minerua con Nettuno incorno il porre nome ad Athene, e rimane vincitri ce, quando per sententia de gli Dei hebbe percossa la terra, e che ne vici l'Ohua, si come per la percossa di Nettuno medesimamète ne viei il cauallo; che è animale, che serite molto alla guer ra; come ancora l'Oliua fignifica pace; dandoci à vedere, che le citrà, & le adunaze de gli huo miss amano molto meglio la pace, che non fanno la guerra; onde le fu posto il nome di Athene da esta Pallade, chiamaca dalle voci Greche di questo nome. Ricamò Pallade ancora la paz zia di Hemo, e di Rodope, che hebbero ardire di farfi chiamarel'yn Gioue, e l'altra Giunone. onde furono trasformati in dui Monti; sogliono i Monti esfere figurati per la superbia de eli huomini di picciola fortuna, che hanno l'animo gonfio di superbia, ma non hanno poi forze di far, che gli effetti l'accompagni, come quelli, che fono immobili per le loro poche forze, co mei Monta. Tendono tutti i Ricami di Pallade a far auertita Aranne, che non voglia contendere con estalei, perche non le succeda quello, che successe ad Antigone, che, volendo preporre la fua bellezza à quella di Giunone, fu dalla Dea trasformata in vna Cicogna, che è vno de i più fozzi vccelli, che fi vedano. Narrano l'historie, che, hauendo Hercole amazzato Laomedonte, del quale era figliuola Antigone, la giouane fuggi nelle cannuccie di Camandro, e vi fie trattenne molti giorni per non effe: e amazzata da Hercole, come gli altri fuoi fratelli, o forelle: onde quella sua fuga diede colore à quella fauola, amando le Cicogne di habitare fra le cannuccie. Dipinfe Pallade nell'augolo dell'opera fua por la trasformatione delle fighte le del Ro Cinira, le quali insoperbite per la loro molta bellezza, hebbero ardire di agguagliarsi à Giuno ne, e per questo furono da esse trasformate ne i gradi del tuo tempo, che sono calpestari da ognivno, perche, chi s'inalza con l'ali della toperbia, farà humiliato con la sferza della depreffione . Bella e fententiola è la conversione dell'Anguillara, nella ttanza,

Frenate alners Heros l'inguifto orgoglio.

FINITO l'opera di Minerua, Aranne incominciò la fua, dalla trasformatione d'Afferia fipliuola di Ceo, laquale, essendo amara da Gioue, per goder dell'amor suo, si trasformò in Aquila, & ingravidolla di Hercole. hauendo poi fatta vna congiura Afteria contra Gioue, fu dal fu rore de lo sdegnato Iddio trasformata in vna Coturnice, e dapoi nell'isola Ortigia; questa trasformatione è tolta dall'historia, che narra, che, essendo vinto Ceo, & amazzato da Gioue, fu prefa Asteria ancora da esto; e perche l'Aquila è integna di Gioue, hanno finto, che per go derla Gioues'era trasformato nell'Aquila portata nella vittoria contra Ceo. Segue la trasformatio ned. Gione in Cigno per godere dell'Amore di Leda, la quale non ci da altra Allegoria se nonche la dolcezza delle parole, e la foausta del Canto, fono potentissimi mezzi per hauer vittoria di qual si voglia bellusima Donna - però fingono Gioue effere trasformato in Cigno per hauere goduto con l'arteficio delle parole, e có la foautà della voce dell'amata Leda, Segue poi Aranne come si trasformò in Satiro per godere dell'amore di Antiope, hauendola poi lasciata grauida di Amphione, e di Zetho, che ci mostra in quante forme si lascia cangiare l'huomo, da questo naturale defiderio del congiungimento, seguendo la trasformatione del medelimo in Amphitrione per godere dell'amata Alcmena, tutti effetti, che fogliono fare gli arditi inamorati per dar compimento à i loro focosi desideni, ben ce me dà un chiaro essempio il palatreniere, che l'accocò al Re de 1 Logobardi, & fi cangiò ancora in fuoco per godere dell'amore di Egina. fignifica quella trasformatione in fuoco per hauerla ingratudata di quella flirpe valorola d'-Achille, e di Parrho, che furono samme del valore. Si trasformò ancora in vn Pastore per ingannare fotto il falio alpetto l'incauta Nimolina; come fi trasformò ancora in Serpe per cogliere Proferpina. E'feritta molto felicemente quella trasformatione dall'A. guillara, come la descrittione del Serpe, e della maniera, che si lasci è il gannare Proterpina : Nella sianza, Non teme la Keina d'Acheronte, e nella je guente.

. ELN ITO , che hebbe Aranne di teffere lo trasformationi di Gioue, fi voltò à quelle di Nettuno, gome quando fi trasformò in va cauallo di Anda per godere di Cerrere, nauendola telta fopra il dorfo, è portatola ai va locoli o e come fi trasformò in Toro ancora per godere Arne, Jaquale hatendo partorito in van falla de Iuo in Metaponto, dicele cagione alla fauola della trasformatione nel Toro. Si trasformó a nocrá nel fiume fuipeo, come ferrue Hontroa, per rubbare Tiro figliuda di Salmoneo, vaga di paffeggiare foutec alle [ponde di quel fiame, lopra idquale il medefimo Iddoi orabbò [phi, e n'ebbe della lua grauidanza fimilitaria Gigari e, Ephialte, e Oeco, che furono fulminati da Giote, perc'hebbero ardire di far guerra i Cielo. Ingannò Nettuno ancora Teofane, huandola trasformata in van pecora, e l'effefio in vy Montone per godere dell'amor fuo, inganna ndo i Proci, i quali furono poi trasformati in Lu piperche haueuano voluto amazare la Pecora, effendo proprio del Lupo di s'allice la Peco-rasi ingano Nettuno ancora Melanto in forma di Delfino i tutti effetti, che fi veggonocon-

LA trasformatione di Apollo poi in voo Spatauiere, per ingannarel'amata Ninfa, el dal'a da intendere, che il lafciuo non émolto differente da quefto vecello, in procacciare cofiil dar compimento alle bramole fiue voglie, ogn'hora con noua preda, come quello procaccia di fatisfar alla fame cô mouse riprefagile. Il trasformò ancora in Leone per flar acquisfo della figliulo da Macarco, Vergine vo votate, factara a Diana che fignifica, che fa bloggo, che l'anamorato fia forte, 82 ardito, comeil Leone, fe vuole violare la vergine amata, troudolla lontana da i pensirie amorofi. Dipinge ancora Artime el liu o lauro come Dacco, trasformato in vua, gode della fighuola d'Icaro, che non fignifica altro, fe non, chel vino beutue alqua mot lieb tamente, ha forza di mettere in qual fivoglia amino casto, penferi mono, che honesti.

L'ACCONITO colto nel monte Citoriaco, e sparso sopra Aranne, trasformara in ragno, è quello sdegno, che ingombra quelli, che veggono spregiare, e distruere l'opra sua, sat

ta con molta induffria, e con longa fatica, come era la tessitura d'Aranne .

L A fauola della superba Niobe trasformata in sasso; è nella medesima Allegoria di molte. altre dette di fopra di quelli, che fi fono voluti, come superbi agguagliare à i Dei, onde sono ri masi priui di quelle cose, delle quali più si gloriauano, e insuperbiuano; come si gloriaua Nio be della fua felicità, nel generare, hauendo hauuto fette figliuoli, e altrettante figliuole, de quali tutti rimafe priua dalle faete d'Apollo,e da quelle di Cinthia. Amphione, marito di Nio be, che col suo suono edificò le mura di Thebe, ci da à conoscere, che la soauità delle paro-1 le proprie, e che esprimono bene quello, che l'huomo vuol dire, prononciate poi quando dol cemente, e quando con vehemente efficacia, ha forza di ridurre gli huomini da vna vita ferina, e tutta beltiale, à vna lieta, e ciuile; che non è altro poi, che edificare le mura delle città, riducendo gli huomini à viuere quietamente infieme . Si vede con quanta vaghezza habbi de ferito l'Anguillara, che'l tenere le dita delle mani incrocicchiate, ouero il pugno chiuso done vna donna partoriffe, rende molto difficile il parto, come Lucina voleua rendere quello di Latona, nella stanza, Cofilesfule Den, vostra , mendica. con non meno vaghezza, e felicità, & arte ha descritti diuersi maneggi de Cauallis che sa vedere con la sua penna quello istesso, che fi vede con gran piacere fa: 'a i caualieri migliori, quando montano fopra ben creati, e ben'in rendenti caualli; di maniera, che la penna quiui fa conoscere, che hà molto maggior forza, ' che non ha nno i penelli, i quali, guidati ancora da artificiofa. & effercitatifsima mano, non faprebbero rapprefentare così viuamente il maneggio d'un cauallo, come lo rapprefenta l'Anguillara, nella stanza, Damasishone appar su va Turco bianco, e nelle seguenti : oltre, che vi dipinge ancora i veri fegni, e mantelli. de i buoni, e generofi caualli : come è ancora vagamente descritta la contentione de' Venti, e i danni, che faceuano al mare, & alla terra, con iloro foffij (degnofi.

DIEDE marena alla fauola dei Villani trasformati in Rane; vna zuffa, the fu fatta appreffo un flagon fa i Rodiani, ei Lieijs perche; fede o andat quelli di Pole, o kee' erano mode fin fauore de i Rodiani, à pigliare dell'acqua allo flagon , i Villani Lieij non volfero confeatire, che pigliaffero l'acqua, anzi intorbidande la, e ditendendo la, faceuano ogn'opera, che non godeffero di quell'acqua; i degnati i Deli; gli amazzorono cutri nello flagono; finita quella guerra poi ritornando allo flagono, enon veciendo alcun veffigio de i Villani morte; cenetodo ui lolamente l'enceve cot delle Rane, fini dicetro à credere, che le Rane fosfero le anime de i Villani amazzati, e con quella loro credenza diedero occafione è queffa fauola. Deferier l'Anguillara molto ingenioliamente na nura delle Rane, nella flanza, fini ranimaffero come fancora hi deferita a lu utrasformatione in quella di fopra. La quatta del villani e deferita felicemente ancora nella Ranta, chi morte monharita testa meta e vera fini del certifica delle come con consenta del Ranta, chi morte monharita de seta mete.

LA

LA fauola di Marsia ci dà ad intendere, che, quando vogliamo contendere con Iddio, non lo temendo come deue effer temuto, la fua omnipotenza ci fa presto conoscere, che fiamo più flussibili, che non è vn fiume, togliendoci tutte le forze co'l priuarci della gratia fua; di modo, che, cadendo in terra il nostro vigore, si conuerte nell'acqua del siume, laquale non si ferma giamai; come non ci potiamo fermar noi, quando siamo spiccati da Dio, che folo è la fermezza nofira

LA fauola di Tantalo, ci dimostra l'huomo auaro, che intento ad adunare Tesoro, non lafeia à dietro alcuna maniera di fatica, per fatisfar'al defiderio suo: onde si dà all'agricoltura, e seminando il grano amato da esso, più, che se gli sosse figliuolo, per l'vule, che ne trahe, il lafcia mangiare a i corpi celefti, i quali, accompagnando il Sole, il vengono à mangiare, e dopo à ridurre in spiche sua prima forma . Il castigo di Tantalo è il medesimo, che hanno gli auari, che sono nelle ricchezze fin'alla gola, e non le godono, & hanno tutte le maniere de commodi, e non fe ne sanno valere, però à fimiglianza di Tantalo moiono di same, e di sete,

L A fauola di Tereo, e di Progne, Philomena, e Iti, e le loro trasformationi, sono tolte dalla historia: perche Tereo, come quello, che era di natura fiero, non pigliaua cosa alcuna, che per forza, per questo era detto figliuolo di Marte, isforzò la cognata, e non hebbe mai ardire confiderando la fua grandifsima feeleragine di apprelentarfi alla mogliera, la quale flaua di continuo stridendo, e ramaricandosi vestiva di nero dell'infortunio della sorella, siche diede occasione alla fauola, che la fosse trasformata in hirondine, come ancora la forella nel lusignolo che di dà à conoscere, che quanto più il vitto tenta di sopprimere la vertù, tanto più ella s'inalza, e fa conoscere la sua dolcezza: perche hauendola Tereo priua della lingua, perche non il coprisse la sua sceleraggine; le su provisto da cieli della più soane, e dolce savella; e del più diletteuole canto, che fi posfi vdire. La trasformatione poi di Tereo in Vpupa, vccel lo vile, e che si pasce di sterco, significa, che l'huomo empio, crudele, e scelerato, non si pasce, che di viuande immonde, fozze,e stomacheuoli. Iti poi cangiato in Fagiano significa la sem plicità, e innocenza del fanciullo, come quello, che non era colpeuolo delle feeleragini; effen do il Fagiano vecello incauto, e lemplice, fi vedencila descrittione di questa fauola molto bel le sententic, comparationi, conversioni, vaghe descrittioni, e spiriti affettuosi dell'Anguillara, sparfi giu diciosamente in questa trasformationescome ne gli vitimi versi della stanza,

Tereo farte le no (za non s'arrefia. bella è la comparatione della flanza, Come presa dal lume humile agnella. Come è vaga ancora la conversione della stanza, O Barbare crudel, barbare infido, El grido sententioso della stanza, O Ferina lascinia, o mente infame . Vaga la comparatione della fianza, Come Tigre crudele al besce porta, come è vaga ancora la descrittione dello sdegno

di Borea nella stanza , Deb percho l'arme mie poste in oblie ."

LL rubbaméto di Orithia fatto da Borea; è il piacere, allegoricamète, che si rubba con la preflezza, non si lasciando fuggire l'occasione. Calai e Zeto, che cacciano le Arpie dalla tauola di Finco, è il cieco dall'auaritia, che ha accecati tutti i suoi figliuoli, non potendo il cieco auaro, hauer pensier'alcuno, che non sia cieco dal souerchio desiderio di adunare ricchez ze. Le Arpie sozze, che gli leuano le viuande, di modo, che non può mangiare, sono i continui, e pungentilsimi fimoli del risparmio, che non lo lasciano gustare ne cibo, ne beuanda. fono cacciati questi stimoli da gli animali grandi, e liberali; ma non restano però come prima veggono partiti quelli, che i cacciano, di ritornare à i loro costumati cibi del milero Fineo. Quanto sia odiata da gli huomini, e dal mondo l'infame auaritia, non è alcuno, che non la conolca, come nimica d'ogni humana felicità, e radice di tuttifmali, come ferille l'Apostolo.





пона пане Hanea la nela, il vento, e'l mare intefo, E con Soffio bor tropp'as

nono mar la

Sopra la Tracia hauea quel Regno preso, Nel qual Fineo senz'occhi, e d'anni graue Era da l'empie Arpie continuo offeso : E già conricchi doni, elieto volto Vera stato Giason visto, e raccolto .

Doue i fig!i di Borea alati, e fnelli, Per satisfare à tanto obligo in parte, Scacciati haueano i rei virgi nei augelli, Co quai venner ne l'aria al fiero Marte. E i vēti hauedo hauuti hor buoni, bor felli. E posto in opra bor l'anchore, bor le sarte, Erannet Afia a! fin scesi in quel·lido, Ch'era al bel vello albergo antico , e fido.

I A per lo Hor, mentre allegri al Re de' Colchi vanno. E che Giasone il suo pensier palesa, E tutti iutorno il Re con preghi stanno, Che lor conceda il vello, e la contefa, E ch'ei rimembra le fatiche, e'l danno, Che lor succeder può da questa impresa, Medea , figlia del Re , che vede , e intende L'ardito canalier . di lui s'accende.

pro, hor più Mentre ella siene in lui ferma la luce. E sente quel, che'l padre gli rammenta, Ch'à manifesta morte si conduce, Se di quel vello d'or l'impresa tenta: Penfa di farsi à lui soccorso, e duce, Perche tanta belt'i non resti frenta, Et aintar quel canaliero esterno Contra il nimico à lui pensier paterno.

> Poi c'hebbe con gran gloria, honore, e canto Frisso sacrato a Gione il ricco vello, Done si fece il sacrificio santo, Apparse vi arbor dor pregiato, e bello: Subito appefe il pretiofo manto Friffo à l'apparfo d'oro arbor nouello, Alzando à Gioue poi le luci, el zelo, Mando con questa voce i preghi al cielo:

Tu fai quanta auxiità alberghi, e regni Fra noi morrali, o Re del Jommo choro, E quanti rei penfier , quant' att'i indegni Faccia I buom tutro l'al fol per quest' oro, Perche mortale alcum mai non dilegni D'innolar questo tuo nobil thespro, E perche in bonor tuo qui sempre penda, Biada qualibii, che l'quandi, e chel dispenda.

Non su gia il suo pregar d'esfetto rano, Ch'à penail suono estremo al prego diede, Ch'ui apparet une tori, è usi vuicano Hauca jatto di ser subacorno, e l'piede. Esci opra esser procedo l'apparativo. Chel soro, onde lo spirso esser l'apparativo. D'instituyativi soco ognihora ardea, Simile à quel de la montagna Estrea.

Deterno foco yn drago ancora apparle, Di Avnello, e di finardo ofuro, e fofo-E vor, e hi alenma in on vecife, o da afe-E non curvà di oprar finarma, ne tofo o, Se mon s'alcunio van volle promorfe D'innolar l'anreo pregio i l'aureo bofo. E per far Gionei lloco più finno, Tuto siple il gradin à yn fad muro.

Le chiaut ad Eta Re de Colchi porfe; Che fu padre à Medea, con questa legge, Che, s'à quei mostri alti chicalea d'opporfe, Per torte il don, chel ricco albergo regge, Per porto più del tran acquista in forfe, Giucaff, sopra il livo, che fi legge Sopra il diuno altar, di farla prona, Che Cadmo fi ne la fua patria noma.

Quando al fonte il dragon spenso di Marte Quel, chor l'erboss suol sipendo preme ; Palla e il fratello la meta il missare Posev de devit institusi insteme; La dopo il Re de la benta parte "Ad tità dieda il periglios seme Il presigo vedto , e l'aurea sponde Il presigo vedto , e l'aurea sponde Et bauea ben qualebe rimordimento.
Che finobil guerrier rellaffe moro:
Ma troppo egil facea contra il fio intento.
Se prino di quel don gli rendea thorto.
Però pria, che gli deffe il giumamento.
Del fime, e del periglio il fece accorto:
Ma feorol poù dogni timore ignulo.
Con occhio il fe giura minio, e crudo.

Ma, se guarda Giason con erude ciglis
Il Re dira instamanto, e di dispetto, i
10 guarda, e todole instamanta siglia
Con occhio doben, e aon pietos di este
Rema ci veder di lui shreba vermiglia,
Ella il brama goder consorte in letto
Esti il vorria veder rella se par dina
Ella di quell'impresa bauer la palma.

Mentre con sommo suo dietto il veste; Tassa per gli occhi a lor l'imagin bella : I. a done giunta, imperiosa siche. E saccia il alma suor de la domesla : La quad nel viso pallio sa siche qi Com'ella dal suo cor sate è rubella ; E mosser cresa a bello amato volto; Come l'imagin sua l'one il cor toste.

E par, che voglia dir, S'ho dal cor bando, Per dar luego di lumago, o nei llum'ergo ». Kono ricorjo, e patria i dimando In quella luce, o ui o mi frecchio, qe tergo . Perchi o non vada eternamente errando, Donami entro al tuo feno vn nouo albergo , Se in bido io fon per te, giuflo è il mio grido, Se chieggo in ricompenfa un nouo nido.

Oime, che in tutto io fon fuor del mio core, E pur penfo, diferro, e argamento, E bramo à l'amor mio gratia, e favore, Perche del fio defio refli contento. Quelli fio de diracoi i d'amore. Chi io fon prinsa de l'alma, e veggio, e fento. Quelle fon cofe pur troppo alte, e noue, Chi io vino fuor del cor, e non 3 donc. Hor come la fanciulla accefa feorge, Con che guardo nimico il padre crudo Su'l libro il giuramento al Greco porge, Perche refil fuo cor de la lama ignudo; Maggior l'amor, maggior la pieta forge, E penfa farfi à lui riparo, e feudo.

otaggiori amor, maggiori appesa jorge, E penfa farfi â lui riparo, e feudo. Per faluar quelle membra alme, e leggiadre Penfa d'opporfi à quel, che debbe al padre. 17 Per lo giorno fegueme la battaglia Promette il Re, poi ch' ei n'è tanto razo,

Ter lo giorno feguente la battaglia
Promette il Re, poi chè in è amo vage,
E porlo dentro à la fatal mureglia,
Contra i voir fatali, e contra il drago.
En es cra accorto il guerrie di Treffaglia,
Cò accefa era Medea de la fua imago.
La fer trane fauor, gratia, e configio,
Moltro fempre ver lei correfe il trefto.

Per allhor fi licentiaci de la corte, Prima dal vectrio Re, poficia dal ei. E le dice pian pian. Ben la mia forte Felice fopra ogn'n nchiaman potrei, Si h potefi baner voi per mia conforte, E condurui mia douna d'Regni Acbei. Però date fauore del defir noftro, Pai come piace d voi, me fare vosfro.

Non può celar le piaghe alte, e profonde, Mè l'alfra puffion, the la tormenta, Medas ma fenza fauellar rifionale Co imodi, e co i fofir, ch'ella è contenta. Partiti l'un da l'atro e lla s'afconde Ne la camera fua, th'altri von fenta: E datafi à l'amore in preda in rutto, Cofi divarco à le parole, e al lutto:

La fua beltà, la fua frorita etate; La nobilità, il valor, l'ingegno, e l'arte, E taute altre virti i, che l'elegliba dute; Chel fanno à nofiri tempir un nouo Marte. L'amor promoffo e le parole grate; Ondi o di tauto ben debbo baser parte; Orgi più rando or dourim fir pio; Di drago, e d'affe; maggiormente il mio;

E, quando ei fosse ancor mortal nimico Di me, del padre mio, de la mia gente Per Laques floros fos o per do antico, Ter qual si voglia passion di mente; Di tante gratie haundoi di esto antico, Domrebbe questo cor trouar clemente, Che non mandasser trouar clemente, tori, el dango, e i figil de la terra.

Hor, s'egli è ver, ch'ei m'ami, come ha detto D'un'amor fi Ollectio, e fi forte, Che mi gmida degra di quel letto, Cha dellinato per la fua conforte: Se non amo ambi lo lui di pari affetto, Sio non l'inuolo a l'esidente morte; Non fon piùingrata, perfida, e crudele, Che mai s'odific in tragiche querelle, è

Ma, fe da l'amor mossa, ond io tutt' ardo, E dal valor, ch'in lut anto commendo, Con pieto fo octivo il mo siassa ragando, E la mirabil fua belta talfendo, Ver l'afferto paterno il piè triardo, La paterna pietà del tutto ossendo con Ch'om, che vuol torgli, à fauorirei o vegno, Il più ricco thefor, c'habbia nel Regao.

Mifera, à chevifolio il dubbio core è Quanto ci penfo più, più mi confondo. Ensovirò di quel voul toroi bonore, Checclebri ne fa per tutto il mondo è Viv, che con orqui fuo forro, è vandore, Per prinar l'arbor d'or del ricco pondo, Vien flad tungi, e s'empie il fuo desto, Perpetvo (corno flad te plane, e vivio . Hauea l'amor già ributtato, evinto, E già fermato banea nel suo pensiero, Se ben douea Giason restarne estinto, Di darsi in tutto à la razione, e al vero . E banendo al casto fin l'animo accinto, Fuor del palazzo hanea preso il sentiero, Per visitare à piedi il tempiosanto D'Hecate, ond hebbe gid l'arte, e l'incante.

Non baue ne gli incanti in tutto'l mondo Maggiore alcun mortal dottrina, e fede Di lei , c'hor face il suo terrestre pondo. Verso il tempio portar dal proprio piede . Intanto, più chemai bello, e giocondo Giason, che vien dal tempio incotra, e vede. Humile ei la saluta ; e fa , ch'anch'ella Gli rende l'accoglienza ; e la fauella.

Qual, se l'ingegno buma gran foco ammorza, S'auien, che un fol carbon viua, e si copra, Poi gli apra il vento la cinerea scorza, Tanto che in fiama il suo splendor si fcopra, Rauquistail vino ardor, l'antica forza, E come pria dinor i legni, e l'opra : Tal l'afeofa feintilla à l'alma vista Di lei l'antico suo vigore acquista.

Come vede il suo amato, e l'aura sente Del dolce suon de la soave voce, S'infiammail foco occolto , e si rifente , E , come gidfacea , la strugge e coce. Tal ch'ella al casto fin più non confente, Ma fi da in preda à quel, che più le noce, E tanto più , che quel , ch'à cio la chiama , Tutto giura offernar quel, ch'ella brama.

Gli porge accortamente un vel da parte, Done eran chinfe alcune berse incant.te, E poi gl'insegna le parole, e l'arte, . E'n qual maniera denno effer vfate . Sparre l'altro mattin Saturno, e Marte, Et hanea il biondo Dio le chiome ornate, Quando Giason, di quella guerra vago, Comparfe contra i tori , e contra il drago . Conuengon tutti i popoli dintorno A rimicar l'insolito periglio; Sta in mezo il Re di scettro, e d'ostro ador-Conempio core, e disdegnato ciglio. Compar di ferro intanto il piede, el corno Contra d'Esone il coraggioso figlio. La fiamma de due tori empia, e superba Abbrucia l'aria e strugge i fiori, e l'herba.

Come risuona, e freme una fornace, Mentre maggior in lei l'ardor risplende; Come freme la calce, che si sface, Mentre che l'acqua in lei l'ardore accende : Cosi mentre la fiamma empia, e vorace De tori il campo , e d'ogn'intorno offende , Nel petro, and hail principio, el pprio nido Con perpetuo eshalar rinforza il grido ...

Zappan co'l piede il polueroso sito, E fan correr per l'offa à Greci il gielo, E'l ciel di lungo empiendo alto muggito, Fanno arricciar à gli Argonauti il pelo, Poi corron contra il gionineto ardito, Per torlo sù le corna e darlo al cielo. Gli attende il Greco, e dice i versi intanto, Egettacontralor l'herba, e l'incanto.

Verso il forte Giason peloci vanno, E danno ogni hor per via più forza al corfo, Ma giunti appresso à lui fermi si stanno, Chel canto di Medea lor pone il morfo . Visto ei, che non gli posson più far danno, Lor palpa dolce la giogaia, el dorfo, Etanto ardito hor gli combatte, hor prega, Ch' al'odiofo giozo al fin gli lega.

Con lo stimolo i tori instiga , e preme , E col vomero auto apre la terra, El uno, el'altro bue ne mugghia, egeme: Mail crudo giogo d lor l'orgoglio atterra. Giason vi sparge il venenojo seme, E poi con nono solco il pon sotterra. Singranidail terren, ne molto bada, Che manda fuor la mostruosa biada. Qrnati

Ornati di metallo il capo e Il fianco ,
Molti vicir de la terra huemini armati ,
D'affectio ogiv mi fier , di cori firanco ,
che di Rellona , e Marte paresan nati ,
«A Greci fer venir pallido , e bianco
Il volto, poi chi ferri bebber chinati ,
Tusti vilvetti in ordine, e in battaglia
Contra il querireo innitto di Theffacilia.

Ma à più d'ogni attro fe pallido il viso
A la figlia del Re, fe ben lapea,
Che non potea da loro esflere veciso,
Se de l'incanto fiuo memoria hauca,
Si flà Giason raccolto in sù l'ausso,
E poi, Iccondo g'insigno Medea,
Vn fasso in mezzo à l'insmico studio
Auenta, e rompe tutti un cospo solo.

Come in mezzo del campo il Jaffo feende, El verfo ei dice magico opportuno, l'un frate lontra l'altro in modo accende, Che fan di lor due campi, dou'era vno. L'infiammata Medea, che non intende, Che debbia il vechio Efon voftir di bruno, Più d'un verfo adiutor dice con fede, Secondo l'arte fua comanda, e chiede. »

L'incanto, che il lor primo intento quafta, l'Infamma al fiero Marte ambe le foirere, Tal, che l'un contra latro il ferro, el baffa con gridi, e con minaccie abbaffa, e fere: E con tal'odio, e rabbia si contrafta, Che fan vermiglie l'berbe, e le riuiere: E imigleri frate di varia forte Per le mutue percossibamo la morte.

Un percosso di strat si i herba verde
Cade, que di spunton, questi di spada,
Tanto, che sutta di si la visa perde
La zid superba, er animato biada.
L'animoso Giason, che vuole bauer de
L'inimoso Giason, che vuole bauer de
L'inimoso di summo honor, prende la sirada
Verso il vioncon, che di doppio oro è graue,
Courrais L'ando drego, shi in ganda di Duar.

Il venenoso drago atzela teste.
Quando vede venir l'ardito Greco,
Col ferro ignudo in pugno, e che s'appressa
Per lo vello de l'oro à pugnar seco;
Cli và luperò incontra, e vei l'arresta,
E con l'herbe, e co i versi il rende cieco.
Cl'incanti, e le parole tanto ponno
Che danno il migle drago in preda al sonno.

S'allegran gli Argonauti, e fanno honore Al lor Signor vittoriolo, e degno: E mofira aperto ogi vo nel votto il creè Ogu'vui vador filo loda, e l'ingegno. Carre ficondo il patto il vincitore, E toglie il rico pregio d'aureo legno: Ngl Joffre volentier quel, chiu regge, Ma non vuolo contraporfi da fila legge.

La barbara fancinlla anti ella brama
D'honorare, e abbracciar l'amato Duce,
Ma l'honfià da quefol a richiama,
Ng ruol, che l'amor fuo footra à la luce
Toco dopò con quel, che lla rana ama
Su'l legno afcofamente fi conduce:
Spieza Giághne al vento il lino attorto,
E prende Istole lice vi patrio porto.

Come la naue vincitrice torna Cou lo rello del or per tanto mare; Di Thelfaplia ogi madre il crine adorna; E porta incenfo,e mirra ad facro altare -Indorano alle vittime le corna L'occhi padri; e fan l'altar fumare; E al ciel dan gratie; che da tai perigli Habbia falkati covageis fibeli

OGNI ordine, ogni chate al tempio venne A unerare i, fanto facrificio, Lectati di vectio Efon, che gli conuempe Mancar per li troppi anni à tanto officio. La decrepita et à per forza il tenne Rinchiujo nel antico alto edificio. E fix cazion, che l'fino pieto fo figlio Prendeffe à tanto mad queflo con figlio. Rivolto à la dolcissima consorte,

Agouto s'an positificat conjorce, scoppie il libe polific rom questo fueno s' Del vecchio padre mio già fuggio y e force!

Re l'arme, e ne configli esperto, e bunono, 
Ter espertospe prossimo à la morte
Le forze antiche, e le sentenze sono
Terdute, e fund el sento, e 'oi o vorrei a
Daye vna parte à lui de gli anni mies.

Se bene i merti tuoi fon tanti, e tanti; de debitor perpetto mi ti chiamo, de se possibutanto i tuoi superius sincarit; (Ma che non ponnos) var altra gratia io bra Marcia degli amm inici donne adquatis (mo: A quel, cui tanto debbo, e cui tant amo i si che, ilruto à sui lo schiuo aspetto Divigore abondasse e deministrato debito de presentational des desirentes de la proposicional des e directivatores de la proposicional des e desirelestes o

Non pot è rdir la moglie fenze fdegno, Ne fenza lagrimar gli accenti fui . Pelfa la tru pieta, poi diffe, il fegno, s Se ben giuflo è il defio d'autrar lui. Nen fiimo di mondo aleun di te più degno, Ne gli anni à te vò tor per dargli alerni. Al arte mage, ad Hecate non piaccies, Ch' d'gli anni alluffri tuoi sal torso to faccia.

Ma farò ben non men gradite proue, Per adempir pensier si ginsto, e pio, Poichà maggior pietade silon mi moue, Che non se mai camor del padre mio. Se la trisorme Dea quella in me pione Oratie, chè proprio ainto al suo desso; I oporro lui fra quei, che ponno, e somo; Senza chè gli amni tuo si secia alcun davo.

Tre volte il biòdo Dio, che'l mòdo aggiorna; Hausa nafcofto il luminofo raggio; Tre volte hausa la Dea, di felle adorna; Esto fopra i mortali i fino viaggio; E già congiunte hausa Cintinia le corna; E dausa del fino lume il maggior faggio; Quando Medac la fici l'amante piume; Et al propitio vigli notsumo lume;

Difeinte, e scalza, e con le chiome sparto Sopra gib homerincontiella njel fola Ne shora, c'hê rela più alra parte Del ciel la notte, e in were stespera vola, Quando più grato il sio squor comparte Il somo, e che a mortai la mente inuola, Quando per wostre commodo, e quiete Ne sparge i sens del liquor di Letz.

Ne l'huom,n'e aitro animale il piè non porta, Muto, de attorio fili l'aureo ferpente e Humido tate l'aere, e l'aura è morta s, Ne vans fonde pir mouer fifente : Soli ardon gi altri è acu il annaga actoria Tre volte alzò le man, gli occhi, e la mente; E tre col fiame viuo il erin cofpenfe; E tre col fiame viuo il erin cofpenfe;

Con le ginocchia al fin la terra preme ;
Le di nouo alza à la parte alta , e bella
La mente, egli occhi, e le mê giunte infleme;
E con fommesso pio cos fi suella :
Torgete altot o l'arte, on dhoggi ho speme
Di rendere ad Eson, l'ed nouella ;
Tu , sida Notte , e voi propinqui Numi
Di monti , e bossibi , ed onde sasse, giunti
Di monti , e bossibi , ed onde sasse, giunti

Evoi tre volti, ch' va fol corpo hauete
Ne la trifome Dea, non meno invoco ;
Evoi, che conta Luna aurea filendere,
Lumi del ciel dopo il diurno foco,
Al lumil progo vino fano progrete,
Che cercar possa ogni opportunoloco,
Si chi oritroni ogni radice, & herba,
Che può rendere a l'huom l'estad acreda.

Porți Anoi, fanta Dea, propiito il bractio, Tu,th'à noi maphie, l'Ebrece el arte infogni, Si che per l'alta imprefa, c'hora abbractio, Poffa cercare i meelfanyi regni, Lo pancol tuo fanor le unbi faccio Dal cielo, e fropro i finoi fiderei fegni. Col tuo finor (quando il contrario adopro) Tutti i lumi del ciel coi nembi copro.

Nel

Nel mar, s'io voglio hor placo, hor ropo l'on- Al notturno maggior di Delia lume. Fò la terra muzghiar, tremare i monti, (de, E facendo flupir le fteffe fonde, Tornar fo i fiumi in su ne proprij fonti. S'io chiamo Borea in aria, ei mi risponde, E gli Austri e gli Euri al mio voler son pro E,quado l'artemialoro è contraria, (ti: Dal çiel gli seaccia, e fa tranquilla l'aria.

L'ombra so da sepoleri vscir sotterra: E tal l'incanto mio forz'ha, che puote Luna tirar te col tuo carro in terra, Se ben del rame il suon l'aria percote; Onde mi cercan gli huomini far guerra, Per impedir le mie possenti note, Le note, onde pur dianzi tanto fei, Ch'ottenni tutti in Colco i voti miei.

Co i versi, e col fauor, che mi porgeste, Fei,ch'à Giason non nocque il focose'l toro, E quelle, che di terra armate teste Vsciro, vecider fei tutte fra loro. Fei . che'l sonno abbassò l'altere creste Al drago, e diedi al Greco il vello, e l'oro: Et bor co i versi, e col fauor, ch'io chiamo, Spero venire à fin di quel ch'io bramo.

E tosto io l'otterrò, che chiaro veggio Propitio al desir mio l'ardor soprano, E che l'esheree Stelle à quel, ch'io chieggio, Non han mostrato il lor splendore in vano, Poi che scorgo dal ciel venir quel seggio, Che puote il corpo mio condur lontano . Vn carro nel formar di questi accenti Tirato in giù venia da due serpenti.

Con larghe rote in terra il carro siende Dal mondo glorioso de le Stelle. Medea di nouo al ciel gratie ne rende, Alzando gli occhi à l'alme elette, e belle. E poi lieta, e sicura al carro ascende Allenta il fren, percote l'aurea pelle Con la sferza opportuna, ch'iui troua, E fa de l'ali lor la nota prous.

Perla Thessaglia fertile, e gioconda Fa battere a dragon l'aurate piume. E tutta la trascorre, e la circonda. Et bor prende dal monte, & bor dal fiume L'herba, che brama, e'n quelle parti avoda z De le quai con la barba altran elice, "T Altrane taglia, e vuol senza radice.

En Tempe, en Pindo, e'n Offail carro fee Scender , doue de l'herbe in copia colfe, E dopo verso Anfriso , & Enipeo, E verso gli altri fiumi il carro volse . Non lasciò immune Sperchio , ne Peneo: E tante herbe trond , quante ne volfe: E poi lasciando adietro il fiume, el monte. Ver l'albergo d'Eson drizzò la fronte.

Quando l'herbe opportune ella hebbe colte. Secondo l'arte sua comanda, e vuole, E che l'hebbe sul carro in un raccolee Con le propitie, e debite parole, L'ombre del basso mondo oscure, e folte L'banean noue frate ascofo il Sole, Elberbe, ei fiori, ond'era il carro adorno, Fer questamaraniglia il nono ziorna.

Il grato odor de l'incantate foglie, Che continuo fentir gli aurati augelli Fecer, che quei gittar l'antiche foglie. E diuentar più giouani, e più belli. A l'albergo la donna il fren raccoglie Di quel, da cui vuol dar gli anni nouelli. Non entra per allhor dentro al coperto. . Ma vuol che sia il sito tetto il cielo aperto

Fugge il marito, el coningal diletto. E di due belli altari orna la corte, De quali il destro ad Ecate fu eretto L'altro à l'età più giouane, e più forte. E poi ch'à quelli ornò di fopra il letto D'herbe e di fior d'ogni propitia forte. Scelfe framolti arieti pno il più bello; C'hauea dal capo al piè d'inchiostro il vello. Co i crimi fharst ome emb baccante
Cli as errayu corno, e con parale sante
Tre polic intorno à i sacriptiari quida
Innanzi à l'are poi ferma de piante
Fra l'ona, e l'altra Dea propitia, e sida,
E sa de sagra sante con consensatione e con
La satta de sagra sante con la satta de la sagra sida con
La satta d'aquello si margie a sossa
La satta d'aquello sin margie a sossa
La satta d'aquello sin margie a sossa

Sopra gli altaci poi fe, che'l foco cirfe; 11 V. Indi ci latte una gran tarza prefe; 12 V. Indi ci latte una gran tarza prefe; 12 V. Indi cinele, e fu' limotino le farife Pria, che'l pours'fi ci sia le fiamme acceft. E dopo fe, che'l secchio e'on comparfe; E fopra l'herbe magiche i diflete, Co'rer'fi bauendo pria, che ciò far pomo; Date l'antiche michrait negrobo al fomo.

Tutti i ferui, e Giajon fa flar lontani,
Tet l'innanzi d'altri non cerca efficio.
Nen vanolch ve der fing igli octiv profani
I miflerij ferreti, e'l farrificio.
China il tinochio pio, giugne le mani,
Egii occhi nemede a' inferned giudicio.
E, mentre and e il monton si l'altra fianto,
Plata e li s'itip dei con quello canto.

Le Stigle forze tue Tlatone amiche
Rendi d la mia rinouatrice palma
E nouveler, bi indarro io vi affatiche
Les far nonta al kipu la carnal futna,
Non volerdofandar le membra antiche
De la vecchia infenfita, e mifer alma:
E, fe hen toglio il fangue d le fue vene,
Non dar lo firito antora di te ue pene.

Mandati intelli preghi, alzoff, e tolfe
Fatte per quelto fin fait diuerfe:
E,doue il farque del mont or raccoffe,
Tutte con muto ovar le tinfe, e afferfe.
Et accefe, cloavac; il camo ficiolfe,
Et à Pluton di nouo fi connerfe,
Tre polte humile du piego il gimocchio,
E tre volte drizzzoffi il prego, c l'occhio.

Fatto ogni gello pio, detro ogni carme, che placato rendea l'Inferno, e Pluto, d'Ala Dea maga, & de la magich'arme d'Aga con altri preshi altro tributo.
Pai prega l'altra Dea, che per lei s'arme, E non le manchi del fuo fido ainto.
Tre volte il vecchio poi purga col lume d'Acceso, e tre col zgolfo, e tre col frume.

Rel atio rame intanto alto, e capace L'aque, i fior, le radici, e l'herbe, el feme, Per lo calor, o herende la formace, Tuttele lor virth mesibiano insieme: E, mentre il soco, el sonte il sunto ssace, Salza la suma, el raqua ondeggia espen-E l'ode andado, el herbe hor sopra, hor sot-Fanno un roco romor perpetuo, e rotto. (lo 83

De fassi, cha del oltimo Oriente, E quelle arene ancor con l'herbe messe; che luna l'Ocamo in Occidente, (see Mentre due volte il giorno hor cala shor tre E del Chelidro Libiro (repente, E del noturno humor, che silla , o see Da l'alma Luna, aggingne al cano rame; Con Pala Strigiu tembrosa, e infame

Del lupo ambiguo poi, che fi trasforma,
Fra l'herbe rare pou, che l'hagno fanno
ii dje, bou hà di lupo, hou d'huis la forma,
La qual fuol prender varia ogni non anno.
Fra tanta firmana, e immunerabil torma
Di cefe, ch'entro al rame fi disfanno,
D'vana comicil (aspo d'hu vi trita,
C'havisto none secoli di vita.

La faggia, e dotta in antatrice, come

Tatte quelle foltance bà in vn ridotte,
Con cofe altre infinite fenza nome,
Che feco dal fuo Regno hauea condotte,
Tria che toglis ad Efon l'annofe fone,
Vuol far l'esperientia, fe fon cotte.
D'olino vn fecco vamo, e fenza fronde
Vimmerge, e l'herbe volge, alza, e cosonde

Lico riaglousice. amo di Ecco, che'l ramo secco il secco perde, liuo fec-Tosto che'l bagnan l'onde uniche, e dine. in ver-Ella il trahe fuor del bagno, el trona verde, E dopo il vede ornar di fronde viue: Ma ben la speme in lei maggior rinnerde, Quando il vede fiorir d'acerbe oline : E mentre ella vi quarda, e se n'allegra,

ori.

L'humor, che nel bollir s'inalza, e cade, Epassasopral'orlo, & esce fuori, E per la corte fà dinerse strade, cqua in Tutte le fa vestir d'herbe , e di fiori . Fan la stagion fiorir de l'aurea etade Il minio , il croco , e mille altri colori . Per tutto, on'ella sparge il succo, e'l prona, Nasce la primauera, e l'herba nona.

D'oglio ogni olina vien granida, e negra.

Medea, che vide maturar l'olina. E d'herbe, e vary fior la corte piena, Stringe il coltello, e fere il vecchio, e prina Del poco humor la stupefatta vena. Poinel grato liquor , che'l morto auina , Il vecchio in tutto essangue infonde à pena, Che'l facro bumor , che bee la carnal falma, In on punto il vigor gli rende, e l'alma.

Com'entra per la bocca il grato fonte . E per done il coltel percossolhane, La crespa, macilente, e debil fronte Perde il pallore, e vien seucra, e grane. Par, ch'ogni hor più le forze i lui sia prote, E chela troppa età man: o l'aggrave. Egli il centesimo anno hauca gia pieno . E più di trenta già ne mostra mono ..

Esone di Il volto dele crespe ozn'hor più mança. S'empie di succo, e acquista il primo honore. ecchio jouine. Già tanto la carice non l'imbianca, Anzi più vino ogni hor prende il colore. Labarba è mezza nera, e mezza bianca, Gid la bianchezza in lei del tutto more, E'ver . che qualche pel bianco ancor refta Fra i noui crin de la cagnata testa.

Com'effer giunto ad otto luftri il vede; A gli anni,c'han più neruo, e più coraggio. La dotta Maga il fà saltare in piede Per non lo far più giouane , e men faggio . L'ama di quarant'anni, perche crede, Che quel tepo ne l'huomo habbia vataggion Perche Letà viril , dou ella il ferba, E' più forte, più saggia, e più superba.

VIDE Lieo da l'alto eterno chiostro Gli occhi abbaffando in ver l'Emonia corte. Questa alta maraviglia, e questo mostro, Che fe Medea nel padre del conforte. Scende tofto dal cielo al mondo nostro Done ottien la Medea l'ifteffa forte ; E dà gli anni più belli , e più felici Alinuecchiate Ninfe sue nutrici .

Nutrici di Lico ringioueni-

QVESTA maga dottrina, e questi incant. Non opran sempre il ben,ne redon gli anni. E veg gasi à gli poi commessi tanti Dala cruda Medea mortal inganni. Dati bauea di Giason pochi anni auanti Due figli à sopportar gli bumani affanni Quando volse Medea l'arte, e l'ingegno A racquistare d lor l'oppresso Regno.

Quando per la souerchia età s'accorse Eson , ch'era mal'atto à gouernare , E che Giason troppo fanciullo scorse, Non volle quel maneggio al figlio dare Anzi lo scettro del suo Regno porse , Perche'l poteffereggere , e guardare , A Pelia suo fratel per tanto tempo, Che'l tenero Giason fosse di tempo .

E'l zio poi ver Giason empio, e rubello L'oracol, che gli die sospittione Ch'vecidere il donea più d'on coltello I Per opra d'un , ch'effer credea Giasone . Però prima il mandò per l'aureo vello , Per darlo in Colco al Regno di Plutone : E poi , ch'ei diede à quella impresa effetto Hebbe del suo valor maggior fospetto . \_ Mentre

Mentre con modo , e con parlare honesto . Colrifpetto, c'haner si debbe al zio, Giason, chiedendo il suo, gli su molesto, Ei cibò ognihor di speme il suo desio . Dicendo , S'io no'l rendo cosi presto , Moue giufta cagion l'animo mio. Giason di creder finge , come accorto , · Poi che gli è forza à sopportar quel torto .

Che Pelia in mano hauea tutto'l tesoro . Ogni cittade, ogni castel più forte. Al nipote affegnato hauea tant'oro', Quanto potea bastar per la sua corte. Quado andò contra il drago, e cotra il toro, Perche in preda pensò darlo à la morte, Per infiammarlo meglio à quella impresa, Non gli mancò d'ogni honorata fefa.

S'accommodò Giason come prudente Al animo del zio con finto core, E à varij modi hauea volta la mente, Che'l poteano ripor nel regio honore. E con la moglie ragiond souente Di far morir l'ingiusto Imperadore. La donna diede al fin contra il tiranno Effetto al lor pensier con questo inganno.

Ne vi con finte lagrime al castello Del zio, verso il suo sposo anaro, e insido: Done ftracciando il crin fottile , e bello , Scopre il finto dolor con questo strido: Oime , ch'io feci acquiftar l'aureo vello A questo ingrato , e gli diei nome, e grido: E rea contra il fratello, el padre fui, Per hauer poi tal guiderdon da lui.

La moglie del nipote , che si duole : Che sa, ch'ella è qualche querela indegna, Che fra marito, e moglie auenir suole. Ma, mentre che lalor discordia regna, Che debbiano, comanda à le figlinole, In qualche appartamento à lor vicino La conforte raccor del lor cugino .

Le figlie , defiose di sapere Da Medea la cagion del fuo lamento Riceuon lei con le sue cameriere In vno adorno, e ricco appartamento. Contando ella il fuo duol, mostra d'hauere Del ben fatto à Giason rimordimento, E che l'bà colto in frode , e l'hauria morta, S'ellanon si fuggia fuor della porta.

E riprendendo l'adulterio, el vitio, Ch'al nodo coning al non fi richiede, Dicea mille parole in pregiudicio De la sua lealtà, de la sua fede: E rimembrana ogni suo beneficio, Ogni aiuto, e configlio, che gli diede: E ch'à tradir colei tropp'era ingiusto, Ch'al padre hauea ringiouentto il buflo.

E che tal torto far non le douea, Renduto hauendo d Eson robusto l'anno: E di quest opra sua spesso dicea, Perch'era il fondamento de l'inganno . Tanto che l'odio finto di Medea Chieder fè à le fanciulle il proprio danno, Ch'al troppo vecchio padre, efenza forza Volesse rinouar bantica scorza.

La paterna pietà, la ferma spene Di megliorar l'imperio , e la lor forte , Se l'età più robusto il padre ottiene ; Se s'allontana alquanto da la morte; Il non veder , che'l modo , ch'ellatiene , E'perripor nel Regno il suo consorte, Fe la mente d'ogn' vna incauta, e vaga D'ortener questa gratia da la maga .

Commanda il Re, ch'innanzi non gli vegna E con preghi gioneuoli, e con quanto Sapere è in lor, prega la donna accorta. Non rispond'ella, e stà sospesa alquanto, E mostra in mente haner cosa, ch'importa. Noi non dobbiamo vfar l'arte, e l'incanto, Se nen habbiamo il ciel per nostra feorta, (Diffe poco dopo)mas io ben noto, Tofto propitio fia de cieli il moto .

Quella pietà paterna, che mi moue, A me talmente ha intenerito il petto, Che'Pelia io po'vestir di membra noue, Ringiouenirgli l'animo, e l'aspetto. Ma vo', ch'in un monton prima si proue, Se può l'incanto mio far questo effetto. Pria , che'l sangue di Pelia sparso sia , Vi voglio assicurar de l'arte mia.

Secondo che comanda ella, s'elegge, Done stana l'onil fuor del castello, Il più vecchio monton , che fia nel gregge, Per rinonargli la persona, el vello. Intanto fu'l suo dorfo il forno regge Il rame, che puol far l'ariete agnello. Medea fà, che di sotto il soco abonda Efaconsumar l'herba, e fremer l'onda'.

Ella di quel liquore hanea portato, Che già fè rinnerdir la secca olina. En'hauea tanto in quel vaso gittato, Che dar potea al monton l'età più viua. Poi per le corna hauendolo afferrato, Del poco sangue, c'ha, le vene priua: E, come il pon nel bagno essangue, e morto, S'aniua, e l'onda mangia il corno attorto.

lotonein Le corne attorcigliate , egli anni flrugge , E già il monton l'etate ba più superba. La vena il nouo sangue acquista, e sugge, Tanto, ch'in tutto ottien l'età più acerba. Come ella il pon di fuor , lascino fugge , E chiede il latte, e non conosce l'berba; Et hor si ferma, hor bela, hor corre, hor gira, Secondo il destr nono il mone, e tira.

enello.

Allegrezza, e stupor subito prende, Come pede l'agnel, la regia prole. Sparfa ella del liquor la terra rende, E germogliar fa i gigli , e le viole . Talche'l miracol doppio om una accende A crescer le promesse, e le parole. Dic'ella non poter condur l'altr'opra Fin che la terza notte il Sol non copra.

Già il corpo oscuro , e denso de la terra Tre volte à gli occhi loro banea fatt'om-Quando volendo fare andar sotterra (bra, Medea di Pelia ingiusto il corpo, e l'ombra, D'ogui virt à contraria à la sua querra Fatta hauea la caldaia ignuda, e fgombra E tutta piena hauea la ramea scorza D'yn puro fonte , e d'herbe fenza forza

L'incanto, e'l sonno hanea co'l Relegata La corte sua ne l'otioso letto, E Medea con le vergini era entrata. Done done an dar luogo al crudo effetto. La spada ignuda ogn' una hauca portata, Con cui passar voleano al padre il petto. Medea, mostrando il Re dal sonno oppresso Cosi le spinse al parricida eccesso.

Eccoui il vostro padre in preda al sonno E i vostri pugni quei tengon coltelli. Ch'à lui votas l'antiche vene ponno . S'aman, che'l sangue suo si rinouelli. Se de la vita ei fia più tempo donno. S'anni robusti ei fa de gli anni imbelli Mirate, quanto migliorar potete Negli sposi propinqui, ch'attendete.

Del padre infermo la vita, e l'etade Albergane la vostra armata palma : Hor,se in voi regna punto di pietade, S'amor punto per lui vi punge l'alma, Pietofe verso lui le vostre spade Prinin del sangue rio l'antica salma. La prima à quei conforti il colpo inuia, Et empia vien per voler effer pia.

E' ver, che volge in altra parte gli occhi, Ne vuol veder ferir l'andace mano . L'altre con questo essempio alzan gli stocchi Togliedo gli occhi al colpo empio, e profano. Come fan sangue i parricidi, esciocchi Ferri, restalincanto, e'l sonno vano; Si sueglia il padre, e vede i colpicrudi, E le figlie d'intorno, e i ferri ignudi.

D'al zar

D'alzar la carnal sua ferita spoglia Cerca per sua difesa, e dice : O figlie. Qual noua crudeltà v'arma la voglia A far del sangue mio l'arme vermiglie ? Tofto ch'egli da fuor l'ira , e la doglia , E per difesa cerca, oue s'appiglie, Vien fredda ogni fanciulla, come un ghiac-Etrema à tutteil ferro, il core, e'l braccio.

Medea, che quelle vede afflitte, e smorte, In quella arena poi le luci intese, Che far vacar doneano la corona, D'età, di membra, e d'animo più forte, Mentre brauando il Re non s'abbandona, Gli fora il collo , e datogli la morte, Ardita il prende su la sua persona, Et à le meste figlie dà coraggio, E dice, che'l fara robufto, e faggio.

L'ancor credule vergini per quello, Che vider del decrepitomontone, Ch'effendo morto vsci del rame agnello, E per lo rinouato in prima Esone, Credendo, che rifar giouane, e bello Debbia il lor Re la moglie di Giasone, L'aintano à portar con questa speme, Done nel cano rame il fonte freme.

La Maga, che quel Re ne l'onde vede, Ch'occupana al suo sposo il ragio manto, Per non dar tempo à la vendetta chiede Il veloce dragon con nouo incanto . Pon sopra il carro il fuggitino piede, Elascia le nimiche in preda al pianto, Che i ferri hauean , che fur nel padre rei , Presi per vendicarsi sopra lei .

Non porge orecchie à l'alte firida, e à l'onte Appresso à Tempe, ou hoggi el Hirio lago, Medea , che le fanciulle à l'aria danno , Ma drizza il volto ad Otri à l'alto monte, Che dal diluuio già non hebbe danno . Done Cerambo andò con altra fronte, invecello. Quando il vestir le penne, e non il panno. Dargli à le Ninfe allbora i vanni piacque, Che poteffe fuggir l'ira de l'acque.

Vede l'Eolia Pitane in disparte, in fallo. Là done fè il dragon di marmo il dorfo : E vaga di veder , quindi si parte , E ver la selua d'Ida affretta il corso. Doue se Thioneo con subit'arte D'un toro un ceruo, e al figli o die soccorfo Ceruo. E per torlo à la morte, e à l'altrui forza Ascose il furto suo sott'altra scorza.

Che die sepolero al padre di Corito, E done sbigotti , quando s'intefe , Di Mera il latrar nouo il monte, el lito. Corfe dapoi done le corna prese Ogni donna , e fè vdir l'alto muggito D'Euripilo nel vago , e fertil campo , Allhor, ch'indi partiffi Hercole, e'l campo.

Pasod doue gli horribili Telchini Hebber si fiero l'occhio, empio l'aspetto. Ch'in Rodi , ou'er on magici indonini , Tutto quel , che vedean , rendeano infetto. Cangianan gli animali , i fazgi , e i pini , Eció, ch'agli occhi lor si facea obietto. Gioue al fin gli hebbe in odio, e gli disperse. Ene l'onde fraterne gli sommerso.

Sopra Cea paßò dopo , e le souenne D'Alcidimante la felice morte, Che, quando la figliuola hebbe le penne . Al vital corso hauea chiuse le porte. E se di donna una colomba venne, Non lagrimò la sua cangiata sorte . Ver quella Tempe poi paffar le piacque, C'hebbe nome dal Cigno , che vi nacque .

Arde Fillio d'amor de l'Hiria prole, D'ungarzon di si bella , e rara imago, Che dispone il suo amante à quel, che vole. Se vede d'uno angello il suo amor vago, Fillio và con tant'arte à l'ombra, e al Sole. Che lieto al fine il trona, il segue, e'l prende, Et al dolce amor suo domato il rende .

Drago.

Cocrid in sepo cro; Merai Donne vacche

Telchi fcogli.

Alcidir

teinco

Cerambo

gno in

gno.

ria in

gno.

mbea i

& Re-

area in

enefro-

in fie-

efifo in

a Foca

celli.

cello.

Ter fermer al suo imperio hanore, e sodo, Orsi, tori, leoni abbatte, e lega: Vedev ut ratto il sanciulto un toro, el chie Salegnato sindamente Fillio il nega. Ver la cima d'un monte affetta il piede L'irata prole d'Hiria, e più nol prega, E dice à Fillio: «Anoro d'armi vorrai Quel, che è sò dimandato, e non potrai.

Si getta, come è in cima, giù del monte, Per veder de fuoi di gli eftremi affanni Si credea ogni on, che la vivignea fronte Cader donesse in terra, e sinir gli anni; Ma le penne à venir sin troppo promte, Che' serva ou signae, dero à laria i vivii. Pianse la madre, e si stracciò le chiome, E se piangendo il lago, e diegli il nome. 118

Oerfo il Pleuro poi profe la finada,
Doue Combea, la quad nacque d'Ofà,
De'figli bebbe à temer l'ira, e la fiada,
Ma fi fece vin angello, e finegi via.
Scopri dapoi la Calaurea contrada,
Satra à la Dea, che partwiti bauia
notte, & al giorno il maggior lume,
Doue la moglie, èl Re vosfir le piume.

Si wolge poi dous i cilleny flanna,
E done un ciec amor fi accefei i petto
A Menefion , che, come ibrusi fanno,
Con la madre volca commune i letto,
Pide Ceffio poi, che piangea il dumo
Del mipaes, c'haues cangiato affetto.
C'oru di fè, che tant'ira Apollo affalle,
Che'l fè una roca, e diello al onde falfe.

Esplia di Per l'albergo d'Enmelio e vede doue untelo i Egli ne le aria gi pingel la glie l'en l'albergo d'Enmelio e vede doue untelo i Egli ne le aria gi pingele la glia! cecllo .

Poi ver Covint e i dragbi infliga e, e mone.
Quini à quel luogo ella chinò le ciglia, tobe la Orecia arvicch di genti none. (no onghi in l'appegia empì di fonghi il molte, e lipia-tuonini. Toi fi fice ogni fi ongo vu corpo humano,

Al Regio albergo poi volge la fronte.

Doue l'ingrato fiu conforte vede
La figiniola food nel Re Creonte.
È a lei manca de la promelja fede.
Le voglie la la vondesta accepte, e pronte
Rende l'ira., che l'ange, e la pofficale.
E fa portar da figil al regio nida.
A la fjofa nonella un dono infido.

La maga i figli ficoi chiama in difiparte,
E d'oro una bell'arca in man lor pone,
E infegna loro il modo à parte à parte
Di prefentata in nome di Ciafone.
Quini era dentro fabricata ad arte
(Che finovzato parea) più d'un carbone a
Ce come vedeal aria, à caecudea,
E pietre, e muro, e fino à l'acqua ardea.

Com'ban dato i figi L'arcadone il prefente era ripollo , Ritornano à la madre empia, e maligua Correndo, come à lor da lei fu imposto . Apre la fipola l'arca, el foco alligua Col velen , che nel dono eranaficollo, Ch'arde il palazzo, e lei comuile, e mille ; E manda di celle [fiamme , ele fauille.

Mentre danna Giajon la fiantna vitrice, E duolf, e ripararui fi procaccia, Da lunge appar Medea, cho tont agli dice, E di maggior vendetta ancor minaccia: E vino e la dro flo ficio infelice Con la nefanda man gli vocide in faccia. Corre egli à sforar lira, che lo firugge. Dice clus i perfi, el carro affendes, fregge.

Oerfo. Athene fa gir l'arrer rote

La maga, done poco prima auseme,

Che Perifa, e Fineo con la nipote
Vellir di Polipemone le preme.

Meda con grati modi, e doli note.

Da Egeo, ch' ini reggea, l'albergo ottemne 2

Il qual, vectuoi l'fuo leggiadra alpetto,

Spofolla, e se commune il regno, e lleto,

Giri

Già questo Re fuor de la sua contrada Etra fosò , che nacque di Pitteo , Engranidolla, ele lasciò una spada Per lo figliuol , che poi nomar Tefeo . None polte nel ciel l'osata strada Fornita la nipote hauca di Ceo, Quand'ella aperse il ventre, e si se madre Di Teseo, c'hebbe adulto il don del padre.

Venne poi Teseo un caualier si forte, Che ne sonaua il nome in ogni parte, E per ogni città , per ogni corte Da tutti era stimato vn nono Marte . Tentato c'hebbe un tempo la sua sorte, Per conoscere il padre al fin si parte; E hanendo per camin pugnato, e vinto, Da ladri afficurò l'Ifmo , e Corinto .

Non come figlio al padre s'appresenta, . Che vuol veder, s'ei l'ha in memoria prima. Tofto, che'l nome suo fa, che'l Re senta, Ch'à lui viene un guerrier di tanta stima, D'ogni accoglienza,e bonor regio il coteta, E'l pon de la sua corte in sù la cima: E quei promette à lui pregi, & honori, Che può nel Regno suo donar maggiori .

Manon sa però il Re, che'l guerrier,c'haue Ne tasua corte si famoso, e degno, Sia quella prole, ond Etra lasciò grane, A cui la spada sua diede per segno : Pur, vedendolo affabile, e soane, Ricco di forza , e d'animo , e d'ingegno , Ogni fanor gli fa con lieto ciglio; · Ne più faria , sapendo esfere il Figlio .

Vide Medea co'l fuo non falfo incanto, Che'l canalier, ch'al Re tanto piacea, Douea portar d'Athene il Regio manto, Tosto che l'vecchio Egeo gli occhi chiudea : La qual cosa à Medea dispiacque tanto, Che già del Re d'Athene vn figlio hauea, Che, per saluare al figlio il Regio pondo, Pensò questo guerrier leuar del mondo.

Ediffe verso il Re, Per arte bo visto Quel, che del canalier chiede la sorte; Ei del bel Regno tuo far dene acquisto, Come ti toglie il fol l'auara morte. E rende il core al Re turbato, e tristo: Che ben vedea, ch'un caualier si forte Se de gradi il rendea promessi adorno, (no. Potea torgli à sua voglia il Regno, e'l gior-

E,fe ben non vedea nel bello aspetto Alcuno indicio , alcun segno d'inganno : Pur come vecchio accorto, e circospetto, Si volle afficurar da tanto danno Mentre per dare a questa impresa effetto Molti discorsi il Repensoso fanno, Medea, che pria v'hauea l'animo intefo, Tutto sopra di se tolse quel peso .

Quando venne di Scithia al lito Argino Medea per migliorar fortuna, e terra, Hanea portato on tosco il più nocino, Che nascesse giamai sopra la terra. Nel Regno d'ogni bene ignudo, e priuo Prima questo venen viuea sotterra: E poi per nostro mal, come al ciel piacque, Nel miglior modo in questa forma nacque.

Quando Hercole passar volle à l'Inferno, Per torre à Pluto l'anima d'Alcefte, Dapoi c'hebbe varcato il lago Auerno Per gire , à piangon l'anime funeste , Perc'hebbe il suo valor Cerbero à scherno Quel mostro, ch'ini abbaia con tre teste, Per forza incatenollo Hercole, e prese, E strascinollo al nostro almo pae, ....

Mentre quel mostro egli strasiina, e tira Per lo modo, à cui plede il mazgior lampo, E'l can vuol pur resistere, e s'adira, E per tre gole abbaia, e cerca scampo, Labana, chegli fa lo sdegno, e l'ira, Del suo crudo veneno empie ogni campo: in vene Di quella spuma poi l'herba empia, e fella no. Nacque, c'hozgi Aconito il mondo appella.

Spuma d Cerbero

Mesce

Mesce questo venen, c'hauea nascosto, Con un liquor di Bacco almo, e dinino : E, ad vn ministro il suo volere imposto , Mostrala morte al Re del peregrino. Poi che fu Egeo con gli altri à mensa posto, E c'hebbe in man Teseo la coppa, e'l vino, Cli occhi à lo stocco il Re di Teseo porge, El conosce per suo, come lo scorge.

Subito il Re dal caualiero impetra, Che non accosti al vino ancor le labbia: E gli dimanda, s'ei mai conobbe Etra, E come quella spada acquistat babbia. Il canalier dal labro il vino arretra, E si palesa al Re, che d'ira arrabbia. Contra la moglie corre, esfodra l'arme, Et ella verso il ciel s'alza col carme.

Di nono al Re s'inchina ei come figlio, Stupido del volar de la matrigna. L'abbraccia il padre con pietofo ciglio, E dice: Ben ne fu Palla benigna,

Dapoi che te saluò dal rio consiglio De la nouerca tua cruda, e maligna: Che, per veder regnar la prole sua, Ascose entro à quel vin la morte tua.

Quanto ella dotta sia ne l'arte maga, Il vol, che prese al ciel, te ne fa segno: E de la morte tua souerchio vaga, Per far del mio Reame il figlio degno, Mi disse, che per arte era presaga, Ch'erivenuto à tormi il giorno, el Regno; E ch'à schiuar questa malignasorte, Non y haueua altra via , che la tua morte.

Ma l'alma Attica Dea m'aperse gli occhi, E scoprir semmi il suo crudele inganno, Mostrando à gli occhi miei l'aurati flocchi, Che te dal rio venen saluato m'hanno. Hor poi che'l cielo ancor non unol, che scoc Cotra alcun di noi due l'ultimo danno, (chi Vi, che con più d'un dono, e sacrificio Riconosciamo un tanto beneficio.

Finito c'han di dar quel cioo a' feno, Ch'à le vene supplir può per quel giorno, Gli mostra il Re a Athene il sito ameno. E tutta la città dentro, e d'intorno. Done l'ingegno Greco alto, e sereno Ha d'ogni alta scientia il mondo adorno: Con afto, e ogni altro fegno il padre brana Ch'eivegga quato il pgia, e quanto l'ama.

Come la nona Aurora à predir venne, C'hauea su'l carro il Sol già posto il piede .. Il sacrificio preparato ottenne Dal Re, e da gli altri la promessa fede . Scanna il coltel l'ariete, e la bipenne Fra l'pno, e l'altro corno il toro fiede: E rendon gratie al ciel con questa offerta. Che lor la maga fraude babbia scoperta.

Siede al conuito poi col figlio Egeo, Con gli buomini più illustri, e più discreti . Hor , come il soauissimo Lieo Fattibagli fpirti lor più viui, e lieti, Da pareggiare il Re di Thebe, e Orfeo, Comparsero i dottissimi poeti; E al suono un de la lira, pn de lacetra L'alte lodi cantò del figlio d'Etra.

Tu desti al sacrificio inuitto, e degno Teseo quel toro, il cui surore, escorno Primail Cretense, e poi il Palladio Regno Distrutto hanea co'l periglioso corno. Saluasti Cremion da un altro sdegno A quella beluaria togliendo il giorno, Ch'al cinghial Calidonio, e d Erimanto Vesti già nel suo grembo il carnal manto.

Liberafti Epidastro dal fospetto Pi Perifeta figlio di Vulcano. Tu passafti à Procusteil crudo petto, Che contra il seme human fu si inhumano: Che, s'un'huo troppo corto hauca nel letto, Via più lungo il rendea con l'empia mano s E s'hanea troppo fmisurato il busto, La sega per lo letto il facea giusto.

La defratua in Eleufi il fangue aeghiaccia Di Cercion col fino honorato telo . Fa, che quel Simi ancor fepolto giaccia , Che folcus a due pin piegar lo flelo , Elegare Chavae d'un homol le braccia , A le due cime ri le lafianta al cielo , Egoda di vezier con quello anifo Si due pini in due parti un humo dinifo .

Tu per gire ad Aleato , al Lelegeo Muno, hai fatto ad ogri vulibero il paffo ; Quel ladro vecifo bauendo iniquo, e reo, Chepoi uel mar fu trasformato in fafo sciono fie il notto. el lito Magarieo Escale l'alma, e'de beni ignudo, e caffo Lincauto, e' innoceme peregrino Dundol col pie dal monte a Re marino.

Matu vandafli, e da tistess monte
Desti col piede d lui tistess significaDi cui shattute sur dal falso sonte
Tiu giorni in qu'a y ein la thoribili ossaAl sin con toda sur prese altro sionte
Nel maristess, o bebbe la percosaE ancor più d'un superpo, co aspro soggio
Fa seed sino nome, e del suo orgogio.

E, s'io vorrò contare a parte à parte Tutto ilben , che m'apporta il tuo valore, Men portò mai con ogni s'orro, de arte Supplire al tuo da me debito bonore. La spadavilli in per medi Marte, lo la cetra d'Apollo in tuo fauore: Ma l'arme del tuo Marte oprato ha tanto, ch'aggingner non vi può d'Apollo il canto.

Mentre hai tanti per me colpi fofferti, Fir lo fiudo di Marte il tuo riparo. Mentre ch'io canto, e celebro i ivoi merti, Con lo fudo di Bacco io mi riparo. Hor fei dilagi tuoi fur variy, e certi, El mio d'horgi conforto, è vario, e chiaro s' Veggio, fe benfon d'appagarti vazo, che più ti debbo, quanto più l'appago.

Mentre il divin Toeta, el carme, el legno
Di maggior lume a geli di Telo,
E commendi a radir, l'arte e l'ingegno
Onde tante alte imprefe al mondo feo.
Et o gni fatto fio celebre, e degno
Fa pianger di dolezza il vecchio Egeo s
E la citt d'allalizia nogni lego
E' tutto fuono, e carno, e festa, e gioco;

Un vecchio fecrario del configlio
S'apprefenta, one il Re con Tefeo fiede:
E fatta rinerenza al padre, e al figlio,
Solo videnza al Re fecreta chiede:
E fatalmente à lui penfojo il ciglio,
Ch'ogn'on, che guarda, manifoflo vede,
Metre e il s'urba alquanto, e glocla, e tace,
Ch' ei dice cofa al Re, che non gli piace...

Tur la gioia , che puote al volto impetra , E finge, come pria, la mente lieta: E comanda di lira , & d la ceera , Che per fella do goi von non lita più cheta . Toi prende per la mano il figlio d'Etra , El mena nella flanza più fecreta: Doue difecoron quell' anijo infeme , Che diede il fecretario , e ch'al Re preme.

An quanto scaffi, e-breui ha i suiciontessi Quella felicità, che'l mondo apporta .
Come son prontti insseri accidenti A perturbarda șe straia in tutto morta. Quel , che eredea con tani ben presenti Chissa ad ogni informio hauer la porta , Ha noua, chel' Cretense simpratore Il reguo gli wuol tor, l'alma, e shonore.

Minofo il Re de la satumiaterra Hebbe su figiiuolo Androgeo al modoraro, Famofo ne la lotta e, en el a guerra Per l'atletica imprefa illufte, e chiaro. Doue il Palladio muno Albene ferra e Del fio valor non volle effere anaro, Anzi con tanto bomor la lotta vinfe, Che vi fuper inadia chi leftinfo.

4 71

A Red Athene provido, er accoro Mando queste parole al padre irato, Senel mio Regno Androgco è stato morto, Tosto che quel scherro, farárrousto: Farò condurio al tuo Crete porto, Che dal tuo tribunal fia castigato, Remanberò dogni opportuno officio, Che fritroni, e mandi al tuo giudicio.

Se bene a quest a funja ci par , che flesse , Mandò sercetamente alcumi su , Chimessica glier ben , chi totto bauesse Fin fictio così raro al mondo , cà sui , E dopo qualche di par , chi intendesse, che, ben chi Egeo diffe la cospa altrui , Hanca lo fiesso de grando centro , Che fosse Antrogeo suo donato à Plato .

Edato hatemdo à questi o inditio fede, E volto a la vendetta il ginsto flegno, L'ambajiator de la Talladai fede Fece licentiar del Ditteo regno. Esfenza dargis termine le diche Da paffare in Athene vn pictiol legno, E con quel tristo ausfo era in quel punto Lo flacciato lor munico al porto giunto.

Chiedendo vdienza per l'ambalciatore E il fecreanio il Re penifo , emello , Dicendo, che per quel, ch'apperea fiore , Era per riferir peggio di quello . Intanto loltraggiato Imperatore Fà con ogni fino sforzo de filor prello E fapendo il poter del fino nimico Cerca ogni Re vicin tita fi amto.

e, se ben di pedoni, e caualiri,
E di trireni, e nani era si forte,
Che potea far fenz' buomini stranieri
Terrore, e danno a le Cecropie porte e
Terr, come famoi sproudi guerrieri,
Mandò persone nobili, & accorre,
Tercocolleza quei regni in quella guerra,
Chel pote an sar più sorie in marezen terra.

Fra gli altri elesse m sargio caualiero .

Cri pezzo stette in dubbio ei nel penssero .

Come dificoltà mostralle same :

E poi risso e vin servo e come di conserva .

Se ben daue whidir , quando torrame

Può danno al suo Signor troppo euidante,

Non dee mancar di dir quel, ch' ei nessero.

Non fumai nation più auara, e infida, Refi può trar da loro altro, che dauno, Non fol micidia, ma parricida, Batche contra fe Heffa y fal inganno. Sel foldo vol a lor militia e filida, E quei tanto prudenti Artici il fauno, E famo a lor veder a loro il lampo, Ecco in y ni di e morto, e rotto il campo il

Siton fu già Signor di quella parte,
(he vuoi, chi to cerchi tollegarti amica 3
E foltenedo un perigliofo Marte
Da molta gente barbara nemica,
Mentre le forze patrie egli comparte,
E afficurar lo flato c'affaitca,
Illuogo più importante fi configlia
Fidare ad 4rne, à la fue propria figlia.

Ma i Barbari Japendo quanto importe L'argento, e l'or con gli averjari loro, Quel luogo hobber da lei fuero, e forte Per forza di promefije, e di theforo. Cofi aprì lor la vurgine le porte Via più, che de l'honor, vuzza de l'oro. E fu canjon, chel patte differato Teredè poco dapoi l'alma, e lo stato.

Ever, che pria, che l'Re perdeffe il lume a Qualche penacader ne vode in lei. Qualche penacader ne vode in lei. Petitta dad giudicio degli Dei. Mannon pred l'antico fivo collume Ne uivij de la patria anari, e rei. Ch'anch horgo inuola in quella forma noua Medaglie, anella e etutie for, che troux.

Arne in

Chi

Con la fauella il Refazgio, e col ciglio Approud ciò , chel cauaglier gli diffe : E, dando effetto al suo fedel consiglio, Volle, ch'altrone à questo officio gisse. Ne volle il campo suo porre in periglio, Ch'infido, e auaro barbaro il tradisse. Ben che fu tanto il popol, che s'offerse, Che quasi la sua armata il mar coperse

ECinno, e Sciro, el Isola Anafea Si collega con Creta, e in Creta forge; E con Micon , Cimolo , e Astipalea Paro, che'l più bel marmo al mondo porge. La naue, il galeone, e la galea Solcar per tutto il mar Greco si scorge . E tutto il mondo si collega , e viene , Altri in fauor di Creta, altri d'Athene.

Che Didima, & Oliaro, & Andro, e Tino In mezzo va, come Signor fourano, Non vollero con Creta collegarfi; Anzi in fauor de l'Attico domino Per honesta cagion vollero armarsi. Ma quel, che regge il popol formicino, Quasi la guerra addosso hebbe à tirarsi, Per la risposta, e per la poca pieta, C'hebbe al morto figlinol del Re di Creta.

Mon fol non vo'contra il mio patrio rezno Diffe , porger fauore al Re Ditteo ," Ma voglio hauer capital odio, e sdegno Contra ciascun , c'haurd nimico Egeo : E, se per questo mar vorrà il suo legno Passar come nimico al lito Acheo, Con quanto i legni miei nel mar potramo, Farò à l'armata sua vergogna, e danno.

Chi haurd vifetto à l'amicitia, e al sanque Non trouerà questa risposta strana; Ma quel , che per Androgeo irato langue , La troud molto barbara, e villana : Pur vuol pria vendicar la prole essangue. E poi gir contra l'isola inhumana: Che la pietà del suo figliuol lo sforza A pronar prima altrone la sua forza.

A pena hauea l'ambasciatore Egina Lasciato, e volta al suo Signor la vela, Ch'una Galea la cognita marina Scolcando vien con la gonfiata tela, E,quanto più si mostra, e s'auicina, Tanto più l'altra s'allontana, e cela . Quest'era Atticavela, e anch'ella il corfo V hanea rinolto à dimandar soccorso.

Cefalo figlio d' Eolo era venuto D'Athene al Red Egina à questo effetto; E se bene homai vecchio era , e canuto Hauea ancor bello il già si bello aspetto Ei da figli del Re fu conosciuto, Et abbracciato con amico affetto. E, fattogli ogni festa', ogni accoglienza, L'appresentaro à la real presenza.

Di Clito , e Buti figli di Pallante : E dolina on bel ramo hanendo in mano. Tosto, ch'egli si vede al Re dauante, China il ginocchio, e'l ciglio tutto humano, E d'amor , e pieta sparso il sembiante , Con un parlar humil facondo, e grate Scopre il desio de l'Attico Senato.

Se per le tue maravigliose prone Si gloria il Re del ciel desser tuo padre: Non men di quel , che se n'allegra Gione, S'allegra, e gloria Achea d'esser tua madre. Hor fe l'amor di lei punto ti mone, Ti fa saper, che le Cretensi squadre Han collegata giàla terratutta, Perche la patria tua resti distrutta .

Voleacon dir più lungo, e più facondo
Cefalo porgli in gratia il patrio loco:
Ma il Re, che dinatura era iracondo,
Che fiu concetto di famma, e di foco,
Vo', diffe, contra Creta, e rutro il mondo
Dar le mia genti al bellicofo giaco.
E contra oggi vn, che i apprefenta, e viene
Per fare oltraggio à la mia patria Athene,

Voi non hauste aiuto à dimandarme, Ma à prender ben da voi quel, che vi pare, Legui, munitioni, buomini, & arme, E tutto quel, che l'mio Regno può dare . Nel potestate in tempo alcun trouarme, Che meglio vi potessi accommodare . Che, come piacque a laccelle corte , Non bebbi mai più gente, ne si sorte.

L'ambafeiador de la Palladia parte, Renduto c'hebbe gratie al Re cortefe, Cofi augumentii ciel fempei il tuo Marte, (Diffe) e porga ogni aisto à le tue imprefe, come, poi, che lafciai l'ombe, e le farte, Tutto quel, che dett bai, vudi palefe, Ch'yna tal giouentù mi venne incontro, Ch'on on vudi giamai più bello feontro.

E ver, ch'n' altra volta, ch'io vi venni,
Da molti fui ben vello, e ben raccotto,
Et in memora poi fempre git temi,
E v'ho feolpita ancort elfigie, e el volto.
Hor, quando il lito tuo bramato ostenni,
Hor a queflo, hor à quello il lume bo volto,
En ho quandati mille ad uno, ad uno,
Re de gi annic interi vitrono alcuno.

Il Re, c'hauea beu'in memoria gli anni, Ne' quai vi venne Celdo, e partiffe, Si ricordo de flou mortal gliomi, E diede à l'aere em gran (ofiro, e diffe Fo' rimembrare i miei paffat dami, Perche poffi faper quel, eb aueniffe Di quegli amici, ond bai cercate sonto. Non fenza d'ambedue dolore, e pianso.

Ma, fe farà il principio amaro, e trifto, Sarà tanto più il fin lieto, e giocondo, Che talmente dai cief fia dima grosufto, Ch accrebbe al mio baffo l'honore, e'l podo. Tofto, che l'i, el dei cief dei me acquifto, E che la madre mia mi dirde al mondo, Fi fempre la gelofa mia matripia. Ver la mia madre Egina emipia, e maligna.

E, perch' à flar fin quest ifola venne, Che d'Enopia da lei su detta Egina, Lodio, che Giuno ogn' hor ver lei ristenne, Sigo dopra quest sida meschima. Douc il tuo amico, come a gli altri aucune, Fit condamato à l'ultima ruina Da ra data peste si malique, e cruda, Ch' ogni anima restò del corpo ignuda.

Passato l'Equinottio dopo il verno, Tutto ingombrar gli Austri infelici il cielo, E fer la terra va tenebrojo inferno, E postero alle stelle, e al Sole il velo, Quello bumido, c'havec le tunbi intorno, Risoluer non potea lo Dio di Delo, Tal che'l mijero mondo stanistoto Vri arre ossuro, feirdo, e corrosto.

Quattro volte hause Delia il fio viaggio
Einito contra il ciel per l'orme antiche;
E gli Multri afcofo banea t'Aprile, el Mag
E fatte in tunto insulite fiothe. (gio,
E s'afcondeano, e fe feoprano il raggio
Del Sol l'ombre à la terra poco amiche;
Sempre à lar facean maggior la guerrà,
E contra il defiderio de la verra.

Per nostro maggior mal si mostra, e poggia. E faccia pur il tempo quel, che vuole, Sempre in danno del mödo ei căgia foggia; E fa il vapor nel ciel si vario, e misto, Che l'aere è ogn hor più putrido, e più tristo.

Toi che consossion ardente bumido, e poco Il suo putrido sato austro bebbe tratto, E per l'immidit , che vingi el soco; Resto del tutto s'arre putressato; Quest stor, che vi crebbe o poco à poco, Mostro da sorza sua tutta in vn tratto. El videro mortali affitti, e imbelli A la strage dec uni, e de giu angelli.

Cade la lana al mifero montone,

Senza che'l rouogliele'nuoli , ò porti , E bela, e duolfi, e'l capo in terra pone , V'e'l pongongli animai di lui pin forti . Per ogni viale fiere , e le perfone -Si veggono languir , poi caggion morti . L'eagli bifoleo , e innamzi à gli occhi fuoi V'ede cader l'on dopo l'altro i buoi .

Il ferace corsier non rigne, e freme,
Gié é maneato il vigor, non hab più core;
Nel prespio si sil alanquido, e geme
La more, che venir dee sa poch hore:
Ng éadire il cimpiole, quad altri il preme,
Ng mostraconte zama ci silo sirvore;
Ma con siono ego alquanto alza lestrida,
E lascia sobel percota, e che l'vecida.

Il gia placato , e miferabil angue Pienda maggior venep battuto, e vinto; L'aura, di infetta il copo l'ermo, el sique, Ne lo flupor tiengli ogni fenso aninto. Ogni huomo, ogni animal si infetta, el igue, E giace infermo, e refla in breue effinto. Etanto è l'animal, che morto cade, Che i campi di de funt empie, e le firade.

Giaccion per ogni fuol. (chi fia, chel creda?)
Ne il can n'ofa mangiar, ne il lupo ingordo.
E par , ch' al lezzo ogn'un conofia, eveda,
Ch'ogni corpo è di pefte infetto , e lordo.
Gli auga rapaci, & offa fimil preda
Dal nafo han tutti il medefino ricordo.
L'aftore, el rubbio, e lo franiere; el corbo
Sente, e fugge il fetor , che rende il morbo .
102

Diffesi pen li campi corpi stamo, E corrotti dal tempo, che gli strugge, Fu feto si mataugo i a lare damo, (ge i chel cerca ogu'un juggir, mè alcuno si surtro chi mogi parte, aute si vomo, Dinsiniti il setore il ciel si sugno, Tad. che l'are per tutto è ago hor men puè più camagios, e men sturo.

Ma, se per le campagne, e per le villel Giaccion spans à biglichtie, est i animali. Ne le citrà spit grandi à mille d'anille Vanno al sepoltro i misri mortali. D'mille rospit al cité van le famille, I quai hostano à pena à principali. E quei che restau vini in varsi ochi s Tanguan per li sepoltri e per li sobti.

Souerchio ardore intorno al corracolto Arde, ecombatte il corpo intorno, èl core, E ne di inicio manifelo il volto, E l'accefo color, ch' appar di fivore. (to l'a la lingua è groffs, c'a fipra, el dir non fiol-El foco fempre in lui fi fiamaggiore, che l'an a auftrale, eris, ch' in favio prende, "Mon gli d'arfigerio, ma l'accente".

Tanto l'ardore al fin rinforza, e crefce, Che getta il pamo; el lin, chel til coperto. Toi l'annoian le pinme; e del letto efec. E giace sù la terra di ciclo aperto. Né molto in terra flè, che gli rincrefe. E vuol gire à tronar fiesco più certo, Chel terreo humor nos è il suo caldo meno; Maben saddo el sor e già li terreno. Sparge nel suo pensier l'eterno oblio.

spinto nel finme ignudo altri fi getta
Da l'ardor, da la fete, e da la rabbia,
Douc fi muore, e l'onde a gli altri infetta,
E toglie l'acque infami à l'altri i labbia.
Tal che non refla di fospetto netta
Rè la cafa, nel acqua, ne la fabbia:
E fono in tante parti i morti fiarfi,
Che non vè luogo mondo oue ritrafi.

Se Pamicitta, d'I fangue, d'Or vicibiete Qualchun, che d'Efulapio imita l'arte, Et ei parla à l'infermo, el l'occa, el vede, Col medefimo mad da lui fi parte. Equanto ferme alcan com magjior fede, Tanto più roflo vien del morbo in parte. Onde finge ciafcun flar loro apprelfo, E cerca più , che può, faluar fe fteffo.

Ciafeuro al proprio ben cerca configlio:
Sangue, amicitius, dimperio alcun no firme.
Il certo, e ineutable periglio:
Fa conofere quel, ch'ama, e quel che finge.
Laficia il feruo il padroce, il padre il figlio,
Tal che molti il diferio al fin ne finge.
Prona ognium varij amidoti, è e dofare
Cibi acci, odori effecti, & herbe amare.

Mon han più tanto à cor gl'ingordi anari L'wile, e cercan fol fuggir quel damo: Non han pegul fi nobit, efi cari, che nol diffrezzin, pespetto vi hanno. S'un morto hi ni dio pretios, e rari Cemmanti anellie, poi gli heredi il famo; Lufcian, ch'altri gli roglite, e i habbia cora, Se tanto folle è alcun, che s'afficura. Entra per ogni cafa il morbo , e strugge
Di gente moltitudine infinita
Che l'awa, che per força il petto sugge;
Cli attosca, e chiama al estima partita.
Talch ognivno adia il proprio albergo, el sug
Tep più d'nh thos, che vi lastio la wita. (ge,
E,perche la cagion non sanno, ognivno
Dà la colpa à l'abergo, e non à Giuno.

Damo à l'animo trifto ogni contento, ogni piacer, che fan trouur più grato; che fan trouur più grato; le per fan grata al cor di meglior vento; le pamo al monte à l'arre più purgato; le mano al monte à l'arre più purgato; le monte, ce mo cento dotto in el pian, nel monte, ci in ogni lato. Per tutto Altropo à l'homo troncalo flame, l'e luogo fan trouur; fe non infame.

Abbandonato il divin culto, el tempio Refla, e fol l'h lin custodia Apollo, e Gioue, Benche disenta pos tal bor qualch empio, E corre à Dio per la "vltime proue: E, mentre cerca di faluardo fempio Del figlio il padre, ele sue preci move, Nel mezzo del pregar dinenta muto, E dal imanzi à l'altar lo spirto à Pluto.

O quanti dal principio al fanto choro
Cosfer d'accordo al pio culto distino p
E, mentre il brancci al quas d'avoj, e l'org
Per gittar sul corna al terosi trio,
Nel più bed de mirar motti di toro
Fur traffortati à l'ultimo defino,
E, prima, che fentiffe il bne la fure,
Bandar l'alme à l'eparti infence, giare.

Pagando anch'io por la mia patria il voto i. Per tre teneri figli , e per me flesso. Prima, chel Sacerdote almo, e duosto Ferisse il capo al bue, che m'era appresso Il toro, che del ma non eravoto, Cadde imanzi il citar dal morbo appresso. E suggio se i ministri , e gli altri tutti, Chal tempio il farriscio banea condutti .

Qual

Onunque gli occhi afflitti io rinolgea, Rel gire, e nel toruz dal loco pio, Giacer per tutto il popoloficorgea, Al qual m'eleffe Re l'eterno Dio: E, quanto più mi riuolgea dituorno, o Tanto qui in odio bauea la luce, e il giorno

Come cade la ghianda ben matura
In copia tal da l'arbor, che la forma,
Che, chi vi và per quanto il holfo dura,
E s'forçado à polar fiel fruito l'orma:
Cofi i figli animati di Natura
Caggion fenza la parte, onde han la forma,
In copia tal, che l'huom, che vanuni, e riede,
E s forzato à pofar fopr esfi il picde.

Molti prigioni fur da me faluati ;
Che douean per giullita bauer la morte ;
E fur dal mic configlio condunati
A deuen-fepclir le genti morte.
Da quei si varij carri cran portati
Cl'infelici mortai fuer dele porte ;
Senzaaltra pompa, si funerale ammanto ;
Senzaaltra pompa, si funerale ammanto ;
Senza altra compagnia si frazi eltro pianto .

De quali altri reflavan non fepolti , Altri sis vanji voghi baucan vicetto , Pugamaho i poshi visia pri limolti Morti, chaucan portasi a queflo effetto E tami copi baucano ini vacolti Per dangli al foco, e al fempiterno letto, Ch'era a tami fepoleri il mondo poco, L'advoce rea facifo à tami o foco.

Si che, se gli occhi suoi veder non pomo Gli amici, che vi bauesti già più duno, Pien, che fin dati al lempictron somo Da lo sdegno implacabite di Gimo.
Hor, se tu vuoi spere, comi o son donno Del popol, che wist bai tran opportuno Per dar soccosso di thitibe contese. Con brassi note i tel s'attibe contese.

Unito de finefindo, e fireno mofte,
Prino di speme, e carco di spanento,
Alzoseli una si giorio di chiaste.
E mando al ciel questo pietos accento:
Padre del ciel, fe mai nel modto nostro
Degnasti dari i a nutrial contento,
St. ver, che de la tra slirpe diima
di desti al mondo, et a la madre Egina.

O rendimi quell alme, onde m hai prino,
O me infleme con lor dona à la tomba.
Parlando à pena à quello punto arrino,
Che con un chiaro lampo il ciel rimbomba s
E done io for framille morti viuo,
Vn felgor vien da la paterna fromba,
E par, che dica il tuono ulto, e veloce,
Il cielo ha dato applanjo à la tua voce.

Allegro alquanto il buono augunio io prido, Che dal ciel manda il Re de gli alti Del ; E mentre noni preglia di cielo io rendo, Che rifoondan gli auguni a' voti mici, In vusa antica quercia i lumi intendo, Chi ini piantar de bofchi Dodonei. E quello, chi o vi forfi, echevo attenni, Flu cagion, che felice in tutto io venni.

Scorfi vn campo infinito di formiche
Portar per una pia molt alfra; e firetta
Col picciol corpo i futti de le fiche
A la città, choccolta baucano eletta;
E con eguali, & vili fatiche
Hauendo al ben commun lamente cretta;
Secondo la lor legge, èl lor gouerno;
Si pronedean per la flagion del verno.

Deb dammi, io dissa albor, sommo Monar-Di gente vna republica si grande, etc. E così indriviga, e cosi pracra, Come questa del grano auma, e carca, Come questa del grano auma, e carca, Cò appresta per lo verno le viunade. Et ecco senza vento alcun si vode Trema questa arbor da la cima al piede.

Come

Tofo, che il fonno ha tolto à la natura Co i fenfi il lume interior, ch'intende, Con quella fenne, ch' à le vauxe mura Noui habitanti d'hora in bora attende, Vien ne la frantafia confija, e fiera Quel trăco à la formica hor fale, hor fcêde, E gli fless animai », c'hommini avogno, hi mostra sil logno.

Veggio tremar dapoi l'arbor robulto Senza che forza altrui gli faccia guerra , E fa tanto rollare i rami, el fulglo , Che fa cadere ogni formica in terra , El ecco ogni animale » n'altro bulto , V'n'altro volto , yn'altra forza afferra , Si fa maggiore , e perde il neo velo, Et alza il nouo tromo e , gli octbi di cielo .

Di più alti pensier l'alma si veste, E d'aspecto più nobile, e più vago, Fin tanto che la sia terrena veste Prende de' sommi Dei la vera imago. E quante son di seruir me l'animo vago. Mi chiaman Re, mi sar l'animo vago. Mi chiaman Re, mi sar l'bonor, che ponno, Tal che per l'allegrezza i ofaccio il somo.

Formiche

in huomi-

Mentre mi vefto, e de gli Dei mi doglio,
Che mostrano al suntalico pensiero,
Quado no vegestio, sucto aquel, ch'io voglio,
Ma uon al lume vigilante, e vero,
Sereo meggior, che mai l'humano orgoglio,
b'ingôbra il Regio ablergo, e qui sittero.
Tal ch'io temo lognarmi, e non mi fido
bi ne servo ad ga lumo me cutto il erido.

Mêtre io comando, e ancor mi marauiglio, Che i apran per veder fenefire, e porte, Foco, fei nentra folo, il terzo figlio, La,doue io mi vuftia con poca corte e E con allegro - flungefato ciglio, Padre, foi ne la fala, e ne la corte, (Mi dice) ch' von miracolo vechai Maggior, che foffe al mondo vdito mali.

Jo gli dò fede, e lafeio, che mi guidi', senza ch' altro di lui di questo afcolti. E vergo i forni efer leati, e fedi A gli buomini infiniti iui raccolti. E come prima me li fograr gli ridi, Gli habiti raffiguro, e encora i volti. Hot tosto, ch' io mi moltrose ogn'un mi pefà ver me rimerte il ciglio, e piede. (de, fà ver me rimerte il ciglio, e piede.

Quei, ch'ermo più degni, e meglio ornati Di prefenza, e di modi più preflanti, Ilmanzi al mio cofetto apprelmati, Tarlar per sutti gli altri circonflanti, E co i modi più grani, e più bonorati ; Ginrando con le man shi libri fanti, Mi chiamar Re con egni riuerenza, E promife pre tutti vibilenza.

Mentre per gire al 124 tempio i passi i mono, Per ringratiar la corte alma,e dinina, Veggo piena ogni via del popol nono, Che'i nono Re saluta, e gli s'inchina, A pena done porre il piede i toruno, Tanto è il popol, che guarda, e che camina; E si grida, e sa festa, e tutto quello, Che'un popol sa, ch'etege vin Re nonello.

Dato l'honore al fanto facrificio,
Per compartir le facoltà del Regno
Diffribunfe cogni grado, ogni officio,
El più nobil honor dono al più degro :
Prò dinidendo il campo, e l'edificio,
Frà confino, e confin fo porre il legno,
E fò sch ogne va del vivi compartimento
Scondo il grado lior cella contento .

Conflacemado pai chi furo , e come
Hebber dal prego mio gli humani accenti,
Perdimosfirar l'origine col nome,
Gli chiemai Mirmidon da lor parenti.
Et à quelli di prina tranagli, e fome
Hanno applicate annor l'auxure mensi:
Son parchi, e cauti, e dati a le fatiche,
E cupidi de frusti de le lpiche.

E fecondo eran papa"

E fecondo eran plagion per tutto l'anno i
Ne la buona flagion per tutto l'anno i
Cofi fono boggi induftrofi, e forti,
Et acquiflate, e cuellodir ben famo.
D'anni eguali, e di cor ne vostri porti
In foccoso d'Egeo teco vertanno,
I quai ne l'amme ban tauto ordine, d'arte',
Ch'oferian contra il campo andar di Marte.

Con quelle, & altre cofe il Re cortefe Con Cefalo paffir ecrana il giorno, Fin ch'à la menfa filendia fi prefe Tutto quel, che può dar la copia , el corno. Quindi poi che lico lieto oggi avefe, Donan le membra al morbido foggiorno, E le fidaro à l'otiofe piume, Fin ch'à filender nel ciel venne yn follume.

Ma,poi che la fanciulla di Titone

Venne à dar bando à l'ombre oscure, e felle,

E fece, che fuggio il paragero

Del maggior foco tsute l'altre Stelle;

Saltaro primar in piè Buti, e Citione,

E s'ornar de le volti altre, e belle,

E giro à trouar Cefalo, ch'intanto

Il corpo adorno fea del ricco manto.

Da questi, e da noto:

Da questi, e da noto:
Al regio abbergo il muncio si trassora ;
Na essendo acor dal somo il Regranato,
A tutti si tenea chiuslal porta.
Hor mentre attende, che Euco sia eleuato,
E per la falaregia si diporta.
Ecco entra in sala Foco il terzo siglio
Del Reper gira si hui, comi apra il ieclio.

Peles con Telamone crawe intent,
Gli altri figli del Red età maggiori,
A prouedre quell'armi, e quelle genti,
Le quai per quello affir reedean migliori.
Perche posteffer qir coi primi rolli In fluor de gli Achipi ambolitatori.
Hor, come Foco appar, fi vele aucante
Con Cefalo i due figli di Palance.

Toi chel grato fa 14 12.
Fè quind is quind il debito opportuno,
Fè quind is bè la read prefinad
Non ammetteua il fonto ancora alcuno ;
Si pofero a feder non pros fenza
Servare il grado , e l'ordine d'ognovo.
El l'ando à ragionar fermò lo figuardo
Feoquei in ma teneta un pazgio un dardo.

E, perche il gudicò superbo, e bello, E ben conobbe l'albreo, el colore, Chimo quel paggio, evolle in mano hauel-Eriguardar da presso il sino spendore; (lo, Esorte il virsono succio, pelulo. Toi vusse il guardo d'a Attico Signore, E non sapendo l'arme esser signore superboso de l'arme Lpdò con questo sono l'ignoto sprat.

D'ogni armaatta à la caccia io mi diletto s E che più noce à l'animal feltaeggio ; E di diurefe forme io sò l'effecto, E qual coisifi al corno, al cerro, e al fagilo Hoy, mentre de filo cchi mici dò per o bireto Quel dardo, che vi ferba il vostro pagzio, Trosso, ch' al ferro, à lassgura, e al legno Nol potrebbe Diana haure più degno.

Al ferro è di fi raro, e bel laworo,
Et ba per quel, ch'appar, tempra fi dura,
(Tal mostra leggiadris l'intaglio, e loro)
(he farebbe d'Ivlam forno, e paura.
Non può l'amante del primiero alloro,
Che fore tutti o ile ne de natura,
Legno veder di più vaghezza adorno,
In quante selue godon del fuo giorno.
Questo

Questo ananza il corgnal, tolino, e'l bosso, Ne folo ammorza il bel d'ogni altra traue, Ma può fint di aurezza à pur de l'osso, Et a par de le perle il lume, c'haue: In quanto da peso, e'hio gindicar posso, Non e'troppo leggier, ne troppo graue. In somma questo dando haue ogni parte, Che s'appartiene à la natura, e al are-

Quel, che'l fece venir d'arbore firale, Ha molto ben la forza, e'l legno inte fo; Perche nel vere la fiue groffezza e'tale, Che corrifponde à la lumphezza, e al pefo: E appunto in quella parte ha poflo Eue, Che'l tengon nel volar mezilo foftpfo: E, per quel, che'l giudicio mio ne vede, Tutto è proportion dal capo al pied.

Riftofe Buti allhor: Questo suo dardo
Tutte le lodi vue vince d'assa; (do ,
to lotre à que, che laman consiçe, el guarpra latra baue virtà , che tu non sa:
E men sicra il ossore, e più tardo
Di lui , che non s' auenta indamo mai;
E quale il fato sia, ch'al dardo arrida,
Non si suol mai tirar , che non vecida.

Allhor più caldo di faper defio
Acteje à Poco il giousenil penfero,
Chi lausor foffe, od huom mortale, ò Dio,
Chel fece andar di quell'arbore altero.
Il wwo, ichi or invoulcii li junto mio,
Diffe non fenza pianto il canaliro,
Epianeffe dgi Dei, che prius fempre
Stato fosfio da le fine dur e tempre.

Et, ancor che la vista di quell'arme
Del mio passaro ha mi renda accorto,
E del damo, chi on ho, sacca atrissame,
Per tutto, ounque vo s, sempre la porto.
Però che la virit del fatal darme, (to,
Che se, th' à quel, che trahe, no sa mai toMi persuada di rarle in ogni impresa
Meso per altri danno, e ma dissa.

E, se ben nel contar chi fosse il Nome, che'll legno mi donò, cha's i het manto; Sarò siovata o si ard coni cottio so siume, Enon potrò contarlo serza pianto; Vo compiacetri; & anco apririi il lume A la siova del fato, e del sincento, che se casso che casso che casso che se casso che se casso che se casso che casso che se casso che casso che

NON sò, se mai l'orecchie ti percosse Di Procri il nome sigli a Britre, Sorella di colci, che Borea mosse A rapirla per sore al lito Acheo. Cosse, Cosse, qual la cazion di ciò si sosse Amore, el padre suo mia mogsie seo. E in pero, a par de la bella Orithia, Più degene si per repira era la mia.

Per la rara beltà, che seco nacque, Ch'ogni di con s'età più crebe in lei, Fui chiamato sellice, poi che più aque Miciel di darla d'affidery mici. E in vero era felice; ma dipiacque Fortona si propitia d'sommi Dei. Ne vogiton, ch'om ne basso mondo nato Possia in praggio lor diri besso.

Dal giorno de le nozze il Re di Delo Trenta volte dal Gange vigi fotterra Et drettante da la fina luce il volte Col corpo ofeuro fin opole la terra, Quando omando il primo almor al ciele L'Aurora diè principio à la mia guerra, Che vide à cajome ne coli Himeti A diverfi amma tende le reti.

Come nel volto mio le luci intende
Colei, ch' alluma l'acre oftmo, e cieco,
D'amorofo defto di me s'accende,
E mi raplice d'forza, e mena feco
Indi a' la abrego fon on (fon mi rende,
E vuod de l'amor mio goderfi meco:
E i o (fe lece in questo di re i lovero)
Alí mostro acrebo al fino dolce pensicro:

Con pace de la Dea bella sia detto,

Con pace de la Deavella lis actro, Schend igigli, evofe ha il volto a dorno, Schen quel lume ha il fuo divino afpetto, Chin ciel fi moftra al apparir del giorno, Contraflo à l'amorofo fuo diletto, E fuzgo il fino dolciffimo foggiorno: Chevolto falo à Procri era il mio amore, E Phacy in bocca hausea, Procri nel core.

Mentre con le 197
Mentre con le 197
E col più dolce affettuofo mode
Me nominando i fiuo bens, el fluo Sole
Mi vuol legar col più foare nodo,
Riffondo, chel mio debito non vuole,
Ch al coniugal amor, che n terra godo,
Che, d'un più forte luccio il cor m ba attorTer compiatere dels fuccio agultorot. (che

Poi che la Dea tentô più giorni in vano Per varievie dindurni ale fue voglie, Et ionno volti mai tenderni bumano, Per non far torto à la mia cufda moglie, Diffei con funor lirata mano, Et afferrò le mie terrene froglie. E, renduto che m'hebbe al Greco lido, Mi fe tutto attriffur con queflo grido:

Habbii la tua Procri, e sprezia nyrato .
Chi t'ama, e torna a' two propinqui gna;
. Che, senou mente al mio giudicio il sato ,
Non la vorressi buuer veduta mai .
Paiche m'bebbe la Dea cost parlato ,
Innishis seguimmi ouunque andui ,
E sola alho rovishis mis servishimi seguimen .
Che'l mio gelaso cor le sei pales .

La Den, els' è prima à illuminare il cielo, E che fenza pariri da une diffarfe, Co fino veriforat di tamo gielo L'inframmato mio core offele, e fiprie , che per tinnor del cor l'ardente zelo Si firinfe, e chinfe, e più mi nocque, e m'arfe Tatten, chel l'oco, el giel fe dubbia l'alma , Chi banefie di or due nel cor la palma. Quella flessabla di tri con m'accende ,
Di gelata paura amon l'agghiaccia ,
Di gelata paura amon l'agghiaccia ,
La temer, chè l bel , ch' in lei rissende,
Anche altrui, come à me, diletti, epiaccia;
E di maggior timor cosserti i trende
Il parlar de la Dea, che l'ambre seaccia ,
Che dice, c'haurò l'alma amara, e trissa
Per hauer la mia Procri amata, e vissa.

16 2

Tur, se mi daua il suo splendor sospetto, che non prendesse il cor di mili amanti, E che non desse se de la daulterio estetto, se Trousado al gusto suo qualchun fra tanti ; Per lei faccano se dea dabbio petto I bei costumi suo padichi ; e santi. Ne bodens, che saccisti suo cor faggio Al suo sposo, al suo bonor si stame estraggio.

Pur quello effere flat o in oriente Rapito da chi i monio imperla ci ndora; Imamzi agli occhi mi ponea fonente Il minacciato danno da l'Aurora; Tanto che dal timo vinta la mente In tutto ofid dell'intelletto fiora; E vezir frami de damnofe prose; Che fan, che l'occhio mio perpetuo pione.

Ne la mente più famo va defir falle
Ni cade di tente al mia con forte,
S'ella d' preghi d'altru fi rende molle,
Con ricchiffini doni dogni forte.
Hor, mentre da modo io penfo, al vel fi tolle
L'Auvora, e' al mio lume apre le porte,
E difcoperto am ed monou i volto;
Con questo fuon fa il mio pensier più stolto:

Se ben de l'amor tuo, rudei, non godo, E fei ver me tropp afpro, e troppo aftero, Ron però vo mancar di atri i modo, che dar pnò effetto at tuo nono penfero : Perche prosif, le Procri i flerna il nodo D'Himeno, vo (angiarti il volto vero . Et etci il viglo, l'habito, el coforme Mi cangia, e pon lo specchio innazi al lune.

Trouo

Trouo cangiato il volto, ma non l'amo, l'ago d'on bel color vermiglio, e bisaco. Ella fi veft l'imipibil pamo, , Ma non refla però de ffermi al funco. Metric io mi guardo, pefto di nouo ingamo, l'exgio fotto il mante dal lato manto. Pedermi in piccial zaino igli apro il feno, E di fcatole, e gioie il trouo pieno.

Sieuro di non esfer conosciuto,

A Lettrica città dirizzo le piante.

E fo dar fivore il nome, chè venuto

Vin, cha portate giuie di Leuante.

Come al palazzo vegio li aputo,

Fui fatto à la Reina andare auante.

Renchi alet, à le figlie, e à le donzelle

Ron se mosfra però de le più belle.

Da la corte paternaio trono lunge La moglie mia, che fi lamenta, e piange Nel mio vedono albergo, el cor le punçe Gelofia de la Dea, che l'ombre frange. E come un peregrino al porto cinuae, che lappia de le parti effer del Gange, L'accoglie con cortese, e, bonesso miuto, le noua chieda à lui del fio martio.

Hor come så, ch' un gioiellier nonello E giunto d'Oriente al liti Atbeà; Mi fa chimare entro a lino, pprio bossello Con cassa corressia daferni miei: Econ un volto addolorato c. bello, Mentre vede i bei falsi Nabatei, Con un'i accorso ansso modo troua, Che diede a me di me medssono nona.

A dolce fguardo, il modo, e la parola Era tutto prudenza, calitiate. Nei credea, che fidur volelfola A letà mia la fina più bella etate; Sco hausa quini vano fiperba foola Di ferue d'una nobil qualitate. Horriffondendo à quel, ch'ella mi chiede, Cofi fo di me flesti pi flesfo fede. Quel gentil canalier, di cui dimande,
Semi rimembra bers, giamai non vidi 2
Quefio è ben ver, che ne le noffre bande
S'odon del cajó fuo famosi gridi.
La Dea, che'l primo albor nel modo spande,
Regionan, che'l rapi ne' vostri lidi.
E par, che di beltà ciascimo il lode,
E che piace d' L'attora, e che se'l gode.

273

Se ben lo flesso hauta sentito altronde, Chel mondo ĉi, che l'vider, u hauean pieno; Come ode, chel moi dir al ver risponde, Tutto irriga di pianto il volto, el seno. Concio veggio in tal copia daondar l'onde, Tosso a pena tener il pianto in femo. Ta dio conobbi in lei ver me lasseste, Tanta per lei pietà mi pres il petto.

Benche la luce layeinofa, e triffs
Moftraffe il usito affitte, e feonfolato,
Nen hause ali mondo più giocomda vijfla
Del fio pierofo vijo addolorato.
Lamorofa piette ol dolor mifla
Rendean laffetto fio fi vago, e grato,
Che, mentre fortunata bebbat fiella,
Nen sò, sì o la vedessi mai si belta.

La donna, più che puote, afconde il pianto 3 L'affreno io, più che posso, che non piousa, Mira ella, e pregia le mie gemme intanto, Et io fuccio abondur la merce nouta. Poi dico, Pa feossa Madama alquanto La compagnia, che qui teco si routa, Però che merce rad qui dentro annulo, Chad ogni man non la concedo, es suo.

Ogni più fauorito occhio, e più degno, Ch'à veder s'era fatto insunzi om poo, Al primo, che il die la donna fegno Siritirò da parte, e cangiò loso Jo fopro immantinente via ditro legno, E filender fo di varie gemme va fivo. C'harrebbon fatta dinenire bunnasa. A bei pregbi il Amor Palla, & Diana.

Ella

Ella le mira , e poi del pregio chiede , Secodo hor questa, hor quella i ma le viene. E dioe mentre le vagheggia, e vede, Chefaria troppo spesa al Re d'Athene Vn mia caldo fospir l'aria allhor fiede, E dico, sh'una donna il mio cor tiene, Che Lella amasse me , com'io l'adoro , Le potrebbe comprar tutte senz'oro .

Vergognofa ella abbaffa il vifo , el ciglio ; · Com'io do fuor gli vltimi accenti mei , E'l suo misto color dinien vermiglio . Pur non credendo , ch'io diceffi à lei , M'aueggio , che fra se prende consiglio , Come poffa saper , chi sia costei , Apre le labra, e dimandarne agogna: Par la ritiene il fren de la pergogna.

LA donna curiosa di natura Di sapere i pensier d'ogni altra donna, Vorrebbe dimandar, ne s'afficura Chi sia costei , che del mio core è donna . lo, per farla più vaga di tal cura, A più superbe gioie apro la gonna, Con dir , fe si mostraffe al mio cor grata , Vorrei, ch'andasse ancor di queste ornata,

Poi le foggiungo, Voi la conoscete, Come à voi propria le portate affetto: E' ver , ch'io vo'tener le labra chete , · Per più d'un ragioneuol mio rispetto . E le fo sempre più crescer la sete Di trarmi il nome incognito del petto. Tanto che al fin mi prega, & vsa ogni opra, Che'l nome de la donna io le discopra.

Rispondo al fine, E' forza, ch'io m'arrenda, Perche la stirpe mia pudica, e monda E ch'io scopra l'ardor , che mi consume . Ma, perche marauiglia non vi prenda, (me: C'habbia à tropp'alto obietto alzat'il lu-Vo, che sappiate in parte, ond io discenda, Senza scoprirui il mio paterno Nume . Die quest'alma à soffrir la state , e'l verno Vn Re, che non v'è ignoto, e viue eterno.

E ben al gran valor veder si pnote Di gemme, e gioie, ch'io mi porto d canto. E forse ancora à gli atti, & a le note, Com'io no fon quell'huo, che mostra il mato: Ma il grand amor , che m'ange, e mi percote Fd, che sotto quest'habito m'ammanto, E celo sconosciuto la mia doglia, Per palefarmi à lei , quando il ciel vog!ie-

La vidi à questo dir cangiarsi en poco E conobbi c'hauea qualche timore, Che quel, che discoprir le volea, foco Non ofaffe tentar lei del suo honore . Ma, effendo dubbia, al mio parlar die loco Per conoscer l'obietto del mio amore. Fin che la feci vdir, che dal suo fguardo Scoccato hauea al mio cor Cupido il dardo.

Ben le veggio turbar col cor l'aspetto. Come il mio dire à questo punto arriva: E se non , ch'io l'hauea pur dianzi detto Ch'era la stirpe mia reale, e dina, Credo c'haurebbe senza altro risbetto Là luce mia de la sua vista prina. Purc, hauendo riguardo al mio lighaggio. Cercò con questo dir farmi piu saggio:

Ignoto caualier, che'l sangue mio Cerchi macchiar co'l dono, e con l'inganno. E per dar luogo al tuo folle defio Hai mentito fin bor la slirpe, e'l panno; Tornati pur al tuo Regno natio. Done à l'honore altrui potrai far danno: Però che sei (se credi ) in tutto cieco Dar questa macchia al sangue Regio Greco.

D'ogni macchia, che seco infamia apporte, No vuol, ch' ad altro amore il mio risponda. Ch'a quel del mio dolciffimo conforte. E,bench'altri bor fe'l gods, e me'l nasconda, E forse al suo desio chiuda le porte, Vo'però casta alui sernarmi, e quale Conniensi à la miastirpe alma , e reale .

Prendi

Prenti pur quelle ficio e, e quelle ferba
Ad dirra, che dia linoga di sua appetito.
La regia filipe tua dita e, le fiperba
Altra diffonga di tuo lafcino imito:
Ch'io faro fempre ad ogni voglia acerba
Pa quella m fuor del mio dote marito
A lui voglio fernar pudica e, fida
Ocasta cisio di mor mero comide

Quanta gioia d'amor meco s'annida.

O penfier curiofo, o mente infime, Perche de la fiu fê non ti contenti ê Hauria poutor Pallade, c. Diana Rifhonder più pudichi e grati accenti ê Perche li mgomo tuo non è allouatane ê Perche di nuovo la combatti, e tenti è Che non ti parti è e con la rera gonna Non torni à goder poi fi rara donna î

Mentre i diamanti, i rubini, e i camei Rimchiudo entro al lor nido, ameor rifpondo, Che, s'ella compiacesse à desse miei, Più rica doma non baurebbe il mondo. Esse ben spilae alle à del R. de Achei; Io di tant'oro, e tante gioie abondo, Che de le cose più rare, e più belle Auanzeria la madre, e le forelle.

E che, per flarsi splendida in Athene, Hauria sempreda me de l'oro in copia, E che potrebbe bauer situra siene, Che non glie ne sparip satre inopia. Ma che des loco contento, e del suo bene Non ne potea voler più ch'essa propria. Escon queste parde, ch'attre essa il lo mi proceasio, missio i miei guai.

Ogn'hor più il mio parlar libero efiolto
L'orective, e'l core à la mia donna fiede
L'orective, e'l core à la mia donna fiede
Tanto ch'ella le luci alga al miorolto ;
E mi contempla ben dal capo al piede
Toli, riguardando al zaino, oue raccolto
E'il mio ricco thefor, che più non vede,
Cetta vn foffiro, e di parlan par tenta,
Comincia di dir, poù tace e, fi filamenta.

Mentre corrotto a fino fanto coflume Veggio, el penfer gia fi pudico de fargo Incontrando con lei lapace on famo, Scongo, che l fino lapagia, come un naggio. In afacti o fio fa far ogio cochip un fumo. Dar cerca ella a fino dir forza, e capagio: E dicca fin con pratir proto, e gicto a che defler giuri de la falo, escretto a

Come ho scoperto, quanto ageuogmente.
Può caugiar donna cassa il fan pensero.
L'imissibil mia Dea, ch'era projente.
Mi trasforma de mio volto primiero.
Tal, ch'ella è pena iep i la sijame mente.
Ch'io le compassi il suo marito vero.
Chinò ciassa di noi le ciglia basse.
Ne sò chi più di noi su vergognassi.

La vergona, e lo slegno ambi i euro prende:
M. A stato del mio cor signor lo slegno,
Alza lirata voce, e la riprende,
Dunque verresti donna a l'atto indegno,
Al atto, che la donna in signare rende. (gno.
Per premio, ancor che n'acquislassi von ReAllente ella al mio dir al pianto il speno,
E di lagrine si proge i volto, e slegno.

L'infidiolo poi spolo de albergo, Finta de la vergogna, b ain odio, e lassa e E hauendo a noia ogn buom lor volge il ter-Es à sprint la Dea trisome polle de "Go-Com io son senza lei, di pianto aspergo i L'assistante de adolovata, e bassa e F., quanto più di me fuege ella il quanda, Tuno io di le più m'inamono, et artoo.

La trouo al fin ne bofchi, one Diana
Corre dietro alla belha empia, e pelote:
Toflo, ctr'ella mi vode, e sallontana,
La fevao oumque va con quelta voce:
Renditi donna bomai benigna, e bumana
Al foco, che minfiamma, e che mi core:
Fui timo l'errore se coli afferno, efento,
Ei ti chiedo perdono, e me ne pento.

Tutto

Tutte Verror commelfo estato il mio,
El conosco, el con (esto, el stato, el sploro;
Rejo treuam penter si funto, el sploro;
Che respisse pente si funto, el sono
En questo error fuere condusto anch'io
Permen copia di gemme, e per manc'oto,
si che non mi fuggir, ma meca godi
I doti di timenos commbi, e unodi,

Il confessato arrore, il prego, el pianto Col mezza dele Ninje, e de gli antici Con lindatara mia mochie franto, che scacio dal fino con le valge altrici. Etornata al commbio amato, e fanto, Menamno i nosfri di lieri, e felici z Ma non soffene il mio malignostao, chio schio files sinovio in felicia litto e. Chio selli motto in felicia litto e.

Alentre reflar fel amia luce priva
Del fivo di nin filendor la mia econforte,
Queme va don da la fina fanta Diva,
Forfe ti più fingolar de la fiva corte,
D'was natura un can fi fice, a, e viua,
Cb'in caccia à ogni animal dana la morte,
Fra dogni animale empio, & acerbo
Tiù forte, e più seloce, e più fipererbo

Le dond ancor col can fronce, e finello, .
Quel dardo altier, che i ii quel pargio in ma
C'haŭiga al volo ogui velvec angello, . (no
E per mio mal mai non fi lancia in vano. .
Ma, poi, che l'amor mio leggiado o, e belo
Gratia mi fi del bel fembiante humano.
Mi fè don del fico anvor fegno mofirarme,
Mi fè don di quel volvo, e di quell'arme.

O nous marsuiglia, e non più intefa, Che dul don de la Dea Siluana nacque e Troppa unquia in Beoria i bauean prefa Rele voler professar le Dec de l'acque e S'on volos i lip faper di dama imprefa L'oracol de le Nei ade vol t secque . "Tanto,ch' ogn' on v' bauea più fede, e speme, Che ne rispons s' più de l'alma Thoma." La Dea, che vede abbandonato il tempio In tutto dal fenato, e da la plebe. Per domar a futuri buomini effempio, Rel fertil pian de la non fida Thebe Scender fa vu moltro chi moprotuno, e e epio Tutte del fangue human fiyarge le glebe. Gli buomini, e gli anima dinora, e firugee, Rel alem l'ofa ferir ma ogni vno il fugge,

Era ema Volpe oltre ogni creder fella "
Di lupo il dente bauea "ceruicro il gnardo "
E in effer fiera", cruda, sqile, e fiella "
Amargana il leon la sigre, e il pardo "
Storrea Beotia e in quella porte, cin quella
Si prefia "chi era il folgore più tardo.
Struggea di fuor le gregge, e i feri armenti,
E dentro a le città il bumane genti.

L'oppresse allbor cirt à prendon consiglie D'mire reti, e cateiatori, e caui, E libear da lungstrosse articles le libear de lungstrosse de le legis Le mandre suor, dentroi collegi bumani. Anch'io chimanto al publico periglio, De la tasse, e del dardo armo le mani. E m'appresento al general concosso. Cel state can, che vince agni altro corso

Tendiam lereti, e com partiam le lisse, Docupar pussis orin sis silindia, e s sorza, Perche del mostro atter prina si lasse De l'alma ria la mostrosa si sorza, In tanto i bracchi con teste le busse Cercan del funo lor mostrar la sorza. Giàscoperta e la fera, e si riserte. Econtra i cani ingordi adopra il donte.

Come il fero animal mostra la fronte,
E questo, e quest mastino affronta e, fiede,
Chi correperto pian, chi siende il monte
Astrià canallo, altri col proprio piede:
E va per vendica g'i oltraggi, e l'onse
Contra l'autor de le damnese prede
Astri glislasia il vestro, altri l'assa
Co col dando, o con l'assa; e to no lo strale.

schil mostro altier talmente in su l'aniso, Et è si presto, si veloce, e fisello, Che non si lascia mai corre improviso . Mas'aueta, e ferifce hor questo, hor quello. ¿ Rede à questo, e quell buo fanguigno il viso; Rede à questo, e quel can sanguigno il vello. . E cosi bene affalta, e si difende,

. Ch'egli percote oga'un, ne alcun l'offende.

Quando tanto abondar vede la folta, L'E deffer dogui ainto ignuda, e fola, La fatal volpe in fug i il piede volta, E'n pochi sa'ti à tutti i can s'inuola. 1." Il care, el buom si drizza a la sua volta, E chi sa vdire il suon , chi la parola. . Ed quei, ch'i paffi guardan dogni intorno,

Dan fezio altri co'l grido, altri co'l cor no. Depomolto fuggir l'iniqua , e fella Belun verso quel luogo affretta il passo, Done co'l can, che Lelapo s'appella, . E co'l dardo fatale io guardo il passo. Il car con flebil fuon s'ange, e ftagella, E si prona, e si duol, ch'andar nol lasso. lo sto a mirar la fuga, e'l mostro intento,

Hor, qual fara de due più presto, e forte? · E qual de due l'impresa haurà la palma? L'uno, el'altro dil fato hanea la sorte, L'uno, e l'altro ha fatal la spozlia, e l'alma. Questo per dar, quel per suzzir la morte Affretta più, che può, la carnal salma. E saltan con futal prestezza, e possa Ogni rete, ogni macchia, & ogni fosta.

E, come veggio il tempo, il cane allento.

In mez to al campo on picciol colle siede D'a vorige d'ogni impaccio ignado, e netto. Io pongo in freeta in su la cinta il piede, E del corfo de due prendo diletto. La belua bor gira bor s'allontana hor riede, Perche il cane à trascorrer sia costretto: E spesso i quel , che'l mostro il camin varia; Terderlo il can fel crede, emorde l'aria.

Ecco, che già da presso io gli riguardo, Dopo più d'una corfa, e più d'un giro . 1 Io tosto al laccio accommodo del dardo La mano, e prendo ogni vantaggio, e tiro, Volpe. & Hor, mentre va lo stral presto, e gagliardo, cane i mar Farfi la volpe, el can di marmo miro. Pur, che'l can fegua, e d'abboccarfi ftrugga, E chiella à piu poter si stenda,e fugga.

Erafatal il mostro, e'l veltro, ch'io Lasciai, la sua virtis dal fato tolse. E, perche ancor fatal fuil dardo mio, Far vincitor il fato alcun non volfe. Mal cane, el mostro periglioso, e rio In mezzo al corso in duri sassi volse: E fol saluò dal rio marmoreo sdegno Con la steffa pirtù l'acciaio, e'l legno.

Se bene il rimirar mi spiacque assai Si nobil cane un sasso alpestre, eduro, Sentij sommo piacer, quando trouai Esfer dal marmo il mio dardo sicuro . 1 Misero me, di quello io m'allegrai, scuro: Che il mio bel tempo fece ombroso,e O me beato, se rendean que marmi Co'l mio misero can pietra quell'armi: :

Più felice huom non hauea allhora il modo Ch'oltre ch'io del bel dardo andana altero Godea quel viso angelico, e giocondo , Ch'era de gli occhi miei l'obietto vero . Era l'amor resiproco, e secondo Al giusto d'ambedue fido pensiero. Felice andana ognun de la sua sorte, · Io de la moglie, & ella del conforte . .

Io de le belle Dee di Cipro, e Delo Haurei spregiato il coningal diletto. · Non haurebbe ella per lo Re del cielo, Ne per lo biondo Dio cangiato il letto. Cosi tutto quel ben , che porge il zelo D'amor , zodea ciascun con pari affetto . Ne fo, fel ciel, chel nostro ben comparte. Poffa di maggior bene altrui far parte.

spesso nel bosco à caccia andar solea Ne l'apparir del matutino raggio. Ne de miei serui alcun meco volea , Nè di cani, ò di reti aleun vantaggio. Mi faceail dardo fol, che meco hauea, Sicuro andar da qual si voglia oltraggio. Ne mi toglica dal boscareccio assalto, Se non dapoi, che l'Sol vedea tropp'alto .

Nel'hora, che più caldo il Sol percote, E che quasi i suoi raggi à piombo atterra, E fa l'ombre drizzar verso Boote, E del più grande incendio arde la terra, lo mi ritiro in parte, que non puote · Ferirmi per la selua, che mi serras El'Aura, onde lo spireo , el fresco prendo , Speffo con questo fuon chiamo, & attendo:

Mentre il più caldo giorno il mondo ingom- E' ver, che talhor dubita, e si porge El aere, el bosco non si moue, e tace, (bra, Et io son corso a riposarni a l'ombra . Per fuggir da l'ardor , che mi disface, Aura ogni noia dal mio petto sgombra, Tu , che sei il mio riposo , ela mia pace ,. Venga il conforto mio, venga quell' Aura, Che d'ogni noia il mio petto ristaura.

Tu il mio contento sei, tu la mia speme, Aurala vitamia date dipende, Quell'alma, che mi regge, e mi mantiene, Da te lo frirto, el refrigerio prende . Però contenta il mio cor di quel bene, Che per l'ardor, c'hora il consuma, attende, Viene Aura al mio desir propitia, & alma, E fà del tuo fauor lieta quest'alma.

Mentre con dolce, e affettuoso accento · Chiamo l'Aura propitia al mio foggiorno, Perche cal fresco suo placido vento Seacci l'ardor da me del mezzo giorno: Si stà un pastore ad ascoltarmi intento Dale macchie nascosto, c'hò d'intorno, E sente chiamar l'Aura , e in pensier cade, Ch'ella sia qualche Ninfa,che m'aggrade.

Quando l'Aura chiamar più spesso m'ode Con lufinga si dolce, e si soane, E darle tanto honore, e tanta lode, Più crede à quel pensier, che preso l'haue : E, com'huom pien d'inuidia, e pien di fiode, Per farmi d'ogni affanno infermo, e graue A la città dal bosco si trasporta, E à la mia donna il false amor rapporte

COSA credula à Amore . ella fe'l crede ; E come seppi poi dal dolor vinta, · E da la gelosia de la mia fede, S'atterra tramortita, e quasi estinta : E. tosto , che'l vigor primo le riede , Chiama la fede mia bugiarda, e finta. Straccia per gelofia le bionde chiome D'vn vano in tutto , e senza mebra nome .

Da se medesma alquanto di conforto, Ne vuol (Sel'occhio proprio non lo scorge) Creder , ch'io l'habbia mai fatto ql torto . E però ascosamente, come sorge L'Aurora, e ch'io mi torno al mio diporto, Mi vuol feguire, e starfi ascosa in loco, Che'l vero habbia à scoprir di questo foco.

L'Aurora rapportato al mondo hauea, Che già gli augei del Sol battean le piume, E sol nel ciel Lucisero splendea, E stana per coprire anch'egli il lume : Quand'io con l'arma à me fedele,e rea. Che fu fatata dal triforme Nume, Ne vò à trouar le solitarie selue, Per dar la morte a l'infelici belu .

Come la preda al mio desir risponde, E dal più also punto il Sol mi vede, Io fo, che l'ombra al suo spledor m'asconde, E che la lingua la dolce Aura chiede : Et ecco vn mormorar di fi alche, e fi orde Le laffe orecchie mi rifueglia, e fiede. Alzo la teffa affaticata, effanca, E fento , che'l romor punto non manca.

Credo

310

Credo io, milfro me, che il ombri nafia.
Toi che nel cite din no fifia care, nè vento o,
Da feltauggio animal, ch'iui fi pafta :
E, perche verfo me calare il fento ,
Là, done mormor no do la fiafta,
Subiro il dardo di Diana auento.
E tecco al lemi ovecchie fi trafporta
L'amata voce, e dice, Oime fon morta.

come odo di colei la voce , ond ardo , Corro come infendio incontro al crido: Etrouo , che l'mio crudo ; etiquillo dardo 2 affato à Procriba il petto amato , e fido . Et abbalfinod al lume off, i e quardo Alzo piamgendo va dolorofo firido . Qual fato, foaulfima conforte , Alba tratto d'darti col luc don la morte ?

70 tolgo à la ferita il crudo relo ,

Estraccio în fectu a la gunțina vesta .

E anologia învon a la percos qui ai velo,

Perche non esta îi sangue, che le resta

Toi col îpi addo, e assetuno gedo

La supplica con vocc amara, e mesta

Che lassiar non mi vegssia, e m'ame

Se ben sono homicida ingrisso, e m'ame.

Ella, del fargue prius, e de la forza,
Alza ver me l'indebilitaluce
E di parlarmi s'affatica, e sforza,
E cofi il fuo timor dona a la luce.
Toi, che lafciar vuol la terrena feorza
Quell alma, che ne gli occhi ancor ni, fuce,
Come paffato a l'altra viiz io fono,
Contenta l'ombra mia di questo dono.

Se'l dolce più d'ogni altro almo, e beato, Che'l foaue Himeneo fi porta feco, Al defir tuo fu mai giocondo, e grato, Mentre il nodo d'amor t'auinie meco: S'altro mai fei, ch'al tuo feliceslato Gioia aggiugnesse, mentre io vissi teco Non sossirir, che giamai nel nostro letto L'Aura s'unisca al tuo carnal diletto.

L'oltime note fue m'aprir la mente.
Che de l'amor de l'Auta hebbe timore;
E che penis, chiamandola is ofiente;
Che mi infiammaffe il cor nouello amore;
E quiui cra venuta afcolamente
Che con l'Aura volta cormi in errore.
Benche io talmente al ver la lingua ficiolfi;
Chel non vero fospetto al fue cor toffa.

Ms, che frutto traggo io da le mie nore s
Elle sempe manta e de peto e otto g
Elle sempe più manca, e più che puoce
Tiene il languido lime è me riuotto .
Intanto con mantere alme, è deuser
Spira I dima infelice nel mio voltor
El corpo già si bello e si giocondo
Resta nel e mie braccia simmobil pondo;

333
Mentre fillar la ni lagrime ogni lume
Con quefo dir l'Ambagiator d'Albane,
Il Rey che gid la diviare hause le pinne,
Con maeft; fuor del fuo albergo viene,
Terrigine al tempio a venerare il Name,
Come al to flendor regio fi conniene.
Vannos il glaggi ogni matima all tempio.
Ter fafo fattri di ben'oprare effempio.

L'accompagnd L'Ard.

L'accompagnd L'Ard.

Co i caudier de l'ijoha più degni .

Ala ycome Telamone, el bono Televo .

L'arme, e i foldati ban poflo in punto, e i leTeinfa tornar fi al fino Signore Egeo, (gni, 
Come il lyrimo Aufiro hi aere alberghi, er 
E fa imbarcar l'imbiftiofe ginti .

(gni :
Ter tornare al fino Revo p'imi senti.

## ANNOTATIONI

## DEL SETTIMO LIBRO.

A SONE domà i Tori nel regno di Colco, che haueano i piedi di Metallo, e spirauano fuoco dalle narici. questa fauola è tratta dall'hittoria, perche hauendo Pelia, Re di Theffiglia, intelo dall'Oracolo; che fi farebbe fempre conferuato nel Regno, se nelli facrificij, che si faceuano à Nettuno, non fosse tro uato alcuno, che vi andasse, ò ritornasse scalzo, perche auenendo questo, donena effer certo, ch'era vicino alla morte, auenne, che andando Iasone in fretta à que lacri fici, lasciò una scarpa nell'arena del fiume Anauro; e non s'arrestò per questo di andarui. doue fu veduto da Pelia, con grandissmo suo dispiacere; che dopo come pieno di sosperto della vita fua, per fuggir'il destino predettogli dall'Oracolo i deliberò di mandar lasone à procacciarfi con le proprie fatiche, qualche dominio, Regno, o ricchezze lontane. conosciuto il nipote la intentione del Zio, fece vna scelta di cinquanta dei primi giouani di quelle parti, e fece yna nauelunga, chiamandola Argo, e s'imbarcò con tutti i fuoi, e nauigò in Colco, era lasone bellusimo gionane, onde come prima lo vide Medea figlinola del Re de Colchi , s'innamorò fieramente di lui , e defiderando d'hauerlo per marito , venne à conventione con effo lui, che, le le prometteua di sposarla, ella gli haurebbe mostrata la via di vincere: Tori, ch'erano i baroni del Regno di fuo padre; ancora, che foffero forti, e ben fermati in quel paele, per hauere fintamente i piedi di metallo, e fossero molto soperbi spirando aere focoso dalle naricis e di amazzare ancora il siero Dragone, che guardana il vello d'oro, che non era altro, che'l fopraintendente del gouerno del Regno, che hauea ogni diligente cura delle ricchezze, i cui denti feminati, che non fono altro, che le cagioni della fua morte, miffero l'arme in mano à quei popoli l'yn contra l'altro : di maniera, che fecero con la loro vecifione il camino più piano à lafone di occupare quel Regno, e impadronirfi delle fue ricchezze. Il vello d'oro allegoricamente, fignifica la viriù, che fi come l'oro è presiofo fopra ogni metallo, cosi la virtu ananza di prezzo di gran lunga tutte le co se humane. Laquale s'acquista dall'huomo nobile, figurato per lasone, per opera della persuasione, che fignifica Medea, che glifa conoscere, che non vi è altra via, che'l possi condurte à la felicità, che quella dell'impadronirfi della virtà : ma per effere l'acquistarla cofa melto difficile effendo circondata, eguardata da melte difficoltà, fa bifogno vincere con fatiche, e fudori gli firmoli della carne, che fono molto fondattin noi, figurati per i To ri, havendo i piedi di metallo, gettano poi aere focofo dalle narici, che fignifica le fiamme della libidine , che del continuo fi spiccano da i medefimi stimoli, ma sepra tutto fa bisogno vincere il Dragone, figurato per la superbia; la quale fa gran refistenza à quelli, che rentano amicarfi la virtà ; come Reina di tutti i vitij , figurati per i denti feminati, e vinta far che s'azzuffino infieme e s'amazzino di modo, che rimanghi lil ero il palfo, per dinenir virtuofi.

FELICE MENTE deferiue l'Anguillara gli affetti, che fi vanno raggirando intorno di ucore dell'immorata Medez, nella liazza, Ester, phevaghiastiri balcane innite, e nelle lequent. Efoneringiouanito per opra di Medea, fignifica l'huomo, che fi lyeglia de i vitiq, ando e quali era gai nuecchiato, e ringiouanife nella virtà, dando o recche lalla perfuafone? Le fauole delle figliuole di Pelia, che amazzorono il padre, defiderofe di ringiouanirlo, di Filio, di Hirtia, di Aledimane, (non poffe pui prefic per deferiuer poeticamente iluoghi doue paió Medea, che perche fe u habbia i rara alcuna allegoria; effendo come fono pone ancora obliquamente, ne fi trousande gli autorio, che le hanno defenire a pieno.

11. dono di Medea mandato a Creufa, ci moftra tradimenti di quelli, che fotto specie di amoreuolezza ci vanno procacciando malignamete la morte; ceme a' tempinofit hab biamo yeduto rinouata la intentione di Medea, fatta per dar la morte à Creufa, & tanto

ra, che contende quiui molto vagamente con vna virtuosa emulatione di agguagliarsi al

meno all'Ariotto, fe non di ananzarlo.

IL dono, the feceDiana poi à Pracri del Cane, e del Dardo, che non feriuz giama in vano; con ilquale amaztà il iree moltie, che focrere ula Becoma fignifica il care la feddeta; che deux lempre la caffa moglicin rum i tempi al marito, non fi alciando vincere da alcuna forre di passione à farglialcuna maniera di dishonore; non eliendo atimula elucan poji i fedel'all'huomo del Cane; il Dardo poji, che non ferice mai in vano, e che amazza, elipente la dishonetta lafcuia, figurata per il moltro, che è van Volpe, perche l'amo edishonetlo va femper con inggania, come vala Volpe; ha il denre di Lipo, perche ferif ce di modo l'honore con ribbia come fai l'Lupo, che vi rimane fempre llegno i hi poi facciti del Ceruiero perche miral ontansismo, come posti condur'à fine el use dishonette voglie, è poi erudole, perche con quel'a furia arrabbiata trahe di maniera gli huomini fuo riedli ragiono, che non la facino di commercer qual fi voglia abomineuole crudelta; è poi aglie, perche gli alterati da quella passione vanno per texu, e per luoghi pericolosisfimicon ogni fecuerza d'animo:

CHE Cephalo poi amazzaflela cara mogliera con il Dardo, che non feriua maiin vano, che venua i pinna dalla gelofia à uedere qual foffe quell'Aura chiamaza con tanta inflantia dal marito, figuifica, che la poca prudenza guida altri il più delle uolte à cereare quello, che non uore bebero crouare; onde ui rimagono poi morti dalla passione, che rinchiudono in fe flessi, di haure follemente creduto all'altriu parole, e dal Dardo della conchiudono in fe flessi, di haure follemente creduto all'altriu parole, e dal Dardo della con-

tinenza.







giana l'amorofa fiella, E la vaga fă ciulla di Titone Si mostrana a' mortai lu

I A' fiameg-

Et Eòlo aperta bauca l'atra prigione Al vento opposio à l'artica facella , Che gelossa de lisos far Gi unone ; Quando si tolse Cefalo à le sponde , E sidò i lini al vento , i legni à l'onde .

Hauendo humile'il mar , propitio il vento , Sola con tal preflezza la marina , Che difopero il lito in vu momento Al deflato porto è auticina : E fal Astico Revellar contento Del foccorfo de l'ifola d'Egina . Ra il popol tutto bonou con lieto grido , 4 que ; che per los bas fecadon fu'llèlo . Cefulo à pena ha préo il vouo porto , Chel veditor, che da la roccaficuge , Fà con più figni il Re cal volgo accorro , Che nous armata à gli acchi fhoi fi porge ; Eful pool venir pullido , e fimoto , Che la claffe nimica effor à accorge . Cià tutti i merli , e tutti i corrioni son piemi à bandier , e di pennoni .

cente, o bel. Si feopron entennia nouelle antenne la ; Dal veditor de le più alte mura : gione : le i pon noue feafbe, e none penne, dia , E rende d la città muzgior pura . sone ; Tefeo, ebi d patrio fen pur diauri venne, de , Come comanda il Re, si prende ura onde : Del goberno de l'arme, e'n ogni parte Corre dispor le genti al fiero Marte .

> Non molto andò, che con un'atro fegno Quel, che fili nella rocca iju eminente, Fa noto al Re, ch'ogni faperto legno Sì comincia à piegar verso occidente. Minos penso nol Meganetie Regno Afficurar l'armata, e las pia gente. E na quella parte chimotra si nerra, La qual sredea acquissar comminor genra.

Prima

Sel bra feghato accian dovo, e d'argento Cli armana il petto il nolto, o omi altra par E di prudenza armato, e d'ardimento (te. Spingea il cauda ne l'autrifirio Marte, Ref Jacca acade ratuti in momento, con tanta ficurià, fortezza, & arte, Chel giudicana d'gli atti, e à la persona Il frates formidabil di Bellona.

Snodava il braccio nel lanciare un dardo Cov una leggiadria tanto fiedita, El flate giù firatto, e li gagliardo Senza incommodo alcan de la fiu vita, che colei, che "bracca fermo lo figuardo, Sentia fempre nel cor nova ferita: E tatto quel, ch'oficia dal fio vulore; Contra lei mono l'iude er d'amore;

Scilla (cofi banea nome la donzella)
Mêtre à l'arco et talbor fea curvo il corno,
Onde-ylicin fi veloci le quadrella,
Ch' al folgore del ciel fatto baurian forno,
Parcale à la maniera adorna, e bella
Veder tirar l'apportator del giorno,
D'ogni atto fuo[entiafiil cor conqui]o,
Ma molto più, p' bauea (poperto il vijo.

S'ella il vedea talbor reggere il morfo Nel maneggiarlo di fuo forre defiriero, Mrato gliel penea veder fil dorfo, T anto vi iliana sicoflante, e fiero. O chel volteffe, è chel pieg affe al carfo, D ch'al faito il monesse atto, e leggiero, Vedea il destrier fermi d'ogni atto à pieno, Tanto ben's intendean gli sproni, e s'sproni.

Dogni maniera fua godea talmente, (In modo n'era vaga, e neflupiua) Che più non pofidea fana la mente, Anzi il Danca Amor del femo priua, Che vinta dal defio fouerbio ardente, Speffo in quello parlar le labra apriua: Deb, perche non possi io metter le piume, Ter goden più da presso i uno bel lume s Perche non ho per accoflamii l'ale
Ala tina ambrofia,
Ala tina ambrofia,
Ala tina ambrofia,
Perche non fon quel fren, è quello firale,
Che la tina bella man fossieme , e toctas
Perche non lecce al mio flavo morride
Di potermi gittar da quel a roccas
Rei austo midorria, chi no morride,
Quasto chel mio defir non emprieri,

Perche non lece à la mia regia forte Moncre il piè per lo nimit o campo ? Perche le giardie ; e le ferrate porte Fanno al cupido «Invo rrouare inciampo? Che, si o potelli fe far mio conforte ; Per cui iutta di ghiaccio ardo, co aucampo; Io firegierei l'amata patria, el jeadre Per introdut e tue mimich q'anadre.

Oime, debb'io dolermi, ò rallegrarmi
De la dibbiofa guerra, sche ci fait
Mi duol, che contra me un muoi l'armi,
che del mio proprio cor più l'amo affai.
Ma per qual altra via potea. Amor d'armi
Ocassion, ch'io ti vedessi mai?
Mospotea. Amor con più prudente aviso
Mosfarmi il two ralore, e l'uso bel viso.

Quanto felice haurei la forte, e Amore, Se'l padre mio, marcando di conaggio, Homai ceder volosse i no volore, E secondo il cor tuo pagarti homaggio. E per asservari del suo core Ti desse per pegno, e per ostaggio s Che, per dar refrigerio d tamto soco. Tromerci sosse il mezzo, il campo, el loco.

O sopra ogni altro Re bello, & adorno
D ogni don , che può il ciel dar più perfetto
O felice colei , ch' arricchi il giorno
D'un si leggiadro , e si dinino assetto .
Se'l Re del più beato also soggiorno
Degno de gli occloi suoi la sece obietto ,
Se'la bauca il bello oguale a bello sod ardo,
Meglio il cor non poica locar , nell guardo.

0 me

Ecoraggiofa al mal pronta, & accorta
Toglie le chiaui ancor, ch' ei nel capo, opportano apro la lafente,
E lolt ava opportano apro la porta,
E folt wà frà la mmica gente.
Tere lo paterno crin, che feco porta,
Di flutcia fi grande arma la mente,
Ch' al Re ne và non men calda, ch' audece,
E poi flupir con queste note il face:

Po Sillason, figlia di Niso, e vegno,
O do qui gratia Re viapiù è lumamo,
Per dar siche essetto alto disegno,
E perche più non i affatichi in vano:
E porto per donarti meco van pegno,
Col quale bauer puoi la mia patria in mano.
In questo crin purpureo, chi to it mossetto
St ài si fato e la vagion del treguo nossetto.

Mill'ami ti furefli affaticato,
Rè prefo haurefli mai lanofra terra,
Però ch' al padre mio rifopfa il fato,
Tu non frasi mai fiperato in guerra,
Metre vun purpueco crin,che' lei el ba dato,
Che fra gli altri capei è afconde, e ferra,
Saprai tener fi ben chiufo, e ruccolo,
Che non ii fia d'altrui troncato, ò colto.

Ondio , ch' altro non cerco , e non defio , Che di gradirit ; contentar ti volfi, Me n' andia quefla notte al padre xiio , E per donanlo à te l'auxifi , e tolfi : Ch'effendo tu figlinol del maggior Dio , Come a la tua belta lelnat io volfi , La fori fi mirabile , e fi diua , Che d'amore , e di tereflai captiua . Nè da quel giorno in quà bellezza io vergio Se non latua, ch'à fe mi tri , e chiami. Hor, poi che in quello cri a di vega l'eggio Del padre mio, del regno, che tu brami, Trenddo, e mi ricopenfa deltro non chieggio Se non che tu mi fignoregi, e mi ami. Cofi dicendo, stende al Re Ditteo Con l'empio dono il braccio niquo, e reo.

Tofto, che il giusto Re di Creta intende Lenorme, e infiame vivio di colei, Turbato la dificacia, e la riprende: Fuggi malusqia, via da gl'occhi mici, Fuggi da l'irami a, da le mic tende, Roge conucrstre con gli buomini Dittei, Colei presente infiamia, es feorno, Celati in part e one non ssendadi giorno.

Uà, che non fol del regno alto, e gio condo Gli Dei gli empi occhi tnoi priuin per rippet Mat in eghino il mare, el Inofiro mondo Finchel compollo tno fi sfaccia, e flempte, Stia I alma poi nel regno atto, e profondo Mentre votan del ciel l'eterne tempre. P'à, chel tuo volto, el tuo fiero costiume Giamai qua giù fra noi fi fopra al lume.

Quell'jola, ch'à Gioue il carnal chioftro, L'origine, Jaculla, el latte diede; La nobil Creta, e fertil terren nostro, Douemi dier gli Dei la regia sede, Ne no recht muia abomineud nossloro, Senza pietà nel padre, e serge sede. Poi comandò pien dira, e di dispetto, Che la cacciasser via siuo des suo con con-

Intanto Nijo, che del crin s'accorfe, Che,mentre egit dormia gli sa troneato, E che dinanzi a glocchi a lui si porse Quel, che mole anni pria predissi si fato, Come prudente al Re di Creta corse Con gli bnomin più depri del sivo stato, Et inchinosse di lui senzarme al sianco, E poi gli diede in mano il soglio bianco. Dapoi chel Regiuliifimo Ditteo Le leggiimpofe d fuperati regni, Col campo, che leuar fubic sego. Prefei l'amin verfo i Cretensf legni, Il vinto Re del popol Magare L'accompagnò con gli busomini più depen I accompagnò con gli busomini più depen Monta fui l'agoni viude e con fai alido.

Tofle che vede dare i remi d l'onde Colei , da cui ju al padre il Regno tolto ; E ch' al fuo amore il Re non corrifponde , Ma fenza lei dal lido il legno ha ficito , Si fraccia ad ambi en marie chiome bionde, Si graffia, e fi percote il petto, el volto -In patte afcofa è gli altri fi riira , E poi cofi dà foro il divolo , e l'ira:

O fordo più d'ogni crudo Afpe, e fero, Doue mi lafi, oime i fon pur quell'io, Che ti fo gir de la vittoria altero Col don, chio ti portai, col fallo mio. Abi, che per fatisfare al tuo penfero, Offesa ho la mia patria, il padre, e Dio: Et ho prepollo se per troppo amona Al regne, a padre, co a mio. Aprio honore.

Oime, ch'eri vennto si discosto
Con tanto or, tante egati, e tante naui ;
E benc'hauessi a noi l'assedio posso,
Le gente, e l'oro in van perdendo andani ;
Rè mai n'hauressi il trepno stroposso,
Sin non ponena in tno poter le chiani ;
Rè il don, c'hor te ne fa portar la paima,
Rè tanto amor puo inneneririi l'alma.

Oime, che pur douca pietà impetrare L'hauer fol polla in te la mia speranza: Oime, crudel, qual terra, oime qual mare Darà ricetto al viuer, che m'auanza? Debbo à la patria mia sofre tornare? Macon che core oime, con che baldanza? Se uso vi babbia più imperrio, e si o quella, Che di doma real l'ho fatta ancella ? Ma ponia, to moor proprio habbiail gone-E fia di filendor regio alta, e fiperbai, (no; Come al cofpetto mai n'andrò paterno, -Ver cui fii tanto infida, e tanto acerbai Dous egni cittadino, e o ogni flerno, Contra l'eccesso in doito ancor ferba è. I como tutti propinqui vn cor i ant empio; Terch altrui di mai far non porga essenzia.

Ahi, ch'io m'ho chiufa ogni purte del modo ;
Perche fola mi fosse aperta Creta:
Hor, sel tuo cor ver me satto inacondo,
La tua provincia amcor mi chiude, e vieta
Chi darà luogo al mio terrestre pondo;
Chi sarà, che ver me si mona a pieta;
Setu, chi astrie de la vittoria yui;
Per lo mio don di me pietà non hai s

Figlio d'Europa in gid non puoi dirit,
Di fangue regio, ò di celefti Nemiz
Ma ben ti partori l'influd sirit,
Le tigri Armenie in arti sliftid domi.
E, quando il tuo mortal forman gli firiti,
Nel ciel reggeano i più maligni lumi:
E ti diè il loro influsfio infiame, ecrudo
V ne or dogni pietate in tutto igundo.

La madre tua non l'ha spiegato il vero, Con dir, che Cioue a lei toro si sinse, E diella a Creta dal Sidoni impero, Doue à suo modo poi ssor zolla, e misse Se vuoi sper di questo il stato intero, Con vero toro amor ligolla, e strinje : Ecerto sia, che i tuoi parenti soro Van donna serina, ym sero toro -

O foggette, infelici, e trifle mura Da me tradite, o voi melli parenti; Godete de la mia difuentura; De la mia forte rea, de mici lamenti. Deb padre offo mio, prendi bomai cura, ch'io fia donata à gii vilimi termenti. Deb corra un de gii vilimi termenti. Espoi de impio è l'errore, empio m'occida. Ma tu', trudel, che tormi vincitore
Per mezzo mio, per l'empio error, ch'io fei,
Perche mi vuoi punir di quello errore,
Che torna di li rari alti trofei ?
Tu'l bemefico, el mio fossectibio amore
Con grato officio riconoscer dei:
B'ban gli offici à punir del mio peccato,
Ma non m'amando su ti mosfiri ingrato.

Ben è degna di te la tua conforte, Ben tu, crudel, di lei non men fei degno, Poi ch' ambi Plamba tuete d'ona forte, Ferino ambi Lamor, ferin lo fdegno. Le vaglie di Taffie infami, e torte La fecer ne la vacca carror nel legno. Pen fottoporfi, o Dei, (chi flashel creda?) A fero amor, per darfi a un toro in preda.

Già Lamor la tua madre à un toro volfe, Quando pel grembo fuo ti diè ricetto. La moglie tua non men lafitura volfe Guffin à un toro il coniugal diletto. E però l'amor tuo me non raccolfe l'ergine effendo, e di real afpetto . Che, poi che fie da tal razza difefo, soft qualche giumen ai le or ha prefo.

Se la tua moglie con fi raro essempio Advan bue più ch' et e volse il pensiero:
Maravissia none', chel tua cor empio
Hauea piu del feluseggio, e più del fero.
E selen enpo fa mio duno sempio, (ro.
Ch'ossero fon il mio cor, dato il mio impeE tanto benessicio, amore, e sede.
Non ha postuto in te tronar mercede.

Tu te ne vai, crudel, ne ti par grane Lalicarmi in tanta pena, affanno, e dogliat Ma ad onta pua la tun ono grad mane Porterà aincor la mia terrena fogglia. Matterrò ne la poppa à qualche trane, E fi feguite cò-contra tua voglia, E, done ti farrà dal pin portare, Vedrà tranti ancor i o per tanto mare.

Uede fermato il legno regio alquanto, Estar piegata amer la poggia, e lorza: Sulta ne l'onde la donzella intanto, Amori l'accepice l'animo, e la sorza, E com mai, e com piè s'adopra testo, che giugne al legno, e tento ind si sporza, Ch'appoggiata al timon tant'alto poggia, Ch'apoggiata si mon comodo s'appoggia, Ch'a no legno al sin no comodo s'appoggia,

Stà intanto il padrevivirato à l'ombra Sopra sma torre ad vn balcone, e quata, E mello add alor, che le orgeniombra, Fede partir la vinctirice armata. Hor, mentre ognimatiglio il porto frombra, Vede l'infida figlia empia, e prinçata, Come a la poppa regia apprefa fluffe, Ter andar via con la Creterije claffe.

Azando il padre affitito alcielo i lumi; Die con grande difetto; o fommi bei; Semai fur grati d'obfri fanti Numi Glincenfi; e preshi; e facrifici mici; Fate, che l'orpo mio s'impenni, cimpinni, Si ch'io possa filmar punir costei: Date a i animo mio i ali, e la lena; Si ch'io ledi a la meritata pena.

Espinto dal desso de la vendetta, Che contra il Jangue suo proprio l'accende, Senza pensia fivo del balcon si getta, E in aria vers la siglia il corso prende. Hor, mentre più si si corso prin de l'accendente Vede, che due grand ali allarga e sende, La bocca bumana in rostra si trasforma, Er oggii parte fua d'Aquila ha forma.

Ma non è la ver Aquila, ehe questa Frequenta osunque il mare, è l'onte allaga, Es à gli avgelia quatai è molossa. Ne men, ehe de gli augei, del post e varga. Coutra la figlia va tradete, e presta, Là doue giuntala procte, e piega; Col rossero, con gli avigii en pa l'assista. A alebella il legno lassis, en mar falta.

Nifo i to & S in Cir celli Ma di Nettimo la pietofa moglie Non la volfe lafciare cader nei fale , Anzi tolfe unco à lei le prime froglie , E le die per fuggir le penne, e l'ale . Tal che col volo a l'Aquila fi toglie , E fugge la truj fagno e , l'a proprio male . La figue d'ira accejo , e di dispetto L'empio Aquilon , c'hoggi Alieto è detto .

Dietro a la figlia fiu di Ciri il nome Dal crin tondato, e poi c'hebbe le penne, L'ornò lo flelfo crin le noue chiome, Ch'una purpurea crefta il capo ottenne. Ha divari, color le penne, come Le vesti ibanea, quendo a cangiar si venne. Le resti a la diadramenca e unpio nimico, E ferba contra le lo slegno antico.

Uergogna anton l'affitira Stilla punge De fatti à la fua patria oltraggi, e damni . Scogli, e ripe deferte habita, e lunge Mena da gli occhi humani i giorni, e gli an-IR e di Creta da lu qua patria giunge : (ni. E.poi cha dato pofia stanti affiami Con tanta gloria , e tanti alti trofei, "Non manca del fuo officio d/ommi Dei.

Per honorar le sue vattorie noue
Di ricchissme spoglie is muri adorna,
Pa con gran pompa al santo tempto, doue
La sure a cento buoi fiacca se corna.
Mas se ben tante in hui gratie il ciel pione.
Non pero sitto al Regio abbergo torna.
Con tanti sui vi rosse s'a se di dasse
De la cresciuta sue bissorme prose.

si come piacque al Re, chê l ciel possiede. Per vono slægno, che gli accesse il petto, Cil la consorre un figlio al giorno diede, Chauca dal mezzo in su vivil laspetto. Tutto il vesso era bue dal fanco al piede, Perpetuo al Re Ditteo sevoro, e dispetto. Molti anni prima il Re del santo vegno. Associa quel mostro se per questo slagno. Douendo fare vna importante querra Il Re Ditteo volge à le Stelle il yelo Xè vuol vicir de la Creterife terra Senz e placar col facrificio il cielo. Alza le luci, e le gimocchia atterra y E poi difficza al fuo concetto il velo: Mandami un balocaufto o fommo Dio' Cb'al ciel fupplife, e al defiderio mio. 72

Mancar non puote Gioue al cor sincero à Al preço pio , chi patre il figlio porge , E ecco un toro candido , & altero Fuor de la terra in un momento sorge . Subito il R. politeto cangia penssero ; Come le sube chies e conservato pensona de la terra di un comento de la terra di un comento de la comento del comento de la comento del comento del la comento del la

Fe pois, the dala mandra va ditro toro in vece di quel bello al tempio venne, Dove al fuo tempo fra le corna d'oro Percoffo, e morto fu da la bipenne. En fece bollica al più beato choro Con tutto quell'honor, che fi conuenne. Si flegnò molto il mondo de le Stelle. C'b'ei non facrò le vittime più belle.

si fdegna più d ogn'altro il fommo Gione
Contra il festinolo, in tal caso non faggio,
E parla irato a Penere, e la mone
A vendicareil ciel in tanto oltratgio,
Venere co'i fginoli sibiro, done
Stà la moglie del Re, prende il viaggio,
C'h ambo ecrea macchier di doppio sorno,
Perch'odia ameor lo Dio ch' apport al giorno.

Non sol la bella Dea porta odio al Sole;
Perche scopile sue Veneree roglie;
Na cerca quanti son di quella prole;
Grauar di noue insamie, e noue doglie;
Colei, che di bellezze omiche; e sole
Fu al Re di Creta già data per moglie;
La qual Tassifies un di data per nome;
Nacque del chiar o Di sol di anree chiome;

Venere adunque anda contra collei,
Per larde fie le infami il primo vanto,
Es perche Il Re de gli huamini Dittei
Douendo fare il facrificio fanto,
Tolf quel cora d'empirerio Dei,
Chanca più altro il teor, più bello il mariOli volfe far veder, ch'era flat empio i (10,
E ch'era me'per lui di dario d'empio,

Mentre nel toro altero i lumi intende Pafife, che fi vicir di terra il ciclo, Fe Ciberea, che l'avoi il figlio tende; E pai faccar contra la donna il telo. Del toro althor la mifra è accende, E loda l'acchio, il volto, il corno, el pelo. Gia con occhio laftino, il guarda, e' alma, g E di godra di uti diforre, e bumana.

Quando s' aneda fin, the l' proprio ingegno Nonfa dar luogo al troppo lirano affato, Conffact on n' falvo i (lu od signo, Chein corte hauca da sissimo intelletto . Compossi in breue vna vacca di legno Quel i raro buom, che Dedalo siu detto, Che da ssi smouea, das se muggina, E parca è lutti naturale e viua;

Ordina poi l'artefice, che d'eutre
Elmemorata, e mifera Regina.
Moffeelda all'arnor lingombra il ventre,
E l'alivo al toro incauno l'autiena.
El l'alivo al toro incauno l'autiena.
Gui il bue la guarda, e fi commoue, e mentre
ll'emo intorno d'un magibia, e camina
A l'amono (a) gilrotti il bue s'accende,
E granida di fe Vafife rende.

Quel mostro nacouo poi di questo amore, Chor rende toji mesto il Re di Crata, snore, Perche spore i sipo obbrobiro, e l'siro dis-Ne può si ilamia piu tener scereta, Senon punis cel di dinace eroroci : Degna cagion glied dissimale punir lei , 'Re' vuod di tanta infamia punir lei , Ter non siggna di nouo i sommi Dei .

Pè far poi per nafconder tanto feorno
Da Dedalo va diffili laberinto,
Il qual di rroffe, e d'alte municanto il qual di rroffe, e d'alte municanto il no posti di fui fabricato, e cinto.
Com'un deutro vo viga le preda i vicorno,
E fi trocausci in viille cerrori cuinto (di,
Damille incerte firade bor quinci, hor quin
Spint era bor ver g'i Iberi, hor yerfo g'il Indi.

Come il fume Meandro erra, e s'argira Col I put torto ecnal, eb'al mare ul mena, Chor verfo one già nurque, il cosfoi lira, Hor per trausefo, hor ver la fa fa arcia z E l'aque in mille luoghi incontra, e mira, Che feguon lui da la medefina vena z Cofi vanno le vie chiufe li dentro Hor ver l'ettemò giro, hor verfoi l'entro.

Come fel T ebro altier l'irata fronte Ter dristo filo in qualche ripa fiede, Fal oudis rista fua tomare ad monte, (riede, Tal obe is medefino hor corre innanzi, hor E nel tornar la noua acqua, chel fonte Manda di man per tributo, incontra, e vede, E va per mille strade attorte, e faife, Hor verfo li monte, hor verfo l'onde faife;

Cost l'accorto, e celebre architetto
Di taute varie vie s'allaci, e toyte
Compossi il dabbio e perigliosa cetto;
Ch'à pena ai seppe vitronan le porte,
Tollo che in ogni pante sip apesto;
Fi s'eno il mostro entrar servoce, e sorte:
Cost per quellevie cicche, e dabbiose
il Re Ditteola sua verzogna ascose.

Re

Gia dinentato fi erudele eftrano
Era il biforme toro infume e bruto,
Che fi pafeca di came, e fangue humano,
Dogni prigion, che quisi era conducto.
Il bue non gia per le vie dubbie in vano,
Anzi per l'offa fapea gir per tutto.
Ein Creta quei, ch'à morte eran demati,
A queifo cacre crudo eran domati.

Quei gionani , che fur dati d'accordo
Al Re Ditteo da l'Atsico configlio ,
Trouzzo à preghi lon temico , e forda
Il Re diplolo à vendiera il figlio .
Anzi tutti , one flaua il mosfro ingordo ,
Eran donati à l'attimo periglio .
Al Minosamo il Re fifetato , e fello
Commife la vendetta del fratello .

Si traggono in Athene à forte ogni anno Quei, che mandar fi denno al Re Ditteo, Tutti in vu quo i nomi. Attici flama, E fomu feritti i figli arcor d'Egeo. Yaquati diti vitotui, al terzo donno Si manda con fai giouani Tefeo. Fu ne la terza lor miferia à tafo Tefeo con altri fii tratto del vafo.

gli con gli altri Greci s'appresenta (Secondo era il cossume ) al R. di Creta : Fr. benche s'est Teso conosca, e senta : Non però il crudo R. s'imone à pieta : R. se la pisson, che tanta gente ha spenta Che la via del ritorno asconde, e cvi.ta ; Comanda il R. s. ch'ogni giorno si servi l'A Greco, sin che l'mossir ognamo atterri .

Ma ben seconda ei s'era conuentto, Quando già s'accordà co'l Re d'Atbene, S' a forte altuno di los senz'attro auto Contra il bissome bue la palma ottiene, En al libera Atbene dal ributo, E torneramo de lor patrie arene, Si che se da quel risco aman saluarsi, Di samo, e di vuolor cerbina d'armassi.

Mentre ch'imnanzi al Re l'illustre Greco Mosse la lingua succon gran coraggio. E ch'ecti, e gel chri sei, chiu baena seco, Venian per non mancar del loro bomaggio. E che succondamati al carceráceo. Venne ad incontrar Toferargio co raggio Con due sh'oppresso al Residena donzelle. Emantalle regie a marangia belle.

L'ona Arianna, e l'altra Fedra è detta,

Ma Fedra è più funcille, e meno intende ;

Scocca Amor ne la prima vna faetta,

E di Tefeo di fubito l'acconde.

Il Greco, fe ben Fedra più l'alletta.

Da faggio ad Arianna il guardo rende,

Ch'è bellifima anch'ella, e v'ha più fede

Ter l'amor, che giù in lei conofce, e vode.

La belek di Tefeo , st. fenno, La lingua ornata , s fuoi regi columi, Con mille rur gratie , ch' kjuoi denno Quel , che più fon nel cial benigni Nami, T almente arder di lui la figlia fenno, Che non potes da lui togliter i lumi , Di modo ch'in amar vinife da flai Ogni altra s foe d'amore en figiamai.

Subito che Tefeo dal Refi parte
Diforrendo fra fe la dubbia forte,
E fi va imaginava di modo, el arte,
Che li può imalare a la propingua morte.
Compar la regia vergine, e in difiparte
Gli dice ofe vuol farila fina conforte,
Da fcampargii darà la via ficura.
Dal bue bi forme, e da le falle mura.

Tejeo promette, e prende il giuramento.

Sella il può torre al dopio empio priglio,

Di faria figlos, e dar le pela ad vento o,

E condurla in Achoa fil fuo naviglio.

E ver, che is molto bavria pin il con civitto

Quando poseffe Hippolito fino figlio

Leggiadro fopra ogri altro, e valoro fo

Legar con la forcila e film fipo.

La poco accorta vergine à Tefeo
Ginra da preçar lei con ogiti affetto;
Per difforta à paffar nel lito Acheo,
E darla ffofta di fglio, ch'egli badetto.
Poi ch' Arianna del figlino di Egeo
Si etme afficurata, a perfei li petro,
El modo gli mosfirò di faltar l'alma,
E d'affir di qual tareet con la palma.

Volpe, a cane i ma mo, Gli apre, come porrànel dubbio fisco Far la fra crudel rimaner mort a Poi dagli audito un fil, the l'porti feco E, the Lattacchi al legro de la porta , è che menre và dentro al carce ricco, Lo fisolga per la via fallace, e corta : E che fatto à quel bue l'stimo incarco, S'auolge ifi l'arà renduto d' varco.

Secondo che la vergine l'informa, S'arma Tefeo, ch'entràvui ama primiero, Et afficura la dannata torma, che viuo non verdramo il mostro altero. Done fla l'buom che doppia bane la forma se n'entra il valorofo canaliero, E lega, e fuolge il lin nel cieco chiostro. Fin che giugne, one fla thorribit mostro.

Con l'arme, e col parer de la donzella Và contra il cuide tero il guerrier forte, E in modo il punge, lacera, e flagella, Ch'in brene il dona à la tartarea corte. Toi done il fli, ch'actemula, il vappella, Dopo vario camin troua le porte. Al Re col capo in man del mofiro riede; E di ternari è la la pa patria chiede.

Non spiace at Re, ne de la sevien manco, Che sia l'insame bue di vitapriuo, Che si pares, che l'ino desorme sanco viuendo il so ossimo con con con Vuol, ch'ogni Greco sia libero, e seanco, E che posta tornare al lito Achino. Tesora cossissie, e seco a moras il tiene, E dal mesto tributo alloue Athene.

Dal Re, mangiato c'ha, licentia prende Tusto d'h preda fita pregiata intento; Che di patriji in ogni modo intende La note ificfia, fel comporta il vento. Ma pria in difizarte la vergine accende A juggir, come vede il giorno spento, Et d'unenar la sita sorella seco Pet l'effetto, che zi-fi il legno Greco. Come vede Arianna il giorno morto
Con la forella fisa, che diffosi basse,
Lafica la terra, el padre, e corre al porto,
E monta afcolamente in fis la naue,
Subiro di effer vede il Orcea accorto
Di cosi vica merce il legno grane,
Bnoda le vele al vento, e singge via,
E prende terra di fjola di Dia.

Få toflo em padiglion tender fil lido, che fin ch'apporti il giorno il nono lume, con limeasta aneisila il Greco infido Si vuol geder linfidiofe piume. Ella, che'l fuo emor crede em vero nido D'ogni genti, d'ogni real coflume, Al fuo finto parlam preflando fede, Al empie bracciafue fi dona, crede,

Tefeo, che tutto bauca rinolto il core, Al altra affio più giomen forella . La qual quel cvudo, e traditor d'Amore Fece parere à gli occhi fuoi più bella, Tolto c'hebbe a la vergine quel fore, Che la fi fin allhor nomar donzella, Enel fonno fipolta effer la vide, Lafivò con muto pie le tende infide.

Tacitamente al legno fi trafforta ,

E fa fivegar l'infidio lino .

Il vento il gonfia à lui propirio , e porta

Fer la prudente Albene il evudo pino .

Tiange l'altra donzella, ei la conforta ;

E non fi feopre raggio matutino ,

Che la dilpone à tute le fuevogile,

E fecondo il defio la fa fiu a meglie .

Già la flellata Dea, che l'giorno afconde, spiender vedea le fue tenebre alquanto : Egià l'Aurora, ele fue chiome bionde d'herce, flor fean ruggiadofo il manto; E volando gli aveci fia fronde, e fronde Faceam del nono albor fefla col canto: Ogni mortal dal placido foggiorno, Chamato à le faiche cra del giorno.

4 Quando

1486
Quando Ariammifra fu ficiolta
Dal fonno, chelo firito hauca legato
Dal fonno, chelo firito hauca legato
Rè del tutto ancor defia il vifo volta;
Doue crede trouar l'amante ingrato;
Stende l'accefa man più d'una volta;
Troi cerca in vano ancor da l'altro lato.
In van per tutto i piè moue, e le braccia,
Tal che l'timor dal tutto il fonno fiaccia.

S'alza, s'ammanta, e con fuero s'auenta Del fatto poco pria vedono letto -El crine, e l'ammo imonta il freno allenta Ad ogni mello, e dolorofo affetto; E esa finita dal dod, che la cormenta, Stracciando il crine, e pecotemdo il petto, E dundo al ciel mille angofeiofe firida, Done laficiato banca la nanc infida.

Guarda, ealtro victer, chel lito piote, Ne puote altro veder, chel lito iIIeffo, L'alte fue Tirida, e le dolenti note L'amato nome in van chiamano fjesso. Quel fuon nel caso fasso mira, e percete, El fasso prietate il chiama anch'effo. Ella chiama Tefo. Tefoo la pietra, Ne quella, è questa la risposta impetra,

Mentre corre per tutto, el fíno cordoglio Soga con alte Strida, ad agraf forga Vri alpro, inculto, e ruinofo fooglio, Nel secui cima arbufto alcun non feorge Percoffo dumari continuo corgoglio, E cervo, e wello in fuor fell mar fi porge, Si per l'ecto cominomate risforga. E l'ammo d'elba, ie dà la forga.

Quini ellavide, ò pur weder le parne; (Che la luce aricor dubbia era del ciclo) Per gire à vigin el ciel Califo apparne; Pu legno bawer fidato al vento il vido. To foi vi vino color dal volto fiarue, Ecadde in terra più fredda, che'l gielo; L'attera e a' dogni [cufo il durol la pvina; Epoi lo fleffo duol la punge, e annina. Si leua, e con questa ira, e questo sagno Scopreil dolor che strugge it cor prosondo; Doue suggi crudel e guarda, chel legno Ron ha il numero suo, non hail suo pondo. Ron suo suo membri, chio sosse sono Ron suo suo membri, chio solegno che debbian Larbor tuo mandare in sondo. Se l'alma mia crudel se vien teco: Perche non sai, chel suo mortal sa seco ?

Non dei jossir, che vaga del suo objecto T'habbix l'alma à seguir suor del suo nida Cost del crudo suo noios ossertito. Phrismar dintorno il mare, e'l lido. E protose le man, percost il petto, E col gesto accompagna il debil grido. Porta via ini anto l'Assiro empio, e veloce L'Assiro evele, e la Crestos proposo.

Oisto poi, che la voce affitta, e mesta Dipafia tanto in li força non haue, etcema con hamo, e con la wolfa, ch' offi har lafektao in terra on del anaue. La naue fen 2x folice, e profla, etcemente ella più accema, e fi querela, Pedo in tutto familiaria fan fin graue: Le mentre ella più accema, e fi querela, Pedo in tutto familiaria familia

Gli occhipertutto il man raggira, e volta, Stride, e fi fiede, e le crin rompe, e disface. Corre di quà, dia, chiman, e mafolta, Hor alça il grido, hor dà l'orecchie, e bace. Come maga finol far, quand ebbra, e stolta, Lo Dio, c'ha infen, vasticimar ha face. Che fisafo il crin fra varij ererbi, e fegui Saggira, e grida, e fa miliatti indegni.

Talbor quardands?
Talbor quardands il mar fu'l faffo, fiede,
Con lo spirto si flupido, e st'l asfo,
E cost ferma stà dal capo al piede,
Che non par men di pietra cella, che l'sasso.
Stà cost adpuanto; e, poi che si ranuede,
Vest l'albergo notturno asfretta il passo.
Nel accortronario, e, si consorta,
Rè la speranza in lei del tutto è morta.

Ma, qiundo poi la fuenturata porge Dentro al le tende in ogni parte il lume, E fia i duo lini ancortepidi feorge, Ch'uin non goda il fuo Tefoo le piume, In lei fira, el dolor maggior rifoge, E d'ogni luce fi di nouo on fume, Done al fin fi pofar l'ingrate membra, Si pofa, el fuo dolor cofi rimembra;

Ofalo albereo de ripoli miei , (fendi, Quanto il suo bonor, quanto imito fiuso of-Quanto ingisto, o quanto initalo fei , O quanto male al suo debito intendi , Hor perebe nel mattin due non ne rendi ? Tu manchi i roppo a la razione , e al vero, sel depolito moi non rendi intero .

Done hai posto, infedel, che più non veggio, Del deposito mio la miglior parte è Done, oime, per vazion ricorrer deggio In quest'a inculta , e solitaria parte è Quest'i jola non ha pretorio teggio , Anzi mancando di cultura , e d'arte , D'ogni commercio biuma la credo ignude E albergo d'ogni fera borrenda , e cruda .

Qui nou son sour in tra dal mare , Ne qui spero rimedio à tant doglia : Ma ponian , ch' un nocchier vegga arrivare , Che per pietate a l'isla mi toglia , In qual arenam s'aro portace qui a Qual terra trouerò , che mi raccoglia è Debo to romane al monte patrio d'ida ; Done al frate s' fui cruda , al padre insida è

Quandio, Tefco, col filo, e col configlio Toffi a la patria tua fi dura legge, Giuvafli per lo tuo mortal periglio Sul libro pio, che file altar fi legge, che, mentre non prende ad a corpo effiglio Lo firiro, chel mortal ne guida, e regge, Sempre io la tua farei vera conforte, Ne à tum porria torre altro, che morte.

Ma non fon però tua, benchiambedui
Viuiam, fe fi puo dir però, che viua
Donna fepolta dal periurio ultrui,
E d'ogni buma a commercio in tutto priua,
Deb, perchio aucro col'unio fatel non ful
Da te donata à la tartarea riua ?
Che, s'hauessi anco à me la vita tolta,
Saria la fede tua rimasa fitolta.

(fendi, Nè folo inmanzi à gli occhi m' apprefento num ofi La morte, c'hò a patir, che fa folo vna : fé . Ma quanto fratio, emal, quanto tormento i Può dar la crudeltate, e la fortuna . Col penfer veggi ochma di fibuento mil è l'este de di morte, empia ciafema . El tardar fuo di mal mi fa più copia . Che non far dapo la morte propia .

Lupi affamati, e rei veder mi pare
Vfeir di folte macchie, ouer fotterra;
Orfi, Tigri, e Leon, fe pur dobare
Queft foldane find per farmi guerra.
Diction outoro, che fulu da votta il mare
Mandar le Foche, e le Balene in terra;
E al fin di quefti, e ci aftun'altro male
Vnfoln'ho da patir, ma non sò quale.

Ma, s'io difeorro ben, non è la morte
La pena, ch'in me può cader più rua.
Quanto faria peggior l'empiama forte;
Se capitaffe qui fufla, d'edlea;
E foffe fena di fi vil cohorte
Chi comandana à l'fiola Dittea;
Del Refaggio Ditteo la vera prole;
Gil aul excessi di cui fon Cione, el Sole;

Che peggio bauer potria, si fosse ferua De gli infami ladon de la marina, Colei, che nel aterra di Minerua Insteme essera di Minerua Insteme essera de moglie, e Reina si Venga prima ogni sera empia, e proterua E mi condanni a l'estimarnima, E saccia il denne suo contento, e fatio Del misser corpo mio con ogni stratio.

Queft

Volesse Dio , ch .Androgeo mio fratello Mai non hanesse il tuo vegno nedato ; Che non l'hamethoù il Greco empiocolesse In si tenera età domato a Plato : Rè vedatoi o il haurei nel patrio hossello Per siaisi are al sineral tributo ; Rè men per torti à cos signa periglio Thaurei dato i mio sis, nel mo consiglio.

O con piend perfidia, o vajlo funto, O infamia fingolar de tempi nostri, Si o it solfi à Lervor del laberinto, Onde, chi a quinci sofier su à me non mostrit Salteror e todis jo, che thanvia vinto, Come preda me fai di mille mostri è S'boil cor mostrato à te fedele, e puro è Tercho feissato ame saldo, e pergiuro è

O traditore, e d'ogni nome indegno, Che fuol qua già fra noi portare bonore, Dunque, perciò to i die l'arme, e l'ingegno, Che it traffer del carcer vincitore; Dunque, perchio i b di blevata di regno Da tributo fivio, datanto borrore: Dunque per darti in tanta imprefa aita, Mi dai la morte, o viò ti di ela luita e;

Ma ben veggo i 3, che mi lamento à torto, Che fenza il modo mio "fenza il mio lino I: lareffi il bie men forte, e meno accorto Condotto al fin del fio mortal camino; E come veli giama il basrebbe morto, Chai il cor di ferro, el petto adamantino? Etu [imdo fi jallo e allitro Greco, Saglii velito ancord error priù ieso. +

Somo crudel, che nel notturno oblio
Tenefil I dama mia fepola tanto,
Che non pote lenti lo figol mio,
Che per fuegir fimi leno da canto.
O venti troppe pronti al fino defio,
O troppo officio fi a noffro pianto,
O troppo infinii , o troppo infami venti,
Che defie auto a tanti tradimenti,

O man cruda, e fallace, e l'onforte de promessefs; e ta miglior mercede ; E poi me col faet d'amali à morte, Con le percoffe lui, sue con la fede. Oime, e be conquirar ne la mui forte Tre per mandarmi à la tartarea fede E contra uma fancital qued, che ponno; Han fatto tre, la fede, si vento, e l'fonno;

Oime, norrommin queste arene esterne.

E pria, che venga la mia luce oscura,
Io non vedrà le lagrime materne,
Ale la materna su apietate, e cura,
Łe lifrusi mimi tane, e cuerne
Saran de l'ossa mimi tane, e cuerne
Saran de l'ossa mimi tane, e cuerne
Saran de l'ossa mimi tane, e cuerne
La mimi tane de l'ossa mimi tane de l'ossa mimi tane
Saran de l'ossa mimi tane de l'ossa mimi tane
La mimi tane de l'ossa mimi tane de l'ossa mimi tane
La mimi tane

Tu te n'andrai superbo al patrio lido ;
Portundo in man la vincitrice palma;
Doue ti dana gratie, bonove, e grido;
Chabbi leuato lor si grane falma:
Tu conterui, comientro ad abbio nida
Al miser p'atel mio reglessi falma;
E come poi per vie dubbios e, e torte
Sapelli vincitor tronae le porte.

Quini haurai del patria bonore, e gloria", Sendo per te da tanto obligo fisolta : Et io, che fia cagion de la vittoria Me ne flarò qui morra, e non fepolta Ramina almeno antor la mia memoria; E dì, chi om pfala; [empire, e floita : E,poi che dofi al nu defire effetto, Mà lafaighi in speli joba nelletto.

Conta

..

Conta fatanti tuoi trionfi, e feet Quest dire two degnifimo trofeo; La flirpe iniqua tiu non vice da Regi, Tu non fosti giama figlino de geo Giama in on income ti vonti, e prezi, Tu a mate de la flirpe di Pitteo, Tu u non fosti, vendel, ma figlio de Ira, Ma ben d'un afpra in mar dannosa pietta.

Lafria di nono il letto, e fiu lo froglio Montase fi fiede, e firide, e chiamae, guarda Et bor eon prego dolce, bor eon orgeglio Chiama la fede fius falfa, e bugiarda. Echo, chaue peirà del fiu condoglio, Dice il medefino aubic ella, ma più tarda. E, mentre che la firide, e fi percote, Riffonde à le percoffe, et à le note.

Deb foff fol da me tanto diufo .

(Dicea) che da la poppa de la naue
Poseffi il pianto vodir, vedere il vifo ,
Quanta doglia apprefenta: e quanto paue ,
Che mutere il it tuo crudele ausio ,
E di tornar non i parrebbe grane.
Ma,poi che l'occhio tuo non è prefente,
Courdami almen con l'occhio de la mente .

Riguarda col penfier l'amaro piunto; Che firacciando i capei da gli occhi verfo; Riguarda col penfier l'inculto manto; Come da piocgia effer dal lutto afperfo: Difeori, quanto io s'ho chimato; e quanto Ti chiamo ancor con vario; e flebil verfo; E quanto ancor da lamentar mi ananza; Poic ho perduto infino a la feranza;

Deb. torna bomai Tejeo primia, ch'io cada Sola in taina miferia in vn diferto. E, poi chel merto mio poco farguada, lo unos tiprego più per lo mio merto: Ti prego per bono della tua flada, che da te tanto mal non fia fofferto. Che, s'io non ti flatus; non fia di forte, b'io ne dosefi bauer però la morte.

Deh fe alema pietate il cor ti punge, Rinolta a mela de l'ate prora se E, fè ben fie da quella folla lunre, Non dubitar di non venire ad bura. E come la tua naue al lito giunge, Se troui Lalma del fuo albergo fuore, Prendi a'men l'ofla, como fi comiene, Doni à la moglie tua fepolero Atbème.

Mentre cofi la fuenturat a piange, E in varifinophi fi trafporta, e duole, E del dolor, che la tormenta, che ange, Fan fede le percoffe, e le parole; Lo Dio, che gifi he vinitiro del Gange, Come la fina biona fartuna vuole, Vede paffando lei, che fi querela, E favolture à quel cumin la vela.

Tollo , che Bacco a'mó , e giocondo intende In giouane fi bella i vagbi lumi ; Et ode il gran dolor , ch'entro l'offende , E vede gli occhi fuoi fillurfi in fiumi ; E fente , che la funi fire fillerad Da dui fi chiari , e glorifi Numi , Di lei s'infamma , e la conforta , e prega ; Tanto ch'a fine al fuo voler la piega .

E'ver, che da principio, come quella, Che la fed de l'huom pronata hauea; si mofiro ver Lico cruda, e rubella, E poco del fio amor conto tenea; has Bacco, che diffosito erad hauella, Chiamo la bella, Oramorofa Dea Ale fue nozze, e a lei la cura diede pi diffosito dorrella à nova fede.

Uenere, che di Bacco e sempre amica, Et è senz esse men evezzosa, e calda, La donna, allhor del nono amor nimica, Con preghi, e seurati pi mone, e riscalda La piaga, che ella hausa d'amore amica, La Dea di propria man medica, e falda: E poi con ogni suo più caldo asserto. Cerca con nono stral piagarle il petto.

E, per

oron2

Relle.

E, per mostrare à Bacco, che se bene E'la fofa, ch'ei vuol, nipote al Sole, Non però verso lei quell'odio tiene, Che ver l'altre ba de la medesma prole: E per dotar di più fondata spene La donna, mentre ancor ceder non vuole, Vna bella corona al suo crin toglie, En'orna il capo a lei, che vuol far moglie.

Questa corona bauea fatta Vulcano Co'l lanor , ch'ei sapea più diligente , Ev bauca poste intorno di sua mano Le piu preggiate gemme d'Oriente. Ne v'era in tutto il regno almo fourano Più pretioso don , più risplendente . E ben da creder s'ha, poi che ei con fine La fe d'ornarne a la sua donna il crine .

Per un tempo non crede, anzi contende La gionane del principe Ditteo. Ma à tanti preghi, e doni al fin s'arrende Da Venere infligata , e da Lieo . De lo Dio sempre gionane s'accende, E de l'amor si scorda di Teseo. La fosa Bacco, e ascoso il maggior lume Felici fa di lei le proprie piume.

Ter contentarla più Bacco poi volse Far sempre il nome suo splender nel cielo, El'aurea sua corona al bel crin tolse, Et à farla immortal riuolt à il zelo : Al ciel ver quella parte il braccio sciolse, Onde Settentrion n'apporta il gielo: Prese al ciel la corona il volo, e corfe Ver done Arturo fa la guardia à l'Orfe.

L'aurea corona al ciel piu ogn'hor si spinge E di lume maggior se stessa informa. E giunta presso à quel, che'l serpe stringe, Ogni sua gemma in foco si trasforma. Vn fregio pien di stelle hor la dipinge, E di corona ancor ritien la formi La, done quando il Sol la notte appanna. La vede il mondo , e chiama d'Arianna.

Vinto c'hebbe Tefeo l'alto periglio E dal tributo liberata Athene : Dedalo, banendo in odio il lungo effiglio, E Creta , e'l Re Ditteo , che ve'l ritene , A pensar comincio, con qual consiglio Potrebbe torsi alle Cretensi arene : Che'l Rel'amò per lo suo raro ingegno Ne'l volle mai lasciar partir del regno.

DEDALO già da la Palladia terra Fu d'un sublime ingegno al mondo dato E già batte d'un'altarocca in terra Vn fanciul d'ona sua sorella nato: Ma non volle però mandar sotterra Tanto alto ingegno l'Attico Senato; Ma, la debita pena moder ando. Gli die da la città perpetuo bando.

Era il regno di Cresa allhora amico. E collegato à l'Attico gouerno . Ch'Athene ancor con animo nimico Androgeo non hauea dato a l'inferno . Hor douendo lasciare il seggio antico Dedalo, e gire in vn paese esterno, Penso d'andare à la Cretense corte : E presso à tanto Retentar la forte

Più d'unastatua al sargio Imperadore Di sua man fabricò, che parea vina, Per poter gratia on di col suo fanore Dal bando hauer , che de la patria il prina . Ma, come il Re conobbe il suo valore, E l'arte sua miracolosa, e dina, In tanto amore, in tanta gratia il tolse. Ch'indi lasciar partir giamai no'l volse.

Ma Dedalo, ch'ardea di ritornare Al patrio jen, quanto potea piu presto, Fra se discorre di poler tentare, S'appresso à viraltro Re può ottener que-Nel'Asia egli vorria poter passare, E quini il suo valor far manifesto, E poi per mezzo de la sua virtute Impetrar gratia per la sua salut .

Ma chislo era dal mar; ne deun fül legno Torre il volca per lo real fosteto. Ab done è, disse, il mio fostito ingegno? Dunque io starò qui seco al mio dispetto ? Possita per la terra, el fallo regno Quel Re, ch'à tutti ha il mio partir dissetto; Pleiel già non possita est per lo cielo Perstar voi maria il mio terressire velo.

Pon tutta à questo fin a mente, e l'arte, E di passar me l'Asia in tutto vago, Come può torsi dala Cretarile parte, Pensia, e passar si passo solo parte, pe gli avegi si veloci à parte à parte Comincia ad imiter la vera imago. E d'alterar, e di formar pon cura Arte, più che può, la jua natura.

I più veloci augelli finana, e spenna, Chel volo han più siblime, e più lontano. Tria comincia inuestiri taminor penna, E va crescendo poi di mano in mano. T anto, che la maggior l'ascella impenna, Impiana la minor l'estrema mano. Cosi il bicorne Dio par , chi in vussimga Di calami inguala su fussimga.

Con la cera, e co'l lin' vnifee, e lega,
E doue è d'unopo, le compane, e ferra,
Indi le man le curux alquanto, e piega,
Imitando ogni angel, che men s'atterra Nè s'oda al ben lauor ricufa, e nega,
Ch' l'poffa torre à l'ediofà terra Et è ogni parte fina fi ben dilinte,
Che la natura par da l'arre vinta.

Learo us fino figlined sutre contento
Cuarda, come i fancinili han per coflume,
\$ può mistare il padre : e fedat vento
Vede leuare al cicle albor le piume,
Correlor dietro, e le vascoglie; e intento
Ferma nel bel lauoro il vago lume.
E la cera addol cendo, anciò e i salopta,
E fludia dimira la paterna opra,

Nonsapendo trastarsi il suo perigli io .
Si gioca intorno al padre, esi trasti ulla:
E co suo giochi il curioso gipio.
Talbor qualche disegno al padre annulla;
Poi che del fabro accorto il dotto ciglio.
Saccorge, cho al suon non manca nulla,
Si veste l'ale industriose, e noue,
Che vuol veder le sue dannose proue.
16-

mit a i veri angelli, e i vami flende, E de agili oropo, indi il fosilien fit ale, e E battendo le piume di cielo ofiende, E gode 5; fi rallegradel fino male. L ale, she fi per fearo, poi prende, E gibi e velle, e fia, chi maria fale. E di volare giniqua, come fole Fare ogni angello al la fua nona prole.

Come hanno insteme il cieltrascorso alquato, El labro d'ambi il vos sicures, corge, a Discende in terra, a poi non serza e pianto Questo ricordo al miser siglio porge: Vedi, siglinol, che il nono areco manto Per l'acre, onde volicam, ne quida, e scorge, E condurranne in brene al lito amato, Sesaprem conservanto in questo stato. Sesaprem conservanto in questo stato.

Pendereil wolo à merzo aere conviene: Chesse is autrinim jonerebio al mare, La piuma gravera, la quas lístime ; Ene corrà la forza del volare. Ma s, le tropo al l'una battian le penne ; La cera il Sol far à tutta disfare: E diegiugnendo à noi le penne onite, Far à caderne in grembo al Aosfirite.

Drizza continuo d'mo vulor la luce, Ch'iosò per l'alto ciel le vie per unto, Doue Orino, louc Culfo luce; E douc del mone Calfo luce; E douc del mio vol poffo trar frutto, Dapo i chel troppo corazgiofo duce Hebbe de fuo vicendi il fujicio flevuto, Mentre batiollo, e li algeto le pumo Lamon trenogli, la lagrinogli il une.

Poi c'hà mostratti suoi propinqui danni
Al figlio, fa, che seo in aria ascende:
E batte verso Ionia i noui vanni.
Che dismontar sopra quel Regno intende.
Non credendo il figlinud d'accortar eli anni,
Il medesmo camin per l'aria prende.
Lascia Ritinna Dedalo, e s'innia,
E passa sopra l'isla di Dia.

Il pescator, che su lo s'eoglio siede, E la tremante canna, e l'hamo adopra', Stupssied quegli buomini, che vede Con l'ali, come augei, volar di sopra. F à s'ermare il bisolco a tori il piede, E per mirargli il assi al solco, el opra. Tutti per rimirargli alzano i lumi, Conchiudon poi, che sina celesti Numi-168

Gid fopra Tarro hauca fiello, e leergiero
E quelli, e que li ance celfili prigiQuando del volo audate l'arro altero o,
De lavoilla del ciel troppo s'accefe;
E finito in si dal giotenti penifero,
Troppo vicino al Sol le penne flefe:
S'accofilo troppo i da dimantue,
E lafció mal per lui l'incanto Duce.

Il Sole il dorfo al giouane percuote,
E le compofte cete abbruccia, e fonde:
In van l'ignude braccia le aro (unote,
S'aiuta in van per non cader ne l'onde.
T'eure con l'ali più prende von puoce,
E cade, e chiama il padre, e'l mar l'afcode.
Vicino a terra fur l'earie fome
Tolte dal mar, ch' à lui tolle anche il nome.

Intanto l'infelice padre il ciglio, Come fieflo folca, risolge indictro , E, quando in aira più mon vede il figlio , Con mello il chiama, e lagrimenol metro . E, metrre biama l'arce e l'il configlio, Vede notar fil l'iquefatto vetro La piuma, che ne l'aria no l'oftenne . Tevehe vicino al ciel troppo frenne . Del poco tupo mar vicino al lido
Timgendo il fabro il fuo fanciullo tolfe.
El fola, one il fuo funcire vido
Fondogli, il nome ancor d'Laro volfe. (do
Metre il chiudea nel marmo, allegra ny grà
Vna flarna, che' l vide in aria, fiolfe:
X fol di tanto mal fi moffe à pieta,
Ada mostrò à molti segni esferne lieta.

BEN convagion de uoi pianti funelli Sallegra quell'augel, che i'ode, e vede, Dedalo, che lai, quanto l'offendelli; E quanta infunta i timondo te ne diede. Ben ti fosiene, che già vin nijote bauelli, Che fidò vua forella da tua fede. Queff el auge, che det to ma di gode, Per la tua erudeltà, per latua frode.

Mofriò questo figlicol si raro ingegno 3 Cho diè la madre al fabro ingiusto, e rio, Cho ogn'un facca giudicio, che più degno Stato faria del suo maestro, e zio. Dodici volte stato era nel segno Del suo ascendente il luminoso Dio, Quando ei su dato al zio crudele in mano, Teretò apprendesse dei s'Alcano.

Si bene in breue il buon fanciullo intefe
La forza de la lima, e del martello,
Che fè flupir il maftro ognibor, ch' intefe
Gli occhi nel fuo lauro pregiato, e bello.
Ma quel, che l'empio zio d'imidia accefe,
E contra il fangue proprio il fè rubello,
Fur due, ch' vicir del fanciullefo fenno,
Stormenti ignoti al fabro ancor di Lenno.

Nota più volte la dentata spina, Che nel merzo del dosso il posse spene. Econ lamente sia quasi dinima. A quel, che può seruir, l'essempio intende. Al sin dà lieto il soco à la siccina. Toi con la socce il servo acceso prende: Sopra l'incude poi tanto il calitza. Chel si avenire in forma d'una viga. Poi con la dotta, è indufriofa lima
Vi va formando un dopo l'altro il dente.
Latempra indi gli da, che idonoa fiima,
Ene l'onde il fa entra roffo, e lucente.
Sa qualche debil legno il prova prima,
E troua, che l'fio ingegno à lui non mente,
Anzi che tal virtù nel fuo dente baue,
Che [cga il faffo, e la nodod traue....

Due ferri eguali poi da un capo aninfe, che la forma tenem quali del chiodo, Ed al tato più grofio in me gli finife Conum foaue, e macfireno Inodo. Co i lati acuti il cercito poi dipinfe, E di farlo perfetto aperfei Imodo, T cuendo di quei due flubite un como, E con Caliro siriando il cerci interno le Con Caliro interno con Caliro

Verso il masstro suo tutto contento
11 semplice fanciulto affretta i ingilo;
Per padegrati i nobile stormento;
Che patte assenolmente i legno, e l saso
E, perche vegge, come in vu momento
Può sur persetto il excibio col compasso,
E doue banerne honore, e lode intese,
D'imidia, e crudeltate i l'abro accel.

L'inuidia il sore al zio difrugge, e vode, Che vede ben, che l'un veloce inggro Haurà maggio nonno col tempo, e lode Di lui, ciò alibor tenuto erail più degno. Pur lode il fuo discipolo, e confrode Cerca di darlo al fotteraneo Regno. Ne la rocca di Palla vn di I afferra, E da la maggior cima il gista in terra.

Ma Palla, ch'ana ogni raro intelletto, Che cerca dar qualche nou' arte al mondo, ti cargiò in dria al luo primiero affecto, Perche non gife à ritrouare al fondo. E, vollendo di pinme il braccio, el petro, Sofleme in aria il fuo terrefire pondo. E del velocei megono il raro acume Eè trafporta me picid, e ne le pinme. Perdice pria, the trasformasse il ciglio, Nomossi, el proprio nome ancor poi tenne. E, perche le souien del suo periglio, Non osa troppo al ciel seur le penne. Il mido suo dal rostro, e das Cartiglio Fatto l'abete altier mai non sossenne. Teme i troppo elevati arbori, el suoua In terra entro à le siepi assonde, e cona.

Et , se allbor s'allegrò del crudo scempio
Lastarna, che'l dolor del savro valo,
N'hebbe eagiò, be su ver lei troppo empio,
Mentre ella sis famicillo, il crudo gio.
Poi che'l padre se dir l'essequie al tempio,
Quanto al primo camin cangiò deso,
E ver l'isola sip tres le slacka,
Ch'altera è ancor de la più nobil biada.

Alamata Sicilia al fine arriua Stanco già di volar Desdo, done Del volo, de le penne il dolfo prina, Nè d'houpo gli è d'andar cercado altrone Che quivia piroffo al Re talmente vina La firma de le fine finepende prone, E con tal premio Cocalo il vitiene, Che rius der più non fi cura Athene.

T ejeo al fuo Regno intanto era venuto »
U trionfo di gemme adorno, e d'auro »
C'hame ada layrimeuole tributo
Stiolta la patria, e vecijo il Minotauro o
Onde bonorato il fuo nome, e temuto
Cloriofo ne gia dal Indo al Mauro ,
E in fomma, ogui Republica, ogni Regna
T encua lai fra più forti il più degno.

Hor, mentre i fanti favificij famo
Ne la prudente Athene in varij lochi,
E in honor de gil Dei celefi danno
Mirra, & intențo à mille altari, e foch;
E dopo allegri il da pflando varmo
In consiti, in theatri, e invarij giochi;
Ciugne voi ambaficiatore, e insuivi il figlio
D E geo de feborța non minor periglio.

Fu Meleagro, il giouinetto altero, Figlio d'Eneo nomato, il qual s'accinfe Per tor di vita il mostro borrendo, e fero, El Achea nobiltà tuttavi fpinse. Ogni famoso in Grecia caualiero Contra il mostro infelice il ferro strinse. Fra quali andò quel, che si fè bifolco Allhor, che tolse il vello,e l'oro à Colco.

Il gemino ualor, c'hoggi in ciel luce, Dal zelo de l'honor suaso, e spinto, Vi corfe, io dico Castore, e Polluce: Peritoo ancor di pero amore auinto A quello inuitto, e glorioso Duce, Che superò l'error del laberinto. L'altier Leucippo, e Acasto il sier vi venne Ch'al trar del dardo il primo loco ottenne.

Il Signor de la caccia ancor vi chiede Plessippo il forte, el suo fratel Tosseo, Et Ida altier del suo peloce piede, E'l fier Linceo, che nacque d'Afareo, E quello, al quale un'altra forma diede Nettuno, già donzella, & hor Ceneo. Quel Dio la trasse al coningal trastullo, E'n ricompensa poi la fe fanciullo.

Ecco vi giugne Hippotoo con'Driante, E con Fenice à questa impresa arride. Volse à questo camin con lor le piante Menetio, e Fileo, ilqual nacque in Elide; E con Ameto l'Iolao Hiante, E da la moglie ancor sicuro Eclide . Eurithion vi fe dipoi tragitto, Con Echion, che fu nel corso inuitto.

Non men Lelege, e Hileo drizzan la fronte L'antica selua insino al ciel s'estolle, Per riparare a Calidonii danni, Et Hippalo, & Anceo dal Licio monte Corre, à prouar come il Cinghiale azzanni. E Panopeo co i due d'Hippooconte Figli, e'l saggio Nestor ne suoi prim'anni. Laerte, & Mopfo, e poi con altri mille Telamon giunfe, e'l gran padre d'Achille.

Al fin la bella vergine Atalanta Defio d'honore à questa impresa accende. Veste succinta, e lucidal ammanta, Che di parij color tutta risplende. Vien con maniera in vn gioconda, e fanta Et in fauor del Re si mostra, e rende: L'arco, e l'ardar promette, e'l bello aspetto In giouinil valore also intelletto.

Se ben la vista ell'ba vergine, e bella; Nonthà del tutto molle, e feminile; Ma ogni sua parte suor, che la fanella, Par d'un fanciullo ingenuo almo, e gentile. Nel volto impresso par d'una donzella Narciso il bel nel suo più verde Aprile: Rassembra à tutti un natural Narciso. Ch'impressa una donzella habbia nel viso.

Scheneo die già questa fanciulla al mondo Tre lustri pria ne la città Tegea. Come pede quel viso almo, e giocondo Il figlio altier de la crudele Altea, Sente passar per gli occhi al cor profondo La fiamma del figlinol di Citherea . Ben potrà, dice, quei lodar sua sorte, S'ella alcun degnerà farsi consorte.

Mal'opra, one thonor lo forona, e fringe, Dal suo maggior piacer l'innola, e suia. Contra il crudo nimico il ferro stringe E per dinersi calli ogn' on v'inuia. Tutta dintorno pna gran selua cinge, Ch'eletta per sua stanza il verro hania: Del'empia tana sua tengon le chiaui Le folte spine, e l'eleuate trani.

Et una larga valle asconde, e chiude . La pioggia, c'ha da questo, e da quel colle. Vi conserua nel mezzo una palude. Là done il giunco delicato, e molle Forma le verghe sue di fronda ignude . Quini fra falci, e fra palustri canne Stauano allbor l'insidiose zanne.

Ceneo in fincipllo. Poi è ban la felua cint a d'ogni intorno ; Gli miti cacciani arditi, e accorro ; Altrivipon fia l'uno, e l'altro corno De la bicorne forca il limi attorit ; Altri creaco i can, done foggiorno Facciamo i denti inginirofi, e forti ; Altri crecca al fuo bongre altro configlio ; E brama di tronare il fuo periglio .

Segue Echion con molt alivi la vraccia
De bracchi, che n'han gil l'odor fentito,
E fia i pin foli fin fi filime, e caccia;
Tanto che giugne al paludofo lito:
Et ecco gene ou can, latra, e minaccia;
Toi da molti alivi è il fino gemer feguito:
Tanto ache'l gran baiar lor fede acquilla.
Che l'empia bellu a bar già trouata, e villa:

Toflo, che è cani ingiuriofi, e fidi Indicio dan de la trouata belua, Si fenton mille corni; e mille fricia In un tratto affordar tutta la felua. Van tutti la di a plaudofilidi Si correce verfo il verre agniun s'infelua. E già di can fi groffo fluolo è giunto, Che dogni lato è minacciato, e punto.

Come ei wede de' cani il crudo affedio , E tante d'ogni intromo armate mani , E fente i gridi, tovrni, imagi, el tedio Di tanti, obe intorno ha feroci alani, Rijorne d'hiz, e a dolito romedio , E altero inuelle huomini, & arme, e cani : Le empio, e lello trafportur fi laffic Côtra ogn's n, che ver lui lo fifiedo abbalfa.

Corte à l'irreparabile vendetta
Con tal furor lo flauentofo moftro,
Che fembra il foco, il tuono, e la faetta,
Che corra in vuo balen l'ethereo chioffro;
Quando à cacciare i nunoli s'affretta
Da vuo lato l'Aquilon, da l'attro l'Ofrò,
Efec de' nembi il foco, e fiere, e firide:
Cofi vola il Ciughial, freme, & vecide.

Crucciato bor quinei hor quindi adopra il de Mel cane, en el acciar lucido, e bianco. (te serito on veltro la gemer fi feme , E val leccando l'impiagato fianco. Quel mafilin tutto aperto fa un torrente Difangue, e giace, e geme, e vienfi manco . Si vedel huom, che l'affitit e del ferro ; Farito, el acciar torto, e rotto il cerro.

Mentre correndo il porco i cani atterra ,
El boßo riforar fa d'alte firida ,
Traffi Echion da prate, el dardo afferra ,
El manda in ariasacciò che l'mostro uccida,
Ma troppo in alto l'halfa dafe sferra ,
E paffa fopra il perfido bomicida ;
D acero dopo incontra van grofio piede ,
En wee ded nimico van tronco frede ,

L'islesso auenne al guerrier di Thessaylia, A quel, ch' al mar mostro la prima name: Dal forte braccio impetunos l'orito a prima name: For dando più mortisfero, e più grane: Fornina con quel cospo la battaglia, Se più basso prin a cautar rame. Tasso di da als porco empio, e seluaggio Instino à le medolle un grosso se seluaggio. A

Mopfo figituol d'Ampico, e Sacerdote
D'Apollo al ciel la woce al za, e l'affetto;
Febo, fel holjie mie fante, e detaote
Commoffer waqua il tuo pictofo affetto;
Concedà a quefe eme fipsplici note;
Ch'io primo impiaghi a l'inimico il petto.
Dat ecre ad prizeo effetto il chiaro Nime,
Ma v'è, chi tronca affio affir le piume.

Come ha incoccato al Sacerdote il dardo,

E cho ben prefa al fino ferir la mira;

Quato può fiende il braccio mene gagliardo,

E più chepuò, col defiro il niruo tira.

Lo fitral del divin folgo en mentardo

Polando freme, e à la fina gloria afirira e

Ma tolo nel sudor la Dea di Delo

L'auno ferro à l'imocente telo.

Careo in

Lo firal senza la punta il mostrogiunte, Per torgli l'alma, e bauerne il prito crede, E gli dane la fronte, ma no'l punge, Che quel gli manca, onde forando fiede. S' decresce l'ira al porco, e poco lunge Ehpalamon con più compagni vede,

"Che fermi al varco stan co i ferri bassi, Perche il nimico lor quindi non passi .

(Ne'lumi del Cinghiale arde, e rifplende - 3 L'ira, e dal cor profondo esfala il foco . Già contra i forti fiedi il corfo ftende, Fremendo con grugnir superbo, e roco. Et in un tempo istesso è offeso, e offende, E al fin ( mal grado lor ) guadagna il loco. E' la lor forza à tanto horrore imbelle;

. No pno il ferro passar la dura pelle.

Le zanne altero arruota, e dira freme, E manda Eupalamon ferito in terra, Poi fa, che Pelagon talmente geme, Che non hà più à temer de la sua querra, Lostessa borrore, e stratio il figlio teme Hippocoonte, e al corso si disserra: L'arriua il mostro, e'l punge nel tallone,

E manda l'alma sua sciolta à Plutone Se non hauea Nestor l'occhio al suo scampo,

Non hauria il terzo mai secolo scorto, Non vedea mai d'intorno d Troia il campo, Mavimanena in quella felua morto. Andò il mostro crudel menando vampo Contra Nestor fin da fancinllo accorto, Ma falto fopra un gran troncone à tempo. Per non far torto al suo prefisso tempo.

Ebene d tempo vi si trond sopra, (sforza, Che giunto il mostro il guarda empio, e si .. Di fargli ancora oltrazgio, e irato adopra Il dente altier ne l'innocențe scorza. Veduto poi, ch'ei perde il tempo, e l'opra, Riuolge contra i can l'ira, e la forza, Che gli son sempre al fianco, ma si lunge, Che l'infelice zanna non vi aggiunge.

Impetuoso il fier Cinghial gli affale, (de: E questo e quel men destro azzanna e veci Infinito è il languor, ch'in aria fale Di questo, e di quel can, che geme, e stride: Con lo spiedo altre volte empio, e mortale Orithia và ver le zanne homicide. Ribatte il colpo il porco empio, e seluaggio Etoglie al forte pugno il ferro, el faggio ...

Corre poi sopra il suo nimico, e'l parte Col dente altier da genitali al petros Egli fasaltar fuor l'intera parte, E morto il dona al sanguinoso letto, I due fratei, che fra Mercurio, e Marte Non haueano anco il trasformato aspetto. Gliera co l'hasta in man tremuli a' fianchi, Su due destrier, vià più che neue bianchi.

E sarion forse statii primi a torre La vita, ò almeno il sague al mostro altero. Mad folto bosco, one il canallor corre, A l'hasta, e al corso lor rompe il sentiero. Disposto è in tutto T elamon di porre Il mostro in terra, e corre ardito, e fero : Ma dà d'intoppo in un troncon coperto, E cade, e perde il desiato merto.

Che in quel, che Peleo il vuol alzar da terra La vergine Atalanta un dardo incocca, El'arco incurna, e poi la man riferra, E fanel neruo libera la cocca: L'ambitiosostral come si sferra, Conosce ben, ch'in van l'arco non scocca, E certo di ferir batte le piume, E toglie il sangue à l'inimico lume.

Il mostro, che forar si sente il ciglio, Per la doglia improvisail capo scuote, S'aggira, e si dibatte, ne consiglio Dagittar via lostral ritronar puote. 'La vergine, che vede il pel vermiglio E girarsi il Cinghial con spesse ruote Gode, che l'arma sua princiera colse, E prima al crudo verre il sangue tolse.

Ne men s'allegra il giouane Signore
Di Calidonia, che primier s'accorfe,
E molfo primo il virginal valore
d fluo compani, el faques, che fuor corfe.
Ben n'hamai (difle) il meritato homore,
Vedrai, ch'indarno il ciel quà non ti fcorfe.
Vermiglio a molti il volto inuitto refe,
Toi tutti al perigliofo affalto accefe.

Si fan l'on l'altro core, e innanzi vanno Contra la belua infidiolò, e truce, E tutti al coppo fio ecram fir danno Da quella parte, one perdè la luce. Ne però firada anno rivrousa-fanno Da ton per fempre à lui l'aura, e la lute, Percoton mille firai bir fina volle, Mal'un l'altre inpedite, e non insefee. Mal'un l'altre in impedite, e non insefee.

Ecco contrail fuo faio il corfo affretta
Il gloriofo, di infelice Aleco,
E com ambe le mani alza nui accetta;
E s'amicina al mostro borrendo, eveo.
Questia farà den meglio la vennetta,
Dice, che'l dardo virginal non feo,
State à veder, se con quest'arme io'l domo,
E se vul più d'una donzella vui buomo.

Sopponga pur Diama cel Juo feudo, Difendado, fe può, da la mia forza, Chor bora il ò reflar de l'alma ignudo, E acquifo al mio vudor l'brifuta forza. Hor, mentre di catare il colgo crudo Col Jiao maggior potere. Aleo fi sforza, Il porco contra lui fi fijinge, e ferra, E fa cadere in vum la fare: in terra.

col umo dente a no colle parte il fende,
Che'l core, e i membri interni afcode, e copre
La piaga l'infelice in terra flende,
E le parti fectret allarga e foppre.
Hor, mentre, ch' à quel Dio l'anima rende,
Che fiol giudicio far de le noffre opre:
Perito d'onol, che'l porce a mpio l'azzani,
O si vuol vendicar di tanti danni.

Con l'baffa tridentata affretta il corfò,
Doue s' e fatto forte il fuo nemico.
Ma toflo pone al fuo furore il morfo
Tefeo fuovero, e cordiale amico.
Doue giro (gli dice) il tuo diforfo e
Hai tu perduto il tuo configlio antico e
N O N deel buom forte mai preder duello
Con animal di lui più forte, e fello.

Gli fata il veltro intorno, el mostro fero Ouunque il can si volge, il capo gira. L'ardio intanto, e forte caudicro De la prudente Aibueu van dardo tira si E daro al figgo dessimato, e vero Haurebbe, à l'occhio hauca presa lamira: Ma il ca s'oppose si che l'oraccio ci cicle-E falto a lui la vira, e a se la tosse.

L'ardito Meleagro banea più volte Cercato d'inuefir , ma fempre in vano . Il moto del (righida le piante folte Sempre in van fergli vyfir l'arme di mano, Due diuerfe ar me vilimamente tolte , La prima vuol , ch'inuefle di lontano . Phidific ella , e fora , e prende albergo Nello pome diarret inviolabil tergo .

Quando ei vide al Cinghial vermiglio il dosto ; E che punto dal duol i aggira , e (cinote ; Con l'altra arma, c'ha i ma gli corre adosso, E la sinistra parte gli percote ; e l'osso ; Resili cinoggio co re feller puote . Il porto , mentre può , si duole , e langue, Toi cade , e manda suor la vita , e l'angue . Con'ya

Ugnyn

Ogn'un con le parole, e con le ciglia
De le fue lodi al vineitor compiace.
Ogn'un's allegra, e ogn'un fi macauiglia
De lanimal, ch' in tanta terra giace
Aucor temon toccarlo, pur vermiglia
Sicuro al fin ciaficun l'arme fue face.
Ogn'un, fe ben non ha la fera effinta,
Bruma del fangue fuo l'arma hauer tinta.

Ma più d'ogni altro al vincitor da lode La gratissa vergine. Atalanta L'acesso ammare, che la mira, e ch'ode Lassoure parola accorta, e santa, Mentre shipto la vagheg sia, e gode, Tompis l'appo al Cimpbial del piè la pianta, Evon grata puella, e soloce vista Sol la siua allegra, e gli alvi attrista.

Poi ch' o pacinto à le fisperne stelle Di dare effetto d mio nobil profiero, Si denno ame queste honorate, e belle Spoglie, che fede poi faram del vero, I o dico del cimpinal thristu aptelle Col capo ancorde le sue zame altero ; Tur, perche il dardo tho l'impiagò pria, Vô teco compartir la gloria mia .

Subito falemar bourrida flooglia, E dandola col capo a la fua diua, D'allegrezza empie lei, d'muidia, e doglia Gli altri di Calidonia, che ne prima . Difficace à unto il fiuo popol, che voglia Del bel Trofteo la fiua patria natina Spoglian, per darlo da la Nouacria parte, Che non bauca ne la vittoria parte.

Diffe Plefippo à lei, et un de frateli Era d'Altea di Melegray madre. Non ti penfar de l'honorate positive. Non trepella de l'honorate politic. Lemus avrar del tuo Novacrio padre. Non creder, ben ch'i tuoi lucenti e belli Liemi con le fattezze alme, e leggiadre Habbian del mio nipote accefoi il ore, Triuar la patria mia di tutto bonore.

20

E contrà s servi con gran spria varme
De l'impocent e gionane Tegea,
Che cura bancan de le damosso zume
Donare a lei dai gran siglinos d'Altea e
Le toglie lo preo s'orça, e cura dame
As suo fratel Tosseo, sò appresso banca.
Ter vendiare la brezim quello anta a.
Stringe la spada, el suo nimico assonata.

Ma Meleagrò altier, che'l turto feorfe, La confluevamità polla in oblio, l'into da l'imminactato colo; E con lo spiedo inguisfo vecide il zio. To oi del frate l'pi gionnae s'accorfe, Che contra gli venia crudele, e rio, E farto in totto di pieti rubello. Lo stefemento appresso al luo fratello.

Intanto Altea, che la wittoria intefa Del figlio hauez contra il nefavolo mostro, Al tempio và di fanto zelo accesa Colgrato don di gemme ornata, e distro, Et ode per lavia, quanto tho as esta Quel che ella gia portò nel carnal chiostro: Intende, che figliad da tira vinto Hal vno, e l'altro suo fratello csinto.

Compare in quefo la bara funchre Per gli occhi fuoi troppo infelice obietto. Sabio ella dava il grido mulchere, Si firaccia i crini , e fi percose il petto . Le dome fue come infendate, yo chre Mofirm vinte dad duol linterno affetto: Subito gittam via le wefil allege. E cangiam le dorate in gonne negre.

La madre un pezzo fi confuma, e piange, Come il fraterno amor ricerci, e volule, E fi graffial le gote, el capel frange, E v accompagna i gridi, el le paule. Da fira vinta poi forza é, che cange Il pianto in quel defio, ch'accender fuole Girati à la vendetta, in quel defio, Ch'ogni più fanto amor mànda in obtio.

7 3 Vestito

Uestivo c'hebbe Alteadel carnal manto .
Quel fizilo, c'hor gil ha fatto il doppio feorTrego le Deceon verfo humil, esanto, (no, Che vostgon de le vite il fuso intorno , Che c'hoestgon de le vite il fuso intorno , Che c'hoestgon fer far palefe , yanato .
Il suo picciol fiziluol godrebbe il giorno .
Vemire le tre forelle al prego ginto .
E poler si le famme en verde arbusto .

Volgendo il fuso poi l'auera palma
Disperi Tu, c'hoggi sei companso al lume,
Sappi, c'he dal tua petto vosteria l'alma,
Tosto, chel soco il ramo arda, e consume.
Tornar poine la patria eletta, c'adma
Le Parche, e prella Altea lassiò le piume,
E con le mani inferme il tizzo strinse,
E poi d'acquato sparso e stocci sinse.

E.come accorte afosso il fatal legno
Per construario in un secreto loco.
Non era in tutto il Caidovio regno
Parte, che men temer douesse il soco
Per se construire in lei lira, e lo seggeo,
Che wi può la piech materna poco.
Trona l'ascolo muro, e suor ne tira
Il ramo, e accenter sa l'insme pira.

L'hasta foco wool dar , che l'alma chiude Del figlio, ch'i facie in mulo fotterra ; Perche le membra sue di spirto ignude Ressino, e vengan poi cenere ; e terra ; Tre volte con le man profane, e crude Pec gittarlo nel saconi ramo asserna; E tre volte le vieta opra si indegna Qualche poco d'amor, ch'ancor vi regna .

Albergano la madre, e la forella
Due diuerfe persone in un soggetto,
Emounon in un core bor quella, bor quella
Quado il più pio quado il più crudo affetto:
Et bor la noggia fanta, bor la trubella
Cerca di dominare il dubbio petto.
Il core bor I bomicidio approna, bor meta,
Secondo vince in lui l'ira, 2 la pieta.

Speflo timordel fuo fut wo errore
Le fa di neue diwentar la front :
Le pingon poi di fangue, c. di firore
L'imrudelito cor, gli flagni, c l'once.
Se'l pianto fecco wene dul reppo ardore,
Sorger fi rede poi nouella fonte.
Le pinge ii viji bor I odio, bor i kordoglio,
Quello d'affetta pio, quello d'orgoglio.

Come talbor fe la corrente, el vento Fan tra lor guerra d'Aggitata nanc Prin cade il legno a l'onda, e in commomente S'arrende d'aproccella, ch'èpiù granc : E in breus tempo cento volte e, cento Hor l'onda bor l'aura in fino dominio l'haues T al de l'affitta. Altea l'ambiguo ingegno Hor vinto d'dal a picta, hor da lo flegno.

Al fin la voglia più moduezia, e via
Con più vigo i e domina la mente,
Et empia vien per voder effer pia,
E placa de fratei le membra flente.
Cià l'affecto materno in tutto oblia,
Et è miglior forella, che parente.
Hoy come rodei i floc andare al cielo,
Cofi a la mente fiu a difeopre il redoz.

Econquel, chauca is man, celefle ramo, Si volfe a funerarii altari, celifle: Poirre Dee de le pene etrue chiamo, Chauste da punir le nostre rifle. Mentre linique effequie feedir bramo, Tenete alquanto in me le luci fiffe: E dațe ala mia mano ardire; eforze, Che doni ăi fochivie la faud forza, Pate me inferne 1919.

Pate me inferne Decfi ardita, e forte,
Gh'al foco ardifet dar la carne propia,
Che con la morte io vo placar la morte,
Es à l'effequie far d'effequie copia.

Es poi chel di la mia pernerfa forte.
Neu vogito al fallo far del fallo inopia,
Per mille pianti raddoppiati, e mille
Quella fiamma crudel vo, che s'auille.

237

Adunque il Re di Calidonia altero De la vittoria andrà del crudo figlio è E Teffio i padre mio com marto nero Baffo biam'a fempre, e lagrimofo il ciglio è Meglio è, che 'vono, e l'adro prossi il fero De la forte crude l'funcbre artiglio, Evadan ambediu colmi di pianto, Hauendo affitto il core, ofenno il manto.

Hor voi pur dianzi dal mortal fostegno Sciolè anine prendere il buon dello Lessenza, che vicopra boggi il mio slagno Col sargue, e non con l'or del siglinol mio. Eco del ventre mol l'iniquo pegno, La materna pietà posta in oblio. Ter la troppa barbarie, ch' in lui scorgo, A dinora e à quelle summe io porgo.

Oime, dunque banto il cor tanto inhumano è
Done mi laficio tafportar da tira è
Terdonate, fratelli, ala mia mano,
Se da cotavate infamia fi vitira.
Ben sà, che'l face il fuo delitto infamo
Degno di prender l'aura, onde vi fifira:
Man o le parragió, ne giufla voglia, (roglia,
Cbio, che già il dicid al mondo, al mondo il

Dunque ei di tanto error fe n' andrà feiolto ? E fenza i miei frate i godrà la luce ? Per la vitro in tamido ne volto ? Per effer fol di Calidovia Duce ? El cuppo vofro bor bor faci feci polito di Calidovia Duce ? El cuppo vofro bor bor faci feci polito di Perio di Perio di Perio di Calidovia Duce ? Nel rogo , ciho per voi s'accende , e luce ? Evoi , per cui lo cicli più non fivolue ; Giaccrete field ombre , e poca poine ? No, muora pur lo seelerato, e cieco,
Muora per man de l'inselice madre,
E la raina de la patria sec
Tiri, con la speranza alta del padre:
Vada pur à goder lo Stigio speco,
Edasci il regioni westi ostre. « dareMisera, che vuoi sar ? chi ti trasporta?
Lamaterna pietà dunque è in se morta de
162

Dunque, empia madre, à mente non titorna, quanto per lui sofferio il eu ofen abue? Che nouse volte trinoub le coma Delia, mentre egli il fen ii fece grave. Dinque da tento mal nont id illorna l'età fia pueril, già fi fioune? Dunque di troi cor colui d'arder non teme, in cui del regno fino fondò la fireme in cui del regno fino fondò la fireme?

Placesse des sint Dei, che ne prim' anni, 2 Rumdo queste troncon si dato al soco, Pisto bauesse si est vitimi dama, Quei, che temo vedere in questo loco. Che lastica banessi so batter i vami Allume, che n'hause già roso va poco. In vini pre mio don, chi oi bo sossiste. Ma muori, se morrai, per lo two merto.

L'alma havesti da me la prima volta , Quando col parto mio l'offerfi al lume ? Laltra , quando fu poi là vorga tolta Al fico ; e ch'io laficia per te le piume . Hor, fe l'alma io ti toglio, e vo'o, che ficiolta Dal fito mortal vada al tartareo fiume : Se tu fe fingrato ; intipilfato già non foto , Se l'hausfi là am die volte in dono.

Rendi homai, distrat, tanima, rendi, Et u Tarca orudel tronca lo stame. Ah,madre iniqua, e riu, che sur eintendi ? Vuoi diuentur per tal vendetta msame? Non veda su, quanto tesse significadi, Se seizosti al figili ol suo vital tezame? Misera il vezgo, ah quato e di inno cordoglio Che vo', e non posso, poi posso, sin vocalio. Priale fraterne piagbe, e l'empia morte Si fanno imnarzi al mio vedere interno, E l'ira in me rifuficitar fi forte, Che vuol, c'hio doni il mio figlio a l'inferno; Marrade al rio pensser la man non sorte De l'infamia il timor, l'amor materno: E, meutre dice ognun le ragion fue, Jo mi consumo, e vinomi intra due.

Ma voi, permaggior mia noia, e tormento, Cari fiate in baurete al fin la palma, E forfe hach dapoi tarti ardimento, Ch anch ino laftiar vorro l'huma na falma Per far ogn'un di voi di me contento Vo far, che figua voi la fue trifi alma. Con queflo dir, volfe ile fianme il tergo, E diede in mezzo al foco al tizzo albergo.

O diede, ò parue pur , che per la doglia Scotendo il foco vn firido il ramo deffe, Ma la fiamma empia fi contra fia roglia , Poi che non pote far, che non l'ardeffe. Senti il ffeio de Enco i humana fioglia (Benche lontan da quelle fiamme fieffe) Ardere, e fentì anco l'interno petto Effer da foco occolto xifo, & infetto.

Non sà già la cagion del troppo ardente Dolor, che dentro gli confinna il core s Pur col valor de l'animofa mente Si sforza fiperar l'alfro dolore. S'attrilla bene affa, che fi vilmente Senza far guerra, e fenza fangue more, Alceo chimnafelice, e ogni altro Duce, Cui tosfe il rio Cingbia l'aura, e la luce.

Chiama vinto dal duolo il padre antico, Ogni fratello chiama, ogni forelta, La compagna del letto, il fido amico, E più di ogn' voi la madre ingiufta, e fella. Il foca ada mbedui crudo nimico Diffringge Metleuyro, e la faculto E del vamo, e de l'huom fii l'viuer corto. Ch'var refilo posa poluse, e l'attro morto, Ch'var refilo posa poluse, e l'attro morto, Giace lalacittà, piangon le mura, Verfan le torri altere in ropia il pianto, La giovenile età, l'età matura, La nobiltà, la plebe ba nero il manto. De le donne più pie la turbo oforra Fa gri lefirida al Reyno eterno, e fanto: Batton le mani, el fler, l'Aractim le chiome, Chiamando fiesfo in evan l'amato nome;

Il vecchio Re con 172.
Il vecchio Re con grido affitto, e laffo
Biafmai tropi ami fuoi, fua triftaforte.
Che deuv vn fuo figliuol chiuder nel faffo
Chera in fuerde età fi faggio, e forte.
Altea, ch'al commü piato ba volto il paffo,
E sà, ch'effa è agion de la fua morte,
Alza la man, che diede il figlio à Pluto,
E piaga il trifto cor col ferro acuto.

S'io cento lingue bauessi, e cento petti, E uosto in mio fanor tutto i lelicona, E cento de i più nari ali intelletti, Ch'in capo mai a allor portar corona j Non potre divir i dolorossi affetti, Onde l'alta città tutta rissiona D'huomini, di matrone, e di donzelle, Mapià de le massissimo rocce.

Deposto il gesto regio, il regio sine,
Si danno in paa i ogni atto idegno, e infano.
Famno oltraggio ab le visio, al l'aureo crine,
E percotoni il petto, e mano a mano:
E stando sopra lui piegate, e chine
Chiaman sonente il nome amato in vamo,
E, mentre il corpo in centro non si sface
Gli son tutte d'intorno, onunque giace.

A pena il corpo in ceser si rifolne, Che l'vaso à gara prendon, che la serva, E al petto stringon la simotre polue, Menre che l'leco pio non la sottera, Ma, come il sassi pos prendo involue Le membra trassormate in poca terra, Dalor le sirida, moti, el piento impetra Lo servico nome, e la notata pietra.

10

sorelle di Poi ch'à la Dea di Delo offesa parne Meleagro D'esser contra d'Enco ssogata à pieno , invecelli. Fè, che la piuma à le sorelle apparue

Del morto, e n'orad los le braccia el feno. E fatta ogn' nna aurel, fubito fiarue, Et allento per l'aria à i vanii il peno. I tutte à un tratto lafeiar l'biuman fiendore Da la nuora d'Almena, e Gorge in fuore.

L'angel, che Meleggrie s' appella,
Dal fratel Meleggrie s' appella,
Dal fratel Meleggrie bà prefo il nome.
Riffende affai la fisa porma nonella,
che lema di celle fue terrene fome.
Ch'è vaga, varia, colorata, e bella,
Et bà lacrefla in vece de le chiome.
Di petic di gallima è rante, e nona,
Benche, come il fagian, dipinge l'ona.

Come bebbe Thefeo villo il Cinghial morto, Moftrato il Juo bon cor commisto prefe; Ne fi troub prefette al darvo, e al torto, Onde la cruda modre il figlio offefe. Per ritronarfi in brene al patro porto Per altro fuo difegno il camin prefe; Bench Acheleo, e banca la fuacontrada Tatta allagara, gi mipel il finala.

V cde Acheloo, lo Dio proprio del fume, Che'l canalier d'Ashene è giunto al passo, E se sorge buomo, è legno, intende il lume Ten poter pon ne fastra ripa il passo. Albor temendo il greto, e amico Nume, Che nol di al onda al Regno oscoro, e basso Cortse, e pio eg la fainountra, e vede, Se può con questo suon fermargli il piede.

Non i sidar, guerrier (ecropio, à l'onde, Che ssorzan troppo rapide le nasi, E c'han portate al mar le proprie sponde, Con Celevate lor siperbe trani. Ogni tetto vicino, ogni atta sionde Cou le parti, c'havean più dure, e grani, E con gli armenti sselli, e co i passori Tutti bo visito porturne in grembo à Dori. Ne al can, ne à gli altri bruti il nuoto valfe, Non gionò à l'homon ol fuo fagcio difeofo. Lanti ne fer donnai à l'omde falle, Quanti rapime il furio copfo. Se del canfigio altrus giama ti casfe, Metti guerrier al tuo defire il morfo. Menne l'onda va fur del proprio lido, Tiacciati, ch'io i alberghi entre il mio nido.

Per furgir il querrier tanto periglio, Per furfi grato à quel, chel perfuade, Lieto vilpole: Al two parer m'apojelio, Mentre chel onda tua fi fiera cade. Accetto la tua cafa, el luo configlio, Fin che ficure fian l'ondofe firade. Per mano il fiume il prende, el mena feco Dentro a lluo casermo fo humido freco.

Entran dema in vin altra le spelonche,
Done l'altero Dio si posa, e chiude.
Comparton tutto il ciel diurgie conche,
Chel suso adornan cauernoso, e rude.
Le gocce altre continue, e d'altre tronche
Fan per diuressi via il ala palude:
E da cento antri, e cento senza lume
S vnison tonde in vn, che samo il siume.

Lieto il cortese 100 di tanto Duce; con ogni sudio ad bonorario intende, con ogni sudio ad bonorario intende, Però con tatti sinoi Teleo conduce; Doue ne l'antro siuo più il giorno splende; che l'occhio, onde rua sinara bauela luce; Perso infinito mar lo sgaundo stende. Quiui spieçar con volto bonesto, e chino Le Nanse si un mensa di biamo cimo.

Comparfer le viisande, èl Nome accorto
Fece à la menfa pria feder Tefeo ,
Tei Peritos con Lelege, nè torto
Delloco në a la età, në algrado feo .
Tei, che dire lovo il debit o conforto
Col ruro cibo il più dokte Lico,
Vêne il guerrier d'Athene à cafo andare (re.
Locchio mezzo albaico, the guardal ma-

Elemendofi alquemto alto dal feggio, . Il braccio vergio il ma refe, e la mano, . Di gratio, diffe, poi signor it chieggio. Che per tua cortefic mi facci piamo Il nome di quell'fisha, chio veggio, che mi par molto grande di lontano. Per farlo all'hori Dioreflar contento, . Fè rifonne il ciel di quell'accento;

Un fol lingo non è, come ti credi;
Dindita l'occhio mo, Tefeo, s'ingoma t
Che quelle fon timque jole, che vedi,
Ma la diflança il tuo vedere appanna
Hory pole he tua mered, quimeco fledi,
Et oqui pruden' buom l'otic condamna,
Ti voi contar l'origine, onde nacque
Ciafema di quell'ifole in quest' acque.

QVELLE Naiade fur à più d'en fonte, Anties tributario del mio fiume, Ch'a divec toni già rupper la Fonte, E quei diveo à l'altare, e al fanto lume. De la felua gli Dei tutti, e del monte Furo inuitati, e ogni altro agrefie Nume, Al prandio, al ballo, & à l'officio pio 3 Sal'io feordato fui, ch'era il lor Dio.

70. the! differezzo mio chiaro conofto, 27tile the no fei giamai m'ingroffo, e faegno E d'arque di horo gonfo, e de vofco, 2000 fol leuo al terrenta binda, el legro ; Matoglio il dispo al capo, el bofo al bofco, E gli fingo per forza al falfo regno; L'arque d'arque de l'arque per forza al falfo regno; con i propri fochi for le Ninfeingrate.

Le dono à pena al mace, e à me le soglio, Che l'onda falfa al mio voler rifonde ; E tanto face il fito col volfto orgoglio, a Che diamo à quel terren nouelle fonde, E dinidendo l'un da l'altro foglio, Formiam le cinque Echinade sis l'onde, Che quelle fir , che alfacrificio loro Negaro a hoffor altra l'incesfo, el toro, Mat ijola , th alquanto è lor diflante ; Non fu da liramia donata a l'acque, Ma ben dal troppo crudo titipodamante ; Di cui la fuenturata donna nacque : Ciù di fuo leggiadro , angi diun fembiante Tanto à le luci mic cupide piacque ; Ch'ignuda entro al mio letto bauer la volsta El bel nome di vergine le tolst :

Perimele di lei fu il proprio nome.

Hor, Jubito, che l padre empio s'accorge
Del fallo fio, la profe per le chione, '
E sin quel monte finafinolla, e cosfe.
Sangliando poi le non più grate fome
Dal rainofo fooglio al mar le porfe.
Lo cosfi, e d'aintar cercai il fito muto;
E diffi all gel del mar flò o, e deuto:

Fratello altier di Gione, à esti la forte Diede il tridente in man, che regge il mare, Onde noi Dei de l'onde erranti, e torte Tributo ti fogliam perpetuo dare ; Salua quella fincialla da la monte, Cb'io fei per troppo amor per forza errare: Se'l dritto mio maggior mai ti rendei; Mosfrati grato d'ure, piecolo à let .

poi che l'ha tolto il core empio paterno D'aborgar più ne la terrena riua, Tu, che di tano mar tieni il governo; Non far, che fia nel fall alborgo priua, Falla nel tuo gun regno un loco eterno, Si che la fua memoria aimen fia viua. Piegò Ngtunno il volto al prego fido, E fè tremar d'interno il mare, el lido.

Il gran vomor, che più crudel minaccia; Le di maggior timo, maggior fospetto: Pur si fossi con unoro in sule braccia; Per non gire a trount del onde il letto. Anch'io, perche dal mar vinta non giaccia; Con man softegno il palpitante petto. Logni bor mi par funir con più sirvore Battere d'infelice il posso;

Mentre

iNnfe in fcogli. Perimele Mentre per fahar lei pongo ogni cura; in llola. Mi par più non fentir carne, ma pietra, È che'i bel corpo ogn'ori apiù sinintra, E ch'ogni membro fivo crefce, e s'impietra. Tal che l'intellettiua almanatura Di formafi van nona i fola impetra.

Di jormarit vna nosa ijola mapetra.
Fatta a finlarga, & alta, e di più pondo,
Col piede andò a trouar del mare il fondo.
297
Poi c'hebbe cofidetto il facro Fonte,
E mostrando pieta nel mondo tacque,

Tote roove coj actor ijaro Fonte, Emoftrando pietà nel mondo taque, Ognon denoto al mar drizzo la fronte, E venero di cor lo Dio de la cque.

Sol disprezzo le maraniglie conte Quel, che fratel de rei centauri nacque; Rè creder volle al e cangiara forme, Se ben più d'un frael vide bisorme.

La lippe ch'a libernir Peritos sforza, Non men gli Dei del fino patre fifione, Ee, che diffe Acheloo troppo gran forza Domi al frate di Gioue, e di Plutone, Se vuoi che poffia altrui cangira la forza, E donar altre forme ale perfone. El modo, el vió, el moner delle ciglia Emple gn'un di terrore, e maraniglia.

Sdegnossi il fiume 1999 Sdegnossi il fiume entro al suo core alquanto, Ma non ne diè già ne la fronte ausio, Che, cercando bonorar Teseo più funto, Sosseri di lino amico esseratori. Chaurebbe sorse al la sper mostrar quanto Expunte en Dio vacchio, e al cie più sido, Cercò l'empio sar pio con questo grido:

Del ciel la forza ogni potenza escede ; Ĉiò , che voglion gli Dei , Teritoio fafi ; Ĉiò , che voglion gli Dei , Teritoio fafi ; Ĉio ton possione con giante e in faita ; Ĉio ton possione con giante e in faita ; Ĉio ton possione con signi e del ciel ; Sappi , chi vii alta quercia in Frigia flassi ; Ĉio eppresso da vina tiglia i rami suoi stende e sib hommin si signi e ton bor sian noi .

Oltre la tiglia è l'arbor de le ghiande,
Done la forma à due già fu cargiata.
P' è un altra maraniglia non men grande,
P'na palude in un momento nata.
P'la Falice, e'l Mergo bor l'ali fpande,
E già fu fertil terra, c'h abistata.
Mi vi mandò mio padre, e vaià, e intessi
Quel, che per bè commun vien, ch'io palessi.

LA SCIA il Signor celefte un giorno il cielo Per voler fare esperienza in terra, Se l'hum ver la pietate acceso bail Zelo, O s'àla canitate il passo firma de l'aspositore. E preso d'hum mortal l'aspetto, el pelo, Nel-Asia in Frigia (col figliuol s'atterra: E mostrono cercando d'altrui porte, Ch'impouritis san da l'empla piete.

Poco à Mercurio l'eloquentia giona
Nel vaccontar la tor fortuna anuerfa;
A mille, e smille porte fi fi proua,
Ter tutto la pietà trouan differfa;
Ne fia mille, e mulle houndin fi trouaVnsche nö habbia l'alma empia, e peruerfa;
Ogn'on nega al lor octro, C al lor facco
(Benube n'abondi affai Verrey e Bacco.)

Al fine ad wan picciola espanna
I afcolo Re del ciel col figlio arrina;
La qual di paglia e di padufre eanna
E da lati, e di spora fi coprina
Quini feoprano di duol, che l'ore affanna;
La vera carità ritroner vina.
Fur da Fileno, e Bancide raccolt;
Ch'eran conforti gid molti anni, e molti-

Da lor la ponertà, cho gni uno abborre, ...
con lietos fanto cor foffera fue ...
bi quel, cho manca, "un fatro faccorre,
E giona à due con le fatiche fue
Servi, e Signo recrea li non occorre,
Tutala cafa lor non fon, che due ...
Quel, che comincia 'un, l'airo al fin măda,
E da due s'ubidife e, gle comanda.

Come

Come poste gli De il dentro il piede e L'antico Filemon cortese, e saggio « Che i peregrini affaticati vode Ngo da gli affamisol, ma dal viaggio, Ter ciaschedun di lor porta vna sede D vn mud disposto, e ben tartato saggio, Tosso sopposto prosta voma gue Tosso sopposto l'acrotta maglie Per saggli riposar das vuecchie spoglie.

Prende la vecchia poi l'aride legna,
E inginocchion defla il carbone, el foco.
E fache l'an troncon l'altro follegna, (co.
Ma in modo, ch' à la fiamma habbia à dar lo
Nel carbon vino poi mandar s'ingegna
Lo firto vnito fuo finile, e poco,
Perche col fio vigor la frafa accenda,
E rifoluto in fiamma arda, e rifolenda.

Vn picciol ram e concano indi appende A la fuliginofa atra cat ema ; Pien d'una gran fonte, done intende Di far bollir la ruflicana cena . Rel piccio la borto intanto il vecchio prende Di malte berbe opportune ogni man piena, E E leporge à la moglie, e anch' ei s'adopra , Perch' ogni herba fi purghi, e paga in opra .

Quell'herbe, che wol por , feeglielamoglie

A coter per la cena, e l'apparecchia.
Flèmone it adicibi in unvascoglie
Con la finifra man debile, e vecchia.
La defira col colet laqtiia le foglie,
E dalle affai minute ad vna fecchia,
E le laficia purg.m nel onde chiare,
Pecche po nel mangiar flam meno amare.

Trende poi il vecchio la bicorne forca, E vi, done gli è dinopo, el capo leua, E gunda in alto, el vuo vincino inforca, Ch'una spalla di porce alto tenena, Dal simo, e da la polne oscara, e sporca La prende, e col coltet, chè di ato bavena, N'ara l'ac punga oma mezzana letta, Perchenon pa'a à lor lungo il foggiorno
Tal volta feioglie à la flui lingua il nolo,
Eva palfando o toisfo giorno
Con ruftiche fentenze, e rozzo modo.
F'era un gran vafo latorno ta termo
Di fuggio, ch'appic cato era ad un chiodo q
L'empie poi, che la vecchia l'ha ben'netto,
D'aqua, l'bausea feddata à quello offetto.

La porta a' forestiert, e lor rimembra, Che, giugnendo à l'albergo il viandante, Dec tal volta leuari es flanche membra, E ristorar l'asfaticate piante, Questa è gli bei ben cavità rassembra D'anime verumente e sette, e sunte. Accettano il cortes almo cossume, Indiventran nel e lor pouvre piume.

Nelletto discec'herba di palude ;
Che di salcehauea i piè, l'asse, ele sponde ;
Vanno à posar gli Dei le membra ignude.
Sul posto binneo lin sopra la fronde ;
Trale duc tele aduranto grosse, corde;
Ma di bucuto il lor corpo i asconde.
Copre la tela poi a vun vui vesta,
Copre la tela poi a vun vui vesta,
Copre la tela poi de la festa, "A

Pon la fuccinta vecchia il defeo intanto Che posfi ir re game maleintefe, El Ierzo piede haue ineguale aquanto ; Benche un votro piatello equale il refe: Fatta la menfequal, dilino un manto o Bianco, ma rotto alquanto vi diffet: 3 Con le man poi, ver la pietinon frafe; Dimenta, e vanji fior tutta la frafe.

Dne vafibanea de terra cotta, e dura ,
Da ber, l'unnoso in tutto, e l'altro vfato,
Gli lataco ni le fome frefa, e pura,
E pon la miglior coppa da quel lato,
Relpaul doucan riftoro à la unatura
Dar gli bolfi, he gà il letto bunea la ficiato;
E per ridirio à l'alme alte, e diuine
Folecu del loro como nedere i fine.

In una firetta rete l'insalata Il vecchio pon, che'l fonte ancor benea. La qual, se ben minuta era tagliata, Non però de la maglia vscir potea. Come velhebbe dentro aniluppata, Al zò la destra man, che'l lin tenea, E non lasciò di raddoppiar lescosse, Che'l benuto liquor fuor non ne folle.

Lascia indi in vna conca ampia, e profonda L'herba cader, che da la rete folue ; Poi di Palla il liquor fa, che v'abonda Col mar ridotto in sasso, e dopo in polue. Con due coltelli poi fa, ch'ogni fronda Hal'olio, e'l fal, che vuol : tanto la volue. Vi farge poi del trasformato vino, Che fortissimo hauea sopra il camino.

Fatte lanare in vn catin le mani A gli hosti accorti, à mesa ambi gli chiede, . E con accenti in un rozzi , & humani Presenta lor la più bonorata sede . E i lini dona lor men rozzi, & strani, Qual gli può dar lo ftato, ch'ei possiede. Benche non fi pud dir, che in questo manchi, . Che , se son rozzi, e grossi, alme son biachi.

Chiaman grati gli Dei la fanta vecchia, Che voolis anch'ella homai vustar la cena. Grat'ella al grido lor porge l'orecchia, E la fronte senil lieta, e serena. Pur di prinare innanzi s'apparecchia La pentola de cibi, ond ella e piena: Ma fa quattro ona pria le seconde esche, Ch'erano in uno instante calde, e fresche.

E mangia un poco, indi à seruir s'inuia; E và per l'herbe cotte, e per la carne, S'asside al fin anch'ella in compagnia. In quanto al vin può sol del nuono darne Lanon tronata altrone cortelia: Pur tutto quel, ch'è in cafa , allegri danno Con quel modo miglior, che ponno, esanno.

Porta il buon vecchio d la seconda mensa Co i frutti il latte condensato, e duro, L'oliua, il pomo, il pero, e ciò, che pensa Di trouar dentro al suo pouero muro ; E spogliala sua rustica dispensa Di ciò, che v'è più dolce, e più maturo Gione per la pietà, che veduto bane, Non trono mai l'Ambrosia si soane.

Ma sopra ogni altro frutto più gradito Fu il volto allegro, e'l non bugiardo amore. E, benche fosse pouero il connito, Non fu la volontà pouera, e'l core . Ma quel, che la conforte col marito Empie di maraniglia, e di stupore, Fù il vin, ch'à ritornar più non vi s'bebbe E più che se ne benue, più ne crebbe .

Come veggon da se crescere il vino Per l'alta nouità timidi alquanto, Mandan col volto, e col ginocchio chino Subito preghi al Regno eterno, esanto." Configlian poi, ch'al culto alto, e dinino Denno la forma alzar del carnal manto, E latisfar d'un sacrificio pio Al sempiterno, e glorioso Dio .

Facea custodia al lor pouero tetto, Vn papero, che sol s'hauean serbato; E pensar darlo al Regno alto, & eletto Non bauendo bolocausto più pregiato. Mal'augel per lo lor picciol ricetto Fuggendo già da questo, e da quel lato, E presto, e snello per gli aerei vanni Stancaua ambedue lor tardi per gli anni.

Prende dell'herba anch'ella, e vuol gustarne, Al fin fuggi lo isbigottito augello, E in grembo al maggior Dio cercò saluarse: Nè volle ei , che rendesse al pio coltello Del sangue suo le pietre sante sparse; Ma, preso il primo suo splendor più bello, Elasciatala forma, ond huomo apparse, Si palesò col suo figlinolo, e disfe, Cheverloil monte ogn'un feco ne giffe .

326 Come fanno veder Gioue col figlio A i vecchi il volto non veduto unquanco. Fan rinerenti le ginocchia, e'l ciglio, E quasi al troppo ardor si vengon manco. Poi seguendo di lor l'util consiglio Sollenan col baston l'antico fianco, Sforzandosi, à lo Dio lor commes baue, Portar l'afflitto corpo, e d'anni grane.

Lungi un tratto erad arco al sommo monte, .: Quando i vecchi abbassaro i lumi indietro, Cader fentendo un ruinofo fonte, E d'altestrida un doloroso metro. E de la patita lor l'altiera fronte Veggon disfarsi in liquefatto vetro, E l'alte torri lor di mura ignude Formarsi in vn momento pnapalude.

Mentre con gran Aupor guardanle none Onde, ch'ascondon l'infelice terra, El misero occhio lor continuo pione Piagedo i suoi, che'llago inghiotte, e ferra. Solla cappanna lor veggon di Gione Fuggito hauer l'irreparabil guerra, E che secondo al ciel s'inalza l'onda, S'alza l'humil tugurio, e non s'affonda.

In mezzo al lago vn'ijoletta sorge, Che la debil capanna alta sostiene, Ementre questa, e quel l'occhio vi porge, Vede, ch'in breue vn'altra forma ottiene . Farfile forche sue colonne scorge D'elettissimo marmo, e'l tetto viene Cupola di si grande, e bel lauoro, Che par da lungi una montagna d'oro.

Le corna de le forche cangian foggia, E fansi capitelli di gran pregio, Le stanghe, oue la copula s'appoggia, Si fan cornice, & architrane, efregio. Dentro, e di fuor più d' vna statua alloggia. Sacrata a'numi del divin collegio . Vi forge un ponte ancor d'un nobil saffo, Che dona per passare al tempio il passo .

Il vecchio Filemon tutto tremante, Dando à la fida sua consorte essempio. China il ginocchio, e le parole sante Manda con fido core al nono tempio. Allhor lo Dio, ch'à la cittade errante Fece sentir de l'onde il crudo scempio, Si volse à i due, c'hauean si ardente il gelo; E cosi aperse al suo concetto il velo:

Anime grate al ciel, fe il nostro sdegno Sommersa haue dragion l'empia cittate, Voi, c'hauete lo cor pietofo, e degno, · Chetutto è carità, tutta bontate, Vogliam pria, che torniamo al fanto regno, .. Rimunerar di tanta alta pietate: Però il vostro desio fatene aperto, Sicuri d'ottener l'amato merto.

Si configliar l'anime elette alquanto, una Poi d'ambo Filemon scopersi i voti. Fanne, Signor, del tempio altero e fanto, (Se ben ne siamo indegni) facerdeti p Fa, che cuftodi fiam noi due di quanta Rinchindon questi sassi alti, e denoti. E, perche visso habbiam concordi gli anni, Fa, ch'un'horamedesmail di n'appanni.

Non far, ch'io veggia mai la pira accefa, De la mia dilettissima consorte. Non soffrir, ch'ella alla miatomba intesa Pianga la mia prima venuta morte . Poi che la lor preghiera hebbero intefa Gli Dei, tornaro à la celeste corte, Hauendo fatto al lor prego denoto Gratia, e fanor de l'uno, e l'altro vote.

Mentre l'aura spiro dentro al lor petto. Custodi sur del tempio amato, e dino: Ma, dapos che quel tempo su perfetto, Chel corpo lor douca mantener vino, Del bumano pensier, & intelletto L'uno e l'altro di lor rimase prino, Nel modo, ch'io dirò, nel punto fteffo, Secondo da gli Dei fu lor promesso. Stando

Elemone Stande amb vinnaivi à le gran porte à piede i quercia. De i gradicute flà va pian fra l'Espio, e l'en & Bauti in La donna far del fico marito ve de (de, l'iglia. 7 cantit cape i fluesfra fronde;

f canuti capei filuefira fronde; E, mentre il guarda, e la cagionne chiede, L'arbon vede ei, che la fina donna afconde. E pià ch'un mira, e attede al fin, che n'efte, Tiù vede, che la felna abonda, e crefc.

Unol tofto quefta, e quel mouer le piante :

Per far lossico altrui, che si consiene y.

Etroua, mentre pensa andarcamante, .

Che l'assossico si piè viviene.

Accorri del lor sin con voci sante, .

Rendon grante, à de parti alte, e ferene.

L'un dice il catro, l'Ade, e mon s'arresta, .

Mentre il comporta hor la mout vossita.

Il Frigio habitator tal maraniglia
«Racconta ancor, s' em và da quelle b ande)
che fu la doma pia comer in Triglia;
E Eliemon nel arbor de le ghiande.
E ti o, che già d' ardai, con queste ciglia
«Keduti bò i facri voti, e le ghirlande,
che l fido peregria portar fi sforza.
A gii Dei, she flan chuis li a quella feorza.

Mi fu da prudentifino persone persone pectore, e daspetto venerando, e grato, Che non logicion parlar fenga ragione, Tatto questo miracol raccoustato. Anch' io vi posi Vulime corone, E disso, the limio prego leebis dato, Poict'ess homo gait diero al santo choro, sita quello Respondente da contra l'aro.

La cofa in fe, ha grand et à, l'afpeto
Dal facçio dictor mosse opiciore
Ma più dopri ditro à "fejo accefei petro,
Cha gi Dri ne rendeo lode, & bonore.
Il finner Calidonio, che'l diletto
Conobbe à pien de l'Attico signore,
Per fario più s'hapir, verlui à affise,
E poi con dolce sinno cos gi di dise;

Gräde è il poter d'un bio, quido trasforma Quei, b'al' interà mete in tròchi, en faffi, E fatto, ch'uno è tal. più non mou orma, Anzi in termo d legno, d fooglio flaffi: Ma, quado un fano andar di forma i forma, E quel, che piace à lui, continuo faffi: Questa è forza margior, che in un mombio Vn può cangiarfi in cento forme, e in ceto.

Protto è di quei, che far ciò pono, hoggi vno, che fuole indoninar gi altrui feveti. E guardai granda amento di Nettuno, E già de l'Ocean nacque, e di Theti. Quefli, fecondo à lui viene opportuno, Per tonfi in tutto à gli buomini indifereti, Hon fi trasforma in vn giouane acrebo. Et bora in vu Leon (ero, e fluperbo.

Quando la fama in ogni parte sparse, Chel saggio Proteo predicea il situro s Da mille, em mille regni ogni no comparse A dimandar di qualche dubbio oscuro. Ond ci, cercando come liberasse Datamii, che v'andar, che troppi suro, Ottenne da separti alte, e tranquille Poter cangiars in mille orme, e in mille.

Hor, quando il riuelar non era boneflo Quache fecreto in prezindicio altrui , Quando troppo alcungi ter modeflo , Per torio in vin momento a gli occhi fui , Facca l'affetto fiuo graue, e modeflo Parer crudete, e furiofo alui . Faccadofi hor Cingbial rudo, e intaondo Hora un diagno da far terrore al mondo.

Tal volta un par di corna d capo impetra;
Che toro il fa parer fero, e robulto;
Tal volta giace una infensibil pietra;
Tal volta d'abor forge altero un susto,
Come poi si difarbora, os spetra;
Se qualche un altro è nel pregardo ingiusto,
Si fonde, e sparge in copios siume,
O si risolue in summa accesa, e in time.

Ne folo al faggio Troteo il ciel compiacque Di trasformarfi in qual fivogliafore ; Ma da Metra ancro, chi di gra Nestuno piac che d. Autolito Emonio fu conforte. (que, Coltsi, che d'Erefittone già macque; Dal grato Dio de la marina corte Di trasformarfi in ogni forma ottenne, E vi diri O trojine, onde venne.

Non fu fira tutte l 347.

Pon fu fira tutte l 347.

Più nefando huom del padre di coflei.

Fra gli alari vui fuoi non fu il i più grande
Diffrezzatron del culto de gli Dei.

Tagliò fra di all'i voi allero di ghiande
Ne boschi, ch'i in Tesfaglia huuca colei,
Che con benigno core, eleta vista
Osserie de sono de sono de sono de sono del golo core, eleta vista
Osserie de sono de sono de princa arista.

Mandana il grosso ceppo inferiore Insimo al ciel la cima atta, e sisperba. Gian la vidici al tenebros lo orrore, Done ban l'alme più ree pena più acerba, E tanto quella essua ranggiore. Quanto la selua era maggior de l'herba . E i vami suoi sean mobra à tanto suolo ; Cèra van essua lessa internocioso.

D'un'alma Ninfa albergo altero, e degno Era l'incomparabil quercia antica, che la wie commune bause col legno Molto diletta à Cereve, & amica E infinite corno faccan feguo, Qual di pampino ordita, e qual di frica, Co i voti, che cingeano il ceppo ama foo fo. Chera derro à quel röco un Nume afoo fo.

Speffo doue il facato arbore adombra, Legar le Driade pie palma con palma, E col ballo honorar la lua fatro mbra, E la fisa deiti propitia, & alma. Poi, per faper, che spatio il trico ingibra, Che di rami foltien si zgasa sama, Fer de le man legate vana catena, E bolfar stutte a circondardo a pena.

Ma non refla perà l'iniqua, e crudo Di comandare al ferno, che l'attevi , E ne la feorça, ch' al troncon fà feudo , Cominci à dan co più ficuri ferri. Il ferno, che non è di pieta igundo , Si rities d'oltraggiare i facri cerri . Gli toglie egli di man la fure d'força ; E con questo parlar dane la força :

Siafi facrata pur 1 313-A l'imentrice de la prima biada ; Che vo , ancor che la Dea vi fi nafconda ; Che la fisperba cima in terra vada . Come vede la quercia alta , efeconda La fistre alzar, perche fil tronco cada ; Tremando gene , e in fador pione il lut to ; E vicin finoria la fronde, il ramo, el finato .

Qual, sel montone al santo altar si punge, Sparge il rosso liquor, che in vita il serbaz Cost, come al troncon la scure giunge, E vis si ficca dentro empia, essperba, Sapre la vena, e manda il sangue lunge, E macchia dogni tutorno i siori, el berba, E tutti, che v hauean volte le ciglia, N' hebber misericordia, e maraniglia.

Fra tanti un pur vi fin, che ne'l riprefe, Ch' ardi vetar, che non feriffe il cerro. Diffe ci, volgendo à lui le luci accefe, Che n'hai iu a far si o qui percoto, cr erro. E da l'arbor, c'haier donea l'offefe, Rinose à lui lo federato serro. E hauendo à l'infelice il capo aperto, Diffe: Del tuo cor pio questo sia il merto.

Toi, tornando à feiri la fanta traue Col medefimo fino rancore, e falegno, Ruella voce n'ofè mella, e foaue; Runfa fonio, chi albergo in quello legno, Anica de la Dea, che istin le chiane De l'abondanza del terrefire Regno: Hor morendo i ammonto, che di corto La pena bauraj, chemerta un tanto torto. Segue egli di ferri fdegnato, & empio, Et ogni ferno fuo fa, che faco erra, Che, fatti accorri dal poffuso effempio, Fan con mill'altri colpi al tronco guerra, Glià già minaccia il vimio fi (cempio L'arbor fuperbo, e gi: la cima atterra, Efebianta più d'ogni altro altero, e groffo Bill'altre piante, à cui ruina adoffo.

Le Driade, meste, e at onite del damo, Commesso del sicrilezo homicida, squareimo i be ciril do os sparacimo il pano Piangendo la socilla amata, e sida. Sonan di velle oscure, e in spetta vanno, Empiendo il ciel di doloro se livita de presidenti per la presidenti de suono accorta, Perel habbia d vendicar la selua morta.

L'alma benigna Dea, da tira vinta, Ch'ogni mente piu più talbar commone, Confente lo, th'ogni piet à fia effinta, Ver l'osfensor del fanno arbor di Gione. E fa fi polue da vendetta accinta Le pene, che può dur più crude, e none. Abille pene hi da fin pietate ditrui , Ne degno di pietà posson fini .

Rifolue al fin , che le fue crude pene Debbian veuir da la noiofa Fame , E che , quanto più fale came piene , Tanto più da mangiar dimandi, chrame , Si ch al fin confimato ogni fuo bene , Rompa ala vite ria Clovo lo fiame . Fra milla diri tormenti accrbi , e rei , Questo più piacque al Amadriade , e alti .

E, s'à la Fame Cercre prefente
Poceffe slare adquants e s'opportanta,
on'etta hà z'epre asciutto e ingordo il dente,
Sarepbe ita in persona àvitrouarla:
Hue, poi s'ebel slate etterno no' lonssente,
Yuol, ch'ona aipestre Dea wada à pregarta,
E con queste paroba accorte, e pronne
La Dea del pian mando la Dea del monte,

S T A ne l'estrema Scithia un môte alpestro, Che d'ogni pianta fintungla égendo, Sterile d'ogni figea, e ben terrestro, Per lo freddo, che v ha "maigno, e crudo, Nel luogo in più fierile, e men destro Contrai i freddo à la fame vn antro è faudo, Sottoposso de neui, al ghistecio, e a venti Doue batte il Tremor continuo i denti,

Fermanel trifto volto il vifo alquanto, E di da parte mia , ch' entri nel petto Di quel , che fece oltraggio à l'arbor fanto, Tes fave ala mia felua onta , e diffecto , El faccia dal digim diffrugger tanto , Che vinto fia da l'affamato effetto, Si di à latira fue digima (corza , Non bassini de mie spighe , e la mia sorza .

Perche il lungo camin non ti spauenti ,
Douendoire à trouar l'Artico polo ,
Trendi co carvo moi gli arrei sepenti,
Ever la frededa scitibia affretta il volo .
Drize cella i vol courta i più freddi venti
E giugne al monte abbandonato , e solo .
E seide ei , che sur el cantro stassi,
Tassendo i suo ci suo si suo si suo con la solo .
Tassendo i suo ci suo si suo si suo si suo con la solo .
Tassendo i suo ci suo si suo si suo con la suo con

Ogni occhio infermé più fif fie fepolto
In van occolta, e cauernofa foffa,
Ravo ha linculto even vundo e, eficilto,
E di fargue ogni vena ignuda e foffa:
Tallido, crefto, magro, e fortro ba il volto,
E de la pelle fol veflite l'offa:
E de l'offa congiune in yarri modi
Trafasion vane forme, e venti nodi.

De le gimocchia il nodo în fiuor fi flende, E per le fecche coficie par gonfiato . La poppa, sch al a cofia appeția pende, Sembra wna palla à went o fenza fiato . Ventre ned ventre fino mo fi comprende, Mail loco, ît par, che fia giả il witre flato, Raffembra în fomma l'affonta avisima plablia . D'offa van noomia sche l'airima plablia .

Descrition della Fame. Come l'Orcada 1882.

Si flà unita panrofa, e non s'appreffa:
Che con tal robbie trangugojinar la [corge ,
Che teme forfe effer mangiata anch effa.
O per nos s'afimara, Iontanie porge
Con breue dir l'ambafecria commeffa.
Tur, fe bun vide à lei Iontan la fionte.
Tronà que fi d'amata a ha trivi monte.

Se ben l'is gorda 367

Se ben l'is gorda 267

A l'opre fante de la Dea Sicana,
Non bà in quesso de les la mente varia,
Anzi core à infettar l'ami inbumana.
Ne vien corra Anstro à vos sendos aria,
E gispre à la magione empia, e profana,
E vitrona, ch's nomo alto, & intenso
Ha tolto à quell'empio buo lamète, e l'éso.

Con l'arrabbiate man l'utto l'abbraccia; Ch'ad infectarlo in ogni parte affiria, E (offia pur ne l'infelice facta; E deurro al petto fuo fellesta firia. (cia. E, mètre, ch'egil aura hor pende, hor sac Lo spirto de la s'ame imphiotre, ctira. Si cangia il sangue in acre, suor ne viene, El sessione de la rabbia en pie le vere.

Con'egni vena fua 1999
Con'egni vena fua 1941 bà diginma,
E impresso il cor de l'arrabbinta voglia,
Torna à gli sicessi fuoi per l'aria brima
A tor lasserillina vadice, e soglia.
La tova d'Erstittone sortuna
Già l'esca in sogno à massicar l'impossita.
Escando, the l'ogno il cibo singe,
Il dente v'asfatica, e l'aura string.

Maspoi ch'imfere il fonno, e'l forno ffar e, E femì quell'ardor, ch' entro l'arrabbia, Ette, che in topia laviunada apparfe, E ne fè dono à l'affamate labbia; Mas quanto p'iù wangiò, tanto p'iù n'arfe, E crebbe del mangiar maggior la rabbia. Certe, e Batco, e con la cepia il como Donata al vitre bauria trut oi ny ngiorno.

Se fi diporta, ò fe nº37 de de, O fe per ripofar fi dona al letro, E desto, e logou la viunada chiede, Nel sistorender può l'ingordo petro. Ciò, che la terra, e l'mare, è l'i cie possificate, Dimanda, e dona all'arrabbisto alfetro. Nel i pessi, n'e di atres, n'el groffi armenti Bassa per fatollar gli audi denti.

372
L'armento, il pefee, il gran, la vigna, el fruto
Supplir non ponno al flu ventre digiuno.
È a gire ogni bor per l'autio condutto
Vinanda nona el fluo copo importuno.
E quel, che può fupplire al popol tutto,
Non può (bril evedevie) fupplire advano,
Che mentre gode i cito, il ciub orama,
E quanto più tranguegbia, più s'affanta.

Si come il mar nel fuo capace feno Tutti i flumi terreni inghiotte, e ferra E farollar gioma ino il pomo à pieno Tutte l'acque perpetue de la terra: Ce fi il milier mortal non è mai pieno, Se ben eibo perpetuo il dente afferra: Che non fai l'eje ain copia di hir non giona, Majete induce in lui d'altr' fea noua.

Ceme mai non vivia il bojco, e i efca
Ia fian ma , ch' alta al ciel măda lavampa,
Mai knovo cibo aggiunto fi , che crefica
Tanto maggior la fiav orace lampa ;
E quanto pin la felna in lei rinfrefca,
Tanto più ne diwora, e più i anempa;
E chi il cibafe, creferebbe il foco
Tanto, che'l mondo à lui farebbe poco :

Cofi, se l'infeliceil cibo prende;
Et à la gola cupida compiace;
Non la fatola, anzi l'a dove accende ;
E magior força acresse à la sonnace.
E più, che le porge esca, più n'attende,
E dinenta più rapida, e vorace;
Nè può per fire a l'ipo arrebbieto gelo
Quanto puo dra l'atra; il marçel cibelo.

Clà in bonne parte diminato hauca La facoltà vicchifino, paterna, Né però diminata elfer vedea Test tanto disorar la fame interna. Né l'impiotitri perpetuo empir potea La fimpre voracifima canerna: Ma à pena al p./16 hausa dato ricetto, Che fidolea d'nauer digitmo il petro.

Poi che giù per la cama empia, e profonda Tutto il fuo patrimonio hebbe mandato, Gli reflaua una figlia alma, e gio conda Non degna di tal padre, e di tal fato. Hor, poi che d'altro bene ei non abonda Per fatisfare à l'anido palato, Con la folita mente empia, e proterua Vende la came propria, e falla ferua.

Ella, che generofa à maraniglia
Era, & baucala ferniste è noi.4;
La lingua al Re di mar volfe, el eciglia,
(C'hebre da lei già l'amorofà gioia)
Qualche partire, o Dio, del Onde, piglia,
A la ria feruità, che fi m'annoia:
E, s'io ti piacqui mai, per premio chieggio,
che m'innolà a coflut, cui feruir deggio.

Non diferezza il sio prego il Re de l'onde, E, ben ch' al fuo signor fosse lla auante, Subito cangia à lei le chiome bionde, E's subito cangia à lei le chiome bionde. E sotto vin volto d'buom la donna assonate. C'hane vua canna in man l'iga, e tremante, Con cui [ul lido 'a affaitca, e pesca, Gittädo in grembo à l'onde il servo, e l'esca,

Lo stupid huom, che più colei non wede, Con cui credea goder l'infami piume, Saggira intorno, e guarda, e indietro riede, E non può riueder l'amato lume. Poiche quiui non scorge altro, nè chiede Al pescator del tridentato Nume. Dimmi, sel Re, del mar sempre su teco, Done è gita colei, che ra qui meco?

Sel mare ognibor ti fiamuto, e composto, E à l'escatia fianor, the l'pesse appella, Dou'ha la donnai si siu con sui esto, ch innavzi à me veni a pouera, e bella . 'Non sò, doue il suo pict a bubbi riposto. Tià lunge non appar l'orna nouella . Sel pesse l'est u ucer el ul or mocchi. Dimmi, come m'è spar la innăzi à gli occhi.

Conofice albbor, che l' Re de l'onde Metra La gratia, onde pregò, thaue concessa, E i allegra sira se, mentre egli impetra Da lei; che nous a lui dia di se siessa. E con questo parlar da se l'arretra, E al proprio albergo il se tornar senz essa. Ignoto peregrin di queste plonde. Jo non bo gli occhi miet tolti à quest onde.

E cofi il Re del mar porge à quest'arte Quel liberal faux b'io le desso, on questa parte Come d'houn no ho villo in questa parte Altro segnal, che l' tuo vestigio, el mino. Scornato il comprator da les si parte, Senza poter dar luogo al sito desso. Et ella, che di lui più non ued orma, Si sente ritornar la prima, forma.

Quindi ritorna, e contra al fuo parente ; Come ella apparfe bor pefactor ; bor donna. Come da lei l'ingordo padre fente ; Che può, fe vuol ; cangiar l'humana gonna, Coffretto da la fume immanimente Fà, ch' un nono fignor di lei s'indonna. Cangia ella, per fingir, talme ; eleggiadre Membra, e fi fa giumèta ; e torna al padre.

Vende poi il padre e cinque volte, e fei L'amabil vilo, e d'ogni gratia adorno: E quanto pregio hauer punet di lei , Tanto al ventre ne dd lo fleffo giorno. V fundo della fino i inquani inquisili, e vei, Tutti, che la comprar, lafeiò con feorno. Hor bus fi fece, hor ceruo, & bora augello Per dur le fea non giuffa al padre fello.

Ma

Ma, poi che suscoperto il crudo inganno, Onde acquisto le fraudolenti cene, E'l morbo intento al deflinato danno Gli rende più, che mai vote le vene; Contra il proprio suo corpo empio e tiramo Fè de le membra sue le canne piene : Tanto, ch'al fin lasciò lo spirto ingiusto , Da denti proprij il lacerato bufto.

Si che non fol Proteo fe steffo asconde, E si veste quel pel, che più gli è grato. Ma, come hauete intefo, il Re de l'onde Concesse à l'Amor suo lo stesso fato .

Ma, perche cerco io trarne effempi altrode? Non foglio anch'io cangiar figura, e stato? Mail mio poter tant'oltra non si stende, E folo il volto mio tre forme prende.

Achelon Perche in tutto tallhor forma bo d'un fiume, in tre for Tal volta in vn Serpente io stommi anolto ; Talbor celo entro vn Toro il dinin lume. Onde , c'hoggi d'un corno ho priuo il volto . Volea ancor dire il Calidonio Nume . E forse come, e quando gli fu tolto ; Ma in questa il cor gli si commosse tanto Che non potè tenere in freno il pianto :

IL FINE DELL'OTTAVO LIBRO.

## ANNOTATIONI DELLOTTAVO LIBRO.

CILLA spinta dal souerchio amore, ch'ella portaua a Minos, taglia a simiglian za di Dalida, che tagliò i crini a Sanfone, il crine fatale al padre Nifo, ilquale figureremo poi per la ragione, che, mentre, che ha in esso l'Imperio assoluto, vede ancora vn crine fatale, che è il vero Amore verso Dio, e verso il prossimo : per il quale non può effere tratto fuori del Regno, da qual fi voglia artificiofa malignita de gli inimici fuoi, ne meno può effere spento dalla morte. Se non che può effere eolto Niso dalla figliuola, che non è altro, che la volontà inamorata del mondo, come fu colto Nifo da Scilla fua figliuola inamorata di Minos, onde il mondo, tendendo infidie alla ragio ne, & affediandela, come affediana Minos, il Regno di Nifo, la fua figlinola, che è la mala affertione, volta alle cofe del mondo, fpegne in lui la charità, di maniera, che vien'a prendere la ragione, la vita, e l'imperlo insieme; non potendo poi la mala affettione godere a pieno i piaceri del mondo disperata, e per pena del suo errore trasformata in vna Lodola, vecello, che continuamente va faltando, e volando, ne fi vede giamai fermo; cofi la volontà, che faeradimento alla ragione, e la fa perder la vita, e l'imperio, non fi potendo fermare in cofa del mondo, dicendo Bernardo, che la volontà nostra, come quella, che è capace di Dio; non ha altra cofa, che l'istesso Iddio, che la possi fariare, e renderla quieta: però va errando per l'onde del mare di questo mondo, perfeguitata dalla ragione, figurata nell'Aquila, che fi come l'Aquila fissa l'occhio nel Sole, più d'agni altro vecello, cosi la ragione guida l'intellerto alla cognitione di Dio meglio di qual si voglia altra parte dell'anima, come quella, che, la vorrebbe ridurre a miglior camino, facendola morire alle cofe fugaci, e transitorie, e voltare all'amore delle eterne, e diuine, nelle quali haurà il suo vero riposo . S'innamoro Scilla di Minos falendo fopra la torre, che rendeua l'armonia della cetra di Apollo; cofi la volontà s'innamora delle cose del mondo, salendo sopra le torre della comodità de gli oggetti propinqui, e del piacere nelle delicie .

CON quante belle, e proprie digressioni và l'Anguillara quiui ingeniosamente descriuendo gli affetti della infelice Scilla; come fi vede nella stanza, O fordo più d'ogni crudo afpe, e fe-

ro, enclle feguenti.

PASI-

PASIPHE, inamorata di vn Toro per opera di Venere, fi conunge per mezzo dell'ingegno di Dedalo có l'altiero animale, e s'ingravida del Minotauro, ch'era mezzo homo & mezzo Toro; hanno voluto alcuni, che questa fauola sia semplice historia, dicendo, che Minos, Re di Candia, effendo andato alla guerra, vo suo secretario, chiamato Toro, rimase in Candia per i negocij del regno, e che Paliphe s'inamorò ardentifsimamente diluj, di maniera, che p opera di vn fuo fidatiisimo camariere gode dell'amor fuo, e ne rimafe grauida di vn figlinolo, che na to poi parte simigliaua a Minos, e parte a Toro, e per questo gli fu pollo nome Minotauro Nodimeno, o fia hiltoria, o fia fauola, non è, che non vi possi trarre vna bellissima Allegoria, figurando Pasife, figliuola del Sole, per l'anima nostra, veramente figliuola del Sole, che è Iddios che, tutto che la na marita: alla ragione, che la deuc guidare per fempre, che la non idrucio li ftraboccheuolemente nelle delicie, e ne i piaceri del mondo, che la degimo poi dal dritto ca mino; ha nondimeno Venere per inimica, perche il più delle volte fi lascia per mezzo suo spiccare dalle ragione, accostandosi al Toro, che nó è altro, che la simiglianza bestiale, che piglia l'huomo, allontanadoli della ragione, del quale rimanendo gravida partorifce il Minotauro, che è vno huomo mezzo beftia, e mezzo huomo; che è dapoi rinchiuso nel laberinto, che è pie no di strade tortuose, che non conducono gianai al desiderato fine; cofi piacieri, ele delicie intricano, & auilluppano l'homo in questo mondo, diuenuto monstruolo, che non può giu gner giamai al fuo vero fine. Quiui fi vede, quanto vagaméte è descritta quefta favola dell'An guillara, e raprefentata viuamente, e con giudicio, e quanto fia bella la comparatione della ffa 22, Come fe'l Tebro altier l'crata fronte.

L A fauola d'Arianna fi può intendere historicamente, ch'effendo Arianna in quell'Ifola abo dantissima di Vino, ne beueste souerchiamente, onde addormentatasi, Theleo, partendosi vi la lasciase. Onde, essendo veduta da Bacco cosi ben'acconcia dal suo liquore; su presa da lieto Iddio per moglie; e, perche la donna, che fi lascia facilmente uincere dal uino, facilmente fi lascia ancora uncere da i piaceri di Venere, per questo Bacco le donò la corona, fatta già da Volcano per Venere, che non fi può dire, che foffe altro, che i fegni della fua dishonefta nitas con i quali fegni è porca in Cielo, che uien'à dire, che è scoperca da ogn'uno, e conosciuta per dona poco pudica Se in luogo alcuno l'Angullara si è affaticato có l'ingegno di cocorrere có l'Ariofto, si è affaticato in questa descrittione del lameto di Ariana, fatto da quel gran Poeta in persona di Olimpia; perche quiui si potrà uedere apertamente da i giudiciosi, con quanta arte, e uaghezza habbi rapprefentato quell'amarifsimo cordeglio della mesta dona, uedendosi abebandonata, con quai Ipirti, con quali affetti, con quali contraposte, digressioni proprie conerkoni efficaci, e quanto unuamente habbi spiegate tutte quelle parti, che possono mouer l'animo altrui ad hauer pietà dell'infelice donna; come fi poteuano meglio rappresetare le risposte di Ecco? di quello che fi uede nella flanza, Guarda, faltro veder, che'l lito puote. In uero in quefta parte penserò, c'habbi avanzato se stesso, cofi s'ha ben saputo nalere dell'arte, e del giudicio; e trasformarfi in quelle cole, che haueua in animo di rapprefentare.

I L volo di Dedalo, e del figliuolo, ci dà à vedere, che, quando l'ambitione, el desiderio delle colo alte è frenato dalla ragione, e dalla prudenza, non passa i termini, alzandospiù di quello, che ricercano imerin, onde fa giugore l'huomo dopo i torso di questa vita al desiato inte: come s'aggiamente s'ece Dedalo. ma quelli, che a simiglianza di learo vogliono altarsi più che non dourebbero, trassportati da uno irregolato edisferio, vengono poi à cadere nelle missen del mondo, sigurate per l'onde del mare, con biassimo, e danno i treparabile.

MELEAGRO, che, per idiegno cllamadre, vien meno, effendo arfoil tizzon fatale del la vita (io. a; ci a conoferce, che l'humido radicale vien meno in on; turas unlei, che la diferca dia, che è fra le parti elementali in noi, al confuma, presulendo l'ardore della febre, che ci con duce alla morte. Si vede quiu, quamo artificiofamete il Poera volgare habbia deferrita quella contentione, che era nel ranimo di Altea intorno la morte di Meleagro, [pingedola di una parte in dolore della morte del fratelli, e dall'harta la pieta materna uerio il figuitolo, conquiare il delle contrapolit, digressioni, e consuersioni, come quella, Asia, maste miqua, e na, che for invasti l'articultura per tattivattati, apianer la comparazione post l'ha articeltati di mantera, che, fel invedesimo Oudio fraueste dolta ferivere nella lingua nostra, no l'haucrebbe potura pul suitamente, e propriamente rapprefentare.

gli Dei, del riceuuto beneficio : effendo la quercia arbore, che uiue più di qual fi voglia altro arbore, e per questo se ne saccuano le corone da eli antichi ne i trionfi, prima che Apollo suces-

se conoscer il Lauro .

PROTEO, figliuolo di Nettuno, cheeratemito prefie gli Egittij un grande indouino, e trasformatu gli huomini in diunette qualiti di clor, quando in animale, e quando in anbore, o cofe fimis, quando gli tornatu bene jè mera historia, e flendo flato vin huomo di quello nome prudentisimo, e molto a ueducui i quale, hauendo gran coprintione delle cofe pafates, applican dole con alcune cogietture, fapeta preuedere molte cofe dell'autenire, e per quello era tennto per grandisimo indouino. Cangistua norora gli huomini in duverie forme, y quando alterature gli animi loro con diuterfe patsioni, lequali fogliono trasformate gli huomini, che fono fotto il dominio loro, quando in fiere, quando in aginanti di manco offesi, fiecco de lo qualiti male foro.

L'EMPIO Erefittone, spregiatore della potenza de gli Dei, che sa tagliare la quercia sacra a Cerere, che diremo, che sia altro, che l'auaritiat laquale ha tanta forza ne gli huomini, che li fa spregiatori della potenza di Dio, come quella, che non conosce altra possanza, che quella dell'oro, e delle ricchezze; taglia l'empio l'arbore facro a Cerere, che è Dea dell'abondanza, quan do taglia il camino alla sua intentione, con il coltello del suo ueneno, appropriando auaramen te à se medesima tutti quei beni, che sono prodotti da Cerereper beneficio universale, & a fin, che fossero communicati in tutte le parti. Viene al finel ingorda in tanta fame, e in tanta rabbia per giusta uendetta della Dea, che, quanto più mangia, ranto più cresce l'ardentissima uoglia di mangiare : se mangia, chiede sempre noue tituande ingordamente; se dorine, mangia in logno 3 & in tutte le sue operationi unol mangiare, cose tutte, che molto conuengono all'auaro, egli fono molto proprie: perche, quanto piu arricchifce, tanto piu defidera di hauere, ne può giamai ueder fatia quella fua infatiabile ingordigia, che può tanto in lui, che l'induce fino à uendere con ogni maniera d'infamia le proprie fighuole per hauer dinari, come vendè Erefittone Metra fua figliuola: fortomettendola à quello, e quello, onde ella ne diueniua hora un Pelcatore, hora un Bue, & talhora qualche altro animale, si come le era donato da quelli, che la godeuano dishonestamente in quei tempi, che non erano ancora in uso le monete d'oro, e d'argento.

CON quanta waghezza ha l'Anguillara poi imitato Ouidio nella descrittione della habita tione della lame, non sa bisogno, chio lo mostri con most lunghi giri di parole, potendolo ogni quantunque debile ingegno mosto ben conoscere; come può ancora conoscere la essigni, el operationi sue, e nel modo, che abbracciò l'empio Escrittone; a sin, che sappiamo suggi-

rei suoi abbracciamenti,







ESEO, ch'ode i fospiri,
el pianto ve
de,
Ch'asconder
cerca il Cali
donio fonte,
Lascia, che si
ribabbia alquanto, e

Con modi, e con parole accorte, e conte, Qual sia l'aspro dolor, che't cor gli fiede, E chi d' va corno gli priud la fronte. El l'inornato crin prima raccoglie Fra cane in cerchio, e poi la lingua scioglie.

Dura gratia mi chiedi in questa parte; E grauar non mi pono di maggeor pondo: E chiegonteria mai quest flechi Marte; Done di sfolo à fol si posto in sondo? Punt i contro tutro di parte à parte; Perche su il vincitor si raro al mondo: Ch'à iauto incarco il perder non m'arreco, Quanto ad homor l'huer pugnato seco. Credo, ch'intefo hawrai, (che non è molte)
Che d'Enre Re di Calidonia nacque.
La bella Deiarria, il cui bel volto
A mill'ematis, c al forte Hercole pi acque.
Ne de ficoi dolci nodi io reflai ficolto o,
Ma del foco d'Amore anfi in quefl'acque.
Companii pai, chel mio lume la vide,
Don'era il padre, e con mill'attri Alcide,

Di quei, che lei volcan chieder conforte, Trefi da le bellezze vinthe, e noue, Non vi fu alcan fi conzegiofo, e forte, Che non cedeffe al gran figlio di Gione. Solo in volli con fui retare la forte, E de le forze fue veder le proue. E in profenza di Alicate mi conversi Al Re fino padre, e genero m'offersi.

Mi riguardà il viual conqualche sdegno, Poi volto al vecchio Euco l'affetto el Zelo, Fà de la figlia tua me( disp. degno, Degna, che socro habbia il Re del cielos E qui cont è ferrez, el grande ingegno, Che tanti mostri baucem satti di gielo, E c'bauca sipreata ogni maligna Impresa, imposta d'ui da la matrigna. Facciam larga la lotta, ogn' vil le piante Ben fondain terra, e llaffic in fli taite Eqi mi pinga e, e mentre io flo coflante, E lui ripingo, mi coglic impronio, E con gran feofia de lo clapo auante Mi tira, e fini per dare in verra il vifa: Con tal forza ver fe la foofia diede, Tun la granzez mi ami teme in piede.

Ci ritriamo alquanto ogo on da parte, Per interrar la rugijadose palma: Dapoi torniam di nouo alfro Marte, E ci abbracciam per riportar la palma. Gamba ei con gaba amoda, e con quest arte Cerca atterrar la mia più grave salma: E, poi che questa otta nou gli gioua, Diutes simo da pol altro provia.

Come il fiwor de l'onde il duro froglio
Ribatte, el pefe proprio il fa ficuro :
Cofi ribatte il o l'accefo orogelio
D'. Alcide, e flaus ponderofo, e duro.
Pri altra volta anco da fui mi filoglio,
E poi di raffrostarlo n'afficuro;
E i questo mebro, e in qilo il pugno incarno,
E ecceo d'atterrario, e fempe indarno.

Come toro con toro ardito, e forte

E due e trevolte ad incontrar fi torna,

Ter guadagnar fra molte van conforte,

Ch'alfembra lor d'ogni beltà più adorna;

Stan fi armenti à guardan il adubbia glorte,

E chi di lor più dure haura le corna,

Chi fara il cid elsa vittoria degno

Di tanto amato, e pretiofo Regno.

Cofi ciascum di noi per quella sposa, chene par sopra ogni ultra vinta, e bella, si slaccadue et revolte, e poco posa; che cerca d'attaccar pugna nouella. Il padre de la vergine amorosa Staua intento à mirarci, e v'era anch'ella, E con la corte sua slana in pensiero, chi la vistorio buria di tanto impero.

Fâtanto al fin, ch'al mio collo s'appiglia; E con le fortiman l'annoda, e tira. Mi gualla la corona, emi fapiglia; E gli fiforte al la vitroria alpira, Ch'o gnia, Ch'o introna, normàra, e bisiglia; Ch'o predar la latta, e Deianira; Ch'e le fie man, che fean chinar la fronce, Talp glo baucars, ch'eram è greue von more.

Riffirm non mi lafita, e ogni bor più il collo bl'azgraus, e con maggior vigor l'affers. I op pri mainto, e m'affaito, e crollo, Terchel bonor non habbie i de la guerra. Qui contien dire il ver, l'Altimo crollo, Ch'egli mi diè, mi fè baciar la terra. E non fenza vofor troma lungo, e diflep o di liefo con l'aguardi roma lungo, e diflep o.

Tofto, che di cadere Hercol mi sforza, A l'arte propria mia la mente intendo, E, fe ben fono inferior di forza, Non però mi pacefico, e mi arcendo. Mi caugio quella, chor mi vedi, forza, E dim crado frepente il votro io prendo, E diman gli efeo fibilando, cardente, (te. E gli armo costra à vo tratro il tofto, el det-

Quando un dragon mi scoige esfere Alcide, E contra il suo valor monere altr'arme, Mi guarda, escliviu il mio morgo, esforride, E mi dice, Acheloo, che credi farme! Fanciullo essono do con conta madre vide, Chi os spin da due serpi liberarme. Questa tua sorma à la mia destra e nulla, Chi serpi di doma sin ne la culta.

E, ben che si gran supe horat imastri, Chi più lunghi drayon vinci dassai, Qual parce farai tu dè crudi mostri, Chi on el lago Lenro vinssi, e domat è Tu con ve appol qui meco giostri, L'itidua cento n'hauca, nè la simui: E per ogn'un, chi ont troncui di cento, Me vidi maser due di più spunento. La più prudente Nini, a emeglio ornata, coronata di foro lo farso crine,
Da le più belle Ninife accompagnata
Sacza con ecrimonie alme, e dinine
Il corno da la Dea ferile, e grata,
La cui felice copia e lenza fine.
Tal che la Dea contraria de l'inopia
Dal corno mio più ricca boggi ha la copia.

Jo mi tronai fornato, e fenza moglie, con doppio disbonor, con doppio affanno, Bené boggi con corone, e canne, e foelie Di falce afcondo a la mia fronte i damo. La notte afcofe bauea l'accefe fioglie Del biondo Dio con tenebrofo pamo, a Quando honorò con gli altri il grato fiume Tefeo col cibo pria, poi con le piume.

Benche promife lor nel nouo giorno
Di contar quel, s'unemne ad forte Alcider
Ma, come fuor del mar di raggi adorno
L'apportator del di da lor fi vide,
Far più non fi cutur feco figorirro,
Pai che lor l'onda il peffo non recide.
Tefo con gli altri ad fino camin fi tenne,
Senza vidir quel, che poi d'Hercole auenne.

Però che sse bent Licrol fu si forte, Che wise in guerra il Caldonio Dio. E per primi acquillò nuella conforte, Che potta far più licio il suo desso. Da la non siggia moglic hebbe la morte, Nel celebrare al ciel l'ossicio pio, Ch'm dibbio, onde ella assiciar si volse, A si il mario, è lui la vita tosse.

De la noua vistorio de levo e la noua vistorio de levo e la fonda patrio regno;
Ma londa Lempagli sugliò il fenticeo,
Superba vicita allbor fino del fino fegno:
Egli per unto da l'o occhio, el penfero,
Se vi è per paffar lei ponte, ne legno;
E, mentre cerca in ogni parte il lido,
Mello incontra gli vien; Canavo infida.

Nesso, non men d'Alcide, haucano preso 1 bei lumi di lei, lechiome bionde, E ver lui disse à lempia froda inteso, S'à nuoto ti da il cor passa quest'onde, La donna tua per me sia leggiee peso, E per tuo amor darolla à l'altre sponde. Hor, se di te non bai, ma di eli tema; Fà, che la donna à me la groppa prema.

Hereol, che non tema per fe de l'acque,
Mabramana per lei tronur foccorfo,
Te che paffarda d'io Centu uno posso,
L'affic fopra il fuo biforme dorfo.
Quello à la domna fluo penfier diffia que,
Che da finne teme al corribi corfo:
Nè men del mofira rio emmerza hauea,
Che fapra, de per lei d'amor adea.

«Ma, come farge ia 3 ».

«Die i donesse manca de la sua fede, «Che is donesse manca de la sua fede, ».

Ron volle a sulo conforte fara aperta
La piaça «Ch' al Centavo amor già diede la Peri sichiuar qualche battaglia incerta
Su la sua groppa timida si sommi Dei ,

E prega mentre passa ; sommi Dei ,

Che rendan si sui si son man Dei ,

Che rendan si sui si son man Dei ,

Che rendan si sui si son man Dei ,

Che rendan si sui si son man Dei ,

Che rendan si sui si son man Dei ,

Hercol con gran ongor la marza, e l'arco Getta, evolar gli fa ne l'altra fhonda; Toi del leone, e del turral forma; A moto va contra il fuoro de l'onda; Rè erca, done è pin ficuro il »arco, Ma done di più giri il finme abonda; E ad onta de la piena alta, e fonante, Ne la ripa di lerma le piante.

Riprefol arco, e 1 siperba traue,
De la sifua fida sposa odela uoce,
E vede ilmostro vio, chin groppa l'haue,
Che via sirgege con lei crudo, e vedoce,
Tosto lo spardo suo senero, e grane
Dinenta osumo, horribite, e se sono.
Lo strute inoccas, e dietro al mostro institu

Done

Per torle il ferno accorto ogni fospetto, Tofto che'l cor di lei geloso vede, Gionane (disse) è d'un gentile aspetto; Non però di bellezza ogni altra eccede: Ne pare à gli occhi mier si raro obietto. Ch'ei debba à voi per lei mancar di fede. Quel, che ne pensa far, dir non saprei, and Ne che n'arda d'amor, creder potrei .

Se ben pensa di dar qualche consorto A la sospetta donna il messo fido. Non può far, che non creda, e forse à torto Quel che sparso n'banea la fama, e'l grido. Per non far del suo pianto il seruo accorto, Mentre intende biasmar lo sposo insido, Và in parte, (e dice à lui, ch'ini l'attenda) V' si possa doler, ch' ei non intenda:

Dunque è pur ver, che questa Iole serba Per sue delitie il mio stolto marito? Ch'effendo bella, e ne l'età più acerba, Può dar ricetto al suo folle appetito . Et una infame andrà lieta, e superba D'vn'amante si forte, e si gradito? Et io, che son la suà pudica moglie, N'andrè prina di lui, colma di doglie?

Non tien con questo dire il viso asciutto, Ma sparso e pien di copioso pianto; E chiama il suo cosorte ingrato in tutto, E gli dà fra gl'infidi il primo vanto. Disse f vedendo poi senz'alcun frutto Le lagrime, onde è molle il viso, e'l manto). Non monera il mio lutto Hercole à pieta, Mala nimicamia faraben lieta.

Meglior rimedio qui trouar conniene Qui il piato in tutto ho da lasciar da parte. Ne debbio io far querela? o pure è bene, Ch'io taccia? & vsi anch'io la froda, el'ar-L' come il tempo commodo mi viene, (te? Vendichi à pien le lagrime, c'hô sparte? Ma debbio in tanto al Calidonio Regno Tornarmi? o paffar quil'ira, e lo sdegno?

Manon debbo mostrar , com'io fon quella, Che nacqui già de la crudele Althea? E che di Melegro io son sorella, Che fe bere à due zij l'onda Lethea? Non debbo io far verlui l'alma rubella. S'egli haver me la mente ingiusta, e rea? S'ella vecife già il figlio, il figlio il zio, Ben torre a' due stranier l'alme posio.

Se l'effetto (arà come io vorrei, E farà l'error mio pare à la voglia; Farò vedere al mio marito, e à lei Quel che può far la muliebre doglia: Ne mi torrò da i noui pensier miei, Ch'à le lor membra l'anima non toglia. Mostrerò lor con più d'un corpo essangue, Quel ch'è far'ont a al Calidonio sangue.

Ma non è degno , ch'io del mio consorte , Senza tentar qualche parer più giusto, Dia coli tolto à la svietata corte Di Stige l'alma, & à la tombail buflo. 5'han rimedij à tentar di varia sorte Per torlo à questo amore idegno, e'nginsto. E, s'auien poische pur la tenga, e l'ami, Tutti i modi à tentar s'hanno più infami .

Dopò vario pensar, le cade in mente De la camicia, c'hebbe dal Centauro La cui virtù per quel, ch'ella ne sente, Può dare al morto amor forza, e ristauro Già molto prima ad vna sua seruente L'hauea fatta adornar di seta, e d'auro: Il cui ricamo d'or, d'ostro, e di seta Lo sparso sangue à l'occhio asconde, e vieta.

Poiche ladonna dal Centauro intefe, Che'l sague al morto amor potea dar forza, Perche non fosse schina !! occhio, prese Parer di dare al sangue vn'altra scorza. E con vermigli fior tale il lin refe, Ch'ogni occhio à creder, che vi guarda, sfor Che i vaghi, e sparsi fior ch' ornano il panno, Non denno altrone flar, che done flanno. · Mort

Norl dapoi la 100.
Norl dapoi la fullo lauro il pamo pieno.
Mala figlia d'Eneo fi pensò, ch'ella
Mala figlia d'Eneo fi pensò, ch'ella
Maniffe d'atro mal, che di weleno.
Quando la feccia avelenata, e fella
Paßò il Centauro rio dal tergo al feno,
Del tofic ompio de l'bidra il langue (parfe,
E questo fu il velen, che la donna arfe.).

Celò per vendicarsi il mostro il vero, E la vosse, sobe vide anelenata, Diede a la doma incanta con pensiero, che, se mai gelosis fosse in lei nata, L'haucsse d'ace a si son marito alero, Per effer più da lui d'ogni altra amata. Per questa strada il mostro empio previde Di sar morire il suo nimico Alcide).

Mifre, il tarto lagrimar che giona è Ond'è, che turbi il tro flato tranquillo ? Quefla, ch'amica fai d'Aldele noua , Spofaa l'omum figliuo lard dest Hillo . Deb, not ventra la damnofa proua , che de la morte fua erechi vefiilo . Che come Lica à lui porti le fipoglie , Mifren perderai desfer fua moglie . .

La gelofa conforte di fin conchinde
Di dare al ferno l'inflice manto,
Né sà, che quelle vefti inique, e crude
Nón foncagion d'amor, ma ben di pianto.
La porta Lica, efine carni ignude
Per célebrare il facrificio fanto
Ponfela Alcide, come a lui rapporta
Il mesfo de la donna poco accorta.

Vestito i hal'anelenato lino,
La selta splender fa si i sont i marni,
El core, e gli occiti e spio culto dinino
Intende, e canta i glorias frami.
Spuns fa pena vibana a l'incenso, è el vino,
Che'l punser del vesen se spietate armi.
Dal soco acceso, e du calor del petto
Scaldossi, e preje sorza il lino mistero.

La forzadd veinen più ogribor s'accende ; Econ più rabbia le fue membra affale, Re fol la pelle al l'infelice offende ; Ma pelfa infino à l'offa empia , e mortale . Col folito valore e i fi diende . E tace , e fuperar pia cercail male : E pur voria dentro al carnal fuo nido Tener per forza in freno il pianto, e l'grido.

Ma fà talmente al fin piegato il dorfo Dal crudo ardor de l'infettato velo, Ch'à la boca allentò per forza il morfo, El afeiò andar l'inte l'irida al cielo . Licinio, e vui datro poi mone cel corfo Ver le rifposte del Signor di Delo, Ter impetrar rimedio d'empia peste, Che renda el corpo suo l'igno vesse.

Vinto poi dal dolor, l'ignoto pamo Dal corpo offes sos stractars si sforza, E in sece di gionar maggior fail damo; Che stractas seco ancor shumana scorza, Crefec a migre moral lira, e suspano, Crefec al crudel velen l'odio, e la forza : E con tal soco a lui pinga la pelle, Che fa le strida andar si n'a le felle.

Tendepoi verso i 744
Tendepoi verso i 174
Tendepoi verso i 18 desolventa palma, codi ciumon del mio tormento indegno, bi vedermi dissan la carnal, dilma:
Satia il tuo crudo cor, satia il tuo socono, vedi patri la mustradi duma:
Godi vedendo il mio sine empio, crio
Hauerrissossi in tutto al eno deso.

E, s'impetrar pieta l'empia mia forte Puote ancor da quel cor , ch'odio mi tiene ; Tu, che d'ogni empio cor m'odij più forte ; Togli quell'alma affitta d'atante pene. Però chel don , ch'i e chieggio de la morte, E' don , ch'à la matrigna l'osmiene . Non mancar, poi chel mio male è tanto ; Che può impesvar fin da'nimic'il pianto a Dunque Duaque in Estito debellai quell'emplo Bufiri , c'hauca il ceri ferudo, e firano, Che i peregrin facca morir nel tempio, E tusto lo fipargea di fargue bumano è Duaque feci d'Anteo l'Attimo flempio, Ch'era non men di lui crudo, e profuno è E talfi al firen buman danno fi certo, Per hauerne dal ciel poi quello merto?

Vecifi pur quel forte Cerione; Che con tre corpi à l'huom folea far guerra. Domato i can trifance di Plutone Rendei, quando paffar volea fotterra. Le ricche pomad or toffi el dargone; Quanda co'piè calcui l'telferria terra. E tante prone, e imprefe alte, e diuine Merian d'hauer si moserabil since. è

Non Juperai quel bue nel Distreo fito, Che die tant dime al regno atro, e profondo? Non fa Elide quel, ch'io fei d'Erito, Che difruggea col fuo erud'arco il mondo ? Non fa Caredia, e lo Stingliol bito; S'io tolfi lor l'infoportabil pondo De gli angei, che di fero hauean le pinme, Le cui grand de al Sol togliono il lume.

Esteia il bofco Partenio per me fede; Faccido ogni aplaro, ch'ini foggiorna, Ch'ebbi più forte il cor, più preflo il piede Del cruo, ch'ini d'oro hausa le corna. A chi reggea ne l'. Amazonia fede; Tolfi la cinta, el oro, ond'era adorna. Domai i Centauri non domati vnquanco, E tolfi lalma al lor biforme fianco.

Conduffi ad Eurifleo vino il cinghiale, Che de la bella Artualia era il flagello : E fu la villa fina lipereba tale . Che s'afiofe Eurifleo per non vedello . Negel ferpe . de prendea forze ada male, P'infi , che per lo danno era più fello . Che raddoppiana ogni hor l'antile crofle . E d'un'alma prinsi ben mile et effe . Non vid io quei canalli alteri, e crudi, Chin Tracia fi pafeema di carne bumana ? E mille corpi lacerati, e ignudi Giacesfi entro a la lon nesanda tana ? Non rolfer l'alte mie fatiche, e studi A loro, e a lalor Re l'alma profanae? Non su cagion questo medejmo Alcide, Chel lor presepto più quel mal non vide.

Queste medessine braccia non sur quelle, Che secer, che il kon Nemeco morio s' La cui superba, e sinissurata pelle Ental, che sece von manto al corpo mio s' Non se passare à bombre oscure, e selle I alma di Caco à ber l'eserno oblio s' E, s'el ciel va di tame s'elle adorno, No i sossemi io si quelle spalle von giorno s'

L'irste empie une me moglie di Gione
Homai di tanto comandarmi è flunca ;
E; lo, che fei le comandate pronue. (ca.
L'alma hò più al far, che mai difpollas, fran
Maquelle pelli mie crudeli, e none
Fan la forza dal corpo inferma , e marca.
Ng l'arme, e le man pronue, c' alma ardita
Tonno al nono mio mal porgere aita.

fo dunque, o Dei de lácelefte corte, Che di mosfir jí rij purgato bo il mondo , Debbo con si infelice, e cruda morte Pasfira dal primo al mio oviser fecondo ? E godrafil Envisito ovaldo o, e forte Pn tranquillo ripolo, almo , e giocondo ? Il quad mos floo à mosfir, non fa guerra, Ma ognihor di nouse infamie empiela terra.

E farb poi qua giu chi creder poffa, Che finno Dei che fia ragion nel cielo è Sente in queslo l'ardor, chè giunto al offa, Dar più dolo, epiù danno al carnal velo. Qual toro, che fentita ha la percossi e E fente ancor siù dosso dissipi si telo, "Ne vede il teiror, r'aggrar, e fiuote, Ne da torsi à ques mal via tronar prose.".

Cofi

Edolec diffe O. caro amico, e fido, Tido de l'amor mio quesso pegno, E, tosso chio fielt rego il fiancoamido. Col soco alluma il fabricato legno, Però che del muio padre il funo grido Chima il mio spirto al fempiterno Regno. Bacia il fuo amico, il quad piangendo il mi-Tol con imitto cor monta la pira. (ra.

La pelle del Leon fopra » i flende, , Sopria la clana poi la guancia pofa, , Econ quel lieto core il foco attende, Col qual fiolfi afpettar la moona fpofa. La pietra fisietate, el ferro prende, E la familla trabe nel foffo afcofa: , Toi di più ardo i feffo il fisco adorna, E contra chi lo firezza, altz al ecorna.

Salza la vampa al ciel fempre maggiore, «
crefon per ognivia le fiamme noue .

Crefon per ognivia le fiamme noue .

Quando vider gil Dei con tanto ardore

Il fiuco andar contra li figliod la Gione,
Sentri di lui pietà, noia, e timore,
Chel mondo liberò con tante proue :
E moltrando ciafum presofi il ciglio,
Raccomadara o dione il proprio fiplio.

Il Re del ciel, che vede il grato affetto, Che mostra al figlio il choro alto, & cterno, Disse Sommo piecer mi supubra il petto, Ter la grata pietà, chi moi disserno. Immensa fento al cor gioia, e diletto, Chel granvettor del Regno almo, e siperno Sia con grande honor da ogri van chiamato Tadre, estror d'un pio poolo, e grato.

Mi piace, che la mia disina prole Antor fienra fie co (fistor voftra Ma la faltate fiet, poi, che ven dole ; Sta per toru il timor nel penfer nostra . E quel, c'haspperta, osamque il Sole La terra alluma, ogui periglio, emofiro , Quello nono tormento estima poco , E ruola la forzamor vincer del fisto o. La parte, che ricinagrane, o materna,
Può fol fentir la forze di Vulcano,
Ma quella parte, chi dal padre interna;
Non può pecire , e l'arde il foco in vemo:
Però, che invialabile, de recerna,
E bi amo torla al fivo carcere humano,
Acesò ch' al Reyno, ond ha principio, torni,
E del fino chino lume il cielo adorni.

E come la fia innitta, e nobile dima Scarca finà dal fio mortal tornento, Vo, che venga da patria terran, e alma, E credo, che ogni bio ne fia contento. Che, s'e porto di giù per no ila palma Di milli imprefe tarche di spanento, Ginfla cofa mi par, che i fino gran lume. Nel ciel rifletnata, e dia celefe Nijme.

E, i autem, ch'aleun Dio que sù fi doglia , Che egli fra gli altri Dei filenda ancor Dio Ben potrà de fino i premi hauer gran doglia, Ma non già moner me dal pensfer mio E farò, che l'aveda contra fila a voglia Starli fra quei del Regno eterno, e pio ; so-El merto ancor faprà, ch' al cielo il chianta, El appronerà Dio, fe ben noù l'ama.

Gli Dei tutti affentir comlicto volto
A quel, che far d'Alcide il padre eleffe.
Giunone aucor mosfirò piacerle mosto
Mêtre affermò, ch'entro al estama atlife
Ma, quando vil, chi nei fosfer accoto,
E che di stelle anch'ei vi risplendesse,
Tras solumbo lo Dio de gli altri Dei;
Che vide, che nel fin sol disple à lei;

L'ardente fiamma hauea diffrutto intento Tutto quel, che l'ulcan firugger potea, Egià laficiano Aledie il carnal manto Più la materna effigie nov banea . Sol quel, che flusa in lui perpetno, e fanto Del fuo lunue dinin stutto filendea, . L'aleisana veder le forme none . Sol la dininità, c'hebbe da Gione . . Come se't dosso suo de serpe prina Del manto, c'hauea gid, s'i vinouella, E tolso il vección ved, che la coprina, Vien più sorte, più giouane, e più bella: Tal e sificie d'altide, e terna, e dina, Tolso il vel, che copria i interna sella, Tiù illustre appar di pria, si sa maggiore, E mersa più, ch' ogn' onle s'accia honore.

Come reflar de la serrena vofte
recole in Vede di retero del cielo di figlinol prino,
recole in Vede di retero del cielo di figlinol prino,
o lddio. Ved Boroa di chiama da Regno alto, e estefle
Sul karro rivalta fompofo, e divo.
A la Lira vicin di fifele di vofte,
Secondo andò, mentre qua giù fivoiso.
Cad piè finifiro di capo di drago aggrassa,
Tien l'un pugno il levo, l'al ro da classa.

come l'alme locar celesti, e sante La no na essigie sina nel più bet mondo, Gravio tento sie spalle a veccio Atlante, Che quasi sossenem pote il pondo. Se benn ond sigli il sigliulo di Peance, che pasò alla il sigliulo di Peance, che pasò alla il di su viver secondo, Com'e i gli banea comesso il cenne morto.

che portato la Fama hauca per tutto Non lenza viniurila lovdoglio, e pieta, Doue il don di quel lin bauca condutto, E come, e con chi andò nel monte d'Eta. Non fi (spea altro poi e commà fia il lutto: Sol ne mostrò Enrilleo da fronte liera, Che per la gelosia, e hauca del Regno, Mostrò de Gierne altegro à più d'un segno.

Ne fol di questo ei soi c'allegra, v'ide:
Ma fol perfegue and c'allegra, v'ide:
Ma fol perfegue avid el forte Alcide,
C'è ran faggistul Regno di Ceico.
Quando la madre fue priva esfer vide
De niposi, e di lui l'albergo antico,
Di fi degno figlinol piunie la morte.
De niposi effilio, e l'empia forte.

Solne Labergo hauca la mesta sole, Che d'tillo sigliud el Hercole era mosile, La qual nel grane son tenera baprole, Egui temea de le propinque doglie. Hor, mentre Almen missera si dole, Ch'à tanto mal la morte non la toglie ; Pede guardomò di selfen, c'hauca la muora, Che da sino parroir vicino d'Ibora.

E hauendo in mente oncor l'afro tormento, Che senti quando al mondo Hercole diede, Disse, tenendo in lei lo senado intento, Prego ogni Dio dela siperna sede, Che di platar Lucina sia contento, Chabbianel partorir di te mercede: Che mon habbia ver te quell'empia mente, Chebbe ver la tua socra simocente.

Apollo il fin premea del nono segno Dal di, che mi se grauci il maggior Nume, Egianto era quel cempo illishe, e deguo, che donce dere il grande Ascide al lume. Et io, c'ènuca nel seu si raro pegno, Con immensi dolor premea el piume, E ben vedeasi al ventre ampio, e ripieno, Che Gione era l'autro di sungo seno.

Era dal troppo duolo homai fi vinta,
Ch'io non potea più offerir le pene,
E non fo, come io non rimit fe fiinta,
E remo ancor qualbor me ne fouteve.
Sette volte hause il Sol la terva einta,
Dal Gange andado in ver Estefperie arene:
Sette volte la Dea, ch'ofem ai giorno,
Asenato il carro buase fletto ni torno.

E ancor l'infopportable mio dolore
Mi face al cielo algar continuo il grido.
Mi face al cielo algar continuo il grido.
Mi e ver modo de far. che l'opare fuore
Posteffe ofiri del fuo materno nido.
E en chiamana io Incina in muo fauore
Le man stradno al Repto estruo, e filo.
E ben confe Lucina di strato affarmo
Man non già per mio ben, ma per mio dano,

325

Fu da Giunon mandata allhor coftei, Giunon per gelosiam'odiana à morte, Che non volea, the inoui parti miei Douesser poi goder la fatal forte. Tu dei saper, ch' vn giorno à gli altri Dei Disse il rettor de la celefte corte : Quel, che verrà nel tal tempo à la luce ; Sarà de l'alma Grecia il maggior duce.

Onde Ginnon, che non voles, che'l figlio, Ch'pfeir donea di me, tal fato banelle, Frase discorfe, e prese al fin configlio Difar chel parto mio rinchinfo fteffe. E lei non fenza mio mortal periglio Mando, che'l mio figliar tardar douesse, Fin tanto, che'l figlinol di Steneleo Nascesse, che fu poi l'empio Euristeo .

Lucina in forma d'ona vecchia viene Per esfequir di Giuno il crudo aniso. Siede su l'oscio, e incatenate tiene Su'l ginocchio le man, su'l pugno il viso. E, senza hauer riguardo à le mie pene, Perche il parto da me non fia divifo, Dice il verso opportuno, il qual forz'haue Di far, che'l fianco mio mai non si sgraue.

Io pur mi sforzo, e chiamo ingiusto, e ingrato Gione, che'l suo figlinol da me non toglie: E colma di dolor bramo, che'l fato Mi toglia con la morte à tante doglie. Ma tutto è in va,che'l core hauea indurato Del maggior Dio l'inuidiosa moglie. E pure i miei lamenti, afflitti, e lassi Mouean di me à pieta le mura, e i fassi.

Ogni madre più nobile, e più degna, Ch'albegar suol ne la cittate Ismena, Prega ogni Dio di cor, che nel ciel regna, C'habbia pietà de l'infelice Almena, Cerca ogn'una darm'animo, e s'ingegna Per varie vie d'alleggerir mia pena, Ma Lucina si stà fecondo l'ufo, E tiene il pugno incatenato, e chiufo .

Galantide ministra ardita, e accorta Del mio fedel marito Anfitrione, Che sapea in parte l'odio, che mi porta Per gelofia la querula Giunone; Vedendo star colei fuor de la porta, Prese fra se qualche sospitione : E più, che stana assifa, e hanea raccolto Tutto i un gruppo il seno, il pugno, e'l volta.

Cade à questa ministra ne la mente, Che sia qualche maluagia incantatrice, E tanto più che mormora fra il dente. E non fi può fentir quel, ch'ella dice : Se n'entra in casa pria, come prudente, Tutta lieta esce poi, tutta felice, E con l'allegra sua fanella, e vista La vecchia in un mometo ingana, e attrifta.

Qual tu ti sia, cui noto era il periglio, Ch' à la padrona mia douea tor l'alma. Stà lieta homai, c'hor hora ha fatto il figlio, Et ha sgranato il sen di si gran salma, La Dea per marauiglia inarca il ciglio, E vuol lenarsi, e batter palma à palma, El vna, e l'altra man mesta divide, Et io do fuora il mio figlinolo Alcide.

Tosto che la ministra esser la vede Leuata, e non flar più ferma in quell'atto Se n'entra, e trona il figlio vscito, e crede 4 C'babbia gionato a me quel, ch'ellaha fa-Subito lieta fuor ridendo riede, E trona il volto antico, e contrafatto : E la deride, e chiama vecchia, e infana, E firega, e incantratice inetta, e vana.

La chioma fua la Dea sdegnata prende, Come il suo riso, e'l suo disprezzo mira; E furiosa in terra la distende, E quinci, e quindi la strascina, e tira. Con pugni, e calci poi la batte, e offende E sfoga il cruccio muliebre, e l'ira. Si puol leuar la misera, e si trona Vua persona baner picciola, e nona.

Le braceia fi îm pie, la chioma bionda D'n biondo, e vago pel la fa coprire, La figura del corpo el imga, e tonda, Et ba poca perfona, e molto ardire. Et perche la fue penca corrifionda ola. A la bugia, ch'a lei fe'il pugno aprire, Rel pareira la Dea figerogna, efica la prole. Ch'onde vifel la menzognat, efica la prole.

Odo, ch' altrone Donnola fi chiama,
Miglélla qui da gli buomini fu detta.
Le noftre cafe acco frequenta, et ama,
E molto de la caccitafi diletta.
E fi tho nor ne le fue imprefe brama,
Ch'infino a' crudi ferpi impugna,e afpetta:
E, per quel, ch' aleun ruftico mi dice,
Sopra agni angello ha in odo la cornice.

Al increbbe in vero alfai de la fua forte, Chroltre chi o la tenea come forella. Al hauear subbata a l'euidente morte Con la façace fua mente, e fauclla. Ho propiù men, figlia, la celde corte, Che quella, che farai, prole nouella El favor di Lucina habbia fecondo. El favor di Lucina habbia fecondo.

Preghiam, dist ella, ancor Peterna cura, che l'odo di Giunon ver moi sia spento, Si che la prole mia nassa seura ; che già nel sen matura bauer mi seno . Ma colei, che congis soma, enatura, Rimoulla il mio duolo, e'l mio tormento: Che mia sorella Driope mi rimembra, Chi manzi à gli occhi miei spe dire mebra.

E, poi che possonte commoner tanto
D'una ministra tuale forme noue,
Non timavaugliar del motto pianto;
Che'i mio dolente cor per gli occhi pione.
Ch'una forella mia fort'altro manto
Jovidi, e vo' contrati, come, e doue;
Se l'intenso dolor, che'l cor percote,
Portà dar buogo al'assimante norc...

Hebsel mio padre Eurito om altra figlia Driope, ma non pero de la mia mandre. Stupir faceano ognom di maraniglia Le lue vare bellezze alme, e leggiadre. Pria che facefe à lei campir famiglia Il troppo tardo à maritarla padre, Il bioudo Dio, ch'à noi diffingue i hore La vide, el virginal le tolfe bonore.

Ma fu di fi fublime, e raro ingegno,
Di fi gentile, e gloriofo aspetto,
Ch ogni bomo d Echalia, è da daro esterno
Bramana haueria, e, far commune illetto.
Fra molti al fin ciafenn più illustre, e degno
Andremon fu di miei parenti eletto,
Cui piaque tanto fico osservite esquo.
Che spra ogni buom dieca elser besto.

Limpido ne l'Echalio on lago fiede
Cinto di dolci, e ameni colli interno,
Lo cui lito (cenodo effer five adorno,
Cominciardo de' colli al baffo piede,
Fin done più fiperbo al zano il corno,
Sŏ mirit, e fanno yn cerchio ameno, e vago
4 guida dyn theatro interno al lago.

Eta venuta Driope à queste sponde
Per bonorar col cor devoto, e grato
Con shirlande di fon tessitae, e fronde
Le Dec, c'habitan l'onda, il colle, el prato.
Calcando i stori gia vicino à l'onde
Con ru sigliuol, che'n sen shawea portato,
Ch'ancor l'anno primier non hauca pieno,
Souce poso a luc cardido fui ocardido fui cardido fui.

Mentre à veder 187
Le luci vaghe fue mont eil piano, el erté
Le luci vaghe fue moue per tutto,
Troma chel piè del grau periglio incerto
Vitino à va Loto ba il fuo mortal conducto,
Chel bel purpureo fiore hausa già aperto
Speme a morta del fuo futuro frutto.
Stende ella il braccio, eprende il fior vermiTer dar traflullo al fuo uezzofo figio. Gilio
Volli

Volli io, che v'era, far lo stesso, e porsi La man per corre vn vanuscet col sore, Ma, done vappe Driope, it ramo (corsi, Che spargea il sangue a spesso, e sore comi odi tanta noutes ma cerosi, Dimenni vn giel, tremò la mano, el core : Us sullo, e i rami suoi tremar non manco, Evanne il sor purpue coi setterno, e dianco.

Loto one Ninfa era im quel sronco afcofa,
Loto in Secondo poi contaro i tradi agrefti,
pianta. « Othe forna faria ils de de fii torist foola,
Valle fece tentar gli atti inhonessi.
Ella à la parte terna, e gloriosa
A proghi fuoi mandò fanti, « bonessi.
In quel troncon gli Dei shumane some
L'ascofor, che dies poi tenne ils none. »

Come la mia forella il ramo fibianta, E che fi vede infanguinar la palma, Che non fapea, che la fiorita pianta Desfi nel fangue il sprio albergo à lalma, chiede perdon con prece honesfa, e fanta, Poi fivolger suol da lei la carnal falma, E nel giran del corpo, e de la vesta, Trona, ch' survastice il piel Farresta.

D'alzar pur ella il piè si proua, e ssorza, Ma comportar no l'unol l'auda terra: Anzi le barbe le sa con più sorza Abbabicars; se penetrar sotterra . Abbabicars; se penetrar sotterra . Ciù il nouo legno, e l'importuna sorza Le gambe in on troncone assonde, e serta. Più ogn hor la carne, è l'sangue si disperde; E traue, e scorza vien sucola, e verta. .

Quando ella guarda, e vede il crudo effetto, Che fotto nono manto i piccii afconde, Con l'una mano accofia il figlio al petto. Vuol con l'attra firacciar le chiome bionde, E trona d'ira accefa, e di dispetto. Che trabe dal crin la man piena di Fonde: Pagiche dal ramo il crin fi vede tolto, (to. Fapiche potro coltraggio al fino, e al volfapiche potro coltraggio al fino, e al volIl piccio figlio, à cui dire mome «Anfifo, Che fol col pianto pio chiede, e fauella, Al fuololito fono accoffa il visio, E fuege in van la runida mammella. Tutto vidio, na qual prendere ausio Per faluar te potea cara forella? Par con le braccia, e piè, ti tenni auinta «, E teco effer bramai dal trono cinta.

Col nostro padre in questo il suo consorte Ginuser, che l'camin nostro baucan seguito. Chieggion di Dipope, de il cempia sua for-Breue racconto, e lor l'arbore addito. (te Subito ab sianto, e al grido apron le porte Cli sconsolati suoi padre, e marito. Le braccia danno al mezzo arbore intorno, Batiando il vijo ancro bello, de adorno.

La fuenturat a Driope', comevede
Verfin da gli occhi in tanta copia il pianto
Al padre, al la forella, a chi ci diede
Già per conforte il matrumonio fanto 3
Con locchio, chi anco ni liveno poffiede,
Sparge vn viuo maggior fill nono manto.
E, poich al dir la via non l'è ancor chiufa,
Con quelfo amaro divol fe (left), feufa;

Vi giuro per l'eterno alto motore, Ch'in nom ho fatto à quella Ninfatorto, E ch'innocemente io coll il flore, E contra ogni ragion tal pena io porto. Sio mento, piona in me tanto d'ardore, Che refill'arbor mio sfrondate, e morto; El 'huom, che primo arrivain questo loco. Ad osseno de la cure, e donia sloco.

Prendete in tanto il mio picciolo infante, Che nel runido fen non ben follegno, Che fenvando i coflume de le piante, Le man fon rums, ea Liei s'al 2 an diegno. Pur tengament qualchun fenpre dasante, Mentre il molle occhio mio del lume è de-Le fate poische jotto d questa fique (No. La nutrice, E barra), jouene i pasca.

X 4 E, quando

Driope in

E quando andar potrà picciol fanciullo, Tofto , ch'ogni scolar la scola scombra , Fate, ch'à prender vengail suo trastullo Presso à la madre sua , sotto quest'ombra. E che'l mio volto human qui venne nullo, Ditegli, che quest'arbor me l'ingombra. E mi faluti , come madre , e dica , Quel bosco la mia madre asconde, e implica.

E, perche a lui non sia cangiato il busto, Quando gli accade andar tal volta attorno, Dite, che verso gli arbori sia giusto, Nè cerchi, che il lor ramo il faccia adorno: E tenga certo pur , che in ogni arbufto : L'alme di qualche Dea faccia soggiorno . E per saluar le sue membra leggiadre, Pensi à quei sior , che già colse la madre .

Dolce conforte mio , padre , e forella · Dame prendete l'ultimo faluto, Che già mancar mi sento la fanella, Per l'arbore, che troppo è in su cresciuto. Hor, se non vol la mia forma nouella, Che'l volto inchinar poffa ancor non muto. Alzate voi le membra al bacio mio Co'l figlinol, che già fei, che'l baci anch'io.

E, se qualche pietà vi mone, e regge, Fate le noue mie membra sicure Con la fedel custodia, e con la legge Dalaman, da la falce, e da la scure. E gli armenti lontan stiano, e le gregge, Ne sian le fronde mie le lor pasture . Rendete il verde legno, on'io mi ferro, Dal morso, e da la man saluo, e dal ferro.

Non vi posso altro dir, che me ne prina La scorza, che fa à l'alma vn'altro chiostro. Togliete da la mia luce ancor viua La man , che senza il santo officio vostro Vie per chinderla il legno,il qual già arrina Al mento, e tutto asconde il corpo nostro. E in questo perde il dir , ne più si dole, E lascia à noi le firida, e le parole.

Mentre la mefla , e lagrimofa figlia D'Erito il suo delor conta , erinoua . E l'asciuga la socera le ciglia, Ancor che l'occhio suo non meno piona; Vna impronisa, e rara maraniglia. . Fach'un congiunto lor , ch'ini fi trona; In vn momento vn'altra forma prende E in mezzo del dolor liete le rende : 1

ERA quest Iolao canuto, e bianco, 101 Che fu ne tempi suoi di gran valore ; 32 aj 0101 Ne potea fare à l'Hidra essangue il fiance L'altier suo zio senza il costui fauore. Hor, mentre ch'ei si sta debile, e stanco. La giouentù racquista, e'l primo honore ; E forte , e altier si trona à l'improniso Con la prima lanugine nel viso.

Ne fol fi troua bauer nouo l'afpetto, Ma con nono difio, e nono penfiero : E , done effer solea pien di sothetto , Timido, tardo, antro, aspro, e senero; Brama hor la compagnia, cerca il diletto, E sprezza l'vtil suo vano , e leggiero ; E, chi il vuol guadagnare, e piacer farli. Sol de l'honore, e de piacer gli parli.

Questa comparsa subito ventura Tolse à le meste donne il duolo, el pianto. Poi che la sua miglior forma , e natura , Splender fard l'albergo Herculeo alquanto. Alcide fu , che in ciel si prese eura ... Di torre ad lolao l'infermo manto. Alcide in terra, e in ciel l'amò si forte, Ch'ottenne questo don da la consorte.

Poi ch'Hercol prino fe del mortal velo. La forza di Vulcan nel monte d'Eta, L'eterno Dio nel più beato cielo . ma') Con fronte l'abbracciò benigna , e lieta. Dapoi parlò con tanto affetto , e zelo , Che fe Ginnone intenerir di pieta; Et accetto per figlio Alcide, e in fede D'amor la figlia sua sposa gli diede.

Tolao di vecchio i giouane .

GIVNONE

GIVNONE hebbe pna figlia senza padre. Bella quanto altra il ciel giamai ne vide . Le cui vare bellezze alme, e leggiadre. Fan, che la gionenti gonerni, e guide . T . Questa in segno d'amor lego la madre Col Nume fatto in ciel beato Alcide . El'odio, che l'accefe un tempo il core, Tutto su poi concordia , e vero amore ./.

Lil il Fatte le nozze , e quel diletto preso , Che può dare una Dea bella , & eterna, Com'ha da la conforte Hercole intefo . Ch'ella la giouentù guida, e gouerna: Verso il congiunto suo d'amore acceso Scopre con preghi à lei la voglia interna, Che, poi ch'ella dà legge à i più begli anni, Prini Iolao de suoi canuti affanni . 1

L STORY

Non nega di Ginnon la bella figlia Il primo don , ch'à lei chiede il conforte ; Ma con di tutti inuidia, e maraniglia Fà venire lolao gionane, e forte. Ma ben per l'anenir partito piglia; Di non romper mai piu la fatal forte, E de la viouentit tener ben cura . Ma lasciar fare il corso à la natura.

Hor, mentre col giurar chiuder la porta Vuol per ogni mortale à tanto dono, S'oppon la fatal Themi, e no'l comporta. E dice , Non giurar , ch'ancor vi fono Due figli infanti , il cui fato non porta , Che sian dal ciel lasciati in abbandono; Anzi egli vuol, quando fia'l tempo giunto, Che vengan forti, e giouani in on punto.

E tosto sa, che, se chinate il viso, Già Polinice à Thebe il campo ha fpinto, V' sendo s'un fratel da l'altro veciso, Ogn'un del par fia vincitore, e vinto. Done , perche più il ciel non sia deriso , sard il fier Capaneo da Gione estinto. Le cui superbe , e soprabumane proue Altri non potra mai vincer, che Gione .

Anfiarao profeta illustre , e degno , Ch'andrà cotra fua voglia à quella guerra, Sara inghiortito, e dato al basso regno Da la subito aperta, e chiusa terra. Done non fenza suo dolore, e sdegno Vini i due Genij suoi vedra sotterra, E'l foco, ch'arderà la carnal salma, Rogo al corpo fard, tormento d'alma,

Indi il figlinol de l'inghiottito mago, Nominato Almeon , quand haura scorte Da la terrena, e subita vorago Restare il padre suo sepolto, e morto, V cciderà de la vendetta vago Per vendicare un torto con un torto La madre, e sard in on pietoso, e rio, Ne la madre crudel , nel padre pio .

Però che, quando haurà il profeta letto. Ch'in quella impresa ei douer à morire, S'asconderà per non esser costretto D'andare à farsi subito inghiottire ; Ma l'anaritia ingombrerà si il petto A Erifile sua moglie , che scoprire Le fard il loco, on'ei fard coperto. Per un ricco monil . ch'à lei fia offerto.

Quel bel monil, che fabricò Vulcano Con tante gemme , pretiofe , & arte . E ch'à la sposa die del Re Thebano, Che fu figlia di Venere , e di Marte, E d'Argia moglie capitano in mano Di Polinice, & ella l'ha in difparte Ad Erifile offerto con propofto , Che mostri Ansiarao , don'è nascosto :

E, poi c'haurd scoperto il suo consorte . Erifile , e farà dal figlio occifa , Il crudo auttor de la materna morte La mente da se stessa haurà divisa, E con le Dee de la tartarea corte L'ombre materne il pugneranno in guifa. Che fuor del fenno, e de la patria vícito Vn tempo andra, poi si fara marito.

La bella Alfesibea, saggia, e gioconda, Dotata d'ogni ornata, e bel costume, Di Flegeo figlia,il purgherà ne l'onda Paterna, e poi godrà feco le piume . Et ei, perche'l suo amore à quel risponda, Ch'al suo intelletto haurà renduto il lume, Di quel monil faralle il collo anolto, C'haurd con l'alma à la sua madre tolto .

Poi, quado un tepo haurà il suo amor goduto, E spento in parte il desiderio ardente, Non gli parendo ancor d'effer venuto Al san pensier da la sua prima mente, A l'oracol n'andrà per nouo aiuto, Et eirisponderà, che'l mal, che sente, Connien, se vuol, ch'à lui la mente fgraue, Che nel fiume Acheloo fi purghi, e laue.

Onde Almeon, che del suo primo honore Vorrà integrar lo stupido intelletto, S'andrà à purgar nel Calidonio bumore, Done l'accenderà nonello affetto. Chelvago viso il faretrato Amore Fard vedergli, e piagheragli il petto De l'ignuda Calliore, come nacque, Mentre à nuoto godrà le patern'acque.

E non si partirà da quelle sponde, Che per rifposta l'otterrà dal padre; E poi purgato dale socere onde, Si godrà le bellezze alme, e leggiadre: E le sue membre effendo atte, e feconde . La farà in breue di due figli madre, Detto Acarnanal un, l'altro Anfotero, Ch'un di acquisteran gli anni, e'l pensiero.

E, poi ch'ella del bello haurà sentito Monil, ch'à l'altra moglie il collo adorna. Pregherd dolce il suo dolce marito, Che de l'oro fatal la faccia adorna. Hor, metre ei p hauerlo andrà in quel sito. Doue la prima sua moglie soggiorna, Da'figli di Flezeo, c'hauuto auiso Del nono amore bauran, per via fia vecifo.

Temeno, & Assione ambi fratelli, Poi ch' Almeone hauran dato à l'inferno Calliroe alzando i rai languidi, e belli, Esclamerà con preghi al padre eterno, Che doni a' figli suoi , c'han gli anni imbelli, Gli anni, c'ha forza, ardire, ira; e gouerno: Perche chi vendicò del padre il torto, Non flia, s'ha figli , inuendicato , e morto.

E per giusta cagion quel Dio, che fuora Suol dar ne tempi suoi gli alti secreti, Quel, che può dar la sua figliastra, e nuova, Vorrà che di Calliroe il pianto accheti: E di quel, che ne'figli allhora allhora Più brama, ella vedrà gli occhi suoi lieti: Gli vedrà in un balen robusti, e sorti, Da poter vendicar del padre i torti.

Si che, Hebe, non giurar, che l'alta cura Mossa talbor da priegbi, e da rispetti, Suole il corso impedir de la natura, E far de gli altri sopr'humani effetti . Come ha la met amorfose futura NarrataThemi à i puri alti intelletti, E che si cangi altrui tal volta il pelo , Gran mormorio s'pdì per tutto il cielo.

Che, s'à la nuora regia era permesso Di dar tal volta altri l'età più bella. Si dole an tutti in ciel , perche concesso Non era à ogn' un quel, che potea far ella. Et altri rinouar volea se stesso, Chil padre, ch'il cugin, chi la forella: E parlauan tra lor non senza sdegno, . Ch'era già il ciel tirannide, e non Regno.

E che fol Gione, e'l figlio Hercole, & Hebe Potean far chi volean de gli anni altero, E far marauigliar Calliroe, e Thebe, D'Iolao, d'Acarnana, e d'Anfotero. E diceano i più illustri, e ancor la plebe, Che Gioue era partial, non giusto, e intero: E dal proprio interesse ogn'un tirato Parlana contra Gione, e contra il fato.

Figli di Al meone, 82 di Calli-roe di fan ciulli huo mini.

SATURNO fi dolea d effer fi stanco, si vecchio, fieddo, insuite, e mal suno, che mal posea più trur l'antico funco Per loviaggio sio tanto lontano. Pedendo il fue Titon canto, chianco L'Atmora, se parco pur troppo strano, si bella esfendo, e di si vago aspetto, D'bauere buom si distatio nelletro.

Cerere à lafio fiuo l'antiche membra, Chenel fiuo primo fior tanto le piacque, Cerca vinouellar, che fi vimembra Del tanto dolce amor, che da lui nacque, Riguardando Evismio, à Vilucan fembra, Che, 2i lolao fi vecchio al zio diffiuacque; Si vecchio il figlio à lui diffiuace ancora, E chiama Gione ingiulfo, e la fiua nuora.

Quella Dea ancora à questa parte arrife, Cui colfe in fallo quelche l'modo aggiorna, E volea amb ella patreggia d'Anchife; Di poter dare à lui l'età più adorna. La gran fedition, che in ciel si mise, Più ognivor contra di Gioue alzò le corna: Ogn' mo hausea parenti, ò amici imbelli, A quai branaua dar gli ami più belli.

E vi fià qualche Dioforte, erobulto, Ch osò di dir, ma ni cerchi in diffarte, Priugli boma quel Re dellere Augulto, Che le gratie del Ciel fi mal comparte; Et eleggafi va Re, che fia più giufilo. (e. Ma, Gione baudea apprefio Hercole, e Mar Con fronte irat a è tutti il parlar vieta, E con quelle parolo ogri von acqueta:

S alema rinerentia al Re si porta,
Taeete, e date à me l'orecchie intanto t
Ditemi, cicethi, e done vi trasporta
L'ambition nel Regno eterno, e souto
Paus' esse mai, che la scelie porta
Chiud alma, che di se pressenta tanto?
Choss parlar ne regni alti, e beati
Di voler sipnetar gli eterni sait;

Da che ful'alto ciel, fuil fato eterno, (inc. Elaro è quel, che in Tribeb fatto oprar-Che giouane tolato gli anni, el gouerno Ribubbian ancor, non la fiperbia, el arme. Prod del fato il devreto alto, es fiperno, (Come ha Ditheme à noi predetto il carme) Che i figli d'Ambent repopo per tempo Debbian far forza à la natura, e al tempo.

Voi reggeil fato, e me, per far, che meglio Vel comportiate, e contra anda non polfor Ch'à Radamato, e ad Eus infermo, e veglio La troppa età non curvarebbe il dosfo. E s'amate di ciò più chiaro fleggio. Volgete gli occhi alquanto al Re Minosso. Che vecchio, e nfermo oppresso da la guere E sè col none fol tremar la terra. Cra E sè col none fol tremar la terra.

E, feriuolgerete à Creatil ciglio,
Vedrete, come ogr'un schermige, e sprezza
I mio impoteuse, e abbamdonata figlio
Per I affannata, e debile vecebiezza.
Che quando agi ami dan poessis spoessis con ano constituta de la prima altezza;
Red Mileto ardirebbe il suo cognato
D'i volergiti involar la ma, e lo stato

Ma, s'egli guerreggiar peri tropp'anni Non può, farò, che col fauor del ciclo Sarà prouil do divoi Creetto (dami Col più rapido ardor, che spegna il gielo. Subito montai più shilmi scami, Douc è riposto il più dannoso telo, Estato imanzi al tuon ssilendore il lampo, Auentai rato, osi ha Mileto il campo.

Quando da pria gli De volfer la luce
Per Verta, e vider diffrezzato, e abietto
Quel Re, che fuf ichiro; e muitro Duce,
Ogni fedition feacciar dal petto.
E fi piegra dinon dare al ktuse
Quel, e be già detto li aucan; c'hebber fosperEt anto pils, quand c'i s'arno la mano, (to
De l'arme incitabil di Placaro.)

Mandato

Mandato Gione vn folgor, ne rafforza Pn diro, e vni diro, e via balena, e suona, E, dado al forte braccio ogni bor più forza, La terrad oga interno, el cielo introna. T al che Milico el campo a corfo sforza oya vne fopnatre, e gli ordini abbandona. El foco, che dal ciel fi ardente pione, Ogn'nn cerca faggir, ma non fa done.

L'uno abbandons l'altro, e per faltarfi Corron, chi quia, chi là per suni lachi, E molti in varie forme reflama anfi, Secondo varia il ciel le pietre, e i fochi, Quei, che viui avero fon, troumfi finafi, Tutti chi quia, chi là fimarriti, e pochi Milero vede ben, che quei fingello Gli vien, perch'al cognato egli è ribello.

Tollo che manca il fulturiura de l'aria, La poca gente fiua, che viua rolla, Vedendo la fortuna hauer contraria, Per andra vero il potro infieme approlla E trona, che la fiamma empia amerfaria. Con la fenuente, e fubita et empefia pilfrutte bale galee, rotte le nani, L'affe, l'amereme, e l'elenate travii,

Fra tutti i groffi legnis, e le triremi s.
Che l'fuminar del cicl diffrutti hanca s.
A pena tanta ciamus, e tanti remi
Troude da porre in punto rona galea.
Di quei, che nonveflar de l'atma feemi
Da la fimma alel ciel erudele, e rea.
Cata vana ciurma à rona galea s'attenne,
Chusea ancor falha g'il arbori s. e l'antenne.

L'armata haucanel porto di Feniços Però è haucado prioli Reguo tutto, Vicino à quello porto il fuo minico In van forte callel s'era ridutto. Da quello porto nigiro, emendico, Poi chel foco del ciel l'haue diffrusto, Sol con uma galca for è che luffe Quel Regno, bén figlia con tunna dalfe.». Di notze, come porta il fuo defino,
Fàrela, e à mezza di dirzzala prora,
E paffai le apo, e ba nel fuol mancino;
Tras, cò à fitter del cicl renga l'Aurora.
Verfo leuante poi prende il camino;
Et bauendo al fuo fin propitia l'ora,
Si trona giunto à lapparir del lume
Sopra la bocca del Mesfalio fiume.....

Poi che feacciato del elefte grido Mileto fi di Creta; baucqii eletto Paffar, come premea di Cuma ilido, Dose ha Meandro il raggirato letto: E quisi intende farfi un noso nido Per quache fiso particola riffesto. E consemule colleggiare interno Creta, dosi ella e volta al mezzo giorro.

Come ha dunque pastaro Psichione,
Drizza á greco il camin col vento d'orza,
E, mentre il promonotorio di Lone
Corca acquillare, il vento alca, e rasfarza,
Tanto chi moppa a la galea si pone,
E gonfia il refo in con tanta forza,
Che speran pria, che venga oscuro di sielo,
Passar i suon tamo, almeno, Ampelo...

Gid fi chimauail Sol verfo la fera, E poteas flar tre bore à reflar morto, E l'aune are réfleta fil teggiera, Chel limo baucan di già piegato, e attorto. E già il legao ad. Ampelo arritante era, Ma forger non volca, ne pigliar porto. E gir più tofto al buio, e con fatica Volca, che prender l'ifola minica.

Maintento un Greco fiauento fo, e tetro Ingroffail mare, emone al legao querra, E dobbio il fa, fed termer indierro, O de afferrar fi a la minicaterra. Ma del mar groffo il pauento fo metro Gi mofra, to è men maj s'egli s'afferra. Però che correria per l'arabruna Con tropo gran periglio fed fortanda del sid Hor, meutre di dar fondo il bron nocchiero
chi qualche fon coperto fi procaecia,
Da tramontana forge borrido, e altero
l'in vento, che da lifola lo fencia.
Vin vento, che da lifola lo fencia.
Subito il buon nocchier cangia penfiero,
E volta verfo! Africa la faccia.
E fia camin contrario al fuo dilegno,
Per dar men noical comb attuo legno.

La traurefia di Greco in eutro manca, E vien fol da maefro, e tramonicua. E l'onda fempre più rompe, & imbianca, E' l'egno più da l'ifola dinonana. Men di quel, che vorria, tienfi d man milca Ten la forza di Circio iniqua, e firana Il mifero nochire, ch'accoto, e faggio Si toglie men che può dal fuo viaggio.

Con pocá velá vá rifiretta, e baffa, Et à l'arbor maggiro da fal quel vento, Che fa, chela galea divide, e pafía Le gran boste del mar con men tormento. De l'humit turba sbigatita, e laffa Star al fuo officio ogn' un fi vede invento. Sta dogn' my proto al fernitiro, alquale è buo-Per ubidir, pur che s'udife, al fuono. (no

Ma tanto orgoglio, e borror ne l. ai ia freme, Si quade il mormorio è de le rost onde, se pel grido lummam, de la galea, che geme Rie ia prua, me la poppa, e ne le fionde, Col vomor de le corde vunio en fineme, che del fificiteto il fluon fra l'or i afconde, E non, ache in prora quei, chè il ul forme fillo france i prora de l'organis quei, chè il ul forma il feffo. Rof pomo ridir, me quel, chè l'Il forma il feffo.

Ma, done il fiion non val, fupplifee il grido.

E, perebe ilfmar già qualche remo ha rotto,

Accenua con la mano, dir, al firido y.

Che dentro il palamento fia ridotto.

Lo flusd poi ver la peroa fichium o, e infido

Fa eferrar tutto, e imprigionar di fotto,

Terche eferrato infieme non s'intenda,

E per l'alibertà arme comprenda.

L'onde una appresso à l'altra eran si spesse. Et anno alcun talhor tenenas coperto, che eno basea donde spirar possesse; E sur cazion, che l'appirano esperto Di sferrar soloute de la prora elesse, Ma non che slesser principale de la prora elesse principale de la prora el tanto principale de la prora el tanto principale de la palea due se l'indumenti, de la deate de la dela morti.

Ancor che chiusi si nor telli, Estimudi sotto d'unne di candela; Esten v'han sopra le bouine pelli, Onde ogni sessio son meglio si cela; Pur, quado entran del man gli aspri slagelli, Qualche poco d'humore indi trapelai (chie; Ma quei di sotto viban glicoch; e l'orec-E consesso, espanye empion le sacchie.

Con occhi d. dryo guadam quei di fopra.
Ch' ogni rimedio lor fia fasto a legon.
E che per gistur l'acqueil baicon i opra,
Quaxdo men nocer può londofo stegno.
Gistato il mar nel mar, fan, che f copra,
Inchiodan poi le pelli fopra il legno
Con chiodi, che non fan nel legno foffa,
Ma faltant vitti faor con vana [coffa.

La notte già col tenebrojo manto
Per tutto l'acre bauca renduto ofeuro,
El vento, el mar crefliuto era altrettanto;
E fatto il lor periglio men ficuro:
Solo un conforto è de or rimagio in tanto
Notturno firatio, perigliofo; e duro,
C'hamo il mar largo, e per l'ondojo ergoglio
Trouar non ponno infino al giorna feoglio.

Vol ne la prima querdia de la notte.
Il comito alternar la poggia, e l'orze, E, mentre il credon far, del man le botte
Copron la citurna, e l'otto altra, e valforze, Tanto, che fa cader l'antenne rotte,
E santo del cader grande è la forza, che floripia, wecida, e fae l'i poppase in pro
Il legno morto un'altra volta mora. (ra

Fa

Fà il buon padron con l'affannato, e roco Strido lenar la vela del trinchetto. Et appresso al grand arbor le dà loco Per far minor , che puote il suo sospetto, E del rabbioso vento sol quel poco Prende, ch'à lui può far più fido effetto; E in tanto il rotto mar rompendo passa Con la poppa, e la prora hor alta, hor baffa.

Il romore è infinito, e l'aria è nera, E non si vede il cenno, e non s'intende, Ne si può riparare à l'onda altera, Ch'ogni hor co più furor freme, et offende, Mailbalenar, che fa l'etherea spera Di cosi spessi fuochi il cielo accende, - Chescopre il mare, e'l cielo d'ogn'intorno. E splender sa di mezza notte il giorno.

Malnotturno felendor mostra il lor danno, Che, se'l verno crudel molto ancor dura, Far resistenza al mar più non potranno, Che già la morte lor veggon sicura. Veggon, che tutto il morto perdut'hanno, Ne potrà riparar l'humana cura, Dapoi, che'l mar lor tutto il morto ha tolto, Che'l viuo ancor non resti al fin sepolto.

Vergon, mentre arde il lampo in ogni parte, Bonaccia à poco à poco il mare, el vento, & Del legno impressa l'ultima ruina, .' Lo schifo tolto, e rotte antenne, e farte, Da l'atra tempestosa onda marina. Pur quel, ch'in poppa gli offici comparte, Chiede à la gelosia, che glie vicina, Come fa la trireme acqua di fotto, Es'alcum legno v'è sdruscito, è rotto.

Quel, che fotto à la poppa in quardia siede, Dimanda à quel di mezzo il punto ifteffo, La camera di mezzo ne richiede Lastanza de la prora, che gliè appresso. Da prora à poppa la parola riede, Che legno non v'è ancor rotto, ne fesso. Gran ventura è la lor, poi che si troua Esfer la lor galea spalmata, e noua.

Se bene in sul mancar de l'aer chiaro Per hauer men trauaglio, il buon nocchiero Die molte cose al mar crudo, & anaro, Per far restare il legno più leggiero: Hor fi difficil vede il suo riparo, E'l vento si rabbioso, e'l mar si altero; Ch'ogni più ricca merce, ond egli è onufto, Dona à l'ondoso orgoglio auido, enginsto.

L'Aurora gid per fare al giorno scorta . . 1 Il volo hanea per l'oriente preso, Mail volto ofcuro, e l'habito, che porta Non ha il suo bel color vario, & acceso . Mostra il ciglio dolor, la guancia ha smorta, Grani ha le vefti, e'l crin d'humido peso. E l'ali nunolose, ond ella poggia, Minaccian per que l'di grandine, e pioggia.

Si leud il Sol, ma mesto, e lagrimoso, Cinto di nubi, e mezzo ascoso il lume, E nel leuarsi alquanto di riposo Presero i venti, e le salate soume : Ma, rinolgendo il buon nocchier dubbiofo Per lo confuso viel l'afflitto lume, Se bene il vento, e'l mar non e tant'alto. Par, che trema entro al cor di nono affatto.

Men grave l'aura vien, men'alto il mare'. Tanto, ch'un resta muto, e l'altro spento; Di fopra il Sole, e'l ciel lucido appare. Fà il nocchier metter fuora il palamento, E la ciurma di soto sprigionare. La toglie sotto à la prigion di cerro. E dalla sopra à la prigion di serro . Y.

Nel conquassato legno me che sanno . . . . Dan luogo a'remi, e fan drizzar la prora. Fra Circio, e Tramontana, e via ne vanno Fin che ministra al Sol vien la terzahora. · Et ecco vien per loro vltimo danno Vn superbo Austro impetuoso fuora, Le nubi sparse subito d'intorno Tolgono a gli occhi loro il cielo, el giorno. Riforza

Raforza il vento rio torbido , e fero , E in un mometo il mar rompe, e confonde , Alza l'irato mare il grido altero , E manda fin al ciel fuperbe l'onde.

E manda fin'al ciel liperbe l'onde. Apron le nubi il panno o fenro, e nero, E damo il passo di ecelesti gronde. Ementre freme in giù la pioggia, el gielo, Di mille tuoni, e fuochi anampa il cielo,

Toflo con minor rela il vento prende In poppa il legno flamco, efflitto, rotto, E. dentro il palamento fi difende, E. disk, che l'mocchier dice elperto, e dotto. Sciolta dal ferro poi la trubarende, E. fiella ad un ad un ferrar di fotto, E. titto in oprapon l'ingegno, e l'arte, Per viuger contra il mar fiero Marte.

Tal gial, dala procella, e da la pioggia,
E da l'onda fiperba, & inbumana.
Percofio i mifer legno, bor cade, bor poggia,
E preade il camin dritte à tramontana.
Quattri bore ando con la gonfara poggia.
Co l'onda ogni bor più insrudelita, e firana,
Dal comincar de la feronda guerra,
Senza fioprir la de finat terra.

Quel gran camin, ch'in vna notte corfe,
Il giorno racquisto tuto in poe bore,
Che mentre das sentier dritto s' torse,
Aten che pote il nocchier, si spinse in suoce
Ma poi che gire al suo camin s'accorie.
En tanto male il vento hebbe in sauore,
L'antenna da rispetto altronco strinse.
E con vela maggior la quercia spinse.

Dapoi che di lontan vide lo feoglio,
Cerchi lpadron d'auticinarfi al lito,
E, mentre che fendean l'ondolo orgoglio,
Difeorreano fra lor qual fosse i lito.
Carpado dice alcum, mas fi pli foglio
Conoscer, chera Caso il più perito.
Si pinge a quella votta il buon nocchiero,
Ere discopri quel, che è à apposto al vera.

Non molta và, ch' yn I fola à mau mauca Riconofe i nocher molto mag giore, Ter dir ripofo à lahma glitta, e ll.mea, La prima, e più propinqua, ma minore, Ma per quel, ch' al diffrutto legno manca L'altra, ch'è detra Carpato, è mig liore Ne molto da camin roremolò il egno Solca ver la miglior l'ondofo filegno.

Col vento, ela fortuna in poppa slare
Non poten vin bora il legno à prender terra,
Quanda ecco vine crude la botta, e il mare,
E'l vuifro timon dal legno sferra,
Ne più potendo la galea voltare
Lu vela per trauerfo il vento afferra
E granal arbor tento, es se si fe si potendi rope.
Chel rompe, e dona al mar larbore, el lino.

Ben si veggon perduti, il mare, el vento E più che sossi pie ma siperbo, e grane, L'altro timo, le grossi en de, el tormento Tempo non dan, chia si sol suogo s'inchiane, Nosmentre si caiscan etro argonento, Chel mar gli assonale, si hi piagendo, e pane, Sapron le mine, edamo, al Sol passingsio, Et ei ne la galca splender sal raggio.

Quando Mileto il vino ardor paterno Ng la morta galca nilflender orde, Le mani alça, e le luici al Regno eterno; E al s'ol merce con quefte nate chiede: Padre, fe puece ever, che i fem atterno Del tuo feme diuin qua giu mi diede, Rivolgi alquanto a me pieso il lume, E falna il fangue tuo da queffe frume.

Il Sol, ch' al fuo viaggio intento, e fifo Talbor non guarda il opre de mortali ; Quando apre loctrio ad olorefo vijo Del figlio, e feorge i fuoi propinqui mali ; Mosfo à pietà con ben fondato auifo A tre de vaggi fuoi fabatter di . E ne manda vno ad Eelo, e l'ali: o done Alberga il Re dal mare, e l'erro a Glosce. Giore, Gione, che feorge liberata Creta,
Pnol, ch'à lo Dio del lume fi compiaccia,
E con la vifla ne gioronda, e lieta
Tutte à un tratto dal ciel le nubi faccia.
Compiace anch' Eolo, e i vêti irati acqueta,
E lafcia in un balen l'arre in bonaccia.
Manda Tritoni lo del falfo Regno,
Che faccia vito nino del falfo fegno.

Prende tosto Triton la conca attorta
Pronto verso il los deduoto, e stao,
E donando lo spirto al Lana morta,
E da de sun polo al altro vidire il grido.
Poi rende con la voce ogni onda accorta,
Che debbia ritornare al proprio nido.
Si spiana s'onda à poco à poco, e tuce,
E lassia il legno in mar del tutto in pace.

Come manca del mar l'alpro tormento,
Metton lenza indujeir l'altro timone.
Es, perche figlia in arer va docte conto,
C'ha volto il fossio ve Settentrione,
Legan la rotta un tenna in va momento
Al tronco, che resto del actimone:
E di più perze di legnami, et ele
Rijan Cantenne, già arbori, e le vele.

Giunti ebe fono à Carpato, il pauele Legano infieme, el fan notar ne l'onde: Che, poi che lum per fe lo fchio prefe, l'ia da finontar non han migliore altrondel'i calar poi più dom, ch'in terra fcefe, E legò il laccio à le propinque finonde. Qui il legno fi fornì parte per parte Di vele, autenne, remi, arbori, e farte.

Dal lito con buon rempo il lin poi fciolfe
Il provido nocchiero, & rici fivori,
E al vento maefir al tamirati,
E fisicando andò il mar fra Sime, e DoriPaffato c'hebbo Cnido, e gli ricine,
E gli Schiti la prua, la poppa a' Mori,
E liu a jolc ando il dipue fatro vetro
Luficò mille il glostere, e ficogli à dietro

Da mon destra lafició Nesserio. Claro, E Leria, e Testro, e de quel lido peruenne, Dou I caro, del ciel fourerbio anaro, Ssorzó à cader le troppo a lexate penne. E bauendo il mar tranquillo, el t'épo chiaro In breue nel canal di scio si tenne. Ver Greco folcò poi l'ondoss spuma, Et in Eolia al fin peruenne à Cuma.

Dopò tanto viaggio, e tanta guerra Sentita bora dal foro, bora da l'acque, Sonota Mileto à Cuma, e vi per terra, E di fermarfi in Frigica di fin gli piacque: Done il Meandrofi s'angèra, & erra, Che par, che torni fjeffo, ouegià nacque. E van acitrà, ch'in breue fia perfètra, Foudò, che fi da lim Mileto detra.

Hor caminando per 3 Per l'aggirate vie del patrio fiume, Il contra vivolto angelico, & adorno, E vien feco à incontrar lume con lume. Le parla, e in folitario entran fog giorn o, E premon l'berbe in vece de le piume. Figlia era di Meandro la donzella, Detta per nome Ciane adorna, e bella.

Hebbe di questa vna gemella prote,
Dotata dogni gratia illustre, & dima :
E si le lor bellezze emiche, e sola
Crebber, che sopra suste hebber la palma.
E ben del supra vestra est ped del sole
D'ambi parea i ccarnal voste, e tama :
Tasto saper, tanto splendor zaccosto
Hauca nel lume interno, e nel bel voste a.

L'on fu garzone, e Cauno fu nomado , L'altra fu detta Bibli, e fu funcialla. E, s' ei d'ogui bellezz e en dotato, Ella ogni altra belta fea parer nulla . E da chel vno, e l'altro hebbe lafciato La prima et al l'atre, e de la tulla, S'amar d'un vero amor fi caldo, e interno Quanto altra mai, d'amor però fraterno.

LA

La donna, che, nel lodio, e ne l'amore L'huom di natura piu coffante auanza, Hauce più del fratello accefo il core, Però di buono, e lecita ferunza. Pun non penfando a disboneflo ardore, Tal volta fi prendezvroppo baldanza, E per darg gratia a la camicia, e al manto, Trouana via d'aucinafi alquanto.

Venere contra ogn'un grand odio hauea, Chetraheua dal Sol l'alma, e la carne, E, come occasion se le porgea, Ron volca mai senza vendetta andarne. Hor quando vide, ch'a cossei piacea Tanto il fratel, volle piu stratio sarme, Che non sede la zia, quando amò il toro, Per dar maggiore insania al sangue loro.

Subito entrarne gli occhi del fratello
Lirata Citherea fai lino Cupido.
Và la forella miliera a vedello,
Mofia da fanto amor fraterno, e fido;
Rimira la Cachio gratifo, e bello.
Ne sà ch'allhora Amore ini habbia il nido.
L'arco focca ver lei fubito Amore,
L'a lo filva plaja per gli cochi al core.

Bibli non så, che l'amarofo dardo
L'habbia di reo defio piagato il petto:
E, quando à riueder torna il bel guardo,
Penfa, che vero fia fraterno affesto.
Hor, mestre cica del penfier bugiardo
Corre à l'irragioneuole diletto
S'adorna prima, e poi dolee fauella,
E parer brama à lui faconda, e bella.

E, fe tal volta àforre il fratel vede
Qualch altra vaghoggiar bella fanciulla,
Eper aquillar gratia, amore, e fede,
Seco con modi honefii fi raflulla;
L'ha invidia e, e, fe in difparte il fratel fiede,
Saccofta, e, le bel de l'altra in tutto amnulla.
E die cogni difetto, e fosfe vero.
Chauc cole ind volto, e nel porsiero.

VOI, cui la Cipria Dea non è nimica,
Da quello infame amor prendete effempio;
E fate, che la mente alma, e pudica
Scacci da le l'amor nefando, de empio.
Chi cerca farfi di forella amica,
Acquifla de l'infamiail grave fempio.
E non li pud (usfar, come costei;
Ch'al fam penser contrari bebbe gli Dei.

LOCATE il natural caldo desso.
In quel s'edel amor beato, e s'ento, c'haprona il mondo, la natura, e Dio, onde tiimeno ne sorma il carnal manto.
Ogni altro amore è sclerato, e rio, E sorge l'alma al s'empiterno pianto.
E innäz à quei ch'amoer godono il giorno, Malcoha l'homore altriu d'eterno s'orno.

Nonfi conosce Bibli, e mon să il fine, Alqual Coccolta sua facella intende: Alaloda le belezze alme, e dinine, E dentro maggiormente, Amor l'aceende, Di diuesso forsamenti al manto, e al crine, E ogni hor più bella al suo fratel si e ende, Signon già il chiama, e da signon già il pigia, E i nomi, che da il sague, odu, e dispegia

Quando ode, che'l fratel foror la chiama
Infinito dodon nel soco fente,
Infinito dodon nel soco fente,
Che le rimembra quel, ch'ella non brana,
Quel nodo, c'han dal medefino parente.
Par, feber tanto il mira, e tanto l'ama,
Defla ba dal vio penfier volta la mente.
Non ofa, mentre il d'vina la viene,
Di dere abbergo à la nessanda fipene.

Ma, quando anien, che le cadenti fielle Spargon fopra di noi l'onde di Lete, Extrete l'attori, è le fauelle Fan per tutto reflur fopte, e quete: E sibil da le luci amate, e belle Si parte, e duffi anch'ella à la quiete: Secondo che'l défo la punge, e fielde soncere L'amor jun nel fogro vecte. Ne fol le par d'amarlo, e di vedello, E di flupir il fuo divino affecto, Ma d'abbracciarlo, e poi girfen con ello, E gotter feco di fin linfame letto. Pur fi rimembra in quel, che l'e fratello, E,bèche 'l fonno ancor l'ingombri il petto. Te el a verzogena fa vermiglio il volto, E fareflare il cor dal fonno fciotto.

Dapoi, ch'infieme ilfonno, è'l fogno sparue, Stette un grantempo stogotitta, e mut, e Epoiè che rivo da la fia memoria apparne L'emagin, che sognando hauca veduta; Donc quella belt'a goder le parue, La qual non bauca mai dell'a goduta. La biasma, la rimembra, e la rappella, E dentro al dubio co cossi fauella:

Miferame, che fogui iniqui, e rei , Turban la mente già pudica & alma? E famo ingigli i calip tenfer miei , E dillecito amor ma accendon l'alma? Giamai von piaccia a l'empirerai Dei , Chio granii bonor mio di fi via falma. Non piaccia al gloriofo alto gonerno , Chi altro fia I amor mio, chi amor fraterno.

E bello fopra ogri altro, e in vero è tale, Che e oftringe il nimico anco à lodarlo, E, fe frate lo no fosse a mis mortale, Sposo potrei meritamente amarlo. Fugga pur via l'affetto empio, e tarnale, Non mai più il sopo vio vega à destarlo, E resti quell'amor fido, e pudico. Chel ama hauer fratello, e non amico.

Ma, pur c'habis il pensier lodato, e santo, Mentre contemplo il di la sina bellezza, Perche debbis si pregiar quel fognot anto, Che m'hà sarto sentir si gran doleezza? Senza eb ossenda il mio tervero manto, ti da il signo quel bel, che più amor pezza. Nel può al mio amor trouarsi il più bel modo Chi cor non pecca, si ono no sissai di suoi Chi cor non pecca, si ono no sissai di suoi Chi cor non pecca, si ono no sissai di suoi

Sal same à amor son dietto
Non si pervien, se non à copis à coppia,
Poi che vè necessario più d'un petto,
Con testimoni amor si amanti accoppia;
Ma serz' arbitro alcun, senza sossetto
Il sono col mio amor mi lega, e addoppia.
Lontano è il resimonio al mio rassindio.
Ma l'imitato amor non è già nullo.

Odoke fogno, o Penre, o Cupido,
Quato fu il mio piacer, quanto il mio bene,
Metre bebbe il fomo entri almo petto il miE fè del dolce fin liteta la fipene. (do so
quanto amor piater nel core amido,
Quando di parre in parte men foniene.
Fu breue il mio diletto, ma fi grato,
Che più nel ciel gli Dei non t'han beato.

O inmidiofa al mio flato felice
Alba, ch aprifir à mici lami le porte.
Alba, ch aprifir à mici lami le porte.
Ch via d'affai ciafum, che dice,
Ch via imagine il fonno è de la morte.
Che l'esfer desso è ena morte inselice.
Sogretta ad ogni estrema, de empia sorte,
Scarcad affami almen la notte ho posa,
Evenir mi sel sono alle que de la fonce al terre, es sposa.

Fil mio beato forno brene, e finto, Mal verghiare, el dolore, e lungo, e vero. Hory e l'i dolore al lungo, e vero. Hory e l'i dolore me mo roto, e dipinto de mondra il fogno al non dello penfero, Che faria, fel mio amor tenelf, avinto Gran tempo, quando ho ficiolto il fenfo, ente Ben da me poffo imaginarmi quanto (rot Sia il ver piater el amor, fel finto el tanto.

Deh terna, doke fomno, e dà antorico Con qued finto trafililo al grande ardore. Ma, mentre fom ne l'amorofo gioce, E godo il maggior ben, che porga amore; Del mio tanto piacer ti caglia un poco. Lafita dentro sfogar l'accefo core. Se n fogno flopa à lui sinto, erifipiro, (vo. No far ch'io porti insidia al Taffo, e al Ghè O s'io funger potessi in qualche modo ,
Dolic samor mio a in our esse forella,
Col dolec d timeneo legame , e nodo
Godrei la vissa un sommiro , e bella .
Col dolec di consensi sono e, e bella .
Che la bella , che tanto ammiro , e lodo,
Non seriaver la sposle empia , e rubella .
Ré spregirechi sur i al padre mio
Genero , chi s'sgluod del più bet Dio .

Ohime, perche non fer gli eterni Dei Fra noi commune agni foruma, e cofa Da padre in flore, she ben troum faprei Modo da farmi à te compagna, e fhofa è O che rure foruma baurd colci... Benta fopra agni altra, e glorisfa. Che godrà le sue membra alme, e leggiade; Mentre fui a vorrai conjette, e madre.

Hor, she importano, shime, she dir vorramo L'imagini, che'l fomo mi dipinfe è Han jorfe i fogni forza è de pur thamo. Qual forza ha all, che col mio amor mi firin Se feffero i morta quel, chi sciel fimo, (felo porte i judica; o he'l ver mi finfe; Che'l fogno, chi mio amor firetta mi anosfe I futuri Himenei dimostra volfe.

Ma, poi che non è lecito à mortali, Che col fratel la donna s'accompagni Voglion dir pofei hinie wenti mali. Che di già fan, ch'i omi lamenti, e lagni. E dier luogo dgi affetti almi, e caradi; Perche di maggior pianto il volto io bagni. E m'b an fatto goder di santagiosa. Perche prina di let fentapiù noisa.

261: Quanto è miglior de la strrena legge Quella, che feruala celeste corte, Che per quel, che di lor chiaro fi legge, Spojan i elor congiunte digui, forte, Volle quel Dio, che l'uniuerfo regge, De la forella propria esfer consorte. Fe spoja Opi Saturno, e l'Occano S'uni con Teti, e pur l'era germano.

Ma che cereo io dat cielo pendare essempio è. Non son si al cielo , e noi le ragion pari; Non dobbiam venerar nei diain tempio L'opre de gli alti Dei si i lovo altrir. Ma à voler suce on atto injune, co empio Da quel, che san gli Dei, già non s'impari, Che dar non ponno i nostra animi erranti Ragion de lor misseri e canti.

o vo per ogai via faccián dal core Questo nestanto, efecterato assetto. O, fe far nol potrò, resse il dolore, E de l'aura viral privi il mio petto. Che serva bissimo mio, serva d'imore, Quando farò dentro al famebre letto, Del mio dolce fratel l'ostro, e il cinabro Dard glio deltimi baci al morto labro.

Hor sù poniam, ch'io difacciar non voglia Dal petto il folle amor, che'l pugne, fi ede Connien, che in un voler cada la voglia Di due, fle vuole «Amor la fina mercede» Come frasì defo, ch'a chi vinnoglia, C'habbia l'amato mio la lieffa fede l' Tarrà à me giufto, e'l propherò che m'am Nefanto à lui, ne vorrà farfi infame.»

Non faria però il primo, il quale ofasse, Nel letto entrar de la forella propia. Si dice pur, sice Macarco ventrasse, E ch'ella del suo amor le fesse copia. E, cancor sibili il suo frate tentasse, Forse di se non le farebbe inopia. Ma siolta, che vosto io cercando essempia. Che son da connto io cercando essempia.

2 Fuggan

Enggan per via da me l'infami ardori, E i armi il cor di voglie honelle, e fante, E dande glilio d'dishonelli amori, Sami come fratel, non come amante, Ben potrei bauer pierà de fluoi dolori, Shatelfe e gli li mio amor bramto a uante. E bene il core haueria troppo empio, fello, Chi lafai figerirei flino fratello.

Hor, Jenon faria bonefto, ch'io fosfirissi.
Di veder consimare il niuo germano;
Perche, s'io Tamor mio gil difoprissi.
No dourebbiei ver me mossiraris humano è
Meglio faria per me, s fe tuvo ardissi,
Chio medefina il mio amor gli sessi piano.
Ma potra il u parlar è ben poco accorta
Sci, se palesi vu mal, che tanto importa.

Ma vo parlargii, e feguane che vuole, E dirgli, che fino amor fol bramo, e prezio. Ma potrà ma la nipote del Sole Macchiar la luce fina di fi gran fregio Chi; ti darà luvoe e, ele parole Da indurre à tanta infamia il fangue regio? Nonvedi tu, ch' ei fi preziato, e raro Haurà rifipetto al fino fangue fi chiavo?

Non però di piet à fara fi ignudo , C'habbia a laficiar morir la fus forella : Che fa ben , che non vale elmo , nè feudo Contra l'empie d'amore arme , e quadrella . Se non port mosfrare il colpo crudo La debil voce , e timida fauella, Prepperò sutra tabumil la penna, el foglio , Che fcoprano in mio nome il mio cordoglio.

Quell'ultimo parer, che la configlia, Vincer la dubbia innamoratamente : Laficia le piume d'un trato cel mato piplia, E fe l'ammanta intorno folamente : E fenza comare il bel crine, e le ciglia, Lafeta, il panno, l'or, la guancia, e'l dente, Spinta dal grande ardor, c'he la confinna, Prende van man' acciar, Caltra la p'imar. Done ha da feriur commoda i affide ,
Ela manca apporgiara alza la penha;
La delira fa , thel ferrol a divide
Nel mezo de la goda, à l'octio accoma;
In forma d'obilifo l'arecide ,
E poi che l'ha ben vafia la cotenna;
Su l'unghia manca groffa i diat prende,
Done col ferro poi la ffunta, e fende;

Nel vaso, one è intribustro, intil la singe.

E hauendo sopra il seglio i lumi intenti,
Ambi i gombiti appoggia, e'l seglio pinge,
E in vari modi accoppi git elementi,
Le siludhe, che vnite insteme stringe,
Dinstrante parole, e'i loro accenti;
E, cme il so cometto ha in un congiunto,
Non manca del suosegno, e del suo punto.

E'ver, che'l cass e che non le piace, E raccoglie à discorrer l'insellett. Come ba pensaro alquanto, e si compiace, Spiega anel sossioi il suo noto concetto. Ron motto si de, chel' nono amore rie piace, E qualche altro penser si adubbio il petto. D'am vergognoso ardir ha il vosto acceso. E'l pugno scrime, rerma, e stà sossioi peso.

Ella fessi non si quel ; che si onole ;
Ne sorma può trouar ; che non la mute .
La carta ne les sperime parole ;
Cos pardò con voci aperte ; e mute ;
Se ben firiundo tru al orella fuole .
Mandarti da principio la salute .
Poi il nome di sorella non vi brama ;
E pone in quella vece l'na ; che l' ama .

Poi che più cofe ell'haue aggiunte, e tolte, Secondo il caldo amor le perfinade, . La legge turia quattro, e inque polte, E quattro, e cinque volte aggiugue, e rade, Poi la riferiue in nore aperte, e ficiole, E quel, ch'aggiunfe, c'in tal fementia cade; Non ha per bor faltue ondu si feriua; Ch'ongi faltuel fina der d'artina; Piaces et eile, che seura il nome mio
Potes e qualla mia cause e rattarsi,
E certa sossi prin a del tano cor pio,
Che venisse il mio nome a palesarsi.
Hesys hauer non può luogo dimo odsio 3.
Se i versamies son del mio nome se rassi,
Bibli ècolo:, che e nes sino cor riene,
E c'ha sondaro in te entra la spene.

Ella è colei, che t'ama, e c'ha feolpisa Nel cor l'imagin tue diaina, e bella. Ella è, che 'ama più de la fue vira, D'ampr più caldo afini, che di forella: È hen mofiva, chance l'alme ferina Al volto finorro, al pianto, e à la favella. E i tanti baci, e le parole tante Non jur già di forella, ma damanet.

Eben, ch'io mi sensissi, accessi dama, Estrugger dentro il già ferito core; Con la virità già minapudica; ch'alma Pugnai per dissaction si fatto ardore; Ma al fine amon ne riporo ta palma; Che possion troppo in noi l'arme d'Amore. Turte il dican per megli eterni Dei, Che ressissione con possione sono con con-

Fei piu, che far non pioate vna fancialla
Contra il colpo do emor possente, e crudo:
Ma quel poter, ch ogni potenza annulla;
Più forte hebbe il fuo strad, ch io lo mio staEl agratia, ch io vo vnos faria nulla;
Set ul mio cor veder potessi signado.
Set ul mio cor veder potessi signado.
Che contra il mio voder mi chiamo vinta.
Che contra il mio voder mi chiamo vinta.

Con quel simore, & bumiltà, che deggio, Ti disporo il mio cospo aspro, e morade: E sol quella pietà di cor ti chieggio, Che può dar la fature à tanto male. Sol la beltà, che in te contemplo, e veggio, Sanar può il cor da l'amorofo strale. Eleggi tu, che in te sfa la virtute, Che mi può dar la morte, e la faltate. Colei non t'è nemica, che desia, Che' liprego, che ti manda, approni, clodi, Ma bravan per congiunta, che ti sia, Che la leghim con te più stretti modi. Sapiano i vecchi la ragion più pia, Che mod, che siato amor gii sposi amodi. Ma non modi l'eda nostra altro consiglio Se non quel, che me da Venere, c'i siglio.

Cerchino i veccòi il lecito e livviuslo ,
Qual via s'ba da tener , qual da fargeire .
ha l'anno più possere , e più robusso .
Al doiclifuno Amor deue vibidire . (flo ,
ll vecchio poi che l'alma ha inferma ei buQuel, che più far non può, vieta col dire .
Che fappia noi, c'hamos fia il stepo e l'poio
Segniam pur de gli Dei l'eterno essempio .

Forfe, she noi doireno haner fostetto Del padre de congiunti, e de l'honore ?
Tu vedi quel, she ne l'al rivil cospetto , N'è lectio di fa fenza rosfore.
Sol ve masse il doicissimo dietro ,
Che ditipiù doice pregio, c'habbia Amore.
El piacer, c'he u'haurem soane, e certo ,
Soito il fraierno amon tervem coperto.

Gli abbracciamenti, i bari, e le parole
Son mulle finez ai lor più dolce frutto,
Sol ne manca quel bene, onde Amor fole
Render, ebi i proce bauer beato in tutto
Deb veramente [cefa alma dal Sole
Habbi piet à d'un core arfo, e diffrutto
Ne creder, chel fiuo amor i conffigile;
Sel forteudtimo ardor non lo sforzaffe.

Quel ben, cha posso in te clasure natura Ther bear quadche doma amate, a pella, Di che prender maggior dourebbe cura, Che ch' bear la sua cara forella? Quel ben, cho in se la sgioniuli sigura Di questa accesa, e misera donzella, Se de beare > vo bes sembaneo. Chi meglio de bear che l' suo gernano?

T 3 5'à

S'à l'età giouenile haurai riguardo Del bel sangue del Sole illustre, e regio. E se nel volto mio terrai lo squardo, Vedrai, ch'io non son donna da dispregio. E, se vuoi dir, che, s'io sfauillo, & ardo, Vie per lo bel, ch'è in te di mazgior pregio, Non è però si vil la mia bellezza, Che non v'habbi à trouar gioia, e dolcezza.

Deh non chiudiamo d quel gran ben le porte, Hor, mentre ella si veste, e'l crine adorna : Che di due la beltà può dare à dui; E, se possiam bear la nostra sorte, Non ci curiam bear la sorte altrui. Deh, non ti far cagion de la mia morte, Che non ti habbi d doler poi, di colni, Che scrinerà, STA Bibli in questo anello, Da l'empio core vecifa del fi atello.

Poi c'hebbe pieno il foglio in ogni parte, Ela sua volontà contata intera, Piegė l'infami, e dolorose carte ; E con la gemma poi segnò la cera: Trona ve ministro, e diceli in disparte (Il volto vergognofa, e la maniera) To, porta questa al mio, ma al fin no giugne. E dopo tempo affai , Fratel , v'aggiugne ..

Mentre la carta al suo ministro porge; Ei non la prende à tempo, e cade in terra, Come cader la misera la scorge, Pre de augurio entro al cor di nona guerra. Il ministro s'inchina, indi riforge Col foglio, che l'error nesando serra. Ritroua Cauno, e'l rende irato, e mesto Cal verso, che vorria l'infame incesto.

Il pudico fratel, dal'ira vinto, Letto ch'egli ha l'indegno, e rio cordoglio, Di rabbia, e ardore il bel viso dipinto, Straccia, e via getta in mille parti il foglio: E quel miser ministro haurebbe estinto. Se l'honor non tenea l'acceso orgoglio. Pur , per coprir l'error de la forella , Al ministro di lei così fauella :

Fuzgi, maluagio, e rio, da la mia vista . Osi con tanto error venirmi auanti? E dì, ch'io la farò dolente, e trifta, E che la pena haurd de l'altre erranti. Se quel, ch'ella ha perduto, non racquift4. E poco le varran le scuse, e i pianti. Timido ei fugge, e tien , che'l suo disegno Nasca da qualche suo perduto perno.

Et à lo specchio tien la fronte opposta, E, per mostrarsi à lui più bella, e adorna Fà, ch'ogni gemma sua sia ben disposta: Il ferno, che portò la carta, torna, E le rapporta la crudel risposta, E come egli stracciò le note impresse. E quel, che diffeà lui, che le diceffe :

Come ode Bibli le repulse, e l'onte. E c'ha compreso ben quel , ch'ei dett'hane , Si sente impallidir la mesta fronte, E trema tutta, e vien di gielo, e paue. Dona comiato al servo, e fa, ch'un fonte Di lagrime il bel vifo, e'l fen le lane Come la mente poi torna, e risbira. Torna ancora il furor, l'ardore, e l'ira.

Tosto da l'iramossa, e da l'ardore Con lo spirto vital l'aere percote, E fa fonar la debil voce fuore In queste meste, e dolorose note. Meritamente (prezza egli il mio amore Temeraria, ch'io fui, perche fei note. Quelle fiamme impudiche, e scelerate, Che nel mio cor douea tener celate.

Troppo fui presta, misera, à far pleno Di tanto errore il foglio in fame, & empio. Doueaprima, ch'aprir l'acceso seno, Con qualche finto altrui tentarlo essempio. Pria, ch'allentare à la mia vela il freno, S'amaua in mar fuggir l'ultimo scempio, Tensar douea con più d'ono argomento A'l camin dubbio, à la flagione, e al vento. O folle amore, o feelerato foglio, Come feoprifii altrui penfier fi indegno ? O non prudente, e feelerata mano, Come ardifii vn'amor notar fi infano ?

Da i trifii auguriy ome, mi fu dijdetto, Shauelfi haunt oi lemo in poter mio, Di compiacer al o sfenato effetto, Di palefar l'illecito defio Douca pure à l'augurio hauer rispetto, Cader vedendo il soglio ingisillo, e vioi E douca seculier più feltie giorno, Tert praio a l'aurosofa mio for viorno.

Non donea far giamai vedere impressa La mene mia ne l'odiose carte,
Donea la mente mia scoprire i os sessa, con la qualche luogo commodo in disparte,
che da sourchio amor l'almamia oppressa
Veduto hauria da l'onde, c'haurei sparte e l'e da solven de da evide gierra.
Veduto à pieno bauria la stamma interna.

Potes a moto più dir la mia fauella
Di quel, che cominciò lo feritto carme,
E, s' al mio amore bauca l'alma rubella,
Potes in ainto mio monere altr'arme.
Potes abiracciar la gola amata, e bella.
E, s'egli volca pir da fe feacciarme,
Potes adirarmi à fuio pi tramoritta,
Le impetrare à i morit firitiaita.

Havrei prouato ogni forte opportuna,
Mofrata è me di umorola fieme ;
E, fe pur nol moucano ad vua ad vua,
Mosfo forte la bauriano unite insteme.
Ma forte colta via le la protuna,
Forte, el altro pensiter i la ma bor gli preme:
Rédigeta respecia i mossa fine si discreto,
C banesfe il sor più libreto, e più lieto.

Questo è di, ch'à me nocque, e ch'a lui spiacche sui ministro mio male auertito. (que, E gli present à il foglio, e non sitacque, Mentre ch'egli hebbe l'aumo impedito. che però d'ona tigre egli non nacque, La madre d'un leon non l'haustrito, Mon però mostra il suo nobil sembiante Hauer di serro il cor, ne di diamante.

Maro, che refti ad ognimodo vinto,
Vo di nouo con lui tentar la forte;
L. mentre l'alma il cor non la ficia effinto,
la vo ficeo pugnar coflante, e forte.
Poi chel foglio il cor vio mostro dipinto,
Vo l'impresse ficiali morte.
Non douce cominiciar, nel tocce aprire:
Ma, poiche cominicia, conuien seguine.

Che, se ben lastierò la impiesta impresa, Non però appresso lus serò qual eras Li farà ograbor ver me la mente accessa L'adma, ch'in me vedrà non cassa, e interà'; E ne saro schemita, e villeges Come inbonesta, instabile, e leggiera. Terrà chi altrio ni suo luogo babbia tentato, E sia con fraude giunta al voto amato.

Non.crederà, che 3 o4.
Non.crederà, che 3 o4.
Che con si ardente siama arde il mio petto,
Quel caldo habbia creato in me desso,
Chem ha stato scoprir l'ingiusto affetto:
Ma ch'à l'amor cedessi, migusto affetto:
Ma ch'à l'amor cedessi, miquo, e rio,
Pinta da la lussimi a, e dad diletto.
E quel, che no potei gia hauer da lui, (trCon si ande ogn'bor, chio vo s'habbia d'al-

Già non potrò mai più dirmi innocente
Di quello error , che fal alma impudica .
Che , se non peccò il corpo , crrò la mente,
E di forella amai di farmi amica .
E , se bene bora il cor se d'adole, e pente,
L'almain tutto però non ho pudica,
Ne mai d'error si dird in tutto sciolta
L'anima, che pecco fol vna volta.
L'anima, che pecco fol vna volta.
L'anima .

Se parte anch'egli baurà ne la vergogua ...

E' pochiffimo error quel, ch'a far refta, Grandiffimo è l'acquisto , s'io'l commouo . O donna infana, e che discordia è questa. Che nel tuo ingiusto cor discorro, e troug? Ti penti de l'illesita richiesta, E pur ti piace ritentar di nono. Solo il ritrona, e moue il flebil metro, E mille volte è ributtata indietro.

Quando il fratel la vede in tutto insana. Fuggendo al fangue proprio fare oltraggio. Lascia insieme la patria, e la germana, Poi che'l pensier di lei non può far saggio . Da lei secretamente s'allontana. E ferma al fine in Caria il fuo viaggio : E fonda per fuggir l'incesto indegno Loutan da lei noua cittate, e regno.

Quando più Bibli il fuo fratel non vede, E de la sua partita a pieno intende, Ne la camera sua secreta riede, E da fuor quel dolor , ch'entro l'offende , Straccia l'aureo capello , e'l petto fiede , E muta più , che può , lo strido rende : Che non è ancor si fuor de l'intelletto. Che scoprir voglia altrui l'infame affetto.

Più ch'ella puote, affrena il grido, el pianto, La cercan confolar, le fanno honore, Ma pensa ben partir secretamente. Come il ciel mostri lo stellato manto. E seguir lui fra la straniera gente . E pianger per le selue, e strider tanto, Che sfoghi a pien la dolorosa mente. Pur, metre è il giorno, il fuo dolor raffrena, Che teme i ceppi, o i ferri, o maggior pena.

Come co'l nero vel la notte adombra 19 17 Il nostro almo hemisperio de la terra . . E che'l sonno a' mortali il senso ingombra. Mentre dan pofa ala diurna guerza; ova Di se la donna il patrio albergo sgombra E sola, e muta na fuor de la terra. E allontanata in folitario lido , .. . . . . . . . Di luogo à le querele, al pianto, e al grido.

Per la via dubbia và la notte tutta, diad In tutto fuor de' suoi regu costumi . 112 E stride , e pasfamisera , e distrutta ): Per selue , e per ombrosi hispidi dumi . 3 E, come da la via varia è condutta . . . . Hor guazza, bor soprai ponti passai flumi. E,per quel , c'hebbe del fratello anifo , Tien sempre al mezzo di voltando il vito.

Ben conosce ella a le stelle diuerse, " A Che cerca in ciel, qual fia la parce australe . Ma, poi che l'auo suo si discoperse, E al giorno per lo ciel fe batter l'ale; al Dal Sole entro à le felue si coperfe, ... Sempre stridendo il suo dolore, e male: E, fe'l digiun l'affal , le frutte acerbe an . Le danno il cibo , e le radici , e l'herbe

Più ch'ella può, da gli huomini s'afconde ." Sol fi palefa à qualche pafterella . P: .. A le dimande altrui poco rifoonde in a E con lo Strido fol piange , e fauella , Straccia con ambe man le chiome bionde, E dopo il petto misero flagella. Be veggo tutti à gli atti, al volto, e al pano, Ch'ella è gra dona, e foffre un grad affanno.

Le danno il cibo , e'l ruflico conforto . Dipalesar l'amor gia dubbio ha il core , Acciò ch'oen' vna al suo fratel dia torto. Pur si raffrena, e done il suo dolore La guida, va tofto che'l giorno è morto. E paffa il fiume, e feorre il monte, el piano, Ver doue tranar crede il sno germano,

Patifce dal diginno, e perde il fonno : E'l dalor fempre in lei si fa più intenso. Tal che le mebra afflitte andar non ponno, Come comanda, e vuol l'ardore immenfo. Fanto che'l senno al fin non è piu donno De la razion , ma fi dà in preda al fenfo . E scopre, s'altri ben non gliel dimanda, L'ardor de la sua mente empia, e nefanda.

Stride, e chiama il fratello iziufto, & empio, E chiede , e vuol , ch'ogn'un le dia ragione. E fa flupir del suo nefando essempio Le Bubaside nuore, e le matrone. L'intelletto perduto ,'e'l daro fcempio Ben mouer à pietapud le persone : Ma il non concesso amor le da tal fregio, Che fe ben n'han pietà, l'banno in dispregio.

Con quel furor; chele Baccanti vanno Di pampino, e di frondi ornate, e d'hafta. Quad honor fanno à Bacco ogni terz'anno. Ela mente ban dal vin corrotta, e guafta; Stridendo ella ne va , carca d'affanno ; Senza la mente hauer saggia, ne casta : E scopre con quei mode il suo dolore ; Che fi consiene à chi del fenno è fuore.

Già l'armizero Lelegatafciato, Ela Caria s'hanea dietro à le spalle. e Crago hauca in Licia, e Limire paffato Di Xanto ancor la fruttuofa valle; E col piè proprio il suo mortal portato Hauea per afpro, e faticofo calle, Fin done la Chimera fa quel monte, C'ha di leon la mostruosa fronte.

Passato il ponte, che'l supremo aspetto Hadon crude! leon , che'l foco fpira , E c'ha di capra il pel , c'ha fotto al petto , E d'un crudo dragon la coda aggira: Si dà fuor de leselue al verde letto Dal camin stanca, dal dolor, da l'ira : E, benche dia ripofo al carnal manto: No p questo può darlo al duolo, e al piato.

Cercar l'accorte Naiade souente Di tor l'afflitto corpo à l'herbe, e a fiori, E dar conforto à la storditamente, E pio rimedio à i desiati amori . Giace ella muta, stupida, e dolente, E gli occhi un rio perpetuo spargon fuori : E, mentre in pianto il duol si disacerba, S'irrigan del suo pianto i fiori, e l'herba.

Le Naiade, vedendo in tutto priuo -Di forza il corpo fuo languido, e ftanco, Per fare il nome eternamente viuo, Don'ella stese il tranagliato fianco, Fer del fuo pianto il copioso riuo D'onde abondar, che mai non vener manco: S'opposero al suo pianto una gran vena D'onde, che fosse ogni bor fertile, e piena.

Qual de la scorza incisa esce la pece, Qual de la terra granida il bitume, Qual l'onda, che già neue il verno fece; L'austro col caldo Sol fonde , e consume : Tal la misera Bibli si disfece, E'l pianto col sudor cangiolla in fiume . Ritien la fonte il nome, e quelle valli Con puri irriga, e liquidi criftalli .

La fiamma de l'inginsto , & empio affetto ; Onde Bibli il fratel tentato hauea, E del suo trasformato in fonte aspetto, Che'l forfo al Liceo ruftico rendea, Tutto maranigliar feil mondo, eccetto La donna, el buom de l'ifola Dittea . Per più ragioni il bel regno di Creta Maraniglia di lei non hebbe , ò pieta.

La prima fu,ch'ogn'un sapea del regno L'odio, ch'al padre hanea l'alto motore. E tenean certo, che'l celefte sdegno Hauesse infuso in lei l'ingiusto ardore. Ne men n'hebbe pietà per l'atto indegno, Chefe Mileto contra il lor Signore, Che, vedendolo infermo, s'era armato Per torre il regno al suo proprio cognato L'altra

Bibli in f

me.

Laltra ragion, the non die maraniglia

A tijola Dittea, che fotto il monte

Cha il capo di leon, la flamea figlia

Si foffe affifia, e trasformata in fonte,

Fu, chi no na plebea cafa, e famiglia

Donna; fenza cangiar l'humana fronte;

Sforzò nel Regno flefto la natura;

Come piacque à la Dea, the nhebbe cura.

Hor, se il sonte Bibleo mono, e secondo La tutto il mondo maraniglia porse, Ecceto de Versa si, us che tutto il mondo Non vide quel, chè deveta solto accorse, Per si servante re dome d'un graup pondo Issae de la composizione de la secondo Issae de la sempo apparne, e le soccosse La qual se si semono al vara fancialla , che creta più non si flupi di multa .

VIVEA, nel territorio allhor di Festo De la plebe un huon huom, nomato Litto. Età d'incolpata vita, accorto, e honesto; Ma far per pouerrà volle un delitto. Hors, quanto si incolpenole en Festo, Tanto questo à gran biasmo gli su scritto, Poiche quel mai col tempo venne in lute, Al qual la pouerrà volle este dece.

Vedendo grave à la fisa moglie il fianco,
con questo fison l'orecthie le percote.
Due vot i io bramo: un faccia il tuofenfranSenzafentir le dolorofe note;
(co
Latro è, che l' parto tuo non babbia manco
quel don, che l' ped donar fisole à le gote.
E, come il terzo lustro babbia fornito,
Sia buon per prender moglie, e non marito.

Tu fei , di quanto pgio è vna citella, Quanto la pouers in ed i tormento. Hor, fe pur voulo la forte impa, e fella, che li parto non prometta il pelo al mento ; ( Terdonami pietà) di lei rubella Fatti, e fa il lume fuo del lume spento. ¿E, giunto à questo segno, il partar frange: È chi parla, e cò il afolta yl damna, piange.

Prega allbor Teletuja il fuo conforte, Che, non fi fondi in fi milera feme ; Che fenza dane a la for figita morte ; Ben pafferan le lor fortune estreme. Ben pafferan le lor fortune estreme. Exte sumo le fuo parer colamice, e forte, E, mentre il vuol ridir , piangono infieme. Prega ella, che il fuo mad vede vicino. L'Egitta Dec del fuo fuon dimon.

333.
Le prime flelle apparfe in oriente,
Le prime flelle apparfe in oriente,
El floma o di samina i lo firito afferae,
Onde altri non intende, altri non fente,
La donna, vinta de Lacerba pena,
Al fonno die l'affaiteata mente.
Evide, th' al fino letro flide apparue,
O, s fe pur non la vide, almen i e parue).

De gli ornamenti reggi ella era adorna,
Che dan le cerimonie altere, e l'antere
Le figiène, e l'oro, e le lunari corna
Lornan la fronte, e l'hio nobil fembiante.
Anubi il can fedel feco foggiorna,
Che finol culfodia a lei fan fempre anante.
P' Buballi la Dea, vè quel bue fanto a
Api, c'ha col vavio, e bello il manto.

Vè quel, ch'à labro fuol tenere il dito, Che mostra ditrui, che piane l'aura rispiri. Vha auroc giu fusti spiri, e bus il marie o, Il non àpien giamai cercato Osiri. La peregrina ferpe il facro vito Non vuolo, che (enzalei e osferui, e miri: Hor d'al mente fua qual sosse di dita La Dea con quello fuos si manifella:

O Teletusa mia, denota, e fida,
Daparte poni ogni timore, e noia;
Ne ti curar sati al marito insta;
Quale il parto si sia, non sar, che muoia.
Son Dea, ch' à chi nel mio poter consida;
Aisto socilo ogni bor portare, e gioia.
Ne d'hauer ti dorrai l'altare ornato
Di lume, sacisso, mirra à un Nuno ingraso

Deito

Detto c'hebbe cog la Dea, diparje,
E'l fonno laficò lei libera, e vina,
E'l fonno laficò lei libera, e vina,
E tal ful a pietà, chel petto l'arfe,
Che lafictat di fel ap imma prima.
Tiegate le ginocchia, où ella apparfe,
Trega di cori algloriofa Dima, (proni,
Che quel, c'ha il fogno d lei moltrato, appe E al mal, che non ruol far, rimedio troni,
337

Trona fua confidente una offetrice,
E a pien del fuo penfier la rende accorta,
Che fensia ancor col latte di nutrice,
E lei monfolo al letto abitiva, e feorta,
Crefcon le doglie, e al giorno almo, e felice
Dal chiofiro ofturo il pefo fi trafforta,
Figlia fi trona, e la nutrice mente,
E facceder, ch'èmafebio al fuo parente.

Il padre se l'altar sa batter l'ale
Al sico e poi da l'ano ssi color pepella.
Lamadre di teta, poi che il nome è tale,
Che si canniene à l'huom, e à la donzella
Il la madre supororia, e carrade
Lastici, & ha da la balia la mammella:
La qual lontan dal padre la fanciulla
Tutti gli omni mutri, ch'oman la culla.

Con pia frande vata l'infame oltraggio, & fero alpadre ito piesofo ficorno. E fei ad emfe, si qual precede al Maggio, Dad si, che lifio mata diede i fi al giorno, Tredici volte il pin, Lubete, el Jinggio Hausean di none chiome il capo adorno: Et einel volto, si fen le gratie il mido, Hause Mereri empreffa, el fino Cupido.

Pinga wi imagin Zenis, on altra Apelle,
E fian Venere wergine, e Nerrifo;
E ignude mofferine les membra belle;
E non manchi al lor corpo altro, chel wifo;
Se Laria do lor daran, che free il fulle
Pioner fopra coffei dal paradifo;
Ognun dirà Narrifo, e Citherea
Altrovifo, che quel, non vi yolea.

Dapoi ch' à l'ofo human la Dea Sic ma Sopra duo lustri die la terza arista, Dal di, che la sembiarza alma, en humana, Il mondo allegro s'e de la luw wista; Il padre Litto la sua mente spiana, E rende la consorte assistita, e trista, Mentre le dice allegro i lecore, el ciglio, C'ha dato moglie à lei, che crede vu siglio.

Ho, dice, al figliud nostro boggi tronata
tta, Pra spola leggiadra, accorta, e honesta,
'Robis scondo in hostro fato, e ornata
a Dogui manica asfabile, e modesta,
specifice E questa lante di Teleste nata,
La cui bontate à tutti è manifesta.
Si che habos locchio à quel, che sprichiede,
tte. Che tesso of specifica a data fedu.

L'affitta Teletului voltolieto
Mofira, madentro il cor fene la doglia.
Mofira, madentro il cor fene la doglia.
Cheteme, ch'à foppir i habbia il fecreto,
Ch'afeofa flàfotto mentita floglia.
Thu con giudico flatio, e difereto
Dice, ch'alquanto ameor penfar vi voglia
Chel figlio è delicato, e defigio,
En troppo verde chi voso farlo flogo.

Stoffi nel fuo parer costante Litto, Evanne in tanto, oue il negotio il chiama, Elassa un moglier col. core assistito, che d'allungar le nozze intende, e et anna . Fricorda al Dea Santa d'Egisto Quel, che già le promise, quel, che branto, E col ginocchio bumil, col cor intenso Dona il soco à l'altar col sacro incenso.

If i, fe ben fapea, eb era donzella ; Non réflaus però d'arder d'amore De la promella dei fipolinouella ; E molto pria commune era l'ardore : Era ciafema d'aracujelà bella ; Et ambe cran d'erà fil pin bella re. E da primi ami conscifando infieme Reciprocol amore era s, e la freme. If mentre fingea de jer fanciullo.

A piu d'una deurzella accigi è petto s.

E l'oltimo bramar feco trafiullo ;.

Quel , che può dare amor, maggior diletto,

Es i fi il lor defoi non rendea nulo

Col mofrarfi contraria al lovo alfetto:

Na folea comparer ben finto, e fez gio,

Lafcino rifcontrar raggio con raggio.

Hor,mentre per mofirar, che la fua gomta ; Che porta , come gi i huomini , non mente; Remde laficino il guardo a quella donna , Che del fuo amor conofee effere ardente ; Pafjaper gi locchi al core , e vi sindoma Limagine di lante alma , e lucente . E può fi d'ona regime di fembiante .
Ch' vontrende di fe vergine amante .

Quel voler finger thuom col tempo bautea Me l'imagination poiuto canto, Che ingannò moro fi felfa; è cle parea D'esfer quel, che mostraua il virit manto. Hor mentre, che d'amore ogi men andea; Odon, che i padri il matrimonio funto Giurato ban per lor due ful libro pio, E fa crescer l'ardor d'ambe, el desso.

Pari eran de l'angelica prejenza, Quanto à l'esta e grà vona era funciulla, p E part aucor ne la beniuolenza, Da che le membra lor lafeira la culla. Da fa per dipin ne la confidera. Ch' yna moita n'hauea, ma l'altra nulla. Del par le firigie l'emoropio nodo. Manon fi confidero ambi ad vn modo.

Si confidana ben la bella Iante
Ne la guerra d'amor lieta, e giolofa
Di flar al par del fino diletto amaste,
E fare à pien l'officio de la fiofi.
Na la latra, à cui quell'amar più importate
Mancana, che final l'huom tenere afcofa,
Non hauca l'a nel amorofo inuito,
Di fare à pien i Officio del marito.

E pru ardus di lei fi addamente,

Hause fi accesso it cord vaurifi alei,
Che lpiu tadao garzon, force, e possente
letto. Che giriffe mai de regni Citherei,
Bramati uno hauria con più feviente
Ardore, e serei promossi timenei.
Poi, voedendo il juo crorve, el fiuo diferto,
Solea ssogra il cor con questo affecto:

Che fo, mifera me, the fine attendo
Di questo mostruoso, e nono ardore t
A che folle deslo lumente intendo t
Tecche segucio si manifesto errore e
Me stessa con altrui del tutto ossendo.
Columno sinto altrui, me con l'amore.
Chel cor, che in ona vergine si sieve,
Fonda in un'altra vergine la ssene.

Deb., fommi Dei della eleste corte,
Senza bauer l'occhio à mini còmessi errori,
Fatemi, prego, yratia de lamorte,
E date sine à mici nesandi adori :
E date sine à mici nesandi adori :
O se per darta à le tataree porte
Nen volete da me l'alma trar suori,
Datemiva distrapena; e autor che dure,
Contra l'yō non sina de la Natirea.

3144 le corna;
3147 le corna;
Se'l toro contra il mashio il cozzo attaca;
Ma la vacca non mai la vaccassoma
Per a aquisla i camo d'on altar vacca.
Per una agnella amabile, & adorna
Il monton al monton le cornafacca;
Ma anno 2022 giama il a lor speella
Per guadagnar s'amor d'un'altra agnella.

Non sò in terra tronar, ne in mar , ne in cie Non de saggio pensier fondar l'amore Che femina di femina s'accenda. (lo, Done connien, che'l fin fia ingiusto, e nullo. Vna non v'è, che l'amorofo zelo Tutto à piacer al maschio non intenda. \ Di quache innamorato, e bel fanciullo. Sol io di donna un bel carporeo velo Bramo, che del suo amor lieta mi renda . Solio vorrei l'ardente mio desio Sfogar con donna , e pur son donna anch'io. Nutrito almen l'amor sia da la spene.

Piaceffe à gli alti Dei, ch'io fossi nulla, Ch'oltre ch'io fuggirei tanto tormento, Nonfi diria, ch'in Candia ogni fanciulla A mostruoso amor drizza il suo intento . La figlia di quel Dio, t'hebbe la culla Da l'ifola di Delo, amò l'armento . Per eterno difnor d'esto paese L'amor folle d'on bue l'alma l'acce (.

Ma pur men folle amor la figlia strinse Del Sol pai che nel maschio hobbe il pensie Che'l fabro almeno à lei la vacca finse, (ro: E con tant'arte ascose al toro il vero, Ch'à l'amorofo affalto al fin l'astrinse, E fe, ch'ella il suo amor conobbe intero. E pote almen sotto il mentito panno Far' adultero il bue col Greco inganno.

Mainceri pur di nouo egli le piume, E'l temerario vol drizzi al mio lito , E passi il sal del tridentato Nume Per dar rimedio al mio folle appetito : Potrà mai del suo indegno il raro acume Di femina, ch'io fon, farmi marito? Potra mail arte fua con ogni cura Far forza al gran poter de la natura?

Potra mai l'arte sua, s'una è donzella, Farla on fanciullos e te far maschio lantes Deh stolta homai la mente à te rappella, E d'amor natural renditi amante . Scactia da te l'ardor, che ti flagella, Non voler nel tuo male effer coftante; Ma te medesma à te propria confessa, E, fe fai cieco altrui, non far te fteffa:

E, se donzellasei, fa vago il core E con santo Himeneo sfoga l'ardore . Con quel , che più gli sposi aman trastullo: E mentre ancor non hai l'amato bene,

I dolci baci, e i cari abbracciamenti. Che del maggior piacer contentan dui, Ti toglie il fatto in se, non de parenti L'asperità, non la custo dia altrui. Non del marito accorto i lumi intenti Ti prinan di quel ben, ch'ei vuol per lui . Ella non t'è contraria, anzi ti chiama, E lo steffe diletto attende, e brama.

Unol meco il padre, il socero, e la sposa, E'l mio voler d'ogni volere è donno, Ne la fiamma sfogar posso amorosa, Facciano huomini, e Dei quel, che far pono. Ne à tanto mal son mai per hauer posa, S'al fin non l'ho da sempiterno sonno , Che affligge il troppo ardor l'alma di forte, Che non può torle il duol ; fe non la morte.

Che giona à me, se la virtu celeste Comparte tante gratie al voler mio ? Che, se'l benigno socero Teleste Vuol col padre di me quel , che voglio io ? Che, se le belle membra amate, e honeste Son pronte à compiacer il mio desio ? Sela natura mi rispinge, e sforza, C'ha d'ogni altro fauor più spirto, e forza.

Ecco vicino al desiabil giorno, Che da nouelli sposi è si bramato, N'aspetta il letto nuttiale adorno Per darne il be, ch'amor può dar più grato. Pronta ella attende il coningal foggiorno, Per far lo sposo suo di se beato, Stavem nel letto, haurem le voglie pronte , E ne morrem di sete in mezzo al fonte.

Gi foof aman voder l'ardenti ftelle, Tofko che Labba defiasta arriua, Per goderfi bemeubra amates, è belle, Chi de l'amato fuo, chi de la dina. Soi to, mifra am, son fon di quelle, Chabbia l'aria di bramar del giorno prina. Ma prepherò, che l'Sol più tempo aggiorni, Perche dame medefina in on mi feorsi.

Ch'oltre che'l finger mio farà scoperto, Non semera la se, cho mi mantiene, Chor, che ne spera l'amoro somerto, M'amas, e dessa d'un viril à tanto bene. Mas, se l'ingramo mo le sariectre, Non sondra più in me l'amata spene. L'evorant les gratie ilme, e divine Amar senza spera ne ca cui me ...

Tromba Giuno, e voi faci Himenei, A che fin concorrete al nofivo imuiro: Poiche [polo io non fon per menas lei, Anzi noi ce n'andiamo ambe d'manite l' O fiperma piett, fipermi Dei; Porgete aita al mio duolo infinito. Esfe rimedio i mici defir non hamo, Fate cadrer in me l'yli mio danno.

Con questi, es altri assai gridi, e lamenti Seguiti da le lagrime, e dal pianto, Sigoma e l'uma sessi al posi i questormenti; L'altra era ne l'amor calda altrettanto; Ma non si doleagit con melli accenti, Anzi attendea ques di beato, e santo; Che, non sapendo il mal, ch' à l'altra preme, L'amor pusica con la creduta speme...

Sol de lo Dio dole, di illufte, e biondo.
Che troppo trattena me l'acre il giorno.
Eligima poi la Dec, chi adomitrici mondo,
Che troppo pigragia rotando interno.
Es attendas quel di grato e, giocondo.
Che con lo plo for a dones doggiorno.
Echimana Himeneo con quello affetto,
the firicibied e à tanto almodiletto.

A. A. f. la bella I ant eil Sel « acuft "

Che tropo tand a lin del giorno giunge,
L'incolpa la dolente Televish,
Che troppo i finoi canalli affretta a e punge,
E ecreca tentuai nouella fulla s
Che L'auti à menur le nozze luoge.
Fige bor, che l'into maghibo del un al punge,
Hor con auguri, a figui it tempo allunga.

371 315

Ma gid gli angurij , i fogui el corpo afflitto, t Et ogui altra materia di bugia Tutta bauca confiunata, el di preferit to. C Effer douca ne l'alba, che venia. Ricorre al tempio à l'alma Doa d'Egitto, 1 Et ha la mella felia in comparita; E chinata il ginocchio, e flarfa il evines. Cofi prega le menti alle ye dinine.

O fanta Dea del Paritonio lido
Amica, e de la torre alta di Faro,
E del bel Repo, o o lo a quel fiame il nido,
Che và per fette bocche à farfa maros.
Tu fai quanto ver te la firro ha fido,
Tu, che l'interno cor veda fi chiaro,
Sel made à giunto a'me dalt un configüe,
Proucdi à me d'ainto, e al finto figlie.

Quando per tua pietà ti concedofti.
Con quell'iluoni in forno al mio penfiero o
Conobir quelle inigrase, a quelle vofti; s.
E le lucide corna, el cancaltero.
La figia, e l'oro, el fiero, e tutti quelli
Numi, chel tuo, poter moftrano intero
E al mio marito intanto il l'ume tolfi, s.
E le tue fame note effoguir solfi;

Cofti, chimana 377

Terlo configlio tuo spira, e fanella:
Se punta io nou son de la mia sode,
Vica da la uxa ver me propita stella.
Hor questa, che ti rende honore, e lode a
Silua dat mu, che l'ange, e la stage de l'un la sulla de l'un la sulla data mu, che l'ange, e la sulla sulla data mu, che l'ange, e la sulla sulla

Qui pose fine a' suoi preghi denoti La madre ver la Dea non senza pianto. E in fegno, che feguir doue ano i voti. Tremò del facro altare il marmo fanto. Lasciar gli slupefatti sacerdoti De facri carmi il glorioso canto. Tremar del tempio le gran porte, e i palchi, E'l suon dier fuora i sistri, e gli oricalchi.

L'argento, ond ha la Deala tefta adorna. De la Luna imitar volle l'essempio, E venner luminose ambe le corna, E'llume lor mandar per tutto il tempio . La madre à la magion non certa torna Del tutto di fuggir l'occolto scempio : Pur de l'augurio buon l'alma ha più lieta . E spera più ne la dinina pieta.

He segue la madre, el passo molto Mone maggior del folito costume, Et è più grande alquanto, e non ba il volto Tanta delicatezza, e tanto lume, Et ogni membro suo più forte, e sciolto Sente, e volge à la madre il moto, e'l lume. Et ode, come il suo parlar mosso baue, La voce più robusta, e men soane'.

La madre la sonora ode fauella, E incontra il guardo con la sua pupilla, E vi troua quel ben , che la donzella Suo! ritrousr nela viril favilla. If di don La fronte sua, ch'à l'huom parria me bella, tella i fan-A lei par più selice, e più tranquilla, E, metre il guardo ben dal sommo al fondo, Me pie ha'l petto,e'l crin corto,e me biodo.

ciullo.

Mentre stupiscon, lor l'orecchie fiede Vn suon, che vien da l'aere in queste note : Non virallegri il cor timida fede, Ma l'opre sante mierendetenote. Come vero fanciullo effer si vede Ifi, và con parole alme, e denote Al tempio con la madre, e la nutrice, E pagail voto, el suo miracol dice. IL FINE DEL Palesa à sacerdoti il suo don sido. Epontaffe à l'altar col carme scritto. Neltempio il sacerdote alza col grido Il raro don, che fè la Dea d'Egitto . La fama andò col vol di lido in lido, E mosse tutta l'isola à quel dritto. E dogn'interno il mondo ancor vi mosse, E voller, che quel di solenne fosse.

Intanto suona à Litto un'altro carme, Done in disparte à l'opra intende agreste . Non mouer, dice, più timido l'arme Nel'alme, che'l tuo sangue incarna, e veste; Fà, che à soffrir la pouertà ben t'arme, Ne diffidar de la pietà celefte . Loda de la tua moglie il santo zelo, Col gran fauor, che l'ba fatt'boggi il cielo.

Attonito il buon'huom del pio consiglio, Che parla à lui da la superna parte, China il ginocchio, alza la mano, el ciglio, E rende gratia al cielo, e poi si parte. Nel tempio poi, dou'e la moglie, e'l figlio, Ode il dinin fauor parte per parte. E, mentre ogn' un la Dea loda col canto, Pentito, e chin la loda egli col pianto.

L'altro mattin dopo il solenne giorno Hauea giàil Sole il mondo al modo aperto, Quando il notturno quei lasciar soggiorno, Ch'à l'amor dar douean l'oltimo merto, Tosto che'l carro suo di stelle adorno La notte hauesse à gli huomini scoperto: E pregaro Himeneo, Venere, e Giuno D'ogni fauor più proprio, e più opportuno.

Giunone, & Himeneo con Citherea Lasciar quel giorno il mondo de le stelle, E fe rifblender l'una, el'altra Dea, Con Himeneo le più chiare facelle. Nel letto, che lo sposo vsar solea, Fer d'ambi entrar le membra ignude, e bel-E col fauor de l'alme elette, e sante, Ifi god? fatt'huom la bella lante. NONO LIBRO.

A lotta di Hercole con Acheloo per cagione di Dianira figliuola di Oeneo, è mera historia, perche hauendo Oeneo promessa Dianira sua figliuola, bellissima giouane, per mogliera ad Hercole, con questa condicione, che riducesse l'acque del fiume Acheloo, che scende dal monte Pinto, in vn sol vaso, perche scorrendo, come facea, con dui vasi allagana tutti i frutti, e tutte le biade della campagna, e faceua grandissimi danni à quel paese, per questo si dice, che Hercole dopò molte fatiche vinte Ache loo hauendogli tratto yn corno quando combatteua con esfo lui, cangiato in yn Toro, e lo lasciò con vn corno folo, che fu quando raccolfe tutte le fue acque in vn vafo folo, fu il corno di Gioue vincito regripieno di herbe, e di frutti, e donato alla Ninfa Amalthea, e da indi in poi fu sempre chiamato il corno di Amalthea, e quefto fu quando si coltiud, e fi rese fertile quella parte, che prima ingombrauano l'acque del fiume, per opra di Hercole : è da marauigliarfi quiui come artificiolamente l'Anguillara habbia aggiunto il proprio Autore, se non auanzato nel descriuere la lotta, e rappresentarla cosi vi

uamente, che simiglia à chi legge, hauerla inanzi à gli occhi. DOBBIAMO esfere cauti nel confidare le cose amate altrui, con l'essempio di Hercole: il quale confidò molto male la sua amatissima Dianira à Nesso Centauro, che pensando di inuolargliela fi diede à fuggire, hauédola in groppa, douo hauere passate l'acque gonfie del fiume E ueno, come quello, che speraua allontanarsi di modo, che potesse godete dell'amore, che haueua lungamente portato alla bellissima giouane, & inuolò la morte, perche, come prima Hercole vdi la voce di Dianira, che fi doleua di effere portata via dal mostro crudele, tirò con l'Arco vna saetta, e colse il sero mostro, il quale sentendosi venir meno per il veneno della ferita, non volle morire senza pensare alla vendetta, perche hauendo persuasa la giouane à pigliar la camiscia sua, e vestirla ad Hercole, come prima s'aunedefle, che'l voltaffe l'Amor fuo ad altra donna, che conoscerebbe ch'ella hauea virtu, cosi di spegne re tutti gli altri amori, come ancora di conferuar'il suo, fece a punto la semplice donna quanto le diffe Nesso; onde, come prima Hercole s'hebbe vestira la camiscia auenenata, rimase di modo afflitto dal dolore del veneno, che fatto vn Rogo nel môte Oeta s'abbruggiò da se medesimo potiamo da que sta fauola ritrarre, che quello, che ama la gloria, compreto fotto questa voce Hercole, vededosi rubba re la fama acquiftata con molte fatiche, e fudori, figurata per Dianira, dalla lasciuia, figurata per Nesso Centauro : gli tira vna faetta tinta nella propria virtà, & la amazza. dà il Centauro la fua camifcia à Dianira, a fine, che la faccia vestire ad Hercole, come prima si volti ad amare altra donna s che è quan do la lascinia vien meno, ma non però, che non lasci de le sue spoglie alla fama, per dar la medesima morte, che è flata data à lei, all'huomo intento alla gloria. il quale, acceso da poi dell'amor vano, dishonelto, e lascino di Iole, si veste la camiscia dell'error suo, mandatagli dalla fama. onde ne rimane di modo pieno di afflittione, che s'abbrugia da se medesimo, e si torna à ringiouenire, perche, come prima palsiamo da vna vita lalciua, dishonefta, e vitiofa, a vna temperata, honorata, e lodeuole, abrufciando le male affectioni, ritorniamo giouani alla virtà, & alla gloria ; e fiamo dapoi ancora inalzati al Cielo, dalle ali della contemplatione, e tenuti nel numero de i Dei, che sono quelli, che hanno vol ti tutti i loro pensieri in Dio, perche questi tali diuengono Dei per participatione, nella maniera, che dice il Salmo : Ho detto, che voi sete Dei .

BELLISSIMA conversione è quelta dell'Anguillara, à Dianira, nella stanza, Misera il tanto laceri mar che giona i la trasformatione di Galantide in Donnola, ci da essempio, che Iddio ci da il castigo in quella parte, con laquale l'habbiamo offelo; hauendo Lucina punita la seruente di Alcmena, perche fi fece scherno di lei, e la inganno nel parto di Hercole, cangiandola in Donnola, animale, che secondo i naturali partorifee con la bocca . hebbe nella medefima parte il castigo di partorire, con la quale si

volle fare scherno di Lucina, e farle la burla, che giouò molto ad Alemena, intorno il parto.

L'INFELICE Driope cangiata in arbore per hauere scioccamente spezzato il ramo del loto per tenere lieto il fuo figliuolo con la vaghezza di quel fiore; ci da effempio, che ne a fludio, ne ignorantemente l'huomo non deue giamai fare alcuna offesa à Iddio, perche facendo ne riceuerà il cafligo di effere trasformato in arbore, che non è altro, che rimanere folamente nella vita vegetafiua intero, perdendo l'huomo per il peccato quelle doti, che lo spingono a fat'operationi nobili, e degne ve

ramente dell'huomo.

IOLAO ringiouanito per opera di Hebe, figliuola di Giunone, e Dea della Giouanezza, a preghi di Hercole, fignifica, che, quando il defiderio della gloria ci spinge à far cole honorate, e virtuole lasciando le vecchie operationi poco lodeuoli, ringiouanimo nelle noue lodeuolissime. chiamasi Hebe Dea della giouanezza, e figliuola di Giunone, perche la Primauera figurata per Hebe rinoua, e ringiouanilee tutte le cofe. è figliuola di Giunone, come quella, che con l'humidità fua conferua le cole rinouate dal vigore de i raggi del Sole . per quetto hanno finio i Poeti, ch'ella teruiffe alla menfa dei Dei, a dar'a bere, e che rompelle poi i vali cadendo, e montraffe loro le parti halcofte, e vergognose nell'autunno, quando gli arbori priui di foglie scoprono le parii loro più secrete. L A mi fera Brifile, che per vua cathena d'oro, via tradimento al marito, palefandolo à quelli,

che volcuano condurlo all'imprefa di Thebe, nella quale per riuclatione dell'Oracolo hauca da rimaner mortes, fi comprende, quanto Imperio habbi l'auaritia ne à cumi delle Donne, spoi che non mirano, come accecace dalla fina imperda rabbia, afarta diffinente, corrotte de doni, ancora a' propir mariti nella vita oltra quello, che fanno loro il più delle volte nell'honore.

CADE quasi nel medesimo errore di Eristie ancora Callithoe, la quale, desiderando di hauere la medesima cattena, en épinse Eristie a paletare come traditric el proprio majetico, mado Alemeone, che l'haueua già donata ad Alfesbea, sua prima mogliera, a ripspilarial, e su cagione della sua mortes dandoci esempio di singeine quanto più potemo l'auaritta delle Donne.

DESCRIVE quiui molto artificio famente l'Anguillara voa fortuna di mare, con tutti quegli accidenti, che fogliono auenire in fimili cafi, fcorrendo la Galea di Mileto, doue è spin

ta da i venti, e dall'onde.

TITONE, che dopò va l'unghissima vecchiezza fu trasformato in una Cicala, cifa cono fecre, che i vecchi non potendo piu operare coi a alcuna, come indebo liri dalla vecchiaia, fi dan noi paralare continuamente delle cole fatte a tempi della loro giouanezza, outero de gli altruti fatti, e pigliano tanto piacere nel fauellare, che non s'ode giamai altra cosa, che le lingue loro falli diofela onde fi può dire, che fono molto propriamente a sismigliati, anzi trasformati in Cicale, venendo essi il più delle volte à nota altrui, come le Cicale nel maggior ardore dell'Esfate.

L'INCESTVOSO, e infame Amore di Bibli verlo il fratello ci fa vedere, quanto fia fiera,e crudele la possanza dell'Amore lasciuo, poi che, non osseruando legge alcuna di sangue, ne di parentela, fi trapone alle volte ancora fra fratelli, e forelle, non che fra parenti di più lontano grado. deleriue felicemente l'Anguillara gli affetti della inamorata Bibli, come è accostumato di farc, adornandogli di bellifsime fentenze, come quella della flanza, La donna, che nell'odio, e notl'Amere , L'huom de natura coffante auanza : di bellissime conversioni , come quella della stanza , Voi, cui la Capria Dea, non è nimica, e quella ancora, O dolce sogno, &c. e quell'altra, O invidiosa al mio elice flato Alba: di bellissime digressioni, come questa, Fu il mie beato sogno brene, e finto: nella quale si è affaticato di fare, come ha fatto in molti luoghi di queste sue trasformationi, vna virtuofa concorrenza all'Ariosto, nel lamento, che fa Bradamante mentre godeua più soauemente il fuo Ruggiero dormendo in fogno, che non faccua vegghiando : e quini spiega molto Vagamente alcune belle, e artificiofe contraposte tutte piene di spiriti. si vede ancora, con quanta vaghezza habbia descritto il modo di porfi a scriuere, iu quella stanza, doue Bibli, risoluta di scoprire il suo Amore per mezzo di vna sua lettera à Cauno, si pone a ledere, come la descrine il poeta nella stanza, Doneha da seriner comoda s'asside. come descriue ancora il modo di compo pere nelle due feguenti.

E BIBLI, alfine vedendofi fpregiata da Cauno, trasformata in vna fonte per darci effem pio, ches dopò che i vediamo gionia penitenza di qualche anfro grautis:mo ertore, dobbiamo trasformatfin va fonte, che non è altro, che riloturfi in lagrime; per legno che fiamo ve-

ramente, e non fintamente pentiti.

CAVNO, che fugge la dishoneffa forella, ci dipinge la virtu, che fugge il vitio. LA pouertà spinge Litto à comandar'a Teletusa sua mogliera, tutto che sosse huomo prima di buona vita, di perfetta mente, e di fanti costumi, che nel parto suo hauendo vna figliucia la fa cesse morire; e, s'era maschio lo preservasse; per dimostrarci, che la pouerrà, la cui faccia è spa uentenole a qual si voglia animo forte, e costante, suole alle volte ancora sare preuaricare i più faldi, ep à prudenti giudicij, che si trouino: e la prudentia di Teletusa in conseruare Ifi sanciulla fotto nome di fanciullo, ci mofira, che non fappiamo il più delle volte quello, che diman diamo : come bene lo mostro il Signor nostro a Giacobo, e Giouanni per la nostra imprudenza, e firano defiderio, dimandando figlinoli a Dio, e non figlinole, come fe da quefte dependefle cofi ogni nostra miseria, & inselicità, come da quelli cotentezza e felicità, e nondimeno i con tiqui essempi, che se ne veggono ordinariamente nel mondo, ci mostrano il contrario, per ilgannarel, e ridurci à rimettere tutti i nostri def der j in Dio, pigliando per il meglio quello, ch'egli ci manda, o fia malchio, o fia femina, vedendofi il più delle volte, che fi ha molto mag giore contentezza delle femme, che de imalehi, e quella è la trasformatione di la di femma in mafchio; che è, quando le femine fono di manieral en trez e, virtuole, e gia diciofe, che ci dan no maggior confolatione, che i matchi, per la maggior parte.e, fe men vi fi via più che gran diligenza, fanno mala riuscita, con danno granditsimo, e dishonere delle samiglie.





no à gli fo

si ogni fa-

Giunone, e

HOTE



Cithereaco Himeneo, Ginnon lasciò la Dea madre d --Amore . E de la vifta sua lieto il ciel feo . Ma gli altri due tirati dal candore Del verso felic ffimo d'Orfeo ,

Orfeo d'Apollo, e di Calliope nacque, Del padre de poeti, e d'una Mula. E dal fanor de tai parenti giacque Ne la bell'alma sua tal gratia insusa. Talmente ancor lo sparser di quell'acque, Ch'pfcir del fangue aluto di Medufa, Che nel cantare i gesti de gli Heroi Più degno buom non su mai prima, nè poi.

Lasciar diritornare al Regno santo

Per vdir la fua Lira, el fuo bel canto .

Hebbe dat padre poi quel cano legno ; Che'l padre dal nipote hebbe d'Atlante? Dal padre apprese il tuo la chiane, el segno, Che fa, che con prudenza il neruo cante. Et ei, che si felice bebbe l'ingegno, Si ben ferbo le sue parole sante, Che mosse à vdire il suon concurde à carmi. Gli huomini,gli animai,le piante, e marmi.

Quel legno appopula à la mammella mança. Che si felice il suon figura, e rende ; Oprala destra afficurata, e franca, Che l'arco vnito à nerui bor poggia bor see Le corde l'altra man premer non manca, Ma con la destra, e l'arco pien s'intende. Et ei secondo à lui mostro già il Sole, V'accorda à tempo i versi, e le parole.

Non fa,che'l verso serua al canto, e al suoro, Ma ben, ch'al perfo il cato, e'l suon risponda: Ne vuol, che'l gorgheggiar foane, e buono L'accento, e la parola al verso asconda: Ne men che d'Helicona il fanto dono Con suon troppo possente si confonda: Ma mentre ferma il canto, e che rifpira, Fa con più alto suon sentir la Lira ..

Hor.

Del più possente amor detta Euridice, E col possente suo suono, e fauella Fà, ch'ella al caldo amor suo non disdice : Con Giuno , & Himeneo Venere appella , Che'l nouo nodo lor rendean felice. Nulla può di Giunon mouer lamente, Che mal di quelle nozze augura, e sente.

Ma la madre dolcissima d'Amore Non seppe contradire al dolce canto: V andò seco Himeneo: ma il suo fauore Non fe segno di gioia, ma di pianto . Venere accese in lor del par l'ardore, Ne so, se sposi mai s'amassertanto. Mamentre che Himeneo legar gli volfe, Con gran difficoltà la lingua sciolse :

La face accesa ancor, che in man vi tenne, Non pote far giamai, ch'alzasse il lume, Stridendo il fumo fe batter le penne, Come l'hauesse alcun sparsa col fiume .-Mapergio augurio diè quel, ch'iui auenne, Quando la sposa entrò priane le piume, Che improviso soffio nel lume vn vento, E restò il foco suo del tutto spento.

Ne paffar molti di che corriftofe Al tristo augurio, il doloroso effetto Andando un di costei con altre spose Premendo per diporto al prato il letto, Sopravn serpente à caso il piede pose, Che stauain molti giri auolto, estretto . La piago il serpe à un tratto nel tallone, E fe passarla al Regno di Plutone.

Poi che'l conforte suo nel mondo aperto Hebbe affai pianto il suo perduto bene; E vide non poter trarne alcun merto, Poi che'l Regno infernal l'asconde, e tiene : Pensò d'andar nel mondo atro,e coperto Da le spoglie oscurissime terrene. E se n'ando per la Tenarea porta A rispirar nel'aria oscura, e morta.

Hor metre egli ama in in Tracia una donzella Per lo popol ne ud, ch'è ignudo, e scarco Del suo mortale incenerito pondo, E dopo molti passi arriva al varco, Doue siede Pluton nel maggior fondo, Quini accordando dversi i nerui, e l'arco Diffe : O voi del più fondato mondo, Non punite per bor l'humano orgoglio, Ma date luogo al quanto al mio cordoglio.

Cosi pij troui voi verso il mio cante, Come nel verso mio non è bugia: Nonvengo io per far guerra à Radamato Ne per veder come l'inferno stia; Non per rubbare à la città del pianto Cerbero, e darlo à l'alta patrid mia : Ma vengo per haner la mia conforte, Che sopra innăzi al tempo bebbe la morte.

Cercato ho superar l'aspro do!ore, E senza lei goder l'aperta terra; .. Ma vinto ha finalmente il troppo amore, E m'ha fatto per lei scender sotterra. Quunque alluma il Sol col suo splendore, Contra ogni core Amor vince la guerra. E, seilibrinon son bugiardi, e rei, Amor legò ancor voi , tartarei Dei .

Vi prego , per l'imperio , che tenete Sopra le trapassate, e misere ombre; Per quefte sepolture atre, e serrete; Da la luce del giorno ignude e sgombre, Che far le voglie mie vogliate liete, Che di me giusta pietà il cor v'ingombre : Che lasci l'amor mio l'auerno lago, E vina il tempo à lei tolto dal drago .

Tutto si debbe à voi l'humano ingegno, Tardi, ò per tempo vgn'un qua giù discède. Tutti n'acceleriam folo ad un fegno, Quest'è l'ultimo albergo, che n'attende . Voi tenete il perpetuo immobil Regno, Che tutto il germe human ricene, e prende. L'alto vostro poter basso, & inferno Verrà di sutti noi lo scettro eterno.

L questa sposa amor, choggi vi chiergio, Einiti glammi spoi giusti, ematuri; Verrà a render tributo a logio forgio, Asta me vossirio contross, escarcon quella rivercare, e bono, che alegio, con rutti prephi, e tutti gli songini; L'eso chiergio di tai sol per qualch' amo, il chi o possi attra requie à tanto assamo,

E, sel fato non vuol, ch ella ritorni A goder meco l'aura aperta, e viua, Gli afcritti slei da la natura giorni, Onde il serpe, el velenla rende priua: No vo che per quest occhi il sol più a egior Non vol partir da la trattare a riua. (ni, Se ridur non la vuol la stata forte, Godete pur di due l'alma, e la morto.

Spiega con tal pietate il fuo concetto, El fuon con tal doleczen y accompagna, Ch'al crudo inferno internetice il petto E non meno di lui fri duole, e legna Ogni alma elfanyue afoltati adulo affetto, E di pianto infinito il volto bagna Tantalo pervine alca la fronte, E firezza il fuggitino arbore, el fonte.

L'eterno d'Ifion giro, e flagello
Ton fine di filo rotare, e tuxe , & ode.
Tren lo cario delotar l'audio angello
A l'infelice l'itio il ton non rode.
L'alciando ogni Belde i filo crinello
Tiange del mal d'Orfeo, del canto gode,
Siffo afolta affaicato, e laflo,
Affillo fopra il fluo volubi faffo.

Ogni furia infernal non men fi dolfe,
Non men furide injongia i ferpi, el măso.
E port lauto il fuo cantar, be tolfe
A gli occhi del Etrimi il primo pianto.
Proferpian panagendo il grido ficalfe,
Per impetrar meccode al dolce canto
Da Pluro, e feorge, che'l dinin poeta
No meno ha il piato i lui moffo, e la pieta.

La moglie prezhi porge al fuo marito, Che voglia compiacer al dolce accento. Pluton, c'ha ile commoffo, e intenerito Dal grato fuon del metrico lamento, Vuol, ch' va carme fi varo, e fi gradito De l'infernal fauor torni contento. Et el a viriri fue di tauta forza, Che lo fleguo infernal commone, e sforza.

Chiama colei Pluton, che flaua ancora Fra l'ombre noue, e a fluo flofo la rende, Con legge tal, che fin, the non è flora Del Rezno, doue il di mai non riffende, Cli occhinon volga indierro inver la nuora D'. Pollo, fel à su goderla intende: Ma, che'l fatol d'avana al nero flume, S'ei rolla per l'inferno adierro il lume.

Per mo stretto calle, assession, de erto Orseo si drizza, elei col came inuita, Chefeco à rigoder comi quel merto, chefuol tento bramar chi si marita. Eran quali vicini al giorno aperto, Quande si si ricordò de la freita, Chet arde à lei sacca mouer le piante, Secondo si vide andarla a Pluto auante.

E non si ricordando, che la luce Voltar mai non doucaper l'are tetro, Serza punto vidiri infernal Duce, Volte veder, s'era restara in dietro subito à Sigue il fato la conduce, Et ci comincia il doloroso metro: Volte abbracierta cupido, e l'anispe Tiù volte, e sempre l'acre anosse, e siminge

Nella fi dool de la feconda morte La doma, ch'à l'infernol arichiama. A'g jullo è, che l'adofia d'un conforte, Che la lopra ogui cola ammira, tr'ama Hor, some vuold lèinla frada les Se ne vitorma al mondo, che la brama. Diffe l'Ofremo, l'ale, al centro intefa 31 lunge, che da lui fu à penaintefa.

Non,

Non meno si shupì del doppio sato
Orseo, che die la moglie al regno basso,
Pris quando il piè dal septo chebe piagato,
Proi quado et vosse à tello sseurado, et passo,
Di quel che strassimar vide segato
Cerbero per lo mondo, e venne ven sasso,
Chel veder sure al Can trifance sorza
Cli sè per lo stuppo cangiar la scorza.

Stupido venne Orfeo non altramente
Di quel, ch'Oleno gidveeme, è Letea,
Quando diffe il mario e ffer nocente
Di quel, che fatto error la moglie hauca,
Chel corpo immamorar, perder la mente
Ne l'altera montagna humida Idea.
Sopra d'ogni alma Dea diffe effer bella e
Ter dare ale, c'é altrui forma nouella.

Com civitorna in fe, drizzala fonte
Vri altra volta à la terrarea fede.
Ma fu riprefo al fiume di Caronte,
Ni pole maine l'altra ripa il piede.
Ni pole maine l'altra ripa il piede.
Ri quella , the vorria, pnò hauer mercede.
Tuò ben moure col fium l'inferno à pieta,
Ma unn racquillar lei, the l'Isro il vieta.
Ma unn racquillar lei, the l'Isro il vieta.

Più giorni à quelle vipe egli si tenne Progando ognibora il passitor del portos Re Cerere, o Livo giama si norme L'assitute sano si se di cam consporto. To ci ch'à chimo prego egli persame, Lassis dolente l'arre oscoro, e mosto, E d'etto del inserno il male esseno. Al monte Radioppo peruenne, & Hemo.

Dal pose nel Monton ne volte asses a la la Per duc la primanera «posto a la nomado a Dal di, che lassició basso acro parese. Ericornos si sacre almo, e giocordo a Ré maio si di donne intanto il profe. Nel volte a l'Himenco passar el progo sicolos. Asses dia più de mas, el progo sicolos.

Prima, perch egli famolto infelice
Ne la prima conforte, à cui s' auing e
Dapoi, perche promife de Eurcide,
Quando il nodo d'amor feco lo stringe,
Ch' altra donna mo ma faira falice
Con la beltà, ch' Appollo in lui dipinge.
Hebbe le fpofe tutte à sdegno, e noia,
E la venerca lor dolezza, e gioia.

Molte per le bellezze vniche, e fole, C'hebbe da fi bel Dio, da tanta madre, De fledara da tui diletto, e prole De t illesse bellezze aime, e leggiadre, Molte altre da le belle alte parole Vinte, che già placar l'inserne squadre, Ter hauer prole, in quel sondar la speme, Che si doler tesse a tres servicione.

Ma le voglie ver tutte hebbe rubelle, Per quella P, ch à la conforte diede. Ch èggi latrament e perche le douzelle Soglion del primo bel far qualche fide) Vina amat a inwaria de le più belle, Per al zar I alma à la sinperna fede, Per dari j'àl de bellezza teerna. « a alma e E la prima cagion goder con I alma.

Ma pur per mezzo loro ei non intende.
Daizarli a le bellezze alle, e beant
E, perche mêrre l'huom con gli anni afecale
Alel più bel fior de la fina verda estate,
Quel roggio do hellezza sin lui riffiende:
Che pno a la prima alz are dima beltate;
Rece de gli occhi ficoi fada, & obietto
De l'huomo il gionem fipi wago affetto.

E col à la moglier le fè quaitenne; Che d'altra donna mai poi non fè flima. / E dal bel pueril qued vaggio ottenne; Che potea olycarlo à l'alta e agion prima, Onde fece dapoi batter le pour prima, Al a fonora fina felice vima In lode di quel bel, che fià raccolto (volto. Ré l'hou, wêtre ba ancor molle, e dubbig il Ma come a' dolcinerni il canva accorda, El arcoin sh, e'n gia fere, e camina; E de la grame, e de l'acuta corda Sentir fà l'harmonia dolee, e diuina; D'effer la flenda fabile fiferonia, Qgni arbor per vair l'orecchia inchina. Si finge a' poco a' poco il bosto amante; E verjo il dollee fuon mome le pinate.).

La quercia patiofa , e<sup>2</sup>l Cerro altero, epRosero al bel fuon drizza la fronte. La molle l'igia il Faggio il Tremos, e<sup>2</sup>l Pero, El forelle felue di Fetonte. L'arbor, ebc. flor fuo virginale intero Salvo da lui , ch'alluma ogni orizonte, Diede di bel fuon forecchie illuffri e caffe, col Fraffico il però o, vici al thoffe...

Portaro ancora il Platano, e l'Abete Con l'Elec à quel tamin l'altera fronde. Il Salce, che patri non può la fee; c'bi ama diffar col Loso apprefio à l'omde; L'Actero, ne le cui parti fererte Tanti diuerfi, e bei colori afconde. Col fempre verde Boffo, e col Mirico L'andaro, e dopo il Mirico, l'Celfo, el Fico.

E'Hedera flesson, e' l'molle. Acanto,
La pretiosa rire, e El Ulmo, e El Orno,
E la Palma, il cui ramo altero, e santo
Circonda d'vincitor le temple intorno,
Cosfero i dar l'orecchie al dolec canto
Del Cran figliolo del formator del giorno.
Pi confe ancor col cris leuato, e' birto
il Vin, che la pur d'anzi bumano spirto.

A T i un fanciulo Frigio accefe il petto

A Cibele, a la maire de gli Dei.

E, poi the venne al coniugal diletto,
chel fin dolte d'Amor guffo con lei:
clif a da l'anno Dea piu votte detto,
Nen goder mai connubir altri, che i miet.
Sel mio fdegno fueggir brami, el tuo danno;
Non fare a l'amor mio finitiuo inganno.

Premife il bel garçon fu la fua fode Di non venir con altra al dolce inuito : Ma Sangarida (Ninfa my givon vode ; Vn volto fi gio condo , e fi gradito ; Dopo infinite offerte al fu il chiade Quel , che braman fi fios più dalmarito . Rompe ei la fede à la celefte madre , E gode le fice wembra alme , e leggiadre .

Subito affal la Dea l'ira, e lo filegno, E fa, che l'implacabile Megera De lo Sigio furor fibrage l'ingegno D. Att; e fa, che fi crucia, e si dispera, Cerca egli irrigo il Erigio regno, Vinto al fin da la doglia insima, e fera; Prina col crudo acciar fe di quel bene, Onde l'homman specie si mantiene.

Come s'e fatto essuacho, in furor crefee, si getta gisà d'un monte, e nom s'atterra, Che la Dea, chel cader reste, e glinnefee Per fosfenerlo in acre il crin gli asferra. In tanto di due piedi un fol tronco esce, Che s'allunga ograbor più verso la terra, Doue una sol radice al sius s'asprende, Che dritta simo a s'assige il definede. »

Come vede la Dea 4.1

Soffien ben dritt o i molte al ¿ato fuflo ,

Soffien ben dritt o i molte al ¿ato fuflo ,

Ferde , & bijula fa la la termice ,

Elafeia in terra wn Pin l'amato buflo ,

Il quade al camo , e al fino dole e , efelice ,

Di qued , che ju wer la conforce giuflo ,

Ando per afeltar con Calrre piante ,

E vicino al del fino , fermo le piante .

Ati in 1

7. A Vanda

Cipadillo in Cipade U ando il fume be 4 or Cipreffo, Che in forma d'obilifeo ha Palsa cima, Cheggi è vua piata, e fu un făciulto anch ef Ecagio ii vulto huma su o mosto prima. (fo, Fu Cipariffo à Cea dal tiel conceffo Si bel, quant'altri mai godê quel clima. E fit grato a qual Dio, che Combre arretra, Ch'opra fi bene bor l'arco, bora la cetra.

Un crun ogià ne lificia di Cea
D'oro il forbito alzò rumofo corno,
Sarro à la bella Driada, à la Napea,
A cui la detta patria era foggiorno.
E la montana, e la filuefre Dea
Gli baucan d'un bel monile il collo adorno:
Gli ornar forecchie aucor di perle, e d'oro
Con raro, e fottiliffino lauroro.

D'un bel gemmato cor gli ornar la fronte, Da bei legami d'or foßefo, e firetto. Re fol correa ficuro il piano, e l' monte, Ma gia per la città ferza foßetto. Soka prender da ogu vou i dios, e l' ponte, Ogu vun potca palpargli il collo, e l' petto. Al cenno di ciafenu folca give prefo, Et ad ogui firenie creder, e fteffo.

Ms più di tutti gli altri era d'te grato Leggiadro (bjanijo daovno, e bello. Tul menaui bora al fôte, e bora al prato, Et bora al cibo human nel patrio bofello. Tudi fiori, e fibriande il volto ornato Talhora al tergo fiuo premeni il vello : Tu fatto cavaliter fopra il fiuo dorfo Con fem di fata d'ui reggeni il corfo.

Rel tempo era, che l'Sole al Cancro ardea le Col più cocente ardor le curue braccia, El ombra de le cofe à punto bauca Dritto à Seteurrion volta la faccia s' El cerno di Pefo al ombra fi giaces, El belgar gon di lini feguia la traccia; Ruando ad vn alto faggio algando il lume Pi fonfe un grande angel pofur le piume.

L'arco allentato curua, el nerno tira Tanto alto, che le tacche al legno afferra. Lo firde incocca, poi prende la mira Là, ve fa l'ali fuel mugel fiferra. El poi, che l'opugo manco di cielo affira, El defiro tira il neruo in ver la terra. Vola d'erir l'ambirisfo telo, Fugge l'augel, và il dardo trato al cielo.

Col moto violento la faetta
V à tanto verfoi li ciel, che non fi vode .
Il moto natural poi giù l'affretta
A quictar ne la tervena fode :
E, doue l'ombra il mifer cerno alletta,
Cade con furia d piombo , cin parte il fedes
Chel mifero mortal ne geme, e langue,
E in breue manda fuor c'hanco (l'angue)

Tofto che Cipariffo il dardo forge
Cader ili mifer cerno, aftro, e mortale,
Ed cla mort biblini a caccore,
Cha dato al viner fio Liniquo finde,
In preda al piane mnifero fi porge,
Et à le firrida al ciel fio batter l'ale
Ebo il tonfola, e prono, ch'un vil damo
Rommerta tanto duo, fu è tanto affanno,

Pur ogni fuo argomento, ogni conforto
E Jean'a medicina el duolo interno,
Teiange abbracciando fiello le orgo morto,
Poi manda quelli pregbi al ciel fuperno:
Poi ch'io fei del mio firale al cerno torto,
Fa, Re del cielo, il mio lamento eterno,
Cli cangian gli alti Dei la carnal foma,
E Jan, ch'egi da gas alci le Dorrida chioma;

Con la radice al fisoloil pie s' apprende,
El buffo tondo vien dritto, & auto.
Altiffinala iema de cido afeende,
Lol fempre verde crin, folto, & birfitto.
Tofto, che'l biodo Diogli occhi vimtande,
Gli da piangendo ly timo faluto.
Tiangerai gli altri poi (dice) ultrettanto,
Estedo ogn bor presere al duolo, e al piano.
Orfeo

Ciparillo in Cipres fo. Orfso col dolce weife omico, e folo
Fâ, chel luogo, one egit è, tutto s'infelna.
Lafia ogni arbor, che l'odati proprio fiolo,
E fa vicino à lui crefer la felua.
Ogni celefa euge vi ferma il volo,
Vi corre con l'armento ogni empia belua.
El faffo, el fonte, el cielo, e gli elementi
Stamno al fio dolce fivon queti, er intenti.

Come in mezzo al concilio de le piante, Diffalls, e de l'fire esfer si mira: Raccordar voulo pria, che da nouo cante, La distemprata bomai querula lira. Si con l'oreccio attenta, e ugislante, E questo nervo, e quel percuote, e tirà, Fin che prometton s'au l'osta proua, Pur chegli diri, e l'arco à tempo moua.

Con queste note poi comparte il verso.
Che danno al luogo sino taccento, el piede:
Rendi del tuo valor Calliope asperso
Lo spirto, che l'uno chiosiro almo mi citede :
E comincia add Re, che l'anisurso
Col suo sauro dinin repra, e possione (Eia,
Ch'amò quel ben, ch' al'hio nel volto allog
Mentre à lasgiomentute aspira, e poggia.

Contra i giganti già l'ira, e la guerra.

Cantai del fempiterno alto motore,
Che ne' campi i legrei fur possi in terra i
Dar formidabil filo celeste ardore:
Hor più leggier foggetto il mio cos serra,
E cou più leue livial vno dar frore.

Puol cantar di quel bello almo, e gioiofo,
C'ba l'buom ne' primi di, ch'esser può sposo.

Bramo cantare ausor l'empie donzelle, Chebbye d'amore inginfo accefà l'alma, E de le pene varie atroci, e felle, Che ne fenti la lor tervena falma. Hor dal motor principio de le felle Dò, che lafiò la patria eterna, & alma Ter labeltà, the in Ganimede feorfe, Mêtre un giorno à la Frigia il lume porfe.

La Dea, che la più bella et à gouerna,
Nel nappo trafparente adamantino
Al Re, che la città regge fiperna,
Solea il dolce portar elesfie vino.
Hor, mentre in un consito cille è pincerna,
E che porta il liquor fauto, e diuno,
Le viene à fluraciolare un piede, e cade,
E del uettar celefie empie le strado.

E, perche ella era in habito fuecinta
'Ne la zona contraria in suito al giela;
E di fra fosti varia, e dipinta
S hausa coperto il bel corporeo velo
Da l'aura la gonnella algaza, e vinta
Mostrio le fue verogone à sutto il cielo.
E del alme, che flan nel fanto Regno.
Mostrio l'auto il cielo, in contraria del si despensa del si del alme, che flan nel fanto Regno.

Subito Lako Dio diffon la mente

A far, sche linino a lui più non diffențle,
Rê vuol , che donna încauta , e negligente
Mofiri îpetracol tale à le fine monfe.
Volge in giù ei occhi quel piệtreo ardente ,
Doue fale bellezze humane immențle ,
Age ocel vanatra à flar fie și disti Dei,
Etal, che di beltă non cede à lei .

ERA in Frigie on garzon bello, & adorno, (Troio fi nomo il padre, el Gaminede). (Vida fola gira flouene intorno, bietro affrettando à varie belue il piede. Her, mentre e i da la accia al cerno ora giro l'accio del Re del Ciel cupido il vede, (no. Et hausa l'età fina vaga, & rillufire Finite di punto il munero rillufire.).

Sitrond allbor, che Gione hanrebbe eletto
D'ester in quello stante altri, che Gione,
Per appressars al suo dinino assesso.
Per raprie bellezze miche, e none.
Già trassorman sa se dissone il petto,
Tanto la sua bellezza il punge, e mone:
Ma spregia ogni altra sorma, e sol si serra
Nel sorte angel, che i suoi solgori atterra.
Subiro

HOITO

subito le grand ale in aere flese, E co i mentiti vanni à terra penne Con gl'incurnati artigli il garzon prese, Poi verso il patrio ciel batte le penne . Come il vecchio custode, e ogn'altro intese Gli occhi nel forte augel, che in aria il tene, Col grido in vano al ciel alzò le mani, Et abbaiaro à l'ar a indarno i cani . 167: 31

Paffa il rettor del ciel gli Etherei calli, Elgarzo Frigio erro al fuo Regno accoglie. Poi di portargli il napo il grado dalli, E à la nuora fua tal grado toglie. A mensa egli del vino empie i cristalli, Non senza duol de la celeste moglie . Pur non biasma il marito, e per l'honore Non mostra il giel, che le costringe il core.

E te figliuol leggiadro d'Amiclante Nel cielo haurebbe posto il padre mio, Se non t'hauesse tolto al mondo auante Al tempo, il tuo destin mortale, e rio, Ma , s'eterno non sei fra l'alme sante, Non ti ponno i mortai porre in oblio. Che, come il pesce aquoso ba il Sol lasciato. Rinafii un fior purpureo, & orni il prato.

Si raro, e bel fanciullo era Hiacinto, Quant'altri fosse mai cantati in carmi . Ne più vago il pennel l'hauria dipinto, Ne fatto lo scarpel più bello in marmi: Et oltre à questo hauea l'animo accinto A gli studi pacefici, & à l'armi: E ne'l corpo, e ne l'alma hauca ogni parte, Che Venere può dar, Minerua, e Marte.

Nel trarre il pal del serro, il dardo, e'l disco Cerca co'l bel garzon d'Eurota il lito, Ogn'un de l'età sua seco perdea. Nel salto, e ne la lotta, e in ogni risco Più forza, e più saper d'ogni altro bauea. E senza dubbio alcun di dire ardisco, Che potea star al par (se no'l vincea) Di quel, che nel conuito alto, e dinino Portar suol nel diamante a Gione il pino .

Nel connersare affabile, e soane Sciogliea con tal modestia la fauella Che cosa più gioconda, ne piu grane Non vide mai la mia paterna stella . E ben segno ne fè, poi che la chiane Fidò de la sua luce adorna, e bella A l'Hore, e volle, ch'elle il folar plaustre Feffer volar fra l'Aquilone, e l'Austro.

Sapean per lo girar perpetuo l'Hore D'Apollo il perigliofo alto viaggio E tiasauno di loro hauea vigore Di guidar per vn'hora il folar raggio : 1 Il freno ad altra poi dana , e l'ardore (vio: Col neruo, onde à gli augei far suole oltrag E, mentre dana l'una il cenfo al giorno, L'altre sen' gian volando al carro intorno.

Hor, come il padre mio da l'alto scorge Vn fanciullo si nobile, e si bello, La diurna facella à l'Hore porge, E scende à lui vicin per me vedello: Hiacinto de lo Dio biondo s'accorgez . Che'l tempo brameria paffar con ello, E cortese ver lui si mostra, e rende ; ... E.fa, che'l suo parlar giocondo intende .

Quanto più il raggio Apollo in lui tien fifo Tanto gli par più bello, e più giocondo Lodail dinin (no foirto, ammira il vifo. Stupisce del parlar dolce, e facondo: - 1 E lascia dal suo preside diviso Quel tepio, ch'egli ha in Delfo in mezzo al Tanto l'allettail volto, e'l bel cossume Di quel ,p cui lasciato ha il carro e'llume

Et ouunque s'inuia, gli è sempre appresso, E danno intrambidui nel nobil fito Di Sparta à gli animai la caccia spesso: Del suo bel lume il mio padre inuaghito Si siorda totalmente di se stesso. Porta le reti, e tiene i cani al parco, Et vsa indegnamente il plettro, el'arco, Quando

76

Quando il corpo del Sol vede ano ginato
Doue il meridian fendea la sfera :
Dico il meridian, che rai a quel punto,
Nel qual col bel fameiul lo Dio biondera,
Echel medipino flatio il giorno a piuno
Era lontan da l'alba, e da la fera ;
O'notando fen gian godendo l'onde,
O'godeni aura d'ombra de le ponde.

Poi ver la fera immari al tempo al quanto, che fiol eol cibo al huom vender conforto, Tal volta il piombo el difica de quana tamo, che factano à le mibi oltraggio, e torto, che factano à le mibi oltraggio, e torto, Talhor con la vacchetta, que col quanto Talho cub in terre lo riporto, Fin che l'hora venia, che con le cene Brama divisorar l'aura evenc.

Un gioco da racchetta hanea titacinto, Di ben penfata, e commoda grandezza. Da quatro muri in quado egli era cinto. E tre quadri faccan la fisa lunghezza. Di dentro il muro à nero era dipinto, Dal baflo fondo à la fiprema altezza. Dedne fol lati il fiso etto hanca ginflo, L'emlarge, cerota, e el altro lingo, arquefi.

Sendo lo Dio ne lo fleccato on giorno,
Ter far col difo, e la racchetta ligico,
Febo girar fa la racchetta informo,
Egicoan chi di lon feeglier dei li loco.
Fince il mortate, & et e elege il loco o
Pel mandator, vantaggio a lui non poco.
Toi manda fulfo d'auerrico (Yune,
E la palla, one và, feque col inmo),

Lo Die la palla con giudicio attende, E, fe la può inuefit prima, che cada, Con l'accorta vaccierta di lui la rende, Ma l'anes fario alei vompe la fir ada, Tito, c'hor l'emo, hor l'attro il cuoio offende, E fa, ch'ogni hor fopra la corda vada. Fin ch'ori fait fallo, d'un modo il condo fea c'hà forga il terra fa fegura fa caccia. (cia

Con gran giudicio bino, e ladro mira, Quad colpo il fegno, il cafo, el deco chiede. El occhio esperto, chi al suntanggio assiria, Vibiliente la la mano, el sprede. Hor sa, che cresce immanzi, hor si vitira Con leggiadria, done il bio eno code. El vno, e ladro v'est bene instrutto. Che par, che non si niona, est è per tutto.

Fermato c'han due fegni, cangian lato, E, fecondo che flan preffo, ò lontano, Cofi battou co'fi id uve; e intrecciato La trauagliata palla bor forte, bon piano. Quel c'ha dijeuantaggio, è più accunato Nel dar la botta flus con dolee mano; Ma quel, c'ha nela caccia deun vantaggio, Fa con maggior fuperbia al difeo oltraggio.

Hunea giocato tanto, che vicino
Era do gri vno ò il perdere, ò la palmat
Et era il pegno tal, che l'huom diuivo
Tiù softo eletro banria di perder Lalmat
Et era il giunto il di, che il fre defino .Donea difanimar la carnal falma
Del mifer figlio, ilqual face agran filma
D'bane la flogoliu in qued ducto opima .
D'bane la flogoliu in qued ducto opima .

L'oltimo gioco bor a me la partita, Chil vincerà, n'haural l'honore, e'l pegno: E già fe pende l'giosane, finale, l'n fol per lui non vantaggio figno. Tanto c'ò ogn' va di lor cauto i sita, Adopra il piè, laman, l'octivo, e'l rivegno. Lo Dio, fe vicen la palla, in firira dalle: L'altro pian pan, perche lo nun; a saulle.

Hor, mentre tomo, e taltro fludia, e vede, Che d'averjario il vovo non adempia; Apollo con furpri a palla fiede, E fa facenarla, e gir liperba, & mpia. Mètre il garzon vi a gi mana un piede, E del cader ferir fonte la tempia La del cader ferir fonte la tempia (ta, Dal difo empio, e trudel, che correa in fiet A far del ho gan firatio la vendetta.

Come

Come l'accelo Dio cader lo scorge, Impallitàte di volto atmo, e giocondo; Vien morto amb egli, siuto in vi gli porge: Ch' ei non si può più dir di quesso mondo. D'alzarlo i ecceta pur, ma indarno sorge, Chel collo regger più non può di suo pondo, Anzi, mentre egii l'alza, el tien scippo, Inchina il volto, one il trassporta il pejo.

Come s'alcun nel passegiar per l'horto, Al papauero à cajo il sullo offenet. Viene in breue il suo son palitio, e simorto, E ver la pianta su si sinchina, e pende: Cossi il garzo, neivio, e mezzo morto Al gran dalor, che i domina, s'arrende. Il qual su'l più bel sior morendo, langue, Dipinto il suo color di morte, e sangue.

Vorria pur aiutarlo ei, che l'offeje,
E pone in opra în van lo fludio, e lherba,
Perche la piaga immedicabil refe
La palla, che feri, troppo siperba
Pur con ogni opra pia graco, e certese
Tutto il tempo, che puote, în vita il ferba.
E, poi che l'arte sua piu non vi puote,
Ssoga l'interno duoi con quelle note;

Tu muori, o mio dolcissimo Hiacinto, E questo doloros purpos è stato, Che c'ha sil spor de più begia umi estinto, E de l'età prescritta à l'huom fraudato. I omiro il volto tuo di lazague tinto, E piango la tua morte, èl mio peccato. Nel sumue, che l'het volto irriga, e verga, Il mio dolore, el mio detto aberga.

Consien, ch'al popo mio crudel fi ferina
La tua infelic accelerata morte.
La delira mia la tua bell'alma ha prina
Del corpo, che s'hanee fatto conforte.
La colpa è mia, quel mal da me derina,
Ch'à i dotc'i lum' tuoi chiqle ha le porte.
Se colpa fi può dir d'un floco cue,
Che gioca per ifeberzo, e per amore.

Potesfi almen cangiar la forte teco;

E de la vita mia vender te donno.

O almen potesfi anchi to pre fimpre cieco
Farmi, e reflar nel fempiterno fonno.
Hor, poi, che fiat l'immorta, chè meco;
Con tutto il lor poter tor non mi ponno;
Meco fempre farai, ne la mia lingua a
Mai non verrà , chè l'un onme s' eftingua;

Quando la lira mia jard tentata
Da l'impeciato crin, che flà sù l'arco,
La tua doppia beltà farà lodata
Da' verfi di colui, che t'i fe incarco:
Ne' mai la lingua mia ti faoi singuatar,
Ne' farà il verfo mio riffretto, e parco:
Ma con le came liberali, e pronte.
Darà il miglio tiquor, c'habbia il fuo fante.

E, s'io co'l fuon de l'arbore, e co'l canto Spiegherò de tue lodi, e la mia doglia s Tu fatto vinfore il mio feguira pianto Con quel, che feritto fia ne la tua foglia. Quel t'épo verd' aucor, chel carnal manto Perdendo prenderà la flessa spoglia Quel forte Aiace, el sior mossire critto Il sonome, il tuo pianto, el mio delitto.

Mentre con quelle note aperte, e vere Apolio il fino dolor sfoga, e rimembra, S allargan le pyreti oficare, e nere, E fan, hel gioco va gran giardin rafiebra. Famo à le mural hedere spalliere, Gid fu l'herba ha il garzon è clinic mebra. Le traul, e i trauicelli insteme uniti. Si forman olimi, e pergolati, e vitit.

14 rete, ch' à trauvel ora fospesa,
Sopra laqual donc a passar la palla,
Simile a quella vien, che l' ragno ha tesa,
Ter penderui la mosca, che sa fassar la terra, c' banca rossa il siargue resa,
Che reggea spira le la morta palla,
Ingrausia del laque il proprio chioso
Poi partorisce un fior di minio, e d'ostre.

Hiscinte in fiore.

Il corpo, e lo filendar del fuo bel viso
Tutto entra in que bet fior simile al giglio,
Ma resla in quello fid alu disso,
Chegli è candido fior, questo è vermiglio.
Perima, che civil Apollo al paradiso,
China verso il bel fior la mano; è ciglio,
Ene le soglie sue purpure, e cuine
Il dobra di Hicanto, e s'uno dissiruita.

Scrife, hia, nel fior de la nouella pianta, : Nota, eb'è lagrimenole, e funesta. Non ser vergogna Sparta, anzi sen'manta, c'hogni amos la se fuo sener sesta. La quale il nome suo con pompa canta, E'l nome di Hiacinvibia ancon le resta, Doue nel rinouer la sua memoria Del fancintto, e del sior si vanta, e gloria.

De lo filèdor, eb'àl huom nel volto alberga, Quando à fentir comincia il primo amore, Che fa, che dama, e l'intelletto s'erga Ala prima cagion d'ogni filendore, Nacque fouente vna legiadra verga, Che parcot quadebe mirabil flore, Egloriar del bel fanciul fà il loco Materno, e ne fa El tiairino, e Croco.

Ma; quando voi chiedefle, altere piante, « Che chinate al mio dir l'asida fronda, Come di cipro I [fola fixame D'hatter là done di metallo abonda, Produtte quelle, che fivreziar le fante Leggi de lalor Dea bella, e gioconda, Propetide nomate da parenti, « Avoi riflonderia con quelli accenti:

Jo nou mi glorio già, qual lo Spartano Fl de la nous piant a vnica, e bella, D hauer vollito del fembiante bumano La shiera, che Propetida s'appella . Est amate, chio faccia appero, e piano Com più difleja, & vviile fauella, Come di lor mi glori, e mi compiaccia ; Rosse volle pravole viir vi piaccia : Io mi foglio lodar, non altramente
D'hauer vellito il volto humano à loro,
Di quel, chi o fide la Certala gente,
Chausa cornuto il capo, come il toro.
E si peruerit, or empia hobbe la mente,
Che nel sacrace al Re del fonmo choro,
Spargean sopra i altar fauto, e divino
Il sangue del non cauto percyrino.

Ogn' on , c'hauesse visto il sangue sparso
Sopra l'atar dinanzi al luro hostello,
Creduto hauria , che quiu vecsio , c' arso
Hauesse vonton , capro , ò vitello ,
Che d'ogni peregrin quiu comparso
Faccan sopra l'atar strage , e macello,
E fer sano slegnan la Cipria Dea,
Ch'abbandonar la sua patria volca .

Ma poi mossa à piet à del suo bel nido;
Disse, Che colpa n'hà la patria terra.
Se questo inique s'inol cornuto, e uniso
L'alma del peregrin mandar sotterra?
Mezio è dar bando lor da questo lido,
O' mandar sopra lor l'ultima guerra;
O dar loro altra pena, e sia di sorte.
Che in mezgo, sii ad de bando, e de la morte.

E qual pena essenti propi quella, che chiede
Il loro error se non quella si acerba.
Il loro error se non quella si acerba.
Che se che si binomo a peggior sorma code,
Se ben non gli dà bando, e in vita il serba e
Meutre pensa qual dar 3 la fronte vode
Di due curuate cornacempa, esperba si
E, dice, e ben, ch' aucor cornuta reste.
Es a, ch'ogn'and un bue permale la vosse.

Cipriani in buoi.

Si che de le Propetide quel vanto, che il celle muideli, io dar mi poffo, che l'celle fuon diprezzar tanto, che, ben vider que con altro doffo, Regar quella effer Dea del trego fanto, che cangiò loro il pel, la carne, e l'offo. Ma ben l'inique, incredule, c'h' ofiene K'hebber da lei lemeritate pene.

Sdegnata

Hor questo bamebbe t isolarisposto
A vois, cui voiso it mio fedete ausio,
Polendo dir, keli bet, che sil riposto
Nel volto di Hatinto, e di Narciso
Nono soroe, eb nono nel mondo ba posto
Ma quel bet, che le donne banno nel visio.
Ha seco tanto male, e tanto inganno,
Che non apporta al modo altro, che danno.

E forse poco mal, set hum disone
A viner l'età sua senza consorre?
Age cader molti in questa opinione,
Vedendo vna impudentia di talsorte.
Fra quali il primo su Tigmalione,
Che josser più tosse hauria da morte,
Che prender moglie, quando senza reste
Le vide andare insani, edithonesse.

SCVITOR Pigmalione rraccellente, Sebenie in Cipro hausela Regia fele. Hors, come vide quell'atto impudente, Non potè ne le donne hauer più fede. E facticate Himeneo da la fina mente, A la fina gran virth si volse, e diede. E fe flatue si degne, e con tani ure, Che se filapire il mondo in ogni part.

GRAN gloria è di que e, ciò oltre al goner Ha di qualche viri hi à anmo accefo. (no Ng dico già, chabbia il fuo efficio à febera, E che ponga in obli to s[cettro el pefo: Ma nel ritrarfi a l'fuo luogo più interno, Data audienza, el fuo configlio intefo, Da giulfo [a, è à l'otio non intende, Ma in effercisio degno il tempo fiende.

Nel tempio de la moglie de l'ulcano
Toffa vana flatra fin pobli anni aunte;
Da dotta fatta, e rijolutamano
Di dancin van compollo d'Elejante.
Il cui varo artificio, e più che humano
Molfrata d'una vergine il fembiante,
E pot l'atto in lei l'humana cura,
Che fa da l'arte vinta la natura.

Stupir wedendo il gran Ciprio fultore Ciafaun, ch'ini venia dogni altro Regno p De la rara beltà, de lo filendore Di quel bel fimolacro illufire, e degno p. Ad en altera imprefa acting il core, E di voler paffar pensò quel figno. Per far la fama fua volar più chiara s. El far pensò van vergine più rara.

E volendo ananzar quella immortale
Opra, che tutto il mondo mica appella;
Vi pojetanto fludio, cla fl'atco,
Che non si vide mai cofa più bella.
Ne folamente poste diri eguale
A l'altra si mirabile don zella,
Ma fatto il parazon shupir se ogni alma;
E da tutti sunoma bebbe la palma.

Quando il contento Re lodar la feorge
Dal giudicio di ogni buto più fiaggio, e intero,
E del grind del popolo s'accope;
che non adula al Re, ma dice il vero;
L'occhio pos sfio a contemplar la porge,
E loda, e ammira il fino bet magrifero,
To il a por nel fiuo proprio ricetto,
Ter farla agli occhi fuio più fiefigo obietto.

Non può gli occhi leuar di quella imago,
Che vergine fi degna rapprefenta,
E de la fua beltà talmente è vago,
Che vi cin tutto di la lucci intenta.
Loda l'affetto fuo leggiadro e vago,
Che par, c'habbialo fipirto, e che fenta;
E ch'ami atzare il volto, ol ciglio almeno,
Ma il virginal timor la tenga in freno
Dentro.

Deutro vi flà talmente afosta l'arte. Che l'ha per vissa ogniocchio, che la mira. Et ci le và cercando a parte à parte, Eymen che trona l'arte, più l'ammira. Consose tanto bella ogni sun parte, Che già n'arde a more, en es spira: E, mentre a dame vine si loc cornega. Morta, e sinta belleczia il suo cornega.

Mentre viua gli par, tende la mano, L'usole ol dito esperienza same, Ecome habisa se emi, coca pian piano, che non se vuol sa sinida sa carne. L'eben mo gli par poi corpo humano, Non perè vuol erro giudicio darne. La basia, le fauella, e poi si duole, che non può tera da cie basi, e parosle.

Le fa mille carezze, e le da lode,
3rd però fol, nè vuole effer veduto;
E di palparla, e di adornarla gode;
Sol vientra, s'ei gli accenna, vun fido muto,
Finmuto, che non parla, e che non ode,
Ma ben feruente, accorso, & aueduto.
F, juando il Re gli accenna, the filia cheto,
Non paleja col cemno il fino ficerto.

Le porta di quei don vaghi, e gentili, Che fogliono effer grati à le donzelle, Ticcioì angelli, e fiori, ambre, e moniti, E conche, e pietre pretiof, e, belle. Di geneme i diti fibietti orna, e fossili, E le camgia agni di govae nouelle. Di perta oriental forme forechia, E poi vel volto fuor affifa, e specchia.

Miratola poi ben fijo. O intento.

E datole ogni lode alta, e giolofa, fecel orectibe line con quello accento:
Se ben penfai di viner fenza fipola,
Quando piacesse al ciel farmi contento
D ona domna si bella, e granio (a),
Quand l'eburnes tras bella zza, e spoglia;
Cangierio ser suo amor possipriero, evoglia.

Che, quando giá fermaine la mia mente
Di non voler compagna entro al mio letto,
Fu per quell'atto ofceno, & rimpudente,
Chio vuid fan en mio Regale coffetto
Ma l'alma vista tna casta, e prudente
Promette bonor, boutá, pace, e diletto.
Promette i Noto tou grato, e giocando
Quanto di gioia, e ben può dare il mondo.

Ma tu del letto mio l'arai conforte ,
S'io di tanta belta però fon degno .
T e vo companna far de la mia forte ,
Non fol del letto mio , ma del mio Regno .
T ofto che fplender fal eterna corte
Ne l'alto cielo ogni fellaro fegno ,
Spoquia la fpoja, en le ricche piume .
La pon, qual fosfe vina, e spegne il lume .

Cofi nel letto fio locolla, e tenne,
Da questo tempo in poi passato igiorno,
Frin che quel di sempe no parato verme,
Ch'sur fail Regno Ciprio d'ogn'intorno,
Con pompa à venerar vicca, e folenne
"Nel tempio fanto alteramente adorno
La Dea, che in Ciprio vien la propris fede,
In cui Fjola tutu ha maggior fede.

La seure fra le corna ornare d'oro
La siciato baueacador la sipa percossa.
La siciato baueacador la sipa percossa.
La siciato bauea la terra rossa.
La siciato bauea la terra rossa.
La siciato de la terra rossa.
La siciato de la secono de la siciato choro
La siciato de siciato siciato de la siciato del siciato de la siciato de la siciato del siciato del siciato del siciato de la siciato del siciato del siciato del siciato del siciato

Quando Digmalion deuoto, e fido, Che con gran pompa era venuto al tempio, Fer la Deamoffe iltacitumo grido; Habbi pietà del mio tropp'asfro scempio, E d'una sposi il mio lette si mido, Che da l'aurorio mio prenda tesse si mio, (Nom sò dir. La stana eburnea avina) Si spèsio la godo poi conforte, e vina. La Desche lieta à le fine fefte apparfe,
Spiegato ch'al fino volto egli hebbe il velo,
Fe', che trevolte in arre »na fiamma arfe,
Fe inalgra feanta punta al cielo,
Per dare augurio à lui, che non fien fearfe
Le man Venevee al fuo pietofo zelo.
Ter ona cie al bono augurio à cafalieto,
Per goder Lamor fuo chiufo, e fecreto.

Se bene è anton di giorno, rintra nel letto,
E spera, er hà famato auorio à canto,
Bacia l'amata bosca; e tosca il petto,
E gicila pan sentir espida adpuanto.
Froua di nono, e con maggior diletto
Aten duro, e più carval le sente il manto:
E, mettre bene ancor creder nol spote,
Sente, chel petto il polso alza, epercuote.

Come se preme al 1882
Come se preme al un la cera dura,
L'ammolla con le dita, e la viscalda,
E, per poter donarle ogni figura,
Viene ogn'hor più irrattabile, o men salda:
Cosi premendola ci canyta natura
La stava, e vien più morbida, e più calda.
Ei sta pur sinepsia morbida, e più calda.
Tanto che viun al sin la scorge, e trona.
129

Mone alhor lieto il Re l'alte parole, ...
R ingratia la fita Dea con fanta mente. ...
La vergine vien ancor baziar la onole, ...
La vergine vien voffa, e no l'econge il fole.
Alza ella il tume al lume, ... e (corge il fole.
Ela flamza apparata, e vi fiplendente.
El ecol di, chema fivi non vide ausane, ...
Vede ne l'eterto flar laccefo amante...

Il Re la fiosa, e poi seo sociorna,
E vè con timeneo la Cipria Dea.
Noue volte risi Delia le corna
Dal di solenhe, e pio di Ciberca,
Ruancella mando suro bella, & adorna
La prole, che nel sea mara hauca.
Passo il figliusol nomar, ch' al giorno venne,
Da cui ral nome poi l'Isola otteme.

DI Tafonacque cinira ; e besto
Potuto fi faria nomare al mondo,
Se folfe fenza prote in terra flato,
Fin al paffa ad fino viner fecondo.
O defir empio, o fato feclerato,
O mal del Regno refito atro, e profondo.
Da me padri, e fanciulli ite lontano,
E fungite il mio canto empio, e profano.

E se le vostre orecebie attente alletta. Quel canto, c'hor quest aere sineglia, e sede, Ouslate l'harmonia, che vi diletta, Ma non preslate a lei punto di sede. Se pur credete il mal, s'aspra vendetta Crediate ancor del radicato piede. Benche duro mi par, chel l'Iracio clima Creda quel, c'hor per dire è lamia rima.

O quanto il nostro regno io lodo, e beo, Em'allegro con lui, poi ch'è discosto Da quel, che generò, spirto sireo, E da quel, done siu non rinone posto il regno selicissimo Sabeo:
Sia pur ricco d'amomo incenso, e costo. Ho poca imidiata si sos stato felice.
Toi sbe pianta si ria vi sa radice.

DI Cinivagia Mirra nacque, e crebbe 3 1
E de le dome amabili, e leggiadre
Di quellet à la palma à lei fi debbe 5.
Ma il dirò pur, l'amor l'arif del padre.
E bramò baner di lui la prole, e l'hebbe,
E fi del fino figiinol forella, e madre,
O federata putta, e qual facella
Accefe entro al tuo cor fiamma fi fella s'

Scufa il figliol di P<sup>43</sup>3.

Da fi nefundo, e furio fonette i fuoi fittati
Da fi nefundo, e furio fonette il fonette fittati di proporti d

orio in enna. Quel, che porta odio al padre, in grand errore Comette, e appresso ognis di biasmo è degno: Ma, s'una n'arde di lascino amore, Infame merta ogni castigo, e sa egno. Ditanti Re propinqui hai preso il core -Che t'aman sposa bauer nel lor bel regno s Non vo' leuar de gli huomini nessuno. Eleggi quel , che vuoi , sol ne lascia vno .?

Se ben l'accesa figlia aperto approna, Ch'e troppo ofceno, e vio l'ardor, chesente: Mon però può , se ben si sforza , e proua ; De l'ingiusto desio sgrauar la mente. Laffa ( dicea ) che fiamma iniqua, e noux M'accende de l'amor del mio parente ? 13 Perche l'amor non lascio infame, e fello, E non amo vn più gionane, e più bello?

Ma, qual sarà più bel, se'l padre mio Mi par sopra ogn'aler buo più bello, e ador-Deh fommi Dei fi indegno affetto, e rio (no? Da me scacciate, e tanta infamia, e scorno. Deb paterna pietà spegni il desio, Ch'enorme , e non fedel fa in me foggiorno , S'enorme è quel desio, che'l padre brama Veder maggior d'ogni huo, pche più l'ama.

E, se ben bramo hauerne quel contento, Che si suol trar da l'amoroso inuito. Che vi sia dentro error già non consento Dapoi , che'l natural feguo appetito : Ebene è natural, se ne l'armento La figlia al padre suo si fa marito. Si gode il genitor la sua vitella, Come la pede andar matura, e bella.

La figlia del montone, e del canallo Si sente hauere il sen grane del seme, Del quale ella già nacque, è l veltro, e'l gallo A le proprie figlinole il dosso preme . Se ne gli altri animai non s'ha per fallo, Se'l naturale amor gli lega insieme ; Onde, che error ne l'huo, che meglio intede, S'al natural desio cede, e s'arrende ?

Felice ogni animal, cui vien permesso Var la natural lor propria legge, Poi che't nimico popol di se stesso Con maligni decreti no'l corregge'. Quel, the da !a natura vien concesso A gli angelli, a gli armenti, & d le gregge: Di torsi à modo tor marite , e moglie , Da l'odiofe leggi à l'huom si toglie.

Si legge pur, che son nel mondo genti, Le quai del matrimonio non han cura. Si congiungon le figlie co i parenti, E non fan torto al don de la natura. Quanto son più di noi saggi, e prendenti A non si por da lor legge si dura. Che fail connubio lor , ch'à noi si vieta Per raddoppiato amor crescer la pieta .

Misera me, perche non venni al mondo In quella parte joue non è contesa Latopula à la vergine, secondo Le persuade à far la voglia accesa. Hor, s'io non vengo al fin dolce, e giocondo: Dal loco, e da la sorte io fono offesa. O folle , quale è il fin , che speri , e brami , Scaccia pur via da te le voglie infami.

D'effere amato è veramente degno, Ma come padre, e d'amor fanto, e pio. E,s'ei non fosse al mio mortal sostegno Padre, potrei dar luogo al mio desio. Hor, poi ch'egli il mortal diemi, e l'ingegno, Per effer mio , far più no'l posso mio . Di lui, s'ei d'altrui fosse, haurei ben copia: Ma l'abondanza in me genera inopia.

Meglio è lent mo andar da questo lido, Per fuggir tanto obbrobriofo errore : Mal'illecito dardo de Cupido Arresta in questa patria il dubbio core . Che, se sutte le gratie in lui san nido, Vuol, ch'ogni di contempli il suo splendore, Ch'io parli, tocchi, e bacci il varo amante, Poi che non mi staben sperar più anan: ... Come sperar più aconte, empia donzella s Che desiderio è il tuo s non pensi, come S'adempi la tua mente ingiussa, e fella è Consonderia colo parenta oi tuome è Vuoi tu de la tua siglia esser sorella è Vuoi s, che germana i tuo siglinol si nome è Tellice ti vuoi su de la sua madre è E inamorata adultera del pasi .

Non vuoi temer le Dee crinite, e truci
Descript, che lassiato hun già l'inferno.
E con le facte, con le crudi luci
Veggon l'indegno tuo sirvore interno.
Giù essemp sirvat der unit production del consideration de la consideration del consideration del consideration de la consideration del consideration del consideration del consideration de la consideration del consideration de la consideration de la consideration de la con

Horsuponiam, che tu vogli mauchiarlo, E su l'error su cosa in se tel vieta. Che egli, che suid doner, vorri senualo, Rispetto, lisuendo à la paterna pieta. Che s, sio pocis su miei vost placardo, Qual surebbe di une douna più litta d' Non haure di aportrare insidia altria , Sè l'medesmo furor prendesse lui.

Cinira intento, vicco di partiti , Chiapsa la figlia, emofrade oma lifta , La doue feriti basea molti marsit, Chancan la fua belta lodata, e vifta. Le dice, che fi giunga, e fi mariti , E che contenti l'animo, e la vifta. Tace ella, et alza gli occi hi al padre intato, Indi ardendo gli michina, e pioneti pianto.

Che l'habbia, il pare fino fido fi crede, Il timor pirginale il pianto fiiolto. L'aginga il vigo, e con paterna fede D' yn dolce bacio le contenta il volto. Poi di quel, di ameria, marito chiede, Dice ella, p'n aimeres, che inferaccalto Dice ella, p'n aimeres che inferaccalto Hautelfe in tutti merti, e pregi finoi L'alto Regio flendor, chauret poi Ciaira allbor de la ripo fia accerca "h. h. h. .
Loda la figlia, e nel juo cor ne rideo
Con quefle note pie dapo le forra e
Se bramibanen nel mondo everne lode.
Ta d'rincercula fempre al patter poir di.
E lufici, elli alo fipo e gil i amnode :
Chasendo lo coctivo à tra fianta bonoffunie,
Spofo mon sè darà, che mont a grade.

Quando fente parlar l'empia danzella
De la fanta bonoflate, abboffa gli ecchi
Sapendo la fue mente in fance, e felta,
E gli empi arabori fion in fundi: e fiocchi
E gli empi arabori fion in fundi: e fiocchi
I padre, chi abboffar le funce bella
Vede, tien, che vergogna il cor le rocchi
E infinita gioita entro alero piefa,
D'baure fi fanta, e fi lodata figlia.

Le stelle prima apparse in oriente
Eran di già slaite amerzo il cielo de la Elsonno posseda l'unimana mentere del l'anno posseda l'unimana mentere del l'anno posseda la uni giù occhi opposso il vedo. del vergginua sol la vergine impradente del del del soli soli prima del finrioso relo. del mana came, e de tentare agogna.
Ne si trouar, che sar per la nergogna del si trouar, che sar per la nergogna.

Qual fe la quercia anno fa abera y e groffa de la ferminia ferri, anticata y tre da e l'iminia ferri, anticata y l'imine, che forar a lutima percoffa, sta in dubbio da qual parte i ranti aperri fi Tenno la la grangue fa vaine, a possibilità de quella parte, ond ha più ponda y la Lafica culto la tetra crima di fonda y l'iminia del la la calca del la tetra crima di fonda y l'iminia del la la calca del la tetra crima di fonda y l'iminia del la fica culto la tetra crima di fonda y l'iminia del la calca crima del tetra crima di fonda y l'iminia del la calca crima del tetra crima di fonda y l'iminia del la calca crima del tetra crima di fonda y l'iminia del la calca crima del tetra crima del fonda y l'iminia del la calca crima del

Tale il ferito cor de la fanciulla
Ho pieça ure la tema, hor ure la fieme.
E bora il rivopenfero, hor latro annulla
E quello, e quel la fue ruina teme.
Cobinute a fin, che ogni altra firada è nulla
Per faluari è da le fue pene eftreme,
Se non la morte, e fue futinia clade
Al fine il dubbio corruina, e cande.

Disposta

176

Diftostati morto prende la cinta,
Indi i mifero colto invorno allacela,
Espora on fegero das la piusa i junta
Monta, e verfo d'un legno alza le braccia.
Hay, menure mouler voso la traue aninta,
La propinqua muriec il Jonno fiaceta,
Ch oda chivis, y alevalsi evuda foire
Intendi boi le asgion de la mia morre.

Dormewicino à lei la bolta accorta"; Tulch valendo il romon dal letto forge: Ma,poi che li mfelice apre la porta , E quel, che brama far la figlia, forge; Vien la guarita femb lini telfia, e fimora , Tur l'aggia à tempo à lei foccorfo porge. Manda la fificia in mille pezzi, e poi Si batte, graffia, e chire, che mai l'aumoi.

Come ha la mesta siglia al laccio volta, Si struccia, e seve, e duol, ma grida pimo : E ecrea, quid dolor la se si solta , Abe douesse tor l'alma al corpo humano. Si si amusta avergine, é a si olta, E guarda in serra, e duossi de la mano, Che volse il laccio al circonda volto, E non le lasciò del revolto.

Stà la vecchia offinata, e la fanciulla : L'una non vono parlar, l'aliva la prega-Per i prini alimenti, e per la culla ; Che putfi il fuo duol, ma non la pieça . Le dice: Figlia ogni foftetto annulla ; Et à chi ti di il latre, il fatte firega . Volge ella il lume alivoue, e non la guarda ; E la rifpoffa à dei nege, evitanda.

Soguique lainstriee, Il duol conflda, Chostifa in fivil pregio hauer la vita : Che non folt i farò fecreta, e fida, Ma ti davò configlio, e certa dita. Me puot vonar la più ficura guida Di quella madre pia, che t'ha nutrita : Non fento letà mia però filenta; Che non it pofil accor rendel contenta. Se fuvioso ardor tather.

Si curverà con l'herba, e con l'incanto.

Si curverà con l'herba, e con l'incanto.

Si clumve afflic gel lorr con arte maga,

10 ti torrò con l'arte illessi al pianto.

Se del ciel l'ince di venderta arga,

Placherò d' ciel sos sacrossos con visita de con son visita de con l'incentificio santo.

Sia quad s'o oggita il mortos, so non visita o

Di darti solo adoli, e certo ciulado, e corto ciulado, e certo ciulado.

Saluo il Regno vegetam, falio l'honore
Da la mahagui forte, e da minici
Tua madre bafano il corpo, e lieto il core,
Two padre por fi può fra i più felici.
Two padre por fi può fra i più felici.
Come il nome di padre ella di fuore,
Rimembra d'Airrai fino i pianti infelici.
E, come piace al rooppo ardente affetto,
Mandava fighri dal più profundo petto.

Soffittion la recchia antor non prende
Del grande error, che in lei cagiona il male;
Ma ben dal caldo fuo fiftro intende,
cho fifto ba il cor da l'amorofo fitale.
E da prudente l'amino l'accorde
A confessive il cospo assiro, e mortale:
E, poi che il volto suo nessen ne segui le logice.
Ecca il pianto col vel, ma non gliel roglie.

Dapoi le torna à dir. Piglia io conofco, Che tha piagato il cor l'auvato dardo, E che l'ardo de l'amorogi chi lo guardo or Volle per fempre il Sol torre al tuo figurato Quardi to tolli la cinta a locilo, e al bofico. Hor, poi che l'braccio mio non giunfe tardo, Se l'ardor mi palet, il qual ti preme , E ardo, chi menorogi dardi l'amata firme.

Jo porrò l'amor two nel e braccia, se mi dirai, qual fiamma il cort accenda, Però momarmi il gionane il piaccia ; E lafcia dopo, c'io cura ne prenda. Cb L'uno piacci piacci, che tecco giaccia, senza che l'apadre suo milla n'intenda. Vicne al nome del padre ella vermiglia, E dal grembo fenil la lipse piglia. Si fueçe (à fin che l' fin ordfor i afconda)
Dallungo preço, e dal fenil coffetto
Verfole piume; el piunto, che labonda,
Col viso volto in già verfassil letto.
La vecchi a la molossa, che riffiponda,
Et ella diec Otorna al tuo vicetto;
O non eccera, pecchi o la morte brame;
Perche quel, che tu erchi, el vitio infame.

Trema al capo fenil la chioma bianca
Tollo, che fene inhani estre gli assumi;
El vna, e l'altra man debile, e stanca
Tede, che per l'berror trema, e per gli avni.
Chiede ainto de ste selle, e pon non manca.
Di ripregar, che spiani i propri danni,
E che non tecno più la coso ossera e con
Ma d'ogni cosa elei lassi la cirra.
Ma d'ogni cosa elei lassi la cirra.

Hor la prega, bor minaccia, accioche vinta:
Dal vn de due palej il dubbio core:
E dice, Che durà di quella cinta,
Con sui fi volca tor loftro dolore;
Con ciu fi ficta vide a (colla cuinta,
E che ciò fi per dishonesfo ardore;
Ma che sforzerà (fel ver le dice)
I finta a figo poter liera, e felice.

Lena ella il capo, e, mentre à dir fi sforza,
Di pianto bagna à la nutrice il feno
Tre volte per parlar via gagi forza,
El evice il parlar tre volte meno.
Ma, poi che un poca il gri intore ammerSafconde gli occhi, e rompe al dire il freno,
Ben ha la madre mia felice forte,
Che gode à pregiato, e bet conforte.

Come a fatica à questo punto verme, Con un softino ardente accrebbe il pianto, Poi nel volto da batia il volto tenne, E del fuo lagrimar le flarsfe il manto. Senza chè il a nurice altro c'accema, Da le pavole fue conogle, quanto, Trofanamente il fuo despo posi trane, E trema, el bioneo pel sarriccia, quane E, per rorle dal cor l'infime affetto; Le fe veder l'error del fino penflero. . Pur ton no l'opfo (dif)e (dia da petto; Se bon: l'two parlar conofio vero. . O chio feco godro felice i llette, O davi à dama al Reyno afflitto, e nero. Quando la vide difperata in tutto, Cofi tor le cerco la vecechia il lutto :

Non vuo, che la belia fi tofto muoia, ...
Ch'io forgo ne le tue membra leggiadre ?
Viui pur, tugodrai, (non ti dar voia)
L'amor del tuo (manon osò dir padre)
L'eco gullerai la felfa gioia,
Che nel generar te guffo tuamadre.
Et acquiftò, per faltenerla in piede.
La recchia à fe col gina misson fede...

Era venuto il venerato giorno,
Mel qual folean le madri vinifi infieme.
Mel finto del Dea fertil foggiorno,
Chi al mondo apporta il più pregiato feme
Done a la lata più de l'vigla codorno (M'
9 er ben fondar la necessimi afteme,
Douean liete portar candide il panno
Le fipibe, chi allegrar fer prima è amo.

Doma l'illustre Dio, ch' al lunue è scorta, vi Mastrassi none volte in oriente e sonne il E donce la sciri a ciri a cirina, e morta a Notri altrettante associain occidente di Prita che la pompa, che le sighe portia s Fini tanto al letto, e d'amoroso inuico Fingri donce na cie qualo reverito e la Fingri donce na ce amoro al letto, e d'amoroso inuico Fuggir donce na cie qualo reverito e la segona

Fra l'altre mudri, che l'officio fanto.
Seguian de l'alma Deu devota, e fida ; a S
Gui la moglie del Reo de più bet mante;
Come di tutte lor Regina, e guida.
El genitro de la frativilla intento.
Dentro à le piame vedono i amilla,
E porge occafione à l'anutrice.
Di vendre del foa omo t'altra elice.

Dice vna fera al Re, caldo dal vino, Per quel, ch'ella conobbe à la fauella ; Che la felicità del fuo domino Vuol porgli in braccio vna gentil donzella: E certo fiu, ch'in tutto il suo domino Non fu veduto mai cosa più bella ; E che brama goder seco le piume, Ma non li vuol lasciar vedere al lume .

Che'l nobil fangue, e'l timor de parenti, E la vergogna virginal la tiene. Ma che non guardi à questo, e la contenti, Ne prini il letto suo di tanto bene ; Che vedrà ancora i beilumi lucenti, Come sicura sia de la sua spene; 1 (20, Chabbia in principio il fin d'amore in prez E ferbi à contentar gli occhi da fezzo.

Poi per meglio disporlo, afferma, come Flla è de le più nobili del Regno. Loda i begli ocehi , il volto , el'auree chio-I costumi, Landar, l'arte, e l'ingegno. Dice di tutto il ver, fol mente il nome. Cerca saper il Re fin'à qual segno L'et d giugne, e l'altezza: ella l'affembra Del tuto à Mirra à gli anni, & à le mebra.

In mente al Re l'età tenera torna, Quando nel suo fiorir n'arse più d'una: E gode hauer la vista ancor si adorna, Che fopra ogni altra fia grata à qualch'una. Hor , poi che la conforte non foggiorna Seco, puole abbracciar questa fortuna: E dice à lei, che la fanciulla guidi Tofta, che'l fonno ogn' un nel letto annidi.

Parla la canta vecchia al Re, che dica, Ch'd tutte l'hore à lei s'apranle porte : Che vuol poter condur la nona amica, Quando le torna ben fuor de la corte. Pensò con gran ragion la donna antica, Che, fe vederlail Re volea per forte, Non erale non ben poter fuggire Fuor del tetto real da le prim'ire.

La pecchia in uno error crudele, e via Trona con lieto cor lamesta figlia, E dice .: Haura il tuo cor quel , che defia, Se questa notte al mio parer s'appiglia. La fraude scopre à lei pietosa, e ria, E rallegrare il corfalle, e le ciglia; Ma non però del tutto ha lieto il pette Dal grane error turbato, e dal sospetto ..

Del cercbio il quarto banea fatto Boote Dalhora, che fe feuro l'Orizonte: E de la notte le stellate ruote Già possedean la sommit à del monte: Lo Dio, che da tranagli ne riscuote, A gli animai fea ripofar la fronte: E flando l'arme lor mute, & oppresse, Le stelle rifflendean folo à se steffe:

Quando l'infame vergine si spinse Verso la sceleragine proposta: Fuggi la Luna fplendida, & eftinfe La luce con la mano al volto oppofla. Tanto nefando, e nouo error costrinse A fuggirfi ogni ftella, e ftar nafcofta. Pofe ogni segno al suo folendore il velo, E fè del foco suo mancare il cielo .

Ma prima tu coprifti , Icaro , il vifo Con Erigone tua, che in ciel riluce, Per la pietà , ch'ella hebbe al padre vecifo. Ne ardifte à tanto error volger la luce . Tre polte inciampò il piede, e dielle aniso Di non feguir l'ardor, che la conduce: E tre die il gufo augurio con lo firido, Che donesse tornarsi al proprio nido .

Ma faccian pur gli augury quel che fanno. Non lascia di seguir l'infame scorta: Che la notte, e le tenebre la fanno. Men vergognosa andar verso la porta. Tien la finistra la nutrice, e vanno Tentando il lor camin per l'aria morta. A l'ofcio fon di già, ch'entro l'accoglie Per far del padre suo la figlia moglie. Tofto 10 3

Tollo ch' appresso a letto esser si fente, Trous, che ne l'andar le trema il piede, Engge il closer aces o e l'anque ardeme S'iscentra doue il coudbhioso siede E tanto pi à del mas si dubbioso siede Quanto a l'error piu presso esser si de Cià brama disservicio a wraltera vosta. E darmon comossinte a dietro vosta.

Hor, mentre (auguno al fuo stato infelice)
La timida donzella il piè ritarda,
La tima per lo braccio la nutrice
A far lervor piu strena, e piu gagliarda.
La prage al letto scelerato, e dice,
Senz esferne l'amor punto bugiarda :
Ecco colei, che brama il suo diletto,
Col maggior, che si può, carnale assesso.
188

Lieto nel letto ofteno il padre prende
La figlia propria fia per piacer trame t.
El timor, el tremor, chel con l'offende,
Le placa s, e già l'amor unol s, che s'incarne.
E gode, mentre al fio diletto nitende ;
La carne fia a con la fia propria carne f.
E del fieme medefino, onde signaneque ;
Hauer l'ingor do fen grane a lei piacque.

E, perche in edi abbrac ciamenti auiene; che con sommo piacer lou l'altro nome; l'Diletta amina dolce mob obre: Haudo ei grigie; c'bionde ella le chiome; Perche quel dolce; e, scletaro bene si nominasse col sino proprio nome, Mentre ei godd le sue membra leggiadre, Posse chamo les figlia, ella lui padre.

Granida al fin tineofloo figlia

Siparte, el l'error fino porta mel feno

Siparte, el l'error fino porta mel feno

Come il finom d'amortat chiude le ciglia).

Epon me l'altra motte el fenfi il ferio

Ter raddoppiur l'ecceff oi le amin piglia;

E di nono ojemar fa il ciel ferno.

L'en poi col padre al amorofo Marte,

L'en el fecnodo cror da lui fi parte.

Non le basta il secondo , e vi val tante l'olte, ch' al Re di Cipro in pensier cade Di voler possiero la doce mante Con gio occhi per goden la siuc betrate . Tolo, ch' blui vinien la siglia errante , E c'ha goduto la siuc verde etade , Si lena , e apre vun sindio , one sosposie Lunga vna corda hanca lassiata acessa.

La figlia, che leuari l'padre fente, E per aprir un dicio oprar la chiaue; Si gittò intorno il panno immantinente, Che di quel, che fegul, sofipetta, e paue. Và pian pian ver lo fludio, e vi pon mente, E vede, che la corda in man prei haue, E che per far rififender l'aria nera Cerca, che faccia il folfo arder la cera.

Tollo prende il camin verfo la porta, El ferro ilprigionar unol per aprire, Ma intanto il lume accefo i pode coprire. Et ella d tempo non fi pud coprire. Tollo fa immaner la fiamma morta Col vento Mirra, e poi daffi à fregire. Ma non reflò l'ardor morto dal fiato, Ch'ei vide la fia ffifia, el figo peccato.

Poi ch' à la lingua il duol di parlar vieta; Sacsinge il padre irato à la vendetta; Difaccia in testo da patempièra; Ever la spada ardense il piede difretta; In santo per la noste atra e Recerta Fugge l'affitira spila; e non l'asperta; La coi la balia à l'ofici de la corte; E sa col contrassono aprin le porte;

Sfodra Cinira il ferro, manon vode Per l'acre brun come feiri la figlia. F q ver l'accept corda andare il piede 3 E la cera di noto, e l'folfo piglia. Colluma esceto va dara voda riede Done lafciolla, e nel girar le ciglia La posta de la flança aperta feorge. E de l'artata figlia figlia s'accorge. Si gitta in furia foprail dosfo un manto, E correper la corte into, e fello, Che ritrousa la crede in qualche canto, Pria che la porta s'apra del castello. Ma con la baida d'rauestifis intanto S'ras fuggita in un fecreto bostello. Quindi poi giro al potto, e soprano legno Montar, c'h allor me gia nel I rio vegno.

Con on Fauenia in poppa il buon naniglio Solca londojo mar verjo leuante, Tortando (coa devolutario elfiglio La dolorola, e felerata amante. Comè l'inotata ful arena, il ciglio Ver l'Arabico fen volge, e le piante; Nê pajfar molti di, che la nutrice. Al regno trappò (into e, infeliec.).

Per la felica Arabia il camin prefe Mirra, per l'alfra flea fregir fortuna ; Ma la felicità di quel page Non porè vallegraria in parte alcuma. E già dal di, che la padre in braccio prefe, Cominciana è veder la nona Luma ; E ne l'andar fenisia veurifi meno Ter lo pefo, c'huwac l'infame feno.

Le st weder la noa Luna il corno
Nelaterra odoristra Sabea,
Et estendo spartio in tutto il giorno,
Lopre diurne ogu'n la sciate bauea;
Quand ella al regno pio di sselle adorno
Alto la luce addolorata, e rea:
E di lagrim spassa and sunta

Lumi del ciel, se s'ha quadche pietate;
A chi l'error consessa, e se ne pente;
Vi prega, per la uossira ama bontate,
Che vi fastar nel regno alto, e lucente:
Poi ch'io l'error non nego, e voimirate,
Quanto seco sen duol l'amara mente,
Perch'io non noccia altrui, slare, chessortate
Fragentii o mai non su vivia, ne morta.

Non ricujo il fupplicio, ma fia tale, Chi ame nergogna, e altrui non posti dino: Può far si o vino, o gni alma inteja al male Lo fiefio col mio eficipio al padre ingamo: Verg agua batrà uel regno atro, e mortalo Del altre ombre men rie, che quiù flamo: Deb, nafondate il mio mefando toro; Per fempre al miodo vino, e al miodo morto.

Mutatemi il sipplicio ciò in e merto,
Toglictemi à la vita, & à la morte.
Perchi in si porga ellempio almodo aperto
Altria di face error di si ria forte.
E, perche dentro à l'infermal deservo
No m babbia à vergognar de l'obre morte,
Trinate la me del mio infame assection
Vine, ò morte, che sian, c'han l'intelletto.

A chi l'error confessi, e se ne duole , E i biede gratia al sempiereno regno , Esser bemgon i le siperno suole , Est quel, che deste l'estime parole , A pena ha dette l'estime parole , Che si sente le piante hauer di legno . Qui sessa parole di sente di legno . Qui sessa parole di sente di legno . En sorma di radice entra sotterra .

Si forman le due gambe yn tronco duro, Da l'esso la durez zai llegno toglie. Son le medolle amor, quel che già suro, E quelle entro al suo cerro il troco accoglie. Si fa succo adorato il sangue oscaro. Che nutre il segno, e le spinos spoglie. Le braccia il sulto in gran yami tras forma, E dispiccio il arbusti i diti in forma.

Sindara juor la delicata polle,
Terche ogni parte à la voor vilponds.
Il grave fino, e l'altre membra belle
V na forza o dorifera circonda.
Già chiufe bauca le gravida mammelle,
Et afpirma a l'aura chivoma bionda,
Ma proputa di fino defire ella riflofe,
Et iradho giù il capo lui s'a foo(e).

M'rra piantà. Se bene il volto huma da lei diffanfe , Lagvima ancora , e verfa in gocca i pianto. Eodor , ehe quella età grato in lei farfe , Nel fucco trapaßò del novo m.nro. È paßò ancor la ria luffiria, ond.arfe , E ne venerei affalti oprar può tanto Che, s'ogni poco alcum ne tempra, e prende, Ad ogni infane amoro parato i trende.

L'arbore, el pianto ancor riferba il nome, Che prima bauea la federata amante. dentre che lla cangio l'humane chiome, Dormian dintorno a leitutte le piante; El maranigliar ne laba, come Si vider nato il nono arbore anante; E render gratie d'fempiterrin Dei, ch'arricchi di tal don gli odor Sabei.

Il mal concetto infante intanto bausea
Molto ingroffato al nouo arbore il feno,
Egià maturo in opnimembro ardea
D'ofir dal cieco chiofiro al cief ferno.
Ne però ritrovan la via fappea;
Che la fonza il tenea per tutto il freno.
Ogniarbore flupia, che v'era intefo,
Ch'un trono tanto bausefi il venire esfo...

Mancauan le parole al duolo estremo, El parto rescrivo colea troppo importuno: Ne potea mandar pregbi al ciels supremo: Ne chiamare in fautor Lucina, e Ginno ... Il sen sar notamen bramaua sermo, E tori infante al chiostro ascojo, e bramo. Eben geme s'adia con spessio colli, Dipianto bauendo i rami a ssitt, e molli.

Da fela pia Lucina di tronco venne, Ch'al gran fen de la piant aint fel llume: E diffe ogni ponda, che convenne, Per far, ch'ofiffei linvouo figlio al lume. L'arbor la gratia defiata ottema: Toi che'l fauor de'lopportuno Nyme Fece tanto à la feorza aprire il velo, Che viuo fè veder l'infante à dieloBen maggior lo supor e ogni abore baue, Vedendo un tronco partorire »n siglio, Che sicredean, che l sen tirato, e grauce Donesse de la materna de la materna Come spunta de la materna trane Si vede, e quass suo dogni periglio, Mentre la Deal accossic, e stringe al petto, D'herbe, e di sior le sun le Ninse un letto.

Con le materne goece il figlio s'onfo;
Poi divro il latte al fino primo ragito.
Di giorno in giorno in liu belta s'agginnfe,
Ogni amo più crefeca bello, & ardito.
Ma, a quando aquella età leggiadra giunfe,
Ch'invoglia quafi altrui d'effer marito;
Hausea tanto filendor nel volto impreffo.
Chel giudicana agn'em Cupido filesfo.

Togli à Cupido la fareira, e l'ale s O l'ale, e l'arco ancor dona à colini: E possi la prason, dimanda, quale Sia quel, ch'arderd' amor suoi fare altruix Vedendo agricum la lor bellez aguale, Dirà: Gli Divid. Amore hoggi son dui. Si uaga in somma hebbe lavossi, e, eliea, e, Che star l'imidias se sièra.

Ne la bellezza poi fe fesso vinse, che crescen si scorea di punto in punto, Hor, mentre ad quarto las mezzo gestis spinse, E su s'al terzo el quarto al mezzo giunto, Di cal seafrezza i bel sigli dipinse, Ch' ogni occhio, che'lmirò d'amor su punto. D'agni donzella i con s'allo speniso. D'agni donzella i con s'allo speniso do D'anesto per amante, o perisposo.

La Ninfar, che mutvillo , il rende decorro, Com eidal Re di Cipro car dificile: Ma de lamader via tacedo il topto , Diffe, tivella nel fen portò il fio pefo . Tei confortolo è girced Cipro pero , Pria , the l'amon sabe ol banefje accesso . Adon (cofi I noma) lodò il difegno . E ando per paffare al. Cipro Regno . Tur diarizi il Re de Cipro era passato ,
Da quella virta di suo viner secondo ,
Dico quel Re, este de lassista dura o
Hause si pretioso parto al mondo :
Bilana in gran romor tutto il Senato
Rel tranar degno alcum del regal pondo .
Nel Hupor si a, èrea in discordia ograno ,
Ce del lagne readron wera aclimo .

Hor, come Adone al Senaro s'offerfe'; Come figlinol di Cimir al gonerio, Qu'son nel voto fiu ochiaro (Goerfe Il fangue regio, el bello aer paterno. Regioni oppole è lula funo dierfe'; E molti il nominar di finogne efterno. Quei; s'o effer vodea Re, gridar, ma in vano: Cb'in pochi di lo feterro egli bebbe in mano.

La discordia de gli altri, el voeder verto L'illustre fangue regio mel fuo voolto; Lo (corgeto fiollo) e di tul mento , Onde s'opras per lusie donne molto; Fer ( se beneesse cise ras figliones incerto Del Repar dianzi altor dal s'aco colto) Che falutato Re si uda consignio. Et accettato come regio siglio.

Si lapeaben percipro il folle inreflo, Che già commelfo Mira bauca cot padre, Che im quel favor il Re fe mamifolo Lo ngamo, chè ella vio per fari imatre. Ta che s'appone il regno al ver; chè a questo Re dato nono à le Ciprigne spuade Secondo approna la sino sila bella, Sia padre l'auo, e madre la forella.

E'ver, ch'ogn' om di creder fi fingen; Chedal langue regal ci foferofiso, Palcuna Nijin obolic Sabea, E non d'amore infame, e probibito. Tuste le donne in Cipro prefe bauea; Altrail birmania amonte, altra marito v Al fin accefe ancor la Dea del loco, E vendico de la fumamori (1600.) HAVENDO en giorno fopra un picciol colle La Dui Cipriona in braccio il fuo Cupido , Mêtre che jcher ça el batane il maio il solle, I'n de gli amari firali efe del nido; El bod fen fere delicato , e molle , Ond egli hebbe già il latte amato , efido, Hor puentre chi ad amar la Des accende , 'Rel Re , che quindi paffa , i lumi intenda .

Pravennto in quelle parti à caccia Quel Re, chi à Marte poi fi l' riuale: E coraggio Gallor [gauia la traccia D'on alto, crudo, e intrepido cinghiale. A punto ella in quel tépo il vide in faccia, Chel petto le ferì l'aurato (frale. Fere il Cinghiale intanto Adon col dardo, Toila Dea vede, e lei [rec oft pundo.

Come conofee à lo filendor del vifo
Adon, ch'ella è la Deade la lor terra;
Lafica, che fia da gli dirit il verre vecifo;
Et à più de la Dea fido s'atterra.
Tofo, ch'el la da gli dirit gliffe divifo
Lo feorge; seco in vna nube il serra.
To il cuar fallo, e seoprei leor secreto;
E salo cold ripos florido o, electo.

Dourei saper quel ben, ch' al mondo apport à L'Amor, ch'onific altrus, sio os sumandre. Si che, s'al generare ci solo e s'fortus, D'ogni cosa create a Amore è padre. Hor, s'e, mentre ad amare Amore essentialiste i angler tante cosè alme e s'eggiadre? Ogn'om, ch' al voto solo non è s'econdo no, do, na quel, ch'a tui s'auten, distrugge il mon on do.

Amore altro non è, ch' mbel defio
D'effigie, che l'amante approua bella,
Che vede lei de lo filendo di Dio
V'n razgio hauer nel vuna, e l'altra fiella t
E, per goder quel ben, pon fè in oblio,
E fa di rai betis l'amina ameella.
E, fle riffonde à lui l'obiesto amato,
L'm gode, e clattro wi ben fanto, e beato.

Ne fol godon due shirit quel bene, che da L'Amor reciproco derina, Mail monde gode il futto, che ne viene, ch'altra simil bettà ssema, ch'auiua. Dique ami ogn' on lo Dio, che le mantiene, che service son della perpetuo viusa. Poi che mentre in due cor regna una cura, soiouan con trasticto di materia.

Ma il ben,nel quale il mondo non ha parte, E che nol può goder più d'una coppia, E ch'ogni core il fino valor comparte, Et ogn'on de'lor due l'anima ba doppia. Che,mentre l'alma miada me fi parte, L'anima tua dentro al tuo core addoppia a En e moro io: ma tu, ch'amarmi intenti ; Dandomi Elma tua, la mia mi rendi;

Che dapoi, che'l mio cor l'alma ti diede, E c'hor ne l'alma tua del tutto è impressa, Sebrami delmo c'hore hauer mercede, E vuoi dame al mio cor l'alma tua stessa Dapoi che lo cor tuo due ne possibete, his rendi d'ama mia già vnita in essa. Re però resi tu del alma priuo, Ch'io cou la mia la tua rendo, e' auino.

O veramente auenturata morte, Onde lamante otten doppia la vita. L'una, quando l'amata apre le porte A l'alma, ch'a l'amante baue rapita; Che viue fuor di fe, con vinglior forte i Dapoich à l'alma destate vuita : Toi da l'amata un'altra vita prende, Quando per l'alma fuo due glie ne rende.

O gran lede d'Amor, poi che si giona, Ch' altriu raddoppie la virti de l'alma, La qual, mentre in due con s' se se se se se Fiene à rezger di due la carnal salma. Viene à rezger di due la carnal salma. La dias d'antre i corpi - Amore approna, E dans s' altra gioia voitea, & alma, E, mentre ogn un si gode il suo indisco, Ornan cou lor dolecza al mondo, e loro. E non ti paiain questo acquistar poco, Se su raddoppi a l'anima la forza. Poi per mostratti grato à quel gran soco Di vero Monor, chi ad mart em sistorza; Fa, che l'anima tua cangi' suo loco, E venga à regger la carnal mia scorza; Chi con tranquislo stato, ano e, giocondo, Il viner mio da te trarrò secondo.

Cost vintemo on anima in due petti,
E premerà due cori vna sol cura.
Varrà ciassa doppio in semplice figura.
Liarà doppio in semplice figura.
Quindi serremo a gli vitimi diletti,
Che san ricco il thesor de la natura.
El amorso coporal duello
Farà con piacer nostro il mondo bello.

E ben dei dare il cambio d'amor mio, Se nel tuo core il mio firito s'annida. Che, fe nol fai, ti moltri innanzi à pio Sarviego, ladrone, & homida. Che ben fa facrilegio infame, evio, Chi l'alma offende facra, eterna, e fida. En vero ladro, e micidial diuine, Chi soglie l'alma al corpo, à l'alma il bene.

Chi nega al prego dirui di farfi amante ; Il mondo in quanto à fe diffrugge, e sface. Ma già non mofir ai tuo gensi fembiante, D'effervibello à l'amorofa pace: Ch' al lampeggiar de le sue luci fante Maccorgo, che lamia bell ai piace. È préfoje da l'amorofa ardore Dela Dea de l'agratie, e de l'Amore.

Conosco

Conofic al lume pio, che incontri meco, Ch'un' anima mi dai, l'altra mi rendi; Tal ch'io dentro di tuo cor mi trono teco, E tu dentro di mio fon viui, & intendi Delipo ci h'ogo viu di noi dae spirit ha feco, Toi che l'unima tua non mi contendi, Priman que (copo, ch'è dinifo in dui, E con nostro piacer gioniamo altrui.

Nel fin di quello dir l'abbraccia, e l'iringe, e El nettar fingge de le vermiglie roje. Poi fil vario color, che l' juol dipinge, Gli dice, emofira, che i affida, e poje. E di doppio roffo la gamaciatinge, E con timide note, e verrognoje Mostrando rinerentia, e vero affetto, Scopri dolce, & bumil facco petro.

Ben conolevio, the lamorofo fine
Con forma gioi al mondo informa, e velle;
Manoi dobbiam con le ginochia chine
Venerare vma Dea fanta, e celefle.
Ng degro d'abbractiar l'alme duine
Vn, che possible del servena veste.
Pur, fe ben d'abidivia ardo, e panento,
Vo compiacendo à voi far me centento.

Vorrei poterui offrir l'hauere, è l'Regno
Ma, come il possi par fe'i regno è vostiro i
vostinito di vosta fano madegno;
E foi dibonorar voi gimferne, emostro.
Voi del moi folo cor feegliere il pegno,
Prendete il lume interno, è l'earnal chiostro
A me di me nulla riserbo, à voi
Dono quest'alma, e tatti i pregi suoi.

Su l'herbaegli , e la Dea s'affide , e stende , Per darsi ad ogni be , che più amor prezza. E quel dilettol'o ma le l'altro prende , Che vuol la loro età, la loro bellezza. Digzado in grado il lor piacere ajcende, Fin che possiento ditima doleczza. Tornan più volte à l'amorasso Marie , E l'un d'al l'altro al fin licto si parte. L'innamorata ma dre di Cupido
Abbraccia l'amor fuo la notte, el giorno.
Come può bauerlo in folitario nido.
L'inuita d'amor fuo fuo forgiorno.
Abbandona Citera, e Pafo, e Gnido,
Per da fiin braccio al Re bello, & adorno:
Per la belt d'un bel con porco velo,
Pome in oblio le patrie, e i tempif, e il cielo.

Attiti gli altri cacciaror s'afconde ,
s'i mofira folo à lui lafcina, e bella .
Al vago manto, ch' à le chiome bisonde
Cercadare ogni di foggia monella .
Dapoi va feco d'hombra de le fonde ,
Mentre è più calda la disran flella :
E'l bazia mille volte, e'l mira, e'ode ,
E con piacre di lui fe'l fugge, e gode .

Poid liguirlo in caccia fi compiace
Ne l'abivio fuccino di Diana,
Cacciando l'animal molle, e fuçace ;
Ma monta belua fipuencio fi, e ficuna .
L'orfo, el lleone, e o ogni fica anadace
Fa col poter diuin flar ne la tanz:
Gli fa slongar da thoghi, oi effi vonno,
Perch' al fuo blo. Adon non faccian dino.

Si domea far nel Regno eterno, e pio, in honor di quel Dio, che tutto mome, In honor di quel Dio, che tutto mome, I'n speron triomfo; e"o qui Dio Troma domeassa admonismanzi à Gione. Seberne il eiste la Deap opsi si mobilio, per celle a propia che tomi al Regno alto, es selice si Cost lo visiono di gli parta, e dice:

Poi che d'andare al Regno de le Stelle La rivoffal del Ciel pompa mi sforza, Per falsar le tue membra amate, e belle Da la ferima, e via sperbia, e sorza, Di non caccia e se sperbene, e solte, Che nocer pomo d'a corporea servicio, Vi prego, s'ammonisca, e i conssigni, N'è rogti esservicio con un periglio.

PO

Per fegni i caprij, e le fugaci dame, Molfvati ne le tepri arbito, e forte; Ma fuggi i dani, e la rabbio falame Del lupo, e l'ymphie o fine acute, e torte. Deb, dolce anima mia, freva o flome De la tua vita à più mastura morte. L'AR DIR, contra l'ardir non è ficuro, Ma feflo prina altriu del ben fisturo.

La verde età, l'alpetto almo, e giocondo, Che fuol mouer per fe l'humana gente, Non moue il ferin lume, & iracondo, Rel amalungia lor natura, e mente. Sprezza il leon opri animal del mondo, Il folgore cimpinal porta nel dente. CONTR, A alcuno ani nal defir no i'arme, Che de l'ughia, e del dete oprar può l'arme.

Ma più d'ogni animal da me l'fingee, E tu, le faggio lei, fuggirlo dei, quel, che più crudo altrui fa dimo, e rugge. Che giù firezzò la madre de gil Dei. Ng fol, perche gli armeni tempio diffrugge, Ma per i vitif fino in efandi, e rei. Eprima, che d'ambro fiai l'eil mi pafea, Ti vo' contar, quest'odio donde nasea.

Sediamo à l'ombra qui di questo faggio, Ch'ond è, th' todio il leon, ni voi c'opine. S' Affile Adon, c'hel non invicopine. Ch'à Cibele fi è, brama d'odire. Pompi ella il capo in feno, d'alza il vaggio Al fino bel volto, e poi comincia à dire. E d'imerposti baci, mentre dire. L'auda bocca fina rende feste.

SENTITO hai forfe dir d'nna Atalanta, Chebbe nel cofo fi vecloce li piede c ched huom nov virous fi prefla pianta, che non perdeffe cofo, e la mercede. A quel dotto huo, che quella hilloria căta, Si de preflare, Adon, ficura fede. Chi vo vera ve dubha fon nel mio difeoro, se pe più ne la beltà valfe, o nel cofo.

Cosseivolle saper da Temi en giorno;
Se bene era per lei prender marito.
Guarda, (disse la Dea) obe il baurai seorno,
Eugej pur sempre il coningale inuito.
Res si pur sempre il coningale inuito.
Te i han gli eterni sati stabilito.
Ma, per far seco un torto ad uma Diua;
Mancherai di se siessa essenta il delo diua.

Caccia ella sbigottita dala forte
Hor la figace, bor la froccé bélut.
E. per viuere ogni bor ferça conforte.
La città lafcia, er babita la felua
Ma de la fiu dellezza ogni bom diforte
Arde, che per mirari fegue, e s' infelua
La questi, e quei da L'amorofe vogsite
Spronatiogni opra Im per faira moglie.

Per torsi da le spalle en tanto pêso. Al sin con questi acresi aprile labbia: Sposo non prenderò, che prin conneso Nel corso meco, evintomi non babbia: Ma, salcum per derà, vò, che si per preso, E renda è dina à la tarcarea rabbia. Sua sposo mi serà, c'hand à pastam: Ma, se perderà me, perd anche l'atma.

Se ben mostro à ogni piet à rubella
La liperba Malanta hanes hamente,
Pool de formes three ogni eviden bella,
Più de la Egge jia poco elemente.
E, fib un finono à legiadra, fiella
Più d'on à lipolo gionane, e possente.
L égii dare à l'estimo ripolo.
A corres fumpre bauea can noue pafo i

Chi primo comparia, prima era feritro,
E venia prima à la dannofa proua. (10
Tal, ch'ogni gio mo al Regno atro, chaffit sforzat are à mendar qualche alma noua.
Hor, mentre haure aucora il piede inuitro
Non fanza fua fuperbia fi vitroua,
Hippomene compar leggiadro, e bello
Ter veder lei col piè valove, e finello.

Puoftar (dicen) ebel suo plendor sia tanto, Quella dolce aura, che dal corso nasce, Ch'abbagli tanto altrui l'human configlio. Che per hauer più lei, ch' un'altra; à canto, L'huom voglia esporsi à l'pltimo periglio? i Siede ei con gli altri per vedere incanto Quel, che sentico ba dir, col proprie ciglio Vie la faciulla, e'l corpo ha mezzo ignudo, E mostrail petto bello, e'l pensier trudo. T

Com'eglivede il suo diain sembiante all land Come s'al muro candido di latte E'l fianco, e'l fen, riman di flupor morto ; Ne men de gli altri ne diviene amante ; E con parlar fi foufa alto, & accorto. Son le suc gratie peramente tante, Ch'io veggio ben , ch'io vi ripresi à torto : Perdon con humil core d sutti chieggio ; Che'l premio non banea visto, c'hor veg zio.

Loda il volts dinin, loda il pel petto. Che sembra quasi d'buom, si pian si stende; Loda l'almo felendor purgato, e netto. Che quasi un fot ne l'occhia suo risplende . Intanto fente in lui crefcer l'affetto, E, quanto più la loda, più s'accende ; Già brama, che di lei corra ogn'un meno, E d'amore, e d'innidia ha colmo il seno.

Deli (diffe poi) perche ancor io non tento \ ] O d'acquistarla, o di lasciar la vita? Qual huom nel mondo mai fu si contento S'acquifto una beltà tanto gradita? Più bene è in lei, che l'ultimo tormento Non ba dimal. G L I audaci il cielo aita; Intanto ecco vn, che vien più che può forte Per guadagnar la vergine, o la morte.

La vergine Atalanta anch'ella affretta Con tal velocità l'inuitto piede, Ch'à par d'ogni prestissima saetta Con gran fatica il bel corpo si vede : Se bene il corfo al giouane diletta, Più lo fplendor può in tui, ch'ella poffiede; E tanto più che l corfo, che la spinge, Di più belta la fua belta dipinge.

261 : Gratia infinita in ogni parte dalle : L'ale, ch'ha ne coturni, alza, ele fasce. C'wa di fotto al ginotchio, e polar falle. Il biondo, e fottil crin forz'e, che lasce Veder, mentre alza il vol, l'eburnee spalle. Il candor de le carni alquanto acceso Vn purpureo color più bello ha preso.

V.n teso vel purpureo asconde il cielo ; L'aer, che sopra lui fere, e combatte, Pinge nel bianco il bel color del velo: Tal co'l candore in lei l'ardor combatte. E l'ostro adombra il bel color del vielo . Vince intanto la vergine, e di palma S'orna, e corona, e toglie al vinto l'alma:

Se ben fa dar la vergine la morte Al vinto, come à molti ancor fe prima. Pur vuol tentare Hippomene la forte . Che già più lei, che la fua vita stima . E in questa opinion costante, e forte Attende, che la donna ogni altro opprima Che mandi a' Regni lagrimofi, e bui, Quei, che fur posti in lista innanzi à lui .

Ne viene intato Hippomene al mio tempio ? E dice: O fanta Dea, madre d'Amore, Poi ch'è piacinto al tuo figlinol l'essempio Di questa donna imprimermi nel core ; Non voler, che'l coltello ingiusto, et empia Accorti à la mia vita i giorni, e l'hore: Ma fa la gamba mia tanto spedita, Ch'à gli altri feritti poi falui lavita.

Da me, che sutto Amore ho il volto, e'l seno. Gratia à denoti miei mai non si niega ; Anzi con volto lieto almo , e fereno Cosi contento Hippomene, che priega. Nel mio campo Ciprigno Daniaseno D'un puro, e forbit'or la chioma fpiega Vn'arbor, che'l suo lume à molti asconde, Edoro i frutti, i rami hane ne le fronde .

Definiti dor, che quell'arbor produce, de l'invitronaitre pomi hauere in memo, E diff d'un Quest or, che qui riluce, Two far goderi il bel fembiente humano. A quel, che debbe fur gli apro la luce, E fo, che megga manifello, ce pino, che, s'un prova in terra, e fa l'incanto, l'in ogni giro vien groffo altrettanto.

Poi fo d'ogn'un di lou fi picciol pome ; Che tutti in une man gli dionde , e ferra . Trona egli ladourella e, house domo Ogni firit huom ne la enforia guerra: Le dice, o blell a vergine , cho ogni huomo, Ch'ofa carren con te, mandi fosterra ; Lui ungaanchi or perfarmi o fipolo teco, O per andat con gli altri d'egno cicco ...

Tapprono ben, che grand bonort apporta] » Copra di tratti illustri baner la paima s .

Ma, fe la volontà, che ti trafforta ...

A fare essangne altri ila carnal falma ,
Fard La came ma simare morta ,
2 er baner men robussi oli picile , e l'alma s ,
D'haner pinto messo si picini bantai,
Che di tutti i trosei , ch'acquistati hai .

E, fe vorrà la mia felice forte.
Ĉb' al two reloce piede io paffi auante.
Per hanter l'adma, el lpie di te più forte;
Spofa pur di buon cor li fuò amante;
Chel viniciro, che ti farà conflorte,
Difcepde da famiglie illustri, e fante.
Mio padre è Negarea, d'Onchello ci nacque
Che fu fasto l'ofipiulo dal Re de l'acque.

Si the la flella mia lueta, e benigna
M ha fatto prompte di Nettuno.
Ne da la fun amunitri turaligna,
D ogni atto dishoneflo to fon digumo.
O, the la forte mia cruda; e madigna
Voglia con gli altri farmi il giorno bruno;
O che mivoglia di ciel far lieto il core:
Meco acquifta non puoi fa non boure;

Mentre che'l bel figlinol ent questi accenti.
L'interna volonta l'amanifest.
Ella acc'holte so i ene gli eccio intenti,
Ene la mente già dubbiosa rossa.
Ella ambatore i più di lui più nenti,
Oper basse voit oria andar piu presta.
Està aipposa di penssis aluanto.
Toi faspre il dubio cer con questo pianto:

Qual Dio, nimico da belta, configlia

Si leggiadro fanciullo à correr mecos

Accio che ne le fueluecuti ciglia
Debigia llume del divimmor cieco d'
Hor, qual farà quella fhietata figlia,
Che woglia tal belta far petri feco.

Tanto valor però meco in on porto,
Che debbia faluar me colvoflui core.

Sia maledetto il mio dellin , cha vole,
Ch'io debita hauer del marimionio d'anno;
Terche portrial figurerola prode
Farmi beato il giorno, il mefe se l'anno.
Hor, fe le fue bellezge eniche, e fola
Al mio ferino cor pietà non fianno;
La fua tenera età , felice , e licta
Ad ogni duro con dourial prieta.

Epiu, che vien dal gran Signor de Coude; Di quefto in quello infino al erezo feme; Epiù, chi al fangue il fino valor rifponde; Toi che la morte fina pruto non teme; Epiu, che lefu luci alme; egioconde Foudano in me la piu beata fleme; E porto à lui veder troncar lo fame; Se ver; che tanto vaglia; e tanto m'ame. Se ver; che tanto vaglia; e tanto m'ame.

Deb gentil canalier, mente le tempie Nom mornail perdet two del tra corona, Finggi da le mie nozze ingiulte, et e mpie, Et d piu grato amor te flesso don a chel ciel di tanti pregi, e gratic é em pie, Che si a dolce al two pregoogni persona, Donra non puni trona-, sses probla. Che neghi jassi al two splendore ancella.

Ma . perché tant abamai mi prendo cura una Di lui , fe'l mio canfiglio ei non intende ? Poi ch'al fuo cor quel pie rion fa paura, To Che morti innanzi a lui tanti ne rende. Cerchi pur con la morte altra ventura ; " Se'l tedio de la vita il cor gli offende 1:102 Dunque haura quei per me l'et'i fornita, Che fol per omer meco ania la wita ? 13 :03

Dunque per premio haura di tanto amore do Con tanta leggiadria premean la firada Da me shietata , e dolorosa morte ? Permalermi illustrar col fuo splendore, Io chinder debbo al fuo splendor le porte? Sio vineo, e Cocco in luil plimo borrore , Nort fia chi porti innidia a la mia forte . Ma l'hauer morto un volto si giocondo L'adio di nequiflerà di tutto il mondo.

Ma qual colpa e la mia , s'io l'ammonifeo ; Ne onol lasciar la perigliosa impresa ? Piaceffe pur a lui fuggir tal rifco ; 5 and Chedame tal belta non fora offesa. Hor, poi che preso al'amorofo visco La mente ha troppo ftolta, e troppo accefa, Piacesse a la dinina alta mercede, Chauesse pin di me veloce il piede.

Egli ha pureit foane aere nel vifo : O quarto è dolce, e grata la sua vista. Piaceffe pure a l'alto paradifo, Che non m'hauesse mai per suo ben vista Di vita è degno , e non d'effere vecifo : E, sota forte mia maluagia, e trista Non mi vietasse il matrimonio fanto, Qual coppia fu giamai felice tanto ?

Rozzanel primo amor la bella figlia. Amane sit d'amar ; penfa , e s'aggira ; Ne'dolci lumi suoi ferma le ciglia, E dubbia del suo stato, arde, e sospira; Di nono, che non corra, ella il configlia : Ma, come affaticarfi indarno mira, Ambi a la corda ad agguagliarfi vanno. Là, done per lanciarfi attenti ftanno .

Come dà il fegno la fonora tromba. La vergine, e'l garzon s'auenta al corfo. Il gride de la turba alto rimbomba . Porgendo ogn'un à l'imom core , e foccorfa. Per guadagnar la moglie, e non la tomba Hippomene le piante opra, e'l discorfo : E si leggiero ogn'on si spinge auante, Ch'ascintte condurrian sul mar le piante?

Cheforme in luogo alcun non eran vifte E corso haurian su la spigata biada, Senza far punto rifentir l'arifte. Ogn'un fa core al giouane, che vada Perche la moglie, e non la morte acquifte : Hora, Hippomene, è tempo , horat aita . ... Chaurai la sposa, e faluerai la vita.

E' dubbio; chi di lor pin s'allegraffe O lavergine, o l'huom de le parole: Che voglion, ch'à la donna ananti passe Del nobil Re del mar la terza prole ; O quante volte haner le piante lasse Mostro per non gli tor fi tosto il Sole Al fin non senza suo tormento, e doglia A dietro fe'l lasciò contra sua poglia;

Già il rispirare era affannato, e lanco D'Hippomene, elameta era ancor lunge : Gittando un pomo d'or dal lato manco. L'incanto fa, che'l pefo a l'oro aggiunge. La donna , che lo spirito ha piu franco, Si piegaal ingrossato pomo , el giunge: E, quanto fente in man piu graue il pefo , Tanto piu si rallegra hauerlo preso .

Mentre ella andò da l'auaritia vinta A tor fuor del camin quel bel theforo : La prole di Nettuno innanzi spinta A dietro si lascio la donna, e l'oro. Mal'altra, che polea la fronte cinta. Come folea, del trionfal alloro, Ver doue corre il gionane rivoltà, S'affretta per paffarlo va altra volta.

Gli spettatori fan plauso, e coraggio, Al giouane, e in fauore ha tutto il mondo; Ma racquistala vergine il vantaggio, El fa di nouo rimaner secondo. Tosto ei le fa rotare innanzi al raggio

L'altro or, ch'accresce rotolando il pondo. Come l'auara femina il riguarda, Si piega à torlo, el suo camin ritarda.

Con la sua bella, e pretiosa vista, Il bel garzon, ch'à la vittoria aspira, La lascia a dietro, e gran vătaggio acquista. Ella di vouo il passa: ei fa, che mira L'altro oro, onde la mano era pronista ; Dubbiofa al terzo don gli occhi ella polfe, Matalgli diei flendor, che fei, che'l tolfe.

Come ha la palla in man, fo, che s'aggiunga Grauezza à l'or, perche sia più impedita. Hor per non effer io più pigra, e lunga De la lor corsa subita, e spedita, Fo, ch'ei pria de la donna al fegno giunga, Esaluo à lui la compromessa vita. Gli ornan di verde alloro il crin le foglie; E in premio ottien la desiata moglie,

To fui, che con l'aiuto, e col configlio Il temerario gionane saluai Dal manifesto suo mortal periglio, E con colei, ch'amò, l'accompagnai. E ben douea, chino il ginocchio, e'l ciglio, Non obliar tal beneficio mai, Ma render gratie al mio poter immenfo Col far su l'altar mig fumar l'incenso.

Le ginocchia non mai chind, ne'l lume ; Dime scordossi, e fu del tutto ingrato. Manco de le parole, e di quel lume, Che fa fumar l'odor soaue, e grato. Perche no forezzi dopo altri il mio Nume, Come mi mostrò il cor dira infiammato, Cli accedo d'uno ardor nefando, & empio, E dò con danno loro à gli altri essempio.

Andando per i boschi ombrosi un giorno De la possente madre de gli Dei Passar dinanzi al tempio alto, & adorno, Che per voto Echion fondà per lei . S'era nouanta gradi, andando intorno Scoftato il Sol da' Regni Nabatei, Tanto che l'hora calda, e'l lor piè laffo 1 1 Fer, che posar li dentro alquanto il passo.

Mentre il bello or la vergine a se tira ..... Come nel tempio egli ha fermato il piede in C E ne la donna sua tien fiso il guardo, La Fo, che Cupido in quel momento il fiede T Col più ferin libidinofo dardo al h Tal che in disparte la consarte chiede, or 012 Doue il lume del giorno è men gagliardo M E fra divini altari, e simolacri a med 114 Fatorto col suo obbrobrio a' marmi sacri.

> Quini ogni Idolo pio gli occhi vluolfe, Il Per non mirar quell'atto ofcuro, e bieco. M La madre Berecinthiain dubbio tolle . .... Se douea dargli al Regno infame, e cieco. Pur dar si poca penalor non volfe, og vill Ma che forto altro vel vineffer feco : wom a I Il collo delicato, e fenza pelo .... Di lungo crin coperfe il carnal velo . .

Horrido, spanentoso, e altier fa il volto La donna, e l'buom nel rinouato affetto. Ma il pel de l'huom si sà più lungo, e solte Per tuttala ceruice insimo al petto .. Come vn rampino il dito in giro volto S'arma d'una unghia d'un crudele effetto . Nel'agitar la poluerosa coda Mostra, quant'ira, e sdegno il cor gli roda.

In vece de la folita fauella Si senton dar l'borrendo empio ruggito, Più di pietà la donna ha il cor rubella: Più forza, e più coraggio baue il marito. In vece de la corte adorna, e bella, Van frequentando il boscareccio sito . Lor posto il fren la Dea, di cui ti narro, Fe, the tirar leoni usuo bel carro.

& H ppo-

40.3

Si che non gir, doue tal belua rugge,
Toi che le forze, e lire ha troppo pronte.
Fuggi pure conji fera, che non jugge:
Ma per voler pugnar volta la fronte.
Non far, che l'animal, che'l langue fiugge.
Spengale tue bellezze illustri, e conte;
Ne' per voler mostrar le proue tue,
Che't two fourchio ardri da dampo a due.

Con quello affetto por antimento
Ti lagio , e per no tempo a ciel mi mão ,
Fin che facaism gli Da reflare contento
Del dobito trionfo il margior Dia,
Fiegan con quello dir le penne al vento
Le domo altegro il ciel de lo filendore
De la benigna Domandre d'Amore.

Al Re, parita lei, venne in pensiero Di rineder la patria, oue già nacque: Che, doue sprimaco canaliero, Di farsi rineder gran Regli piacque. Con real compagna sa, che l'nocchiero Tassa venta le conica le salfa acque. Test terra poi ver l'Austro il camin' prende Ver doue tanto dor la terra rende.

Funel paffar del gram monte Libano
Moffrato al bello Adoneil core aperto,
Che'l Re del loco offabile, e homano
Volle homorare yn Re di tauto merto.
E perche ogni animal diuerfo, e finano
Stanza in quel monte faitofo, & erto;
Volle, ch' Adoneil Regrato, e cortefe
Cuffaffe most i acceir nel flou prafe.

Non seppe contradire il Re Ciprigno Al liberal di quel Signore inuito, Il qual alquanti di grato, è benigno Gli segoder le caccie del suo sito. Intanto il Nume borribile, e languigno Hauca I amor di Penere sentito; E come Dio disposo di u vendetta; Contradi missiro Adnosci in gli offretta. Hor , mentre Adon to
Col Re cortes es successive succes

Hatten tutte d'actinió armato il finne Il porce , macoperto esa dal pelo : Tal che fi il terpo afficinato, e france Percofo in van dal tridentato telo , Ma ben fèl i verre Adon pallido, e bismo o che gli fquarciò col dente il carnal velo, Gli fe il fangue abondar da larga vena , E render lana afterma in fil farena .

Lo Dio de l'arme à la celcfle parte
Torna à guidar la fila maligna fiella.
Fonere, che non sà, che l'rudo Marte
L'imagin tolta al mondo habbia più bella.
Per douer gird dal regno alto fi parte
Doue l'amor d'Adon qua giù l'appella:
E battendo dita in acre ancor le piume.
Foffe al monte Libano à cajo il lume.

Come vede il garzon disteso in terra Con tanto sangue spaño, e sopse morto, Ver quella parte i bimchi Cigni atterra : Chimcor , chi colui sa, non ba ben scorto : Ma, quado il vede appresso, il crine asserva, E a le proprie sue carni fa torto. Toi contra il sta operto il corn ona saggio, Aggisse al spirmo dir quell'arto oltraggio.

Se bene hunte, fat iniguifit, & empi,
Laterra, e me d Adon renduta priua:
Ron farete però, che in tutti i tempi
Lamemoria di lui non refli viua.
De la flua morte opia anno i mesti effempi
Faran, che l nome fuo perpetuo viua:
Il mondo imitera con vito fanto
Col fluo infortunio i limbi chameto, e pianto.

Mart

Tu fume ancor, che cofi limpido essi De le concauità di quesso monte, Che col tuo hunore il costiu singue messi , Onde hoggi vai con sugunitos si sono Questo di gloria al tuo splendore accressi, Dona il nome d'Adone al tuo bel soute ; Es la, cho gui annoil di , che vessi o giune; La splendida onda tua corra di sangue.

Appresso on siume, ch' cie di quei sassi, sa la cie di quei sassi, sa la cie di suma d'Adon thumane some. E s'empre, che alompo a Adonta sali, so (Otre che de lui pres il sonte il nome). Con tonde singuiuma a ub jamo dassi, Per fure al mondo tellimonio, come Lo siumturato Adon morì quel giorno, che val la pompa sita sieme intorno.

L'affirta Citheres dopoi le ciglia
Da l'acque volse à la singuigna polue.
Terra del fangue di colti verniglia,
(Disse) che in pianto i miei lumi riolue,
Forma del fangue voi altramaraniglia,
E, mentre intorno al mondo il Ciel si volue,
Ricorda d'Ensom com nouo illustre force
D'Adon lo farpio fangue, e' lumi odore.

Dapoi che fu à Troppi Quando ritronò Minaz con Platone, Quando ritronò Minaz con Platone, Di far menta di ki, mal grado de flip, Ter trofi ogni gelofa opinione: Ond è, ch'à Citherea non fia conceffo Di far vn fior del fia o diletto Adone s Di foglie tanto accefe, e fi siperbe, Che faccia mindia à tusti fi or del Prebe

Tutto di nettar fanto, & odorato
Del fito gradito Adone il fangue [parfe:
Il quad da intervo fiprito inflammato
Si vide informa sferica gonfiar[e.
Cofi to fiprito folio ne L'acque entrato
In una palla lucida formarfe:
Ne molto andò, che t'roffo, e picciol tondo
Saperfe in un bel fior grato, e giocondo.

Turpureo al fior del melagran raffembra,
Ma lufo fuo può dirfi illuftre, e corto.
E con la breuita, c'ha in fe, rimembra,
Come thuman fleindor vien tofo morto.
Sepoco ella godè le belle membra,
Del for gode hoggi poco il campo, el orto:
Chel vento, c'hel fromô, (bluto toglic

Al debil fusto le caduche foglie.

Minta in menta her ba.

Adone in

## IL FINE DEL DECIMO LIBRO.



## ANNOTATIONI

## DEL DECIMO

LIBRO.

A fauola di Orfeo ci mofira, quanta forza, e vigore habbia Peloquenza, come quella, ne che figuio di Apollo, che e no e alerto, che la fapieraza i la lirar dategia di Mercunio, è l'arte del fauellare propriamente, l'aquales fimiglianza della lipronuncia, di maniera, che lefelue, e i bofchi fimuouno per iplacere, che piento d'utile la bonordinara, e nunz fautla della che.

gliano d'vdire la ben'ordinata, e pura fauella dell'huomo giudicioso . non sono altro i boschi e le selue, che quegli huomini, che tono cosi fissi, & ostinati nelle loro opinioni, che con grandilsima difficoltà ne possono effere rimossi, iquali al fine fi lasciano vincere dalla soauta della voce, e dalla forza delle parole. propriamente questi tali sono figurati per gli arbori, che fanno le selue, e i boschi: perche, fi come questi hanno le loro radici ferme, e prosonde, così quelli fissano, e profondano nel centro dell'offinationi le opinioni loro. Ferma ancora Orfeo figurato per l'eloquente i fiumi, che non sono altro, che li dishonesti, e lasciui huomini, che quando non siano resirati dalla forza della lingua dalla loro infame vita, scorrono senza ritegno alcuno fino al mare, che è il pentimento, el'amarezza, che suole venire subito dietro à i piaceri carnali. Rende Orsco ancora mansuete, e benigne le fiere, che sono gli huomini crudeli, & ingordi del sangue altrui, perche sono ridotti dal giudicioso fauellatore à piu humana, e più lodeuol vita . Ama l'eloquente, & è amato da Euridice, laqual figureremo per la concupifcenza naturale, che paffeggiando per i prati, quali fono i fuoi propri defideri, fugge da Aristeo, che è il loro freno, come quello, che desidera di tornarla a più alti, e più lodeuoli pensieri; e fuggendo more ferita da serpente, che non è altro, che quello inganno, che flando nascosto nelle cose remporali, coglie rutti gli huomini, che viuono in diuerse maniere. Morta la concupifcenza nelle sue proprie passioni è condotta all'inferno. Orfeo come suo ve rissimo amico, è il giudicioso parlatore, che con esficaci persuasioni, tenta di ritornarla di fopra alla virtù ; e tornandouela, si rimira incautamente in dietro ; e la perde di nnouo , perche non fa bisogno rimirar indietro, ma sempre inanzi. Lo scendere di Orfeo all'inferno è l'huomo faggio, & prudente, che non deue mai per qual fi voglia concupifcenza partirfi dal la contemplatione delle cose alte, per mirare le cose basse, e temporali, e compiacersi in esse.

PREMB l'Anguillara, comé à è veduro fin qui, in rappresentare alcune cose pratiche, co me la caccia del Ceruco, il maneggiar caualli, il refere, il culterie, poi, che gli ries cono tutte se licemente, come gli è riussitio quiui ancora il rappresentare il suon della lira, in quella stanza.

Quel legno appoggia alla mammella manca . e nella seguente.

NELLA trasformatione di Ati in Pino, fi può pigliar effempio quanto è mal conuencuole il marimonio, quando vi è gran differenza di eta, come era fra Cibele madre de gli Dei, & Ati ancor giouinietto s e però non è marauiglia, le ne leguono per cagione della gelosa di molti mali accidenti, come veggiamo cutto di auenire, e come auenne all'inficie Ati, che fi

voltò all'Amore più conueneuole ad esso della Ninfa Sagarithide.

LA trasformatione del giouane dolente per la morre del fito amâtifsino Cerno in Ciprefo arbore, che figolifici paino, codeglia, de più le cari amici, e parenti per che glia antichi rea no accofiumati à ornare de' rami di quell'abore le fepoliture dei motti, che vuendo gli erano caristimi; ci de affempio, che non dobbiamo giunna porte tuno amore nelle cole mortali, che poi, quando le ci mancano, à vitua forta turio il rimanente della vita notte fita su referenpio di mansitimo corde glio a tutti quelli, che ci vegono cofi, non fenza loro grandistimo ama maratigilia, come ancera non fitata grandistimo danno notto:

GIOV È rubba il bellifisimo Ganimede, e il fa fuo copiere, per farci vedere, quanto fia va go il cielo di priuar il mondo, come indegno di goderle, di quelle cofe, che gli fono più grate, e, che fono da effere terfute in maggior ffima; il fa poi fuo copiere, hauendolo conuertico nel fegno di Aquario, il quale, quado ha il Sole fermo in lui, dà da bere non folamente à G.o

ue, ma à turto il mondo con larghissime, e abondantissime pioggie .

GIACINTO trasformato nel fiore del suo nome da Apollo, ci fa vedere, che la virid del Sole, ehe fi va compartendo ne i femplici la mattina, quando fi rallegrono, vededolo com parire, come quello, che eon benignità fua li và purgando dalla fouerchia humidità della not te, deue effer colta in tempo della fua giouanezza, che è, che la non fia, ne troppo morbida per la fouerchia humidità, ne meno troppo afeiutta per il fouerchio ardore de i raggi del So le . colta dunque à tempo, si trasforma in fiore, che no è altro, che quella parie più purgata, più nobile,e più atta à operare,e sar effetti miracolofi intorno la sani à, che è, come vn fiore. rapprelenia quiui l'Anguillara molto vagamenie il gioco della Racchetta, in quella ftaza, Vio gioco da Raccheten banea Giacmio. come medefimamete rapplenta ancora il giocare fra Apollo, e Giacinto nelle seguenti, come si vede sare in molti luoghi, e fra gli altri nel Regno di Fracia.

L'A MORE di Pigmalione, alla figura d'Auolio fatta dalle fue mani, ci da effempio, che quelli, ehe tentano far riparo alle forze della natura, non volendo giamai gustar'il dolcissimo Amore, posto regolaramente fra l'huomo, e la donna, essendo la volon: à nostra naturalmente spinta per sempre ad amare, si danno ad amare alcune cose di poco frutto, solamente per proprio loro piacere, come pitture, sculture, medaglie, o simil cose, e le amano cosi caldamente, che vengono le medefime cofe à fatisfare al defiderio loro, come se rimanessero tatisfatti del defiderio del vero Amore, che deue effer fra l'huomo, e la donna. Vogliono alcu ni, che questo Amore di Pigmalione s'intenda, che essendo egli fatio dell'Amore delle donne, fi deliberò di non trauagliarfi più con esfe loro, ma prefe per suo piacere vna piecola fan ciulla,per nodrirla fin'all'era matura, e erefeendo la faneinlla in meranigliofa bellezza, fe ne accele di maniera Pigmalione, che non chiedeua altro à i Dei, se non, che volessero presto condurla à quella età, che può fostenere gli abbracciamenii dell'huomo, per poter porreà fine il fuo ardennissimo amore, e che quetta fanciulla s'intenda per la figura d'Auolio, fatta dalle que mani, hauendole egli dato vna bella, e nobile creanza, & hauendola poi goduta n'hebbe yn figliuolo, che diede il nome all'ifola di Papho,per hauerui edificato yn caffello, e chiamarolo dal fuo nome,

LA fauola di Mirrha vogliono alcuni, che la fosse ingeniosamente ritrouata, perche Mirrha è vn'arbore appreiso i Sabei, che s'infiamma per il molto vigore de i raggi del Sole: Onde es endo il Sole padre di tutte le cofe, però fi dice, che Mirrha amò il padre come quello, che infiamman do quell'arbore, sa scoprire suori della corteecia alcune aperiure, dalle quali poi fi coglie quel foque voguento della Mirrha, che fignifica Adone, non essedo interpretato Ado ne altro che soaue. Si vede quiui in quetta sauola quanto fi sia affaticato l'Anguillara per rappresentare viuamente tutti quei dubij , che poteuano tenere sospeso, e irresoluto l'animo del-Pinamorata Mirrha, con quelle dispute, che poteua fare in cofi scelerato amore, la ragione, con l'infame fua patsione, vedendofi tutti quei ipirti, e quegli affetti, che fi possono defiderare, in rappresentare queita sauola. Oltra le connersioni, e le comparationi bellissime, come quella della ttanza, Qual fe la quercia arrofa altera e groffa. Vna bellitsima digressione è ancor

quella, che fa nella flanza, Non le baffa il fecondo, e vi va rante e nella fequente.

LA fauola di Adone ci fa vedere quanto fia pronta la bellezza figurata per Venere ad ama re il soaue piacere d'Amore, figurato per Adone, poi che quella Venere non finta, che regnò in Cipro, diede leggi, e persuale tutte le donne per goder interamente quel piacere, che procacciassero per qual si voglia modo di essere abbracciate senza alcun freno di vergogna da gli huomini, non tenendo alcun conto d'adulteri, o stupri; oltra che introdusse fra i Soriami, che fotsero condotte le vergini à ilidi del mare, a fin, che palsando i legni de' forellieri, ouero facendo feala in quei lidi, leuafsero loro il fiore della virginità tanto flimato, doue fi viue religiofamente : è ferito Adone dal Cinghiale, quando il piacere amorofo è flurba to da gli infelici e fieri fuecessi, che auengono per cagione della gelosia, ouero di inuidia, nel le cole d'Amore; come quello, che non vuole alcuna cofa dura, fiera, ne aspra, ma che ogni fua cola fia fempre piena di dolcezza, fempre in gioia, e fempre in flato felice, dal fangue di Adone, che è il soane piacer'amoroso, pigliano colore le rose, perche nella stagione di questo

questo sozuissimo fiore, pare, che tutti i cuori si sentano infiammare dal defiderio di go dere la bellezza, la quale si va scoprendo in gran parte nelle Rose, poi che i Poeti non hanno trouato simigliaza piu propria alla bellezza delle done, di quella de la Rosa, simigliando le lo ro guancie alle rose, il colore delle quali è cosi grato all'occhio, come l'odore all'odorato, si duole Venere per la morte di Adone, quando la bellezza rimane priua del toaurisimo piacere di Amore.

DESCRIVE l'Anguillara con nuono modo di dire molto vagamente, che cofa fia Amo re . e gli efferti suoi, in quella stanza, Amer altro non è, che un bel defie. e nelle seguenti, con artifi cio filsima digressione, nella quale fi leggono alcune esclamationi molto proprie, come quel la della ftanza, O veramente auemurata morto. e di quell'altra, O gran lede di Amor, pot che ti gioma: infieme con la couerfione dell'innamorata Venere al fuo amato Adone, nella flanza, Ma il ben, del quale il mondo men ha parto, e nella seguente, insieme con la risposta di Adone.

LA fauola di Atalanta, e di Hippomene ci da essempio, che non è cofa, che piu prontamente vinca la durezza, e l'ostinatione delle donne, che l'oro, come quelle, che naturalmen te sono auarissime, de qui aueniua, che tutti quelli, che tentauano di vincerla nel corso con la virtà, e col valore, rimaneuano morti; perche con effe loro non gioua nobiltà, bellezza, ne virtu, mancando l'oro. Quando però non fiano infiammate effe ancora da questo focoso furore, chiamato volgarmente Amore, perche all'hora filasciano vincere di maniera, che non mirano ne all'honore, ne al timore, ne a cosa alcuna, anzi corrono sfrenatissime a iloro piaceri, fenza alcuna conderatione, appigliandofi fempre al peggio. Furono al fine ambidoi conversi in Leoni, e posti al carro di Cibele, poi che non hebbero punto di vergogoa nel con giungerst insteme alla prefenza de gli Dei; per darci essempio, che questa siera palsione trahe cofi l'huomo, e la donna fuori della sua propria natura, che li conuerte in animali fierissimi. come i Leoni, sono poi in processo di tempo, quando si vien raffreddando il vigore del sangue, ridotti a tirar'il carro di Cibele, quando fi cominciano a riconolcere, e riconolcendofi a viuere con gli ordini della natura, e con l'vbidienza delle leggi,

DESCRIVE molto felicemente l'Anguillara quetta fauola Atalanta ; adornandola, co me è accostumato di fare, di molte belle digressioni, così nel rappresentar la forza d'Amore in Hippomene, come ancora la bellezza della soperba giouane, mettendola vagamento mnanzi a gli occhi di chi legge, con bellissime conuersioni, come nella stanza, Pos fu d'ognico di lor fi picciol pomo , doue fi couerte Hippomene nel mezzo, ad Atalanta; e nelle leguenti ; come ancora quella d'Atalanta a Hippomene, nella stanza, Deb, gensil caualier, mentre le tempie, e nel le seguenti, con bellissime coparationi, come quella della stanza , Come s'al more candide di las se con quella vaga descrittione del corso come quella della stanza, Già il rifiraro era affannato, effance, e nelle leguentis e con quella bellissima fentenza di Virgilio ancora, che è nella fian \$2 , Deb, dife poi, perb'ancer se non tento . dicendo nel verso in fine , Gle andaci sempre il trelo auta .









con fisome. e dolce can-Le selue, ele ferine mentimoue L'altissimo Poeta, e fas che'l pian-

Speßo da gli occh i lor trabocca, e pione; Es co sernando il rito allegro, e santo Del lieto Dio Theban, figlinol di Gione, Veggon le Tracie nuore, oue la lira Le piante, i sassi, e i bruti alletta, e tira.

Nel facro d punto, & honorato giorno, Che fanno honore à l'inuentor del vino , Trouossi Orfeo tirare dse d'intorno Lafera, il sasso, il fonte, il cerro, el pino. Mentre di vaghe pelli il fianco odorno Fan le donne il misterio alto, e divino, Voltà l'occhio dal mostro insano, e losco Vna, don'era nato il nono bosco .

ENTRE Calda dal troppo vino, onde ciascuna Facea sor da venir la terra, e l'aria, Disse tal marasiglia, e fe, ch'ogn'ona Volse gli occhi à la selna ombrosa, e varia. E, come piacque à la fatal fortuna, Al Poeta duin fera, e contraria, D'ire à vedere à l'insensate piacque, Come quini in un giorno il bosco nacque.

> Subito, che la prima arriva, e vede Colsi, c'ha nel cantar tanta dolcezza; Con questo dir l'orecchie à l'altre fiede. Ecco quel, che le donne odia, e disprezza, Non ascoltiam forelle quel, che chiede (za: Quest'empia lingua à darne infamia anez-Ma prenda dal mio colpo ogn'altra escepio, Che brama tor dal modo un cor tant'empio.

> Come ha cosi parlato, il braccio scioglie, Che tenea il legno impampinato, e crudo, Ma nel volare, il pampino, e le foglie Fanno al diuino Orfeo riparo, escudo. Tal che, fe ben nel volto il tirfo coglie, Ferita non vi fd, ma il segno ignudo . Da questa pn'altra impara, e china à baffo La mano, e per tirar prende un gran sasso. Orfeo

Orfeo tanto era al fuono, e al canto intento Che non fent l'infolito romore. Hor, mentre il affo rà fendendo il vento Per donare ad Orfeo noia, e dolore e La Lira ode accoppiata al dolec accento, E pon fin da fe felfo al fuo fuorore. Si china il faffo à pie del dolec fuono, Come de l'error fuo chiegga perdono.

Ma refle ogni hor la temeraria guerra
De l'infolente orgoglio baccanala.
Questa vun gleba, e quella vun fasso afferra,
Pos sa, che contra Orse dispicción i ale :
Ben state e la tro bauria cadere in terra
L'orgoglio col suo canto alto, e immortale:
Ma le trombe, i tamburi, s gridi, e s'armi
Muss secre purer la secra, e i carmi.

Make vedendo flarle belse estraste, Et hauer à quel fison perduta l'alma, Le feroprigion ; e Vobrache matte. Del theatro d'Orfeo postar la palma. Ecco comincim gia le pietre tratte o de A far fanguigna à lui la carnal falma, che d'agrit morro d'aul et deme flamo; Efangli à più potere oltraggio , e danno.

Come s'ofe talhor l'angel notturno Moltrafi, mentre piu rifileme il giorno, Ogni angel contra lui corre diumo, E fingli piu, she puote, oltraggio, georno: Cofe contra il nipote di Saturno Vant'infenfate à fargli em cerchio interno: E, mentre il canto ei pur mone, e la cetra, Hora il infoi persone, hora la pietra.

Lamciato c'han l'impampinato telo, Ch'ad vso non douea feruir tant empio, Per fargi l'alma vsoir del mortal velo, Per dare à sil altri suoi seguaci esfempio, Cercan altre arme. e hen propitio il cielo Hebber, per far di lui l'estimo seempio. Pider bisolohi arm, guardar sil armenti, Chauemo att à ferir molti fromenti.

Atri la vanga oprate, atri la zappa, Secondo il vario fin, c'hauca ciafiuno, Har, come funo de bofeo, à l'ara, se zappa, Il muliebre fluol giuque importuno; Oqui paflot da la lar furia fatappa, E lafica oqui firamento piu opportuno. Fuggon gli agrefii il muliebre fagno. E laficia fopra, il gregge, il ferro el legno.

Tolte le feuri, e gli diri baflati ferri; E flagellati, e posti in fuga i buoi, Ritorman, doue fra ciprelli, e cerri Orfeo è ainta in van co verfi fuoi For è, chè da tantifrati al fin auterri Ilgran ferittor de gofi de gli iteroi. Per quella bocca, o Dei, falma gli oficio, che moffe il bruto, il faffo, il bofco, el tro.

Dapoi è bebber commesso il farrilegio Le spiretate baccenti i infami, V ebre . E pote più d'un anto cos l'egregio Lo slegno incompanabil mulichre; Le ssince è tutu surpi hebbero in pregio, Fer lagrimare, Orsto, le los palpebre. Le dave Selei, a cui piaressi tanto, Vitanse Laspra tua morte, e'i dolee canto .

Sparfer da gli occhi il difillato vetro Gli angelli, redero à l'aria il fiebit verfo : Moffir le Ninfe il dolovofo metro, El corpo ornar del manto ofaro e, e perfo Come ti vida depno del fretro Nel bofio affitito l'arbore dinerfo, Gittò dat capo altier fornato crine e, E pianfel et ne rime alte, e dinine.

Nelbel regno di Tratia il fonte, èl fiume, Che guftà le fue voic alte, e gioconde, Fer pianger tanto il dolorofo lume, Ch'in maggior copia al mar fer correr l'onseguendo il lor facrilego cossume Le donne incrudelite, e furibonde, Mandaro il corpo del poeta in quarti, Sparser le varie membra in varie partiCittar ne l'Hebro il capo con la Lira , Che tanto effer solean d'accordo insieme . Hor, mentre il mesto siume al mar gli tira, Ogni corda pian pian mormora, e geme. La lingua ancor senz' anima rispira, Et accoppia co'l suon le poci estreme : Co'l flebil de la lingua, e de la corda . Il pianger de le ripe ancor s'accorda .

Giungon nel mar piangendo il lor cordoglio Paffato fra le ripe il vario corfo, Poi fluttuando per l'ondoso orgoglio In Lesbo al lor vagar tirano il morfo. Venir gli vide un serpe, e d'uno scoglio S'abbaßò verso Orfeo co'l crudo morso: Egid leccana il crudo, e orribil angue La chioma sparfa di ruggiada, e sangue.

A vendicar contra le donne Orfeo Non vuol il padre pio riuolger gli occhi, Chauendo offesi ifacri di Lieo , . Lascia, ch'à lui questa vendetta tocchi . Manon puol già , che'l serpe ingiusto, e reo Il volto del figlinol co'l morfo imbocchi. Anzi una noua spoglia al drago impetra, Serpe in E con l'aperto morfo il fa di pietra,

> L'ombramefla d'Orfeo subito corse Al regno tenebroso, & infelice, E riconobbe ciò , che allhor vi scorse , Che co'l canto v'entrò mefto , e felice . Dopo molto cercar lo fguardo porfe Ala moglie dolcissima Euridice . Done abbracciolla, & hor ficuro feco Nel regno si diporta afflitto, e cieco.

Pietra.

Non però Tioneo lascia impunito L'error de le sacrileghe Baccanti, Ch'oltre che profanaro il sacro rito, E sangue fer ne suoi misterii santi, Hauean mandato al regno di Cocito, Non però vn'huom de gli ordinarii erranti, Ma quell'huom si dinin ,che, mentre viffe , Le lode de gli Dei tant'hinni scriffe .

Le donne inique Tracie, c'hebber parte Nel crudele homicidio ingiusto, e strano. Rayuna in un gran pian tutte in diffarte Dal'altre pie, che non vi tenner mano. I diti poi de piè tutti comparte In dinerse radici apprese al piano: Ogni dito del piede entra sotterra, E radicato in tutto al suol s'afferra.

Qual, se talbor l'angello al laccio è preso, Quanto più schote per fuggire i vanni, Tanto più il lin lo stringe, e pin conteso Glie di poter rubbarfi a' tesi inganni : Cosi i piè de la donna al suolo appreso, Quanto più vuol fuggir gli afcofi danni , E più si scuote, e più sbrigarsi intende : Tanto più la radice al suol s'apprende .

E, mentre ogni Baccante cerca, emira, Done sia l'unghia ascosa, il dito, e'l piede. Ch'ambi gli flinchi in un congiugne, e gira. A poco à poco vn'altra scorza vede : Scorgendo poi , ch'ogni bor più alto aspira L'arbore, ad ambe mani il petto fiede : . E troua, mentre in van sfoga lo sdegno. .Che fere in vece de la carne il legno .

S'alzan le braccia in rami , il crine in fronde. Fin ch'ogni donna vn' arbor fassi intero . Altra in un faggio, altra in un pin s'afcode, Done B Altrain on'ampia quercia, altra i un pero; bori. Altre sterili piante , altre feconde . Come più piacque al lor Signore altero : Cangiate fanno à la silnestre belua Di noue piante in Tracia vn'altra selua.

Fatta Bacco d'Orfeo l'alta vendetta . Sol contra le consorti, che peccaro Tirar da Tigri fe la sua carretta Verso il regno di Frigia , e seco andaro. Non folle donne, e la baccante setta, Ma co' Fauni l'al unno amato, e caro, Ch'ebro su l'asinello era il trastullo. Ter lo vario camin d'ogni fanciullo.

Paffa

Non vuol però, che giarcia, e s'addormenti Fin ch'alquanto del vin la tefla fraue: Ma, benche d'andra (coi, tontenti Tiù d'sn Frigio paflor, che feorto l'haue; Non può fa forza d lor modi infolenti Dagli ami miler vecchio, e dal vin graue; E cosi cronacto, e trionfante L'appresentant al Restitula duante.

M 1DA, à cui prima il buon poeta Orfeo col l'acerdote Eumolpo banca mostrato. Le cerimonie fante di Lico, E sopra tutto il sio regio apparato, Comobie il nutritor di Tioneo, E lacetto convolto allegro, e grato. Lieto il vitemme d'an seco soggiorno fin che l'al mono il So se pado o my giorno.

L'endecimo Lucifero nel cielo Companfo era à far noto à l'altre flelle, Chel piu chiaro filèdor, che nacque in Delo, Venia per disfar l'ombre ofcure, e felle; E per fuggir à baucan gia poso i velo T al paragon le men chiare facelle; Quando il Re Mida à Bacco render volle L'alumo, che dal vin fiess o colle.

Lico colfuo trionfo altero, efanto, Gia fenza hauere il fuo contento integro. Vien con Silemoil Re di Frigia intanto, E troua Bacco in Lidia, el rende allegro. Come fi vide il fuo ministro à canto, Scaccia egli ogni penfer moiofo, d'egro: Rimgratia il Re, che gli ha colui condutto, Che fait irriono fuo liero del tutto. E, per mostrarsi grato al Re, s'osserse D'ogni don, che chiedea s'ardo contento. Di quante lo posso for grate ciusese. Se n'ami alcuna hauer, di il suo talento. Allegro Mida allhor le labbra aperse. E per nociuo bens formo l'accento: L'accento: Lo bramo, che tal don mi si compiaccia, Che tutto quel, chi o tocco, oro si faccia.

Lo Dio di Thebe grato al Reconcesse.
Lamato don, ma ben fra se si dolse,
L'amato don, ma ben fra se si dolse,
c'hona gratia danusola egis elesse,
c'ho la vantista ad wn mal panto il colse.
To cic hen elo ropo so la digratiampresse
Verle sinperne parti il volo si olse.
Allegro il Re di Frigia wn arbor trosta,
Che wod di si gran don vectu sa prossa.
Che wod di si gran don vectu sa prossa.

D'un Elec bassa un picciol ramo schianta, Perde la verga il legno, e l'oro impetra. Prende di erra un sussa solo con ammanta, Tal chel metallo ha in mano, e no la pietra. Poi roccando una gleba amore incanta, E la su silvano e l'oro, dowera tetra. Suelle dal campo poi l'arida avista, E tella prese di grano, e l'oro acquissa.

Lieto, d'un' arbufiello un pomo prende.

E, mentre che vi tien ben l'occhio intefo.

Difubito fi lucido rifiched.

Che ne giardini Helperidi par profo.

In qual fi voglialegno il dito fiende.

Fa crefere al troncon la luce , e' 1 pefo.

La man fi lana, e l'onda campia foggia.

E Danae ingameria con l'aura pioggia.

A pena può capir la fiocca mente
Le folli concepute alte fiperanze.
Tenfa acquillar l'occafo, e l'oriente,
Certo d'bauer tant'or, che glien ausunze,
Come fa poi, chel albo a apprefente,
Campiar fa il dito tutte le fembianze,
Subiro, che la man a accofta a l'efia,
Opra, ch'à le la luee, e l'ope crefia.

Il Tatto di Mida in oSe brama hauer del pas per contentarne, Secondo che foles, l'anida bocca; Subico de le bia in man, vede evo farne. Dapoi con la forcina ogni efa tocca, Mai inembri de lespri, e dele flarne Sitras formano in or, come gl'imbocca. Tutti i fivoi cibi fuor d'ogni coflume «dequifiano da l'or grauezza, e lume...»

Poi c'hail coppier nel lucido crifiallo
Poffo lauttor del dou, he fa tant ora,
Fimefec il frêco, e puro fontes e dallo
Al Reper dare al fampe i filo rifloro:
Et ecco alfirmor al più ricco metallo
Il vino, el acqua, el crifiallin lautoro:
Vien doro il vetro, el un cangia natura,
E pria uine il rujudo or, dapo is induta a,

Il Re, cui crefee l'or, e mancail uitto, Ericcoinfiense, e pourro fi uede, Del nous mala ettonito, d'a ffilito Odia giàil don, chel buon Lieo gli diede i E confession d'a Bacco il Jud delitto, Perdono à lui con questa noce chiede. Toglimio Dio di Tebe, à quello inganno, che par, ch'uit mi facia, e mi fadunno.

Non può il palato mio render contento
La força del tant' or, che da il tuo dono c
Cia fame, e fete infopportabil fento,
E per le troppo bauer mendico fono.
Peccai per auantista, em ne pento,
E con ogni bumiltà chieggo perdono;
Fa, che quel dono in me per fempre muoia,
Che, quanto più mi gious, più m' annoia.

Dolce Lieo non men del fuo liquiore, tool che l'error, che fece, al Re diffiace, Polge ver lui benigno il fino flavore, Ela feconda graita gli compiace. Suona ona voce in aria, one il Signore Di Frigizi in ginocchion chiede al cicl pace. Contra Tattolo affendi verfo il monte, sinche trou l'origine del fonte.

Quini, dou efec il font à l'avia vina , Afcoù il corpo ignudo in mezzo à l'acque, E lauerai quella virtà nociua, Che già d'havere in don da me ti piacque. Come ci vi giugne, pofe in fie la riua Le fpoglie, e nudo entrò, come già nacque, Rel fume; èl pretiofo fio difetto Dipinfe l'onde d'or, le ripe, èl letto.

Et hor dal seme de l'antica vena Tien la sessi prira la terra, el siume : Risseme de la pretiosa arena ; Stà l'oro in ogni gleba ; il pefo, el lume : Dapoi che pole è la Re gulha tuccas ; Rimeratato il glorioso Nume ; Stàde, de l'or spregiando il vicco lampo ; Adhabita il alellas, il monte, el campo ;

Non però d'effer R<sup>4</sup> i Frigia Lissa, Seben la felua, il monte, el pian i alletta. Con lo Dio de possio it tempo possio, Chel Jion de le fiue came gli diletta. La monte ba come pris floida e bassio, E per nocergii ancora il tempo assenta Lo simpilo ino spireo, e mal composto Vuol fargii valtro damo, esprà cossio.

Done il monte Timolo al cielo afcende, Cant ando Pan per fuo diporto va giorno, Con la fampora fual pulat arende Ogni Ninfri, e Paflor, ch egil ha di naterno: Et ofadir , (tal gloria il cor gli accende) Ch'ad ogni illuffre canto il fuo fa formos Et fidare of a ancora immanzi al fanto Dio di quell Monte il dato Apollo al canto.

Timolo, arbitro eletto à inoui verst,

Ter poter meglio vdir , l'orecchie sgombra
Da le ghirlande d'arbori diuers,
[a, che gl. da quercia i l'evin glingombra,
Doue con leggiadria posson veders,

Trender le ghiande, e fare à le t'èpie ombra.
Con magliade in questa forma assis,
Ch'egli è pronte ad vdir, da loro ausso.

Lo first o Pane à la firmaça usina, E poi fa, che la voce il verfo esprime. Ogni montana, ogni silualire Dina Applande con prudenza ale sue rime. Sol quel, che diede à la Patola vina (me, La vena, ondeil vicco or si forma e impriscioglie più ardiro à la sui susua il modo, El loda sopra ogni altro, e suor il modo.

Come ha cantato Pane, il facro monte Co'l eiglio accenna al figlio di Latona. La lira allior de l'eloquenza il fonte; Appaggia à la finilira poppa, e fiona. Hi coronata la runquilla fronte Del verde allor del monte di Helicona; E come al citharedo fi richiede, L'orna un manto purpurco infino al piede.

Come lo Dio del monte il dolce accento
Ode concorde à la foaue lira,
E tien n'e irro(flanti il lume intento,
E rede, ch' ogni orecchia alletta, e tiras
Dice à la Dio del gregge, e de l'armento:
Se ben il canto tuo da me s'armira,
Tur quel del biondo Dio mi par più degno,
E che la cangga twa ecda al fuo legno.

La fentenza del Monte ogn'en approua, Ogn'en col ciglio, e con la ingua applande, Che'l dir d'Apollo più diletti, e moua, Ancor che quel di Pan merti gran laude. Fratamie vin fol giudicio fi vitroua, Che tal parer chiama ignorantia, e frande: Mida l'opinion ritien di prima, Che Tan più dolce il fuon habbia, e la rima.

Conobbe allbor lo 50:

Conobbe allbor lo 50:

Co i quel, c'hauce di Frigiaitregno māto,

Era perduc lidri odice, ejicondo,

E'l gram don d'telicona ornato, c'fanto.

E, perche possa poi vedere ilmondo,

Con quali orecchie ei gindico di sno canto,

Solo as fell chiama, e possa, che si specchie,

E mossa, e vogli ha d. ossa forcchie.

Subito, che in quel fenfo i lumi intende, Che forge al intelletos le parole, E che mone l'orecchie, e che le tende, E c'ha ferine quelle pari fole; Soprai deforme capo wa veto flende, Toi prega dolce il grau vettor del Sole, Che fer palef i fino damo nonvogita, Che ir vaole celario altrui fott dara fipoglia.

Fingendo, che dolor la tella offenda,
Forma d'un velo fubito vna fafcia.
Toi fa, ch'un ferno il flo volere intenda,
E defigeniro da ula cure alagica.
Ei fa, ch'un fabro gli lauori, e venda,
(E con effa dfio Re la tella fafcia)
Knacorona de riperba, equale
Si nede boggi la mitra effer reale.

Cofi mostrò, ch' al Re si conuenia,
D'ornar la testa di corona, e d'oro,
Per ricoprir con qualche leggadria
Talbor l'assinità d'alcun di loro.
O' C H B gram nitra, Mula, ori sorria
Per coprire boggi il capo di coloro,
Che con orecchie inspide, e non sane,
Disprezza ne Febo, e sano bonore a Pane.

Secrete alcuni di Porecchie tiene
Con grande affanno il caffigato Mida 3
Ma palefarde d quel pra giu conuiene,
Che wool, che l'Impo crin purphi , e recida.
Promette fangli inoffimadib dene,
Se tien l'orecchia fius fecreta, e fida:
Ma, fe mai con altriu in e fa parole.
Torrà per fempre Laura d la fius 2014.

Promette il feruo, é, come gli ha vetifa ...
La chioma, il corto erin purga con Conda.
Ma non può viener fra fele vifa,
Mentre l'orecchie anco laua « Arinovala.
Pur da qualche nouella, ch'ei dinija,
Finge di tratre il rifo, ond egli abonda:
Cli alciusa, co opre il capo, es far feoppia.
Se non palefa il duol, che'l fuo Re firoppia.

Quanto

Quanto più può, l'orecthie mostruose Deniro à se sessioni al condis, e serva. Ma, come più non può tenete sessioni, Tens si a publicarie almens sotterna. Vina sossioni anno a mano à lam possioni E causat à brebene belobe la terra, chinossi, e con parola accore, e mute Scopri s'orecthie à lei, c'bauca ovelute.

Mormora in quella fossa, più che puote, L'orecchie, chel sino Re nascos le trou e E con veracie, e mossiros lo note L'intera cura alquanto disacreta. Copre poi col terrente sossi e versione. E in pochi di communia a sipuntar l'herba. S'ingraudò la terra di quei versi, E sinora de parton), che canne sersi.

Crefce la cama à poco à poco, etira
Dal padre lamadeita nauvra.
Dentro è piena di vento, e, quando fiira,
Manda del padre finor la voce pura,
Manda del padre finor la voce pura,
E dice: Con la mitrait leapo aggira
Colui, che in Frigia ba la fisprema cura,
Perche l'orechie ba d'Afino, e ricopre
Controi o Il premio de le fue mal opre.

La forta de la greggia, e de l'armento, Chode il parlar, che da la camna flona, Et ha, mente at d'uf i ferma miento e, Stupor di quel, che l'e alamo ragiona, Aglie, e fa la famoçana, e dalle i vento o, Et ode dir, che fotto à la corona.
Che d'oro al Re di Frigia orna la esfla, Si flà nafeofla wri difinia crefta.

L'uno ilipaleja à l'atro, e fan , che wede, E. ch'ade ogn'un di Frigicala fampogna, , Dhe diace al Re, ch'el lor Repuo poffiede, De Corecchia afinina onta , e wergogna. O M 15 E R O quel principe, che crede Di Jugjir del Juo vitto la rampogna. Che , come un fallo, ad una foffa il die-E dona di fino printa prole, e vatice. Lufcia la nota poi l'ofeura tomba, Et efe fluore un calamo, the canta. Onde i poet poi fauft was tromba, Chel vitio fa fuper, che in lui s'amm inta. Tal che l'publico fuon ch'alto vimbomba, Di fapere il fuo mal fi gloria, e uanta i Efon cautati i fuo in tin ferreti Dale publiche trombe de poeti.

Come s'è uendicato, lafeia il monte Timolo il padre amabile d'Orfeo, E vorfo il ferti pian drizza la fonte Propinquo al promontorio di Sigeo; L'à doue il Re Troian Laomedonte Volca fondar nel bel pase fideo A la fuperba Troia al tel e mura, Per farla più tremenda, e più fierra.

Quando ei conobbe la spesa infinita, Ch'era per dar e à quella impressaes et ebel e un pia o Re chiedea l'alua D'alcum samojo, e nobile architetto; Lo Dio de l'onde à quella impressa inuita; Al sin conchindon di enziam l'asperto, E dars in forma d'honno à quel l'aupero Ter ottener dal Res ji gran trosporo.

Fatto il pensiero, trassi in diferte. E quiui di lor man famo va modello, Chel Dorico, l'onio, e tutta l'arte Mai non vide il più forte, nel più bello "V cra il si todi 'I voia à parte a parte, El mure, el torrion fatto à pennello. La Garpa, il fosso, a corrina, el siano Esserio monosciante più ne manco.

Sapprefentare at Re col bet difegno, E of firefir voter perader l'imprefa, E di farl artificio ancer più degeno Ng l'opra, che fard lungz, e diflefa. Tiate at Ng Lurte, e dà la fè per pegno, Poi che s'e comento de la péfa, Che, come l'edificio hauran fornito, Dard lor d'evo nu muero infinito. Con tanta cura il formator del giorno
Col Re del mare à la bell opra intefe;
Che in breue Troia fu tinit a dintorno
Dassiluperbe mara, e bene intest;
Che non post tiniudia d'agrae il corno
Con Le biafinanti, simuliose offisse.
Innanzi al Re flupita ellas it saque,
Et anche al Re falor superbia piacque.

Subito verfo il gran cospetto regio
Gliconosciuti Dei mosono il piede ,
Per impetra ei counenuo o perio ,
Secondo il merto, e la promessa perio ,
Il Re, chele giuramento bane in dispregio ,
Per ylirpane alga la los mercede ,
Nega di doner lor tal sommo d'oro ,
E giuna fallo, spregia il cielo, el oro .

E che de l'opra, c'han preflato à l'opra, Han coma gli altri baunto il merto intero; E con tal fronte vi ragiona sopra C'ò ogni vn diria, ch'e i non mentife il vero. Salegnato il Red el mar, fa, che fi copra Da l'onde fue tutto il Troian sentico, Tutto il campo Troian slegnato inonda, E converte la terra in forma d'onda.

Quantericchezze ha'l piano, e fertil campo Di Troia, biade, vino, armenti, e grezge, Trouar non pomo i tarat fuiri fampo; Cede ogni cofa i lui, che nel mar regge. Apollo ancre col fino flagnoto lampo Contra di Troia vii altra pena elegge, Corrompe l'humido acre, e flemprain guifa, Che rolla da la pelle ogia dana vecifia.

Punto da tanti danni Re s'imia,
Per imperar alcun rimedio, al tempio,
Sebrami da la pilcinifane, eria
Troiafalture, e da l'ondofo (cempio;
Che la tua figlia Hefione effodia fia
Ad un mofiro marin tremendo, & empio,
Comien, Foracol diffé. e fu lo feoglio

Mente fluss legats a dwo fulfo. Venue à paffar da quelle paris Micides E spinta verò lei la naue, el paffo, Quando li bella verò un la vide. Cercò di conforma l'affitto, elafo Suo spirto con parole amiche, es side, E, poi ch' al padre il silo parine conuncter, Con quella legge lei saluar s'osferse.

Se tu muoi darmi, and io possa bauer proles.
Quatro di quei caualli arditi, espelli.
Che della razza fung titi dei il sole;
Figli de pressi suo cuonti angelli:
Saluro si be belezze mushe, e fole;
Da gli assalti marini ingiusti, e felli.
Il Re promette, e giuna. Herodo nione
Col mossiro in prona, e la vittoria otticne.

Ma come chiede i valori caudli, Fatto al pelee main l'oltimo feorno, Negail Re fallo, e la riplosta dalli, Ch'al gravettor del mar diede,e del giorno. Sdegnato il forte, e imitto Acide, falli Da gran militia por l'affecto d'intorno, Eprende le superbe, e none mura

Tra i capitani poi giusto comparte
De la vittoria i premij, e gli altri bonori,
Riguardo hauendo a ĉin nel fero Marte
Dato bauca di valor segni maggiori:
Diede di fer Telamon la muistim parte,
Et oltre A mille publici fauori
Gli diè la bella Hessone, il cui bel volto
Esfer douca du mosfro al mondo tolto.

Ng refit Telamon contents forte,
Con tutta la progenie illuffre laro;
Tooi che quella, che prefa bauea, condorte,
Quad lei, ficundea di R. del fommo choro.
Ma Teleo, fuo fratel, a bebe pia forte;
Ch'ottenne duna il triorfale alloro.
Che non fin mortal vergine, ma Dea,
E tal, che'l maggior Dio d'amor n'ardea.

Spafoe di Theti Dea fublime, & alma

Peleo who was an always and home.

Drawer con tune Dealegast labma, their own tune Dealegast labma, their own tune dealegast labma.

A molti view drawer la carnal falma (Dicca) dal Re, one tutto intende, moue; Ma goder d'onn Dea l'amore, el beine,

Inquesta guisa sposoc eli Potenne,
Bramadno il maggior Dio Tamor di loi,
Vall, che Procco vun girono di die venne:
Dà Theti orecchie alquanco a detti mei.
Tal fama vun girono batterà le penne
D'un spisio incomparabil, ¿b hauer dei,
Che in tutte l'opreillustri alte, e leggiadre
Eiglerze paragon mægior del padne.

Hoggi ad on fol mortal fra tutti aujene.

Si che prendi da me quesso consistito,
Homai de l'amor two contenta altrui,
Econ bonor di fir gadico sissioni
Lecon sono di fir gadico sissioni
Lecos sissioni di gradico sissioni
Lecos con del portar, singge il perinsito
Di generar chi sia monggior di lui:
Ne vool, che l'Ino sissioni di di al pondo,
Chedi Gione meggior dia sego al mondo,

Ma, prechel figlio, à uni già fi pressifie, che più del padre bauer douest ehonore; D'akun del Jargue stonet monda oscisse a Ter dare al germe lor tanto splendore, chiamò à se l'eclo si sia onipo, e disse; De la spiù ad Nereo accendi il core, Inuistata à la lotte alma, e gioiosa, Che con grand bonor tuo la sirai spot a

Non amana però la Ninfa bella Gullar quel ben , chivifir fuol ali marito: Anzi contra d'amor fibina, e rubella Fuggia d'ognan l'affettuojo inuito. Fuggia d'ognan l'affettuojo inuito. E, perche come dia fina buona fiella Piacque, ala fato a lei fu flabilito, che poetfe occupar vary fembianti; con none forme ogni bor fuegia gli simanti.

St. [il mar.ne l'Enronia un fito adorno, che ponge un grato, e commodo diporto, Doue due promotory al grano il corno, e Destro à cui fi ripara un flagno morto. E cofi bene é chinjó de gri morto. Che faria con piu fondo un nobil porso; Mad acque, che continno il mar vi monu, Ruffan folo coprir la forma arena.

Interno al lago folitario, & ermo A guifa d'un theatro un bofic afeende, Doue in un tujo affui etnace, e fermo Pri aurro àpie del monte entro fi stende, C'baltrui fa dat calor ripro, e sibermo, Quando nel mezzo giorno il Sol rifilende, Di forma tal, che la natura, e l'arte Son dubbi, chi di lor vi babia pia parte.

Per l'artificio par , ch'ananzi alquento .

Quiu mentre crail Sole alto ver l'Auftro ,
Che per lo Ciclo eramontato ranto ,
C'huopo gli fadi dechisar col plautro ,
Premendo ad va defin fiquamofo il manto ,
Thei folea vitrarfi al frejeo claufro .
Done l'ardor fiugia del maggior lume ,
E giacando triuder al volta il hume .

Mentrela bella Dea chiuse ha le porte Per ricreme i sons la las la luce, Intento Teleo a l'amorosigiorte, Come dise il maggior celeste Duce, Per firsta ardismente sun consorte Rele sine braccia ignulo si conduce, Ellas i della, el suo desso ben sorge, Ma uno però di se copia gli porge.

Unol l'infiammato Peleo vifar la forza, Dapoi the l'pregoi l'Ino fin non ostiene D viferigi ella di mun Il prova e, sforza y To i fiorma vn'angello: ei l'auged tiene D vn'a arbore el aullhor prende la feorza, Per annullar la fina supida fleva Et d'intorno al troncon gista lebraccia, Ec el mestion amor l'arbore abbraccia.

Theti i di uerse forme. Per torsi al fine a l'importuno amante. L'arbore via das se l'activa de dissembra, E di tirge evade pres is sembra. Mostra volere à lui piagar le membra. Deb, non voltare a lei Peleo le piamte, Chetigre ella non è, se ben l'assembra. L'asse ella non è, se ben l'assembra.

Acego il foco ful altar dinino,

E fattoni arden si l'odore, el gregge,

Sparge fu londe faffii flaro vino,

Indi preça ogni Dio, che nel mar rege,

Che faccian, che'l lor Nume alongea.

Ron fuga d'Himeno la fanta loggea.

A la denota, e lecit a richieffa
Il Carpatho profest alze la teffa.

Verrai (gli disservato) al two contento, Ritorna alei nipote altiere di Gioue. E, come entro a lo speco ha il lume spento, chein lei sonde di Leihe il sonno pione, Legala, e non guardare al silo almento, Re dubitar de le sue forme none: Se onno ton mille outle sissifi que, che si vuol, tien sempre il laccio,

Non la lasciar giamai sin the non prende Il primo suo di Deaverace aspetto. Detto cossi lo io, chel fato intende, Associate suo con consultato, Associate suo con consultato suo consultato con consultato suo con la Dio, chel maggior lume al mondo rede, Vicino era al Hesperio suo vicetto; E godea Thetri gia nel fin ale giorno. Col vosto sero il proprio ermo soggiorno.

Peleonel antro dofio
Peleonel antro dofio
Elei, be dorme, ym dutra volta cinge.
Come il Jonno la lafeia s, el trausina,
Dimille vanie forme fi dipinge.
Mai del laccio la man Peleo non prina,
Tanto, ch'à palejari la cofringe.
Come le membra fise legate fente,
Tisi le parole, el volto à lui non mente.

Piangendo dice, Nos m' bassefli vinta, Senza il fasor d'alcun elefle Dio. Ei, con le braccia let i cuendo assima, Con dir etre addolciri bumano, e ple-E, poi che la full fispe ei the dipitata, L'induce à confestir e al fiso deflo: L'abbraccia, e bacia mille volte, e mille, Le fagrasse il fen del grande Achille.

Potea sopra ogni alvo huom dissi beato ;
Peleo per tal' tonsorte, o per tal siglio ;
Senon haussel silvo stron sibetato
Del sançue del strato vermiglio.
Poi chebbe vecció seco, silv dato
Dal meslo genitar perpetivo essiglio.
Onde con pochi misro, è insislice
X', andò ni Yachimia d'ergoni ciclee.

Lucifero già diè Ceice al mondo,
Che la Trachinia patria poffeda ;
E in voldo humano, amabile, e facondo
Quieto, e fenza guerra ini reggea:
E ben nel volto fuo grato, e giocombo
Il paterno candor chiavo filendea.
E wer, ch' allbor diffimile al felefo
Ery, e gran duolo hauea nel volto impreffo.

Come Teleo vicin la terra feorge,
Doue ha molti congiunti, e confidenti,
Queflo configio à quei da fagia porge,
C'banea con lui per guardia de gli armenti,
Toi chel Inoftro definie empio ne feorge,
Al amerce de le firantiere grati;
Eate col gregge qui cauti foggiorno,
Ein che dal Recon la rifpolfa io torno.

Da pochi accompagnato entro à le porte
De la città ne va col proprio piede.
To ci, che egli permello entro di acorte
Telfar fin done il Re grato rifiede.
Con modi binnii; e con pardo acorte,
Col ramo, che dimofira amore, e fede,
Appignatio al Re noto gli feo,
Conicta giunto il fino tegin Teleo.

E de

E de l'essiglio la cagion mentita? Diffe , ch'effendo al padre inira alquanto , Hauea fatto pensier passar la vita Sotto il gouerno suo benigno, e santo: Ecome da la sua gratia infinita Hauea sicura fe d'ottener tanto, C'haurebbe in corte loco, ouer nel Regno, Che non saria del suo cugino indegno.

Il grato Re, che subito s'accorse, Ch'era Peleo nipote al Resuperno, Ver lui con dignità se ftesso porse, El'abbraccio con vero amor fraterno. Tanto grata accoglienza in lui si scorse, Che aperse ne la fronte il core interno 3 Mostrò ver la moglier l'istesso ciglio, E poi bacio piu volte il picciol figlio.

E, poi che mostrò il volto, e'l core aperto, Esatisse con l'accoglienza à pieno, Volle, per farlo del suo amor piu certo, Scoprir con questo dir l'interno seno: Se'l Regno mio la plebe senzamerto Con volto à se raccoglie almo , e sereno ; D'un chiaro huo che fara per mille prone, Che sia, come son'io, nipote à Gione ?

D'ogn'uno è il Regnomio rifugio, e nido, Hor, che farà d'un mio caro congiunto ? Il nome del cui fangue in ogni lido Con gran gloria di voi superbo è giunto. Con quella mente al tuo valore arrido, Che vuol l'amor, ch'à venir qui t'ha punto. Non mi pregar, ma i lumi intorno intendi, E quel, che fa per te, sicuro prendi.

Ciò, che qui scorgi, è mio; prendi pur tutto: Volesse Dio, che meglio vi scorgessi. Non può tenere in questo il viso asciutto, Ma manda fuor sospir cocenti, e spessi. Signor ( diffe Peleo, vedendo il lutto ) Vorrei, che la cagion tu mi dicessi; Che, se per virtu d'huom si potrà torre, Per te la propria vita io son per porre.

Non pud (risposeil Re ) l'humana sorza Trouar rimedio a'miei perpetui danni. L'augel, che tanti augei spauenta, e sforza, Che batte si veloce in aere i vanni, Gid si stana in viril serrato scorza, E solea menar meco i giorni, e gli anni; Poi l'aspetto viril perde primiero, Per farmi ogni hor vestir lugubre, e nero.

Ei fu Dedalion per nome detto, E nacque anch'ei di quel bel lume adorno Che chiama de l'Aurora il vago aspetto A dar col suo splendor principio al giorno. Nacque di quello ardor lucido, e netto, Che cede folo al Sole , e al Delio corno ; Chela sera primier compar nel cielo, E ne l'alba è pin tardo à porsi il velo .

Fu mio fratello, e quanto à me la pace Piacque di conseruar ne la mia terra : Tanto ei seroce, e piu dogni altro audace, Piu d'ogn'altro effercitio amò la guerra. Et hoggi ancora angel forte, & rapace Co l'unghie ogni altro augel seroce afferra. Se ben la prima sua cangid figura, Non però l'aspra sua cangiò natura.

Di questo mio fratel Chione , vna figlia Di firito, e di volto vnica nacque: Che fece ogn'huom flupir di maraniglia : Tutti n'arse d'amor, à tutti piacque. Quel, che d'Eto, e Piroo regge la briglia, Dal primo dì, che ne la culla giacque, Tre lustri hauea col suo girare eterno Fatto à mortai sentir la state, el verno.

Tornando pn di da Delfo il biondo Dio. A caso ver costei volse la fronte, E in lui d'amor destar nouo desio L'uniche sue bellezze altere ; e conte. Di Gioue il nuncio ancor gli occhi v'aprio, Tornando à caso da! Cellenio monte; E, come l'occhio cupido v'intefe, Non men del biondo Dio di lei s'accese.

Come con gli occhi il Ciel notturni feopaa
De ladri i cauti furti ; ede gli amanti;
Apollo ; onunque Chione fi ricopra;
Penfiz goder gli angelici fanbiunti .
Non attende Amerusio ; che di fipra
Rifflendano i bei lumi eterni; e fanti;
Ata dalle ; come fala effer l'intende .
Coferpi i fonno ; e grause il fine le rende .

Tofto che vede in Ciella notte ofensa Sopra il carro flellato andare in volta Apollo, ad nanoecchia il volto fura , che fler cuftodia à lei folca tal volta . com ella forge la feil figura , E le temute fue parole afcolta , con quella entra a 'equir lofate piume , Da cui prendat e esfempo ci l'ason costume .

Ma, poi che vimaner fè il fonno morto Lo firro, che folca lei tener vina , Co flux volto primier l'amante accorto Gode il branato amorde la fina Dina, come la dato olvitimo conforto , E fiopertofi quel, chel giorno assina, Lafita lumato volto almo, e giocondo , To in el Ciel toma d'artelluce al mondo,

Pernone fequi il Sol girando intorno
Hause fil carro il fino filendor condutto,
E de fandate Lune il nono corvo
Hause renduto al fen unaturo il fietto,
Quando veder fe Chioneron figlio al giorno
Simile nel aflatie al padre in tasto.
Il pronto dir, leman rapaci, e ladre
Rolf fer degrerara punto dal padre.

La dotta, e fomisfima fauella
Fen parer nero il biame o, e biame o il nero;
E in santo con la man fagace, e fella
Del or la fina adtrui ferro; e leggiero.
E, perche la fia prole fingemella;
Oltra decolu, el bra ninto col droo,
Ch' Autolico nomar del biondo Dio,
Fin felio pia felice al mondo vijo.

Fu detto Filemone, e con la cetra
Rendea fi raro, e fi foane il canto,
C'haurebbe inteneviro on cor di pietra,
E muffo in ogui cor la pieta, e l pianto.
CH1 troppo alto fauore, e gratia impetra
Da L'anime del regno eletto, e fanto,
Talhor di tal fisperbia accende il core,
Ch'ogni haunto fanor torna in dolore.

Che giona hauer due Numi hanuti amanti ê Che giona hauer di lor gemella prode ? Chehuuere » pakre li pin forte fra quanti Forti vide giamai girando il Sole? Che dh.uer tratti ibei conporei amanti Da quel , che reggel vmiuerja mole ? Noce il troppo ottener da gli dili Dei Tal volta , per ver dir noque à cofti.

Poi che la sua beità, via più c'humana, Acces bebhe due Dei di tanto merto, Di se medsima storista, e von L'interno orgoglio suo veder se aperto. E disse, che al volto di Diana Scorgea più d'uno error palese, e certo; E volca co l'altrai mostrar dispresso, spo. Che lla un sessibila te busa di maggior proche lla un sessibila te busa di maggior pro-

La Dea flegnata il nervo incocca, e tirà, E poi l'occhio, e lo fival col fegna accorda, E inche fifer l'arco von mezgo condo mira, E come una piramide la corda: La defira poi, dou lu fempre la mira La defira poi, dou lu fempre la mira L'arco al meu cumo fin corna preferito; E'inemo pere l'a syulo, e viendritto.

La freccia rul ver t'h
La freccia rul ver t'h
E la peccante lingua diei peruote.
Com'ella futte la pervoffa careha,
Sarma d doler, ma frior non può lenote.
Macchiado del fio fungue i fori, el therba,
Tome d'aicare l'empallidite gote,
E furo i fiori, el herba il regio letto,
-Done l'aura vial fiprò dal petto.

Mifer, quanta fent i pena, e cordoglio, Vedendo spento in lei per sempre il Sole. Volli al fratello il duol torre, e l'orgoglio Con le fraterne, e dobre parole s. Macosi m'ascoleò, come lo scoglio si monorar de l'omo de acostar suole : Anzi con grido tal s'ange, e stavella.

Ma, poi che in int?
Ma, poi che in int? all foco arder la vede,
Ter l'intelfololor confisi , e cieco ,
Fa quattro , e cinque solte andare il piede
Ter gittarfi nel foco, & arder feco:
Bendano if ritire n, mai si fe non riede ,
Fuol darfi in tutto alfotterranco feco ;
E ver la cima del Callatio monte
Con gran velocità driz ça la fonte.

Che mostreriamen duolo vna donzella...

Si come il bue tallor e corre lontano, Che tutte infunguinate habbia le floglie Da l'ollinato, e perfido safano, Che vuol faitar fu lui l'ingorde voglie: Tal corre furgio il mio germano Tunto da le nouelle interne doglie. Che più del buom corresse, allbor mi parue, E Vale banesse par e l'allor mi parue, E Vale banesse par e l'allor mi parue,

Ver la cima del montell palfo affretta
Tanto, ch'al giogo più flublime arrina,
Done con va gran flato in fuor fi getta,
Ter mandar lalma à la tartarea rina:
Mal pio rettor del lame non affesta,
Che renda del mortal l'alma ancor prina;
La fina fpoglia carnal vefle di piume,
La fin si m'altra forma e i gode il lismo.

Formamolto minor Lata forzą, Curuo l'artiglio, el roftro empio divieve, Eferba aucor piu grande asimo, eforzą, Ch'al picciol corpo fuo non fi comiere. en Sparuiero ogal diro augella diffota, es forzą ice E di rapina il fuo mortal mantiene. Esmètre, spiulfo altrui doglia altrui porgę, Cagiona in me quel dioul, bei in me fiforze.

MENTRE raccorra d'Pelevil Re Ceice Del fio fratello il fato acrebo, evo e, l'ingenit bumo del Re s'acofia, e dice, con è giù ne la corte vo buom plebeo, che mofira alumo incontro empjo, en felice, Haner da dire al fino Signor Teleo. Il Re, che brama mob ci faprariel tutto, Commanda che l'plebeo vença introdutto.

Come il rustico appar nel nobiletto
Dalcorfo afflitto, subito, e veloce;
Senza haure loctio al regio alto cospetto;
Come fosse loctio al regio alto cospetto;
Come fosse in vu campo, alza la voce.
Pur con distrodat fospre il comecto
Dal coso oppresso in subito di cometto
Dal coso oppresso in subito di cometto
Come come come presso de l'assenza demono.
Che brama di contar presso un grana danno,

Di ferro, Pelco, o Pelco, e d'ardimento

Al fiero incontro i arma, e differato,
Che perdi f, et u tardi mo Al momento,
Luel poco ben, che al mondo i è refiato.
Non far , chi o gitti le parole al vento:
Ma, douique io minuto, me fegui armato;
Sarmi ogni umico tuo di ferro, e dhofla,
E foctoriumo al mal, che ne contrefla.

Lo flupefatto Recon Peleovole, Checolui, che cul Polia era à gli armenti, Neminato Antetor, con pin prote Quello nouo infortunio rapprefenti. Dice egli : Eva arriunto a punto il Sole; Ch'a piombo quafi manda i raegi ardenti, Quantiomo oprai, che le ginuenche, ei tori Engefier prefig al mar gii efliui ardori.

Quel bne sopra l'arena acquosa giace, E del mer guarda il copioso sonte; Rugslo di fian nel obsco si compiace; Nostando vin diro si di mostra la fronte. Vana solta sorcela, a dita, e capace Dal mar si silende institu al più del monte; Las selux nel suo centro un tempio chiude, Doni catra il mare, e sorma orus pasulad.

Dedalione infparauie In quanto à me, del tempio il credo vícito, Come de marin Dei sferça, e flagello; F. firito sia del vegno di Corito, Ter quel, che mostra il dente iniquo, e fello. Tero che non saria di sare ardito Frat anti huomini, e can tanto macello. Ch'un lupo natural mai non s'accosta, Se molti buomini, e can gli san visposta.

L'aura tutto è velen, che spira il petto, Qual solgon ciò che incotra, arde, e còsma. Di spirane, asque hal volto, e i pelo spetto, Del oschio il soco brucia, onunque allama; F'same, e rabbia il suo voruca aspetto; Mas sper quel, chio ne senta, e ne presima, Tuà tosto de rabbia, spoi che le sucre. Mon cercan col mangiar nutrir la same.

Lesta, chel può nntrir, possain obsio, solo a seri l'armento, el greege intende; E, come appica il dente inguisso, evio, Nol suoi lateira, se in terratil bue non sen Per castigar l'ingordo suo desio. (de. L'arme ogni tuo passor contra gli prende; Ma, perche sam di lui men sieri, e sorti Mostiliationi in ho piragais, e morti.

E la palude, e'l mar intto homai fangue:
Ma weggio, che nel dir troppo m'attempo:
V eniamo il farmi pur per fato esfangue,
Nel dispensiam ne le parole il tempo;
Che per lo bue, ch'ancor viutndo langue,
Noi giugnerem per auentura à tempo;
Trèdia pur l'arme,e andamo insteme uniti,
Ten far, che'l bue, ch'ancor viue, s'atti.

Haueal afflitto Peleo il tutto intelo,
Tur poco era il fino cor mosso dal danno;
Maben del particidio il grante peso
Instituto al fino cor portauta assanta
Ceve veda ben, chel lupo, il quale ossego
L'armento bauca col dente empio, eti no,
El guallo gregge, el infelice essessimi ano,
Da la missa nessea prine del figlio,
Da la missa nessea prine del figlio.

Difcorfe, che la madre, disperata
Ter la crudele di fgilo occorfa forte,
Fer far la pompa funcra di mig systa,
Contra la mento fuo mandò la morte.
Comanda i li Re, che la fine gente armata.
La massa corra à far snorde le porte,
Che, per assicuran la fine contrada, (da.
Yuol contra il mostro anche il stringer la spa

Hor, mentre à ragumar la gente, e l'arme S'odela voce, il timpano, e la tromba E comanda, elvori m' svinifa, e s'arme, Contra chi di tant buomini à la tomba; Et ogni fuono, c'eblicofe carme Per tutta la cirtate alto rimbomba; Alcione la Reina ede, e le pisa, Alcione la Reina ede, e le pisa,

Re la medefina forma, in est trottoffe
Non bene accoita ancor la bionda chioma,
Fuor de la finara fua facretamoffe
Ter gire al Re la fina terrena foma.
Il pregò, els à non gir contento fosse,
Douc tanti anima: la belina doma.
A fin che'l general del Regno pianto
Non vella per due mori il mero manto.

Poi c'hebbe Peleo dquanto hunto il core, Dubbio di fe àls doma alta, ercale, Lafica da parte pur euto il imore, Ch'io nou vo'ripeare con l'arme al male. Esta, benigno Re, fa, chel fimore Ceffi de l'Imom nel inpo emplo, e fatale; Però ch in vece à me comient de l'arme Platara fil bu'ad mar col fano carme, Siede fopra sona rocca vin alta torre, Che ficpre intorno à molte miglia il mare. La sù ecreta Veleo la pianta porre; Che quiu il fanto officio intende fare. Montati veggon l'animal, che corre, E que fio armento, e quel cerca atterrare, Doue fa loro à tier tal danno, e formo, Chal toro milla val Eardire, e le corto.

Quindi tendendo verfo il mar la palma Peleo, con le ginocchia humil, e chine, Plamate (dif). Dea cerulea, & alma, Deb vegli a tanta s'Irage homai por fine: De l'error, che già fei, pentiti abo l'alma, Contra l'hamane leggi, el divine; E con quella l'amlità, che peffo, ceggio, A la tuta mallà mercede cio ctrieggio.

Nella à quel prego Tfamate fi moue, Nell ciel, n'el mar, nel lavre ne fa fegno. Een thiavo forgel ni pote di Gioue, Che deffer esflandise ei non è degno. Ma con pregbitre radde ppiate, e noue Theti, che auth ella e Dua del falfo Regno, Rempendo in humil vote la fauella, Ottenne ques folo don da la forella.

Come il prego di Theri al fegno è giunto, Nel mezzo al mar l'i vede accefo vo foco, Come [alopa vi acqua vite al punto, che da la luperficie ha l'efea, e'l loco. Torta, e lunga piramidei nu punto Finifee, e i alza di cielo à poco à poco. Lufcia pot tanto baffo il mare in flutto, Chegli ocabii l luo spiedor perdo del tutto.

Villo cal mare il 100 al ciel falito,
Thetis wer la forella altaco il grido,
Situra, shel ligo prego habbia efluadito,
Col cor le rende gratie hamile, e floc.
Cli occhi dapoi cel cor fanto e e contrito
Lal mar voltaro al fanguingo lido:
E vezgon, dando lo cchio al Lupo altero,
Che La bonta del fangue il paj froc.

Nom molto poi, meaire auentarfi intende Ad un vitello candido, ematuro Scorgo, thel piede arrefla, e che mol prèdo, E fafi bianco il fuo colore ofouro. Tanto, che faci mente fi comprende, ch' equi è in forma di Lupo un faffo duro ; Che'l color mofira, e'il non musar del paffo, Ch'einon è più di came, ma di fuffo.

Lodan le Dee del mar, poi fe ne vanno
Per celebrare il factificio fante
Ré campi, done ha fatto il Lupo il danno,
Che mofira hauer lontan di marmo ul măto.
Troustol vera pietra, flender famo
Il joto fu l'altar col farro canto,
Ardrido quello armento il foco accejo,
Che dal mofiro vudel non venne ofi, fo.
Che dal mofiro vudel non venne ofi, fo.

Manonmolto però comporta il fato, Che Treleo flianel Regno di Crice. Pual fi fiale cagion, prende commiato, Eva standito mifero, e infelice. Tur de Magneti il Re chemigno, e grato Luogo nel Regno fuo non gli difdice. Purgollo Acaflo (e feco il tume in corte) Dal grate error de la fracterna morte.

Intanto il Re Ceiceil dubbio petto
Turbato da fi firani empi portenti,
Onde il frati cangiò l'humano alpetto,
Ond ei vide di Chione i lumi fi.mti,
Penfa paffare in Claro al fanto tetto
D. Apollo, done i fino i reaccenti
Contentan l'huō, the prega humile, e chino,
Di quel, chò ama faperi il fuo delitino.

Cc 3 Ma,

Ma, come ei ftopre al fuo penfiero il velo, E che la moglie netrode il fuo configlio; Schet arricciar floirio ogni pelo, Dal mare figurentata, e dal princio. Corre finei il tecnuo per il officiel gelo, Palida il volto, e lagrimofe il ciglio. Te rolte ella sforzoffie parlar volje; Etre volte il fospiro, el pianto filoso.

Afin palefa à lui l'afflitta mente, Benche la trifla, e timida fanella Del piauto, e dal fifir rotte e flagella. Secusio che i dolor lange, e flagella. Qual colpo, ohime, dicea, panalmad coente, Che giù ver me la mente habbi vibella? Qual bo comvesso ervort qual trifla forte Vuol fari i abbandomar la tac cossore?

Misera me, don't quel tempo gito, Che non soleui mai lafeiarmi un punto s' Nisera, qi si me sel salitito s'. Già puoi da l'amor mio viuer dissiunto s' Già il grade amor dal tros core bui vibadito, Che c'havea de principio l'aptro punto s' Lurel ben, che mi volessi, bai già dimesso, E m'ami henre da lunge, e son da presso.

Se fosse almeno il tuo camin per terra, Se ben ne sentirei non men alore, Ten non baseria de la spietata querra De l'implacabil mar voia, e timore. I empia villa del mare è, che vil eterra, E (empre il mio timor vende maggiore. Tur dianzi con questi occhi per sa vidi Tezzz di rotte usua il nostr lità.

Holetto spelso ansor sub tianchi marmi, Plimo abbergo à le terrene some, Che quel, che diferiusemo i fasti carmi, Ron hauca nel sepoltoro altro, che i nome: Perche del mar l'irreparabili armi Haucan le membra sue somme; le come. Nè reder meno i veni i haner subelli; Terche il 10 res per genero Lapp. sli.

Come fon fprigionati in acre i venti,

E tusto in poter lor la terra, el mare;

Nel padre mio con tusti i fuoi argomenti

Al folle lor furor può riparare.

Fanno vicir de le nubi fuochi ardenti,

E veder prima il lampo, e poi tomare.

Sendo fanciulla, ben gli conobbi io

Ne la feura prigion del padre mio i acci.

E, quanto più gli bo conofeinti, tanto
Mi par, che mertin più d'effer temuti;
Mer, quado dom en vo sgli ai figo, el piato,
Né possa opara, chel ruo parer si muti;
Ti prego, per quel nodo amato, e ssuito,
Onde amor ne legò, che nov risiai,
Chi o venga appresso al mio dole e cosore,
Si, che para e habita ambito ne la ssuito dore.

Ch'almeu non temerò, se teco io regno, Del mal, ch'ancor non noce, e non minaccia. Si osso paramis ogni hor, the l'asso regno Salegnata contra te mossir la faccia. L'adoue sossi el stro este tegno supranto in poppa haurà, nelmar bonaccia: Sarà fra noi commune il danno, e' bene, Ne' temerò del mal, sin he non roiene.

Il Re, chel pianto, el grande amore intede, Onde la fitte moglie la molle il lume; Se bem not cede al prego, e nons'arrende; Forç'e, che filli abbei da gli ochi il fiume. E, pre che finama e gnale il cor gli accende, Trega, che più per lui non fi confiame. Le due la cagion, perche fi parte, Ne mol che per pergifo la bubòia parte.

Ogni ragion di manggio fonça troua ,

Ter far coraggio alluo timido petro .

Na non però la migra fapprona ,

Nè puo junta ficura dal jolpetro .

Di punto in punto il fivo junto rinota ,

E mosfira à mille segni il grande affetto .

Con quella voce al fin grana , o accord .

Alquanto la aquieta, e la confora .

Alquanto la aquieta, e la confora .

407 .

Ogni tardanța al mio penfier fa damo;
Ma per questregulo i î prometto, e giaro;
Cli a la paterna flellai i lime damo;
Cle mi vede ai flar dantro al patrio maro;
Prina che Delia due volue în mero pamo;
Ponga al fio lime, e în tutto il rêda ofismo:
Saro; fel ciste vorră, nel patrio feno; (no.
Pria che due volte il tondo ella babbia pie-

Dato che ba difubito ritorno
In quanto al bono voler fixurà ficme,
Seco abbandona il regio alto foggiorno,
E và, done l'attende la trireme.
Comiella fino del vono, e dattro corno
Del porto vede il mar, cho ondeggia, e frecome fen pre fino fla viction al idio, (me,
Vien meno a piè del fino marito fido.

Prefaza del fuo m.d.l.a donna cad: :
Fa venire il marito il frefa fonte ,
Fa venire il marito il frefa fonte ,
E pien d'affetto fla articata Generale ,
Toflo , viel blas la figirio in libertade ,
Il lime à le bellezze emate , e conte
Alza , e di nono lagrimando il prega :
El Re con gran pieta piangendo il nega .

Si direo al fin gli abbracciamenti (firmit Pajali perfetto amor dato ogni legno, Montafopra lo fibifo, e da due remi Si fai li ke trusportare al maggior legno. Forz e, ch. Micione vo altra volta stremi, E mandi a terra il fire mortal foltegno. Tien poi, come é avaina; il lume intento, Done ancor la galea và fenza vento.

Dal porto folean via l'homil bonaccia Gli fehiani, c'houca il ne fra mille eletti, E con l'ejnude, e poderoje braccia Tiramo ilunghi rena el forti petti. Il pin dal gemino ordine fi catcia Oga bor via plu lontan dia patri jetti: Nel tempo ilfelfo oge uno il remo affonda, E fa lucida in fu ilfelmel "londa. Mentre vi il legno ancor vicino al lido, E diferente ancor possono il volto ; Ella riguenda il suo marios sido, Che ne la poppa a lei tien l'occhio volto. Risponde quinci, e quindi il cenno, el grido: Ma poi che di conoscept el tro toto, Se ben pin non si parla, e non s'acceuna, Ei da l'occhio à la terra, ella d'l'antenna.

Tollo, che fun del porto effer si mira
Il Comito, e spirar il vento sente,
Attiffime le corna à l'arbor tira,
Da poi che l'uento, e c'onda gliel consente,
Escé del sen Maliaro, e tenta mira
Per l'odorato, e lucido oriente:
E tanto inanzi il pingei l'acro velo, (lo.
Ch'altro non veggon pin, che'l mare, el cire.

Come à la vela fitenturat a l·lume
De l'infelice Alcione piu non giunge,
A trouar vè le fue vedoue piume,
Done maggior dolor la ngombra, e punge,
Chel letto, el lovo, doue per cofurme
Con Himeneo la fhofa fi congiunge,
Rimembra à lei, che gli arbori, e le farte
Tolgono al letto fito la miglior parte.

Ne Bora, shel fellind di Hipperione, Mentre de copir fi vi, vaddoppia Combra, E fa, che la faminilla di Tione. La notte dagli antipodi difcombra, Vien fusor fiperbo contra d'Aquilone. L'Auftro, & apprefio l'Euro il cielo ingò-E fan con frequentiffime procelle. Giva: Superbo daggie il mar fin à le felle.

1687
Il buon padron, 1687
Il buon padron, the limar biancheggiar urde
Nel lora, b'è mortai la notte torna,
E the Lirabia, che contrai fiele,
Dal fivo primiero intento il pin difforma;
Toi che l'filhio non val, col grido chiede,
Ch'abbaffi laritimon l'altre corna;
Che non vela minor fi prendail vento,
Ter bauer men (ofetto, e men tormento,

Ma

Paffa presso à Callipoli lo stretto,
E in Frigia se ne và verso Pattolo,
Ch'ancor d'arena do ruou correa il letto;
Poir oà verso il vinniscor l'imolo.
Quiui del monte il vin delte, e persetto
Fè, ch'a dietro resto sileno solo.
Lessioù il trinoso andan, sermossi à bere,
E poi co's fiasse in man diessi à giacere.

Non vuol però, che giarcia, e l'addormenti Fin ch'alquanto del vin la tefla firane: Ma, benche d'andar feto fi contenti Tiù d' vu Frigio pallor, che forto i haue; Non può far força al lor modi injolenti Da giù anni mifer occebio, e dal vim graue; E cofi coronato, e trionfanta.

MIDA, desi prima il buon poeta Orfeo
Co'l facerdote Eumolpo hauca mostrato.
Le cerimonie fante di Lico,
E fopra tutto il fuo regio apparato,
Conobbe il nutritor di Tioneo,
E Eacertiò con volto allegro, e grato.
Lieto il vitenne d'afa feo foegiorno
Fin che'l di nono il Sol pasto d'un giorno.

L'ondecimo Lucifero nel cielo Comparfo era di far noto à l'altre fielle , Chel piu chiaro filédorsche nacque in Delo, Venia per disfar l'ombre ofcure , efelle ; E per figgir à shaucan già poso il velo Tal paragon le men chiare facelle ; Quando il Re Mida à Bacco render volle L'alumo, che dal vin fpesso vien folle...

Lico col fuo trionfo altero, e fanto, Gia forza bauerei fino contento integro - Vien con Silcovi fle di Frigia intanto, E Frous Bacco in Lidia, el Frende allegro - Come fi vide i fino minifro de carto, Scaccia egli ogni penfier moiofo, co egro : Ringratiai fle, che gli ba colui condutto, che fait trionofono licro del rutto -

E, per mostrarsi grato al Re, s'osferse D'ogni don, che chiedea, s'arlo contento Di quante io posso far grate cinerse, Se n'ami alcuna haner, di il tuo talento. Allegro Mida allhor le labbra aperse, E per nocino ben spromo la aceuto: Io bramo, che tal don mi si compiaccia, Che tutto quel, chio tocco, oro si faccia.

Lo Dio di Thebe grato al Re concesse.

L'amato don, ma ben sin sel sel silose che van gratin denunosa egis èlesse, che la maritia ad un mal punto il colse.

To i che nel corpo sito algratia impresse per la sipperne partiti volo sciusse.

Allegro il Re di Frigia un indor trona, che uno di si gran don veder la prona.

D'un Elce baffa em picciol ramos (thiemet a Perde la verga il legno e l'oro impetra. Prende di serva un faffo e l'or l'ammanta ; Tal che l'metallo ha in manoe, no la pietra. Poi roccando una gleba amoro l'incanta, El af phender d'ur adorena etra . Suelle dal campo poi l'arida arilla, El ella perde il grano , e l'oro acquista.

Lieto, d'un arbujtello un pomo prende, E, mentre che vi tien ben l'occhio intefo. Difibito i liutido rifierde. Che ne giardini Helperidi par prefo. In qual fi voglialegno il disto flende, Fa crefere al troncon la luce, e'i pefo. La manfilana, el onda cangia fuggia, i E Danae ingameria con l'aura poiggia.

A pena può capir la fisiocia mente
Le folli concepute alte speranze.
Tenssa acquissar loccaso e l'oriente,
Certo d'hauet tant or che gite in auanze,
Come sa poi, chel cibo s'appresente,
Camgiar sa il dito sutte e serbianze,
Subito, che la man s'accosta à l'esta,
Opra, ch'à lei la luce, e'l peso cressa.

Il Tatto di Mida in oSe brama hauer da Be ;
Se brama hauer da Be ;
Secoudo che folea, l'anida bocca;
Subio do el ba in man, vede oro farne.
Dapoi con la forcima ogni efea tocca,
Ma iniembri de le lepri , e de le flarne.
Sitras formano in oc, ome e fimbocca.
Tutti i fino cibi for d'ogni coflume
Acquiflano da l'orgranezza, e lume...

Poi c'hail coppier nel lucido criftallo Pofle lauteor del don, che fa tant oro, Fimefec il frêco, e puro fonte, e dallo Al Reper dure al fameu il fuo rifloro: Et ecco affentra al più ricco metallo Il vino, el acqua, el eriflallin lauror s Fen di doro il vetro, el un cangia natura y E pria unie riquido or, adopo i fundura,

Il Re, cui crefeel oro, e manca il uitto, Ericco infieme, e pouero fi uede, Del nouo made atronito, 9- afflitto Odia già il don, che'l buon Lico gli diede fi Econfeffiando à Bacco il fuo delitto, Perdono à lui con queffa noce chiede. Toglimio Dio di Tebe, à quello inganno, ebe par, eb'util mi faccia, e mi fa danno.

Non può il palato mio vender contento La força del tant or, che dà il tuo dono c Già fame, e let miopportabil fento, E per le troppo bauer mendico fono. Peccai per ataritia, e me ne pento, E con ogni hamiltà chieggo perdono ; Fa, che quel dono in me per fempre muoia, Che, quanto più mi giona, più m' annoia:

Dolce Lieo non men del fuo liquiore, tooi the l'error, che fece, al Re diffiace, volge ver lui benigno il fino flaure, Ela feconda gratiu gli compiace. Suona vona voce in aria, one il Signore Di Frigizi in ginocchion chiede al cicl pace, Contra Tattolo afcendi verfo il monte, Embe trois l'origine del fonte, ne

Quini, dou'ese il sonte à l'avia vina, Assai il corpo ignudo in mezzo à l'acque, E lauerai quella virtà nociua, Che già d'hauere in don da me ti piacque. Come ei vi giugne, pose in sie la viua Le spoglie, enudo entrò, come già nacque, 'Xel sume; el pretios sino difetto Dipinse l'onde d'on, le vipe, èl letto.

Et bor dal feme de l'antica vena Tien la flessa virul la terra, el simme la Rifolende do la pretiosa crea a. Stà l'oro in ogni gleba, il poso, el lume . Dapol che potè il Re gustar la cena a. Ringratiato il glorioso Nume , St de, de l'or spregiando il vicco lumpo . Adhabira I agletua, il monte, el campo a

Non però d'esser Re di Frigia Isssa. Seben la schua, il monte, el pino i alletta. Seben la schua, il monte, el pino i alletta. Con lo Dio de posso vi tempo posso. Sebel siono de le fue came gli diletta. La monte ba come pris sloida e ballque E per nocergii ancora il tempo aspetta. Lo suppido suo spiro, e mal composso vi Vuol fargli vin altro dumo, esprà tosso se vivoli sargli vin altro dumo, esprà tosso se con suppido vivoli segui na sidenta del segui tosso se con suppido vivoli segui na sidenta del segui tosso se con segui na s

Dase il monte Timolo al ciclo ascende, Cantando Pan per fuo diporto un giorno, Con la simpogra sicaliupida rende Ogni Nijnja, e Pullor, chi egii had interno: Er ofa dir , (tal gloria il cor gli accende) Ch'ad ogni illuffre canto il fuo fa scornos Es sidare osa ancora immanzi al fanto Dio di quel Monte il dotto Apollo al canto.

Timolo, arbitro eletto ai noui versi,
Per poter meglio vair , l'orecebie sgombra
Da le givitande d'arbori diuersi,
E (a, che solt a quercia i l'esting simo ombra,
Done con leggiadria posson vedersi,
Prender le giuande, e fare à le tèpie ombra.
Con mansfatoi in questa servan assisso.
Che gli è pronto ad vair, dà loro ausso.

Lo spirto Pane à la siringa anina, E poi fa, che la voce il verso esprime. Ogni montana, ogni siluestre Diua Applaude con prudenza à le sue rime . Sol quel, che diede à la Pattola rina (me, La vena, onde il ricco or si forma, e impri-Scioglie più ardito à la sua lingua il nodo, E'l loda sopra ogni altro, e fuor di modo.

Come ha cantato Pane, il sacro monte Col ciglio accenna al figlio di Latona. Lalira allbor de l'eloquenza il fonte Appoggia à la sinistra poppa, e suona. Ha coronatala tranquilla fronte Del verde allor del monte d'Helicona; E come al citharedo si richiede, L'orna un manto purpureo insino al piede .

Come lo Dio del monte il dolce accento Ode concorde à la soauelira, E tien ne circostanti il lume intento. E vede, ch'ogni orecchia alletta, e tira; Dice à lo Dio del gregge, e de l'armento: Seben il canto tuo da me s'ammira, Pur quel del biondo Dio mi par più degno, E che la canna tua ceda al suo legno.

La sentenza del Monte ogn'un approua, Ogn'un co'l ciglio,e con la lingua applaude, Che'l dir d'Apollo più diletti, e moua, Antor che quel di Pan merti gran laude. Fratanti vn fol gindicio si ritrona, Che tal parer chiama ignorantia, e frande: Mida l'opinion ritien di prima, · Che Pan più dolce il suon babbia, e la rima.

Conobbe allhor lo Dio dotto, e giocondo, Che i quel, c'hauea di Frigia il regno mato, Era perduto il dir dolce, e facondo, E'l gran don d'Helicona ornato, efanto. E, perche possa poi vedere il mondo, · Con quali orecchie ei giudicò il fuo canto, Solo a se il chiama, e poi fa, che si specchie, E mostra, ch'egli ha d'Asino l'orecchie. Subito, che in quel senso i lumi intende . Chescorge à l'intelletto le parole, E che moue l'orecchie, e che le tende, E c'ha ferine quelle parti sole; Soprail deforme capo un velo stende, Poi prega dolce il gran rettor del Sole. Che far palese il suo danno non voglia, Ch'ei vuol celarlo altrui fott altra foglia.

Fingendo, che dolor la testa offenda. Forma d'un velo subito una fascia. Por fa, ch' un seruo il suo volere intenda, E desseguirlo à lui la cura lascia. Ei fa, ch'un fabro gli lauori, e venda, (E con essa al suo Re la testa fascia) V.na corona d'or superba, e quale Si nede hoggi la mitra esser reale.

Cosi mostrò, ch'al Re si conuenia, D'ornar la testa di corona, e d'oro, Per ricoprir con qualche leggiadria Talhor l'asinità d'alcun di loro. O' CHE gran mitra, Musa, vi norria Per coprire hoggi il capo di coloro, Che con orecchie insipide, e non sane . Disprezzan Febo, e fanno bonore à Pane.

Secrete alcuni di l'orecchie tiene Con grande affanno il castigato Mida ; Ma palesarle à quel pur gli conviene, Che vuol, che'l lungo crin purghi, e recida. Promette fargli inestimabil bene , Se tien l'orecchia sua secreta, e fida: Ma, se mai con altrui ne fa parola, Torrà per sempre l'aura à la sua gola.

Promette il seruo, è , come gli ha recisa La chioma, il corto crin purga con l'onda : Ma non può ritener fra se le risa, Mentre l'orecchie ancor laua, & inonda. Pur da qualche nouella, ch'ei dinija, Finge di trarre il rifo, ond egli abonda: Gli ascinga, e copre il capo, e fra se scoppia, Se non palesa il duol, che'l suo Re stroppia. Quanto

Quanto più può, l'orecthie mostruose Deutro à se stessio al coule, e serva Ma, come più mon può tenete associate Tens si publicarie almens sotterra. Pra sossio un campo à lars posse, E canata è re bene belobe la terra, Chinossi, e con purole accorte, e mute 3 copril orecthie à lei, chauca ordute.

Mormora in quella fossa, più che puote, L'orechie, che l'hou Re nascosse che l'ene che converacie, e mostros le note L'intera cuva alquanto disacreba. Copre poi col terrente sossi enerche con E in pochi di comuncia à spuntar l'herba. S'ingrassido la terra di ques versi, E sonde partoris, che came sersi.

Crefce la carma à poco 3 poco, etira
Dal padre lamaeletia nusura.
Dentro è piena di vento, e, quando fira,
"Manda del padre finor la voce para.
"Manda del padre finor la voce para.
E dice: Con la mitra il capo aggira
Calvi, che in Frigia ha la fiprema cura,
Tecche l'ovechie ha d'Afino, e ricopre
Conbror il premio de le fue mal opre.

La forta de la greggia, e de l'armento, Ch'ode il parlar, che da la camna finna, Et ha, mentre da vidr fi ferma intento, Stapor di quel, che l'e claemo raziona, Ride, e fa la fumpogna, e dalle il vento , Et ode dir, che fotto à la corona, Che d'oro al Re di Frigia orma la tefla, Si flà nafoglia vir alpina crefla.

L'yno ibpaleja à l'atro, e fan , che vede, E. L'hodo ogn'un di Frigia la fampogna; Die diec al Re, e hel lo Regno pofficte, De lorecchia djrinna onta , e vergogna O. M.IS E. R. O. quel principe, che corecte Di Juggir del Juo vitto la rampogna. Che, come un fallo, ad vuna foffi il diece, E dana di fino prina prode, e radice. Lafcia la nota poi l'ofeura tomba, Et efec floore ou calamo, the canta. Onde i poeti poi fansi van tromba, n Chel' vitio fa saper, che in lui s'aum mta. Tal the l'publico sono, ch'alto rimbomba, Di saper il son massi si gloria, e uenta : Es on cautat i solo vitis secreti. Dale publiche trombe de speti.

Come s'è uendica 10, lafeia il monte Timolo il padre amabile d'Orfeo, Evofo il ferti pian drizza La fonte Propinquo al promontorio di Sigeo si La done il Re Troian Laomedonte Volca fondar nel bel page l'deo A la juperba Troia alte le mura, Per farla più tremenda, e più ficura.

Quando ei conobbe la spesa infinita, Ch'era per dur e à quellu impresa esfetto; E che l'eu pida Re chiesda l'âla D'alcun samoso, e nobile architetto; 1.0 Dio de l'onde à questa impressimita a: Al sin conchindon di cangiar l'aspetto, E durs in sorma d'homon à quel duore Ter ottemer dal Res ji gran besono.

Fatto il pensiero, treassi in disparte, E quini di lor man fanno va modello Chel Dorico, l'onico, e tutta l'arte Mai non vide il più sorte, nel più bello. "Vera il stro di Troia à parte à parte, "L' mura, el torrion fatto à pennello. La scarpa, il softo, a cortina, el siance silei non comensia nel più, nel manco.

Sapprefentare al Re co'l bel difegno, E i offerfer voler prender l'imprefa, E di far l'artifici ancor più degno Me l'opra, che farà lunga, e diffeja. Tiace al Re l'arte, e dà la fe per perpo, Toi che s'è connento de la fipefa, Che, come l'edifici o hauran fornito, Durd lor d'aro va numero infinito. Con tante curai i formator dal giorno Col Re del mare à labell opra intefe; be in breut Troia fu cinita d'intorno Das fi fiperbe mura, e bene intefe, ben on pot é limidia ad zer il como con le bisfamuti, initialo e offese. Innanzi al Re finepita ella fi tracque, Et ambe al Re lalor fiperbia piacque.

Subito verfo il gran coffetto regio Gli conoficuti Det mosmon il piede, Per impetrare il conuentuo pregio, Secondo il merco, e la promoffic fede. Il Re, chel giumamento haue indipregio, Pervfurpare di la lor mercede, Nega di douer lor tal fomma d'oro, E giura fallo, e firegia il cielo, e l'oro.

E che de l'opra, c'han prestato à l'opra, Han come gli altri bausto il mecto intero; E con tas s'onter vi ragiona sopra, C'b'ogn'un diria, c'h'e non mentisse il verosdegnato il Re del mar, si, c'he si copra Da l'onde sue tro il Troian sentero, Tutto il campo Troian silegnato inonda, E comerce la terra in forma d'onda.

Quante ricchozze ha'l piano, e fertil campo-Di Troia, biade, pino, armenti, e gregge, Trouar non pomo à tanta fini a feampo; Cede ognicofà a lui, che nel mar regge. A pollo anco: col fino flequeno lampo Contra di Troia vir altra pena elegge; Corrompe l'humido acre, e flempratin guifa, cherella da la polle ogsi dana vecifa.

Punto da tanti domi Re s'inuia,
Per impetrar alcun rimedio, al tempio,
Sebrami da la peficinfane, e via
Troia faluare, e da l'ondofo (cempio;
Che la tua figlia Hefjone efpola fa
Ad un mofito marin tremendo, & empio,
Conuien, l'oracol diffe e l'fu lo foglio
È porla con dogn un pianto, condoglio.

Menre flusa legata d duro fuffo, venue à paffar da quelle part Aicidet E finita verjo lei la naue, el paffo, Quando fi bella vergine la vide, cercò di conforta i affitiro, elafo Suo finita con parole amiche, e fide, E, poi cò al padre il fio partico conserfer, Con quella legge lei filmar i offenfe.

Se tu vuoi darmi, ond io possa bauer prale , Quattro di quei caualli arditi, e spelli , Che della razza sina già tide il Sole , Figli de profiti spoi volanti angelli: Saluro i le belezze vaniche, fole , Da gli assalti marini inginsti, e felli. Il Re promette, e giara. Hercole viene Col imosfroi spronsa, e la vistoria ottione.

Ms comechiede iveloci caudli,
Fatto al pesce marin l'ultimo scorne,
Negail Re fasso, e la risposta dalli,
Ch'al grà rettor del mar diede, e del giorno.
Sdeynato il storte, e inuitro Acticle, falli
Da gran militia por l'assendi dintorno.
E prende le siperbe, e none mura
Dela citrà due volte empis, e pergiura.

Tra i capitani poi giufio comparte

De la vistoria i premi, egi altri bonori,
Riyando haundo a chi nel fero Marte
Dato hausa di valor figni maggiori:
Died al fier Telamon la miglior parte,
Et oltre i, mille publici fauori
Cli die la bella Hefione, il cui bel volto
Effer douca du mofro al mondo tolto.

Nè reflò Telamon contento forte; Con tutta la progenieillustre loro; Poi che quella, che presa bauea, consorte, Qual ci, scendea da Re del sommo choro. Ma Teleo, suo fratel, y hebbe più sorte; Ch'ottenne d'una il rivossite alloro, Che mon su mortal vergine, ma Dea; Etal, chel maggior Dio d'amor n'ardea. Sposo Spofe di Theti Dua fulline, et alma Teleo sul mezo ad ulerez quil mone. Di haver con tama Dea legara falma, che di poterniona prano Gione. A malti vine di hanro la carnal falma (Dicca) dal Re, obe tutto intende,e mone; alla goder divna Dea Lamore, el bene, Hoggi ad on follomora fifa tutti aviene.

Inquesta guifa spoja egli l'ottenne, Bramadno il maggior Dio l'amor di lei, Pdi,che Proceso un giorno di drie venne: Di I beti orecchie dapanto a detti mei. Tal fama un giorno batterdi le prime D'un siglio incomparabil, c'hauer dei, Che in tutte l'opre illustri alte, e leggiadre Fia senzagon maggior del padre.

Si che prendi da me questo configito,
Homai de l'amor vuo contenta altrui,
E con l'bonor di si gradito figlio
Accressi mui bonori a pregi vui
Come, chi dei sparta, singre il periglio
Di generar chi sia maggior di lui:
Ne vuol, chel suo figliuol siadi tal pondo,
Chedi Gione maggior dulegge al mondo,

Ma, pereirel figlio , à cui già si pressse. Che più del padre launer douesse homone , D'alcun del Jaque si love de mondo visciliè , Per dare al germe lov tanto spiendore, Chiamò à se valeo si sivo nipote , e disse pe de valeo si sivo nipote , e disse pe la siglia di Nereo atcendi il core , Inuitada à la lotta alma , e giososa. Che con grando nor teu la signia si al successione si sira si sira del si si con del si si con si con del si si con si co

Non amana però la Ninfa bella Gullar quel ben, ch'ofici fuol dal marito: Anzi contra d'amor febina, e rubella Fuggia d'ognan l'affettuofo inuiro. E, perche come ala fina buona fiella Piacque, dal fano al ci fu flabilito; Che poetfle occupar vary fembianti; Con none farme ogni bor fuggia gil imanti. Sta fill marmet Emonia un fito adorno, Che porge un grato, e commodo diporto, Done d'ale promonori d'agno il corno, Dontro à cui fi vipara un flaquo morto. E cofi bene è chiufo d'agni morro o, Che firia con piu fondo un nobil porto: Mat acque, che continuo il mar un imma, Baffan fole à coprir la fomma arena.

Intorno al lago folitario, & ermo A guifa d'un theatro em hofeo afeende, Done in un rufo affai tenue, e fermo I'n antro a pied ed monte entro fi flende, Co altrui fa dal calor riparo, e fehermo, Quando nel mezzo giorno il Sol rijbende Di forma tal, obel antura, el arre Son dubbij, chi dil oro i'n bubbia piu parte.

Pur l'artificio par , ch'ananzi alquanto. Quiui mentre era il Sole alto ver l'Aufro, Cho per lo Ciclo eramontato santo, C'huopo gli fadi dechinar col plaufro. Premendo ad va delfin fiquamofo il manto, Theti folea ritrufia il frejeo claufro. Done l'ardor fuezia del maggior lume, E giacendo chiudea et al volta il hume. »

Mentre la bella Des chinfe ha le porte Per ricreane i sons à la sua luce, Intento Teles a l'amoras sorte, Come dise il margior celeste Duce, Per farla artisament spa consorte Rè le siu braccia ignudo si conduce. Ella si dessa, el sino desso per sorte. Ma non però dis conju assi porge.

Unoll infiammato Peleo vijar la forza;
Dapoi chel prego il fuo fin non ostiene.
D'ifergi elia di man fi provan e, esforza;
Poi fi forma vin augello: ei Laugel siene:
D'ym arbowe ella althor prende la feorza;
Per annullar la fua cupida frene:
Ei d'intorno al troncon gista le braccia;
E col medigino amor l'arbore abbraccia;

Theti i di uerfe forme. Ter torfi al fine al l'importune amante L'arbore via dafe fiaccia, et difinembra, E di tigre crudel prefò il fembiante Mostra volere à lui piagar le membra. Deb, non voltare a lei Teleco le piante, Che tigre ella non è, se ben l'assembra. Lassica el la belsa, e l'antro, où ella macque, Tooi sen von placar gil Det de l'acque.

Accefo il foco fut altra diuino,

E fastous arden si l'odove; el gregge,
Sparge fu fonde falfeil faro vimo,
Indi preça ogni Dio sche nel mar regge,
che facten, to bel lor Nume atmomarino
Non fuga d'Himenco la funta legge.
A la deuota, e lectir a tribiefla
Il Carpathio profeta alez la stefa.

Verrai (gli disservo) al two contento, Ritorna alci nipote altier di Gione: Ritorna alci nipote altier di Gione: Comentro a lo secono ai limme spento, Che in lei sonde di Leche il sonno pione, Legada, e non guardare al liso Lamento, Ne dubitar de le sue forme noue: Se evnol con mille octoi resir d'impaccio, Siasi quel, che si vuol, tiem sempre il laccio.

Non la lassiar giamai, sin che non prende Il primo suo di Dea vertaca aspetto. Detto cossi lo sio, che l'ato intende, «sicodes imergo a l'acque il voltò, èl petto. Lo Dio, che l'anaggior luma el mondo rède, Vicino era à l'Hesperio suo vicetto; E godea Theti gia nel fin del giorno Col volto vero il proprio ermo soggiorno.

Peleo nel antro dessos arina, E lei, she dorme, voi altra volta cinge. Come il sono la lassia « li raunina » Dimille varie sorme si dipinge. Mai del laccio la man Peleo non prina » Tanto, chi pales su la costringe. Come le membra sue legate sente. Più le parole, el volto à lui non mente. Piangendo dice, Non m'hauresti vinta, Senza il funer d'atent celeste live. Ei, con le braccia lei venendo auinna, Con dir cerca addolcirla humano, e ple. E, poi che la fus sirre ci fun desio; L'induce à consenire al suo desio; L'abbraccia, e bacia mille volte, e mille, Ele fa grane il sen del grande. Achille.

Potea sopra ogni altro huom dissi beato ;
Peleo per tal' Tonsorte, o per tal spelio ;
Se mon haussel si line stron spiretato
Del sangue del state strangue,
Toi c'hebbe vecisis secosis secono sentino della suntanta
Dal mello genitor perpetuo essentia
Onde con pochi missiro ; c'infesse
Nando in Trachinia al regno di Ceice.

Lucifero già diè Ceice al mondo.
Che la Trachinia patria posseda ;
E in volto humano, amabile, e sacondo
Quieto, e senza guerra ini reggea :
E ben nel volto suo grato, e giacomdo
Il paterno candor chiaco filendea.
E ver, ch'allbor dissimile à selfeso
Era, e gran duolo hauea nel volto impresso.

Come Peleo vicin la terra scorge,
Done ba molti congiunti se confidenti,
Ruflo consiglio à quei da sleggia porge,
Chause con lui per guardia de gli armenti,
Poi che l'in Bro desline ampione scorge,
Al a merce de le fivaniere grati ;
Eate col gregge qui cauti soggiorno,
Ein che dal Recon la rispolla io torno.

Da pochi accompagnato entro al le porte De la città ne va col proprio piede Too i che egii ha permifo entro al a corte Tesfar fin done il Regrato rifiede , Con modi humii ; e con parole accorte, Col ramo , che dimostra amore, e fede Apprefentato al Re noto gli foo , Comira giunto il fino cugn Teleo.

E de

E de l'essiglio la cagion mentita' Diffe , ch'effendo al padre inira alquanto , Hauea fatto pensier passar la vita Sotto il gouerno suo benigno, e santo: E come da la sua gratia infinita Hauea sicura se d'ottener tanto, C'haurebbe in corte loco, ouer nel Regno, Che non faria del suo cugino indegno.

H grato Re, che subito s'accorse, Ch'era Peleo nipote al Re superno, Ver lui con dignità se stesso porfe, El'abbraccio con vero amor fraterno. Tunto grata accoglienza in lui si scorse, Che aperse ne la fronte il core interno; Mostro ver la moglier l'istesso ciglio, E poi baciò piu polte il picciol figlio.

E, poi che mostrò il volto, el core aperto, Esatisse con l'accoglienza à pieno, Volle, per farlo del suo amor piu certo, Scoprir con questo dir l'interno seno : Se'l Regno mio la plebe senza merto Con volto à se raccoglie almo, e sereno; D'un chiaro huo che fara per mille prone, Che sia, come son'io, nipote à Gione?

D'ogn'uno è il Regnomio rifugio, e nido, Hor, che strà d'un mio caro congiunto ? Il nome del cui sangue in ogni lido Con gran gloria di voi superbo è giunto. Con quella mente al tuo valore arrido, Che vuol l'amor, ch'à venir qui t'ha punto. Non mi pregar, ma i lumi intorno intendi, E quel , che fa perte , sicuro prendi .

Ciò, che qui scorgi, è mio ; prendi pur tutto: Tornando on di da Delso il biondo Dio, Volesse Dio, che meglio viscorgessi. Non può tenere in questo il viso ascintto, Ma manda fuor sospir cocenti, e spessi. Signor ( diffe Peleo, vedendo il lutto ) Vorrei, che la cagion en mi dicessi; Che, se per virtù d'huom si potrà torre, Per te la propria vita io son per porre.

Non può (risposeil Re ) l'humana forza Trouar rimedio a'miei perpetui danni. L'auzel, che tanti augei spauenta, e sforza, Che batte si veloce in aere i vanni, Già si staua in viril serrato scorza, E solea menar meco i giorni, e gli anni; Poi l'aspetto viril perdè primiero, Perfarmi ogni bor vestir lugubre, e nero.

Ei fu Dedalion per nome detto, Enacque anch'ei di quel bel lume adorno, Che chiama de l'Aurora il vago aspetto A dar col suo splendor principio al giorno. Nacque di quello ardor lucido, e netto. Che cede solo al Sole , e al Delio corno ; Chelasera primier compar nel cielo. E ne l'alba è piu tardo à porsi il velo.

Fumio fratello, e quanto à me la pace Piacque di conseruar ne la mia terra; Tanto ei seroce, e piu d'ogni altro andace. Piu d'ogn'altro effercitio amò la guerra. Et hoggi ancora angel forte, & rapace Colonghie ogni altro augel feroce afferra. Se ben la prima sua cangiò figura, Non però l'aspra sua cangiò natura.

Di questo mio fratel Chione, vna figlia Di firito, e di volto unica nacque: Che fece ogn'huom stupir di maraniglia; Tutti n'arse d'amor, à tutti piacque. Quel , che d'Eto , e Piroo regge la briglia , Dal primo dì , che ne la culla giacque , Tre lustri hauea col suo girare eterno Fatto à mortai sentir la state, e'l verno.

A caso ver costei volse la fronte, E in lui d'amor destar nouo desio L'uniche sue bellezze altere, e conte. Di Gioue il nuncio ancor gli occhi v'aprio, Tornando à cafo da! Cellenio monte; E, come l'occhio cupido v'intefe, Non men del biondo Dio di lei s'accefe.

Come

Mifer, quanta fent y pena, e cordoglio, Vedendo spento in lei per sempre il Sole. Volli al fratello il duol torre, e l'orgoglio Con le fraterne, e debite parole; Macofi m'ascoltà, come lo scoglio Il mormerar de l'onde ascolear sule : Anzi con gridotal s'ange, e flagella, Che mostreriamen duolo pna donzella.

Ma, poi che in mezzo al foco arder la vede, Per l'intenfo dolor confuso, e cieco, Fa quattro, e cinque volte andare il piede Ter gittarsi nel foco, & arder seco: Ben danoi si ritien , ma in se non riede , Vuol darsi in tutto al sotterraneo speco; E per la cima del Castalio monte Con gran velocità drizza la fronte.

Si come il bue talbor corre luntano, Che tutte infanguinate habbia le spoglie Da l'oslinato, e persido tasano, Che vuol fatiar su lui l'ingorde voglie: Talcorre furioso il mio germano Tunto da le nouelle interne doglie. Che piu del huom corresse, allhor mi parue, E l'ale hanesse à pie, si tosto sparne.

Ver la cima del monte il passo affretta Tanto, ch'al giogo piu sublime arriua, Done con un gran salto in snor si getta, Per mandar l'alma à la tartarea rina : Mail pio rettor del lume non aspetta, Che renda del mortal l'alma ancor prina; Lasua spoglia carnal veste di piume, E fa, ch'in altra forma ei gode il lume.

Forma molto minor l'alata scorza, Curno l'artiglio, e'l rostro empio diniene, E serba ancor piu grande animo, e forza, Ch'al picciol corpo suo non si conviene. Sparniero ogn'altro augello affrota, e sforza E di rapina il suo mortal mantiene. E,metre, igiusto altrui, doglia altrui porge, Cagiona in me quel duol, che in me si scorge.

MENTRE racconta à Pelcoil Re Ceice Del suo fratello il sato acerbo, e reo, Vngentil huom del Re s'accosta, e dice, Com'è giù ne la corte vn'huom plebeo, Che mostra alcuno incontro empio, e'nfelice Hauer da dire al suo Signor Teleo. Il Re, che brama anch'ei saperneil tutto, Comanda che'l plebeo venga introdutto.

Come il rustico appar nel nobil tetto Dal corso afflitto, subito, e veloce, Senza hauer l'occhio al regio alto coffetto, Come fosse in vn campo, alza la voce. Pur con difficoltà scopre il concetto Dal caso oppresso insolito, & atroce. Quindi ogn'un vede al grido, & à l'affanno, Che brama di contar presto un gran danno.

Di ferro, Peleo, o Peleo , e d'ardimento - Al fiero incontro t'arma , e disperato, Che perdi , se tu tardi un Sol momento, Quel poco ben, che al mondo t'è restato. Non far , ch'io gitti le parole al vento : Ma, dounque io m'inuio, me segui armato; S'armi ozni amico tuo di ferro, e disasta, E soccorriamo al mal, che ne contrasta.

Lo Supefatto Re con Peleo vole, Che colui , che custodia era à gli armenti, Neminato Anetor, con piu parole Questo nouo infortunio rappresenti. Dice egli; Era arrivato a punto il Sole, Ch'à piombo quasi manda i raggi ardenti, Quandio m'oprai, che le ginuenche, e i tori Fuggiffer presso al mar gli estiui ardori.

Quel bue sopra l'arena acquosa ziace, E del mar guarda il copioso fonte; Questo di star nel bosco si compiace; Notando pn'altro fol mostra la fronte. Vna folta foresta, alta, e capace Dal mar si stende insino al piè del monte; Laseluanel suo centro un tempio chinde, Dou'entra il mare, e forma vna pa'ude.

Dedalione in sparauie ro.

Siede fopris sona voca evi alta torre, Che feopre intorno à molte miglia il mare. Che feopre intorno à molte miglia il mare. La sú ectea Teleo la pianta porre; Che quiu il fanto officio intende fare. Montati veggon l'azimal, be corre, E que fio armento, e quel cerca atterrare. Doue fa lorò a iter tal denno, e formo, Ch'al toro nulle val E adrige, è l'eorno.

1377
Quindi tendendo 1377
Quindi tendendo refjo il marla palma
Pelco, con le ginocchia humil, e chine,
Plemate (diffo) Doa cerulea, & alma,
Deb vegli à tanta strage homai por fine:
De l'error, che già fei, pentita ho l'aima,
Contra l'human legge, e le diène;
E con quella kumilià, che pesso, e de giò,
Ala tua massilà mercade o chieggio.

Nella à quel prego I samate si mone, Nell ciel, nel mar, nel aure ne sasgeo. Ben chiano forque in inpote di Gione, Che desser est di cone, Che desser est despirate, e none Macon preghiere raddoppiate, e none I beti, che anch ella e Dea del sasse ne, Rempendo in humil voc ela sauella, Ottenne quesso do na da la forella.

Come il prego di Theti al fegno è giunto, Nel mezzo al mar li vede accesso un soco, Come sa los prata dequa vite e à punto, Che da la superfisie ha l'esta, e'i loco. Torta, e l'unga piramide in ven punto Finifee, e s'alza al cielo à poco à poco. Lustia pos tanto basso il mare in sutto, Che giu estissi liso spièdeo perdo del tutto.

Vifio dal mare il foco al ciel falito,
Theti ver la forella al zato il grido,
Theti ver la forella al zato il grido,
Situra, a bel l'hop prego babbie a ffisudito,
Col cor le rende gratie bamile, e fido Col cor le rende gratie bamile, e fido Col de corbi de cor fato e, e contrito
Lud mar voltaro al famparinofo lido:
E vergon, dando l'octrio al Lupo altero,
Che la bomta del flampare il pa pie freo.

Nom molto poi, mentre anentarfi intende Advo vitello candido, ematuro, Scorgo, che l'piede arrefla, e che noi preda, E fassi bianco il suo colore ofenco. Janto, che fasti mente se conprende, Ch'esti è in sorma di Lupo vo sasso devo 3 Che'i color mostra, e il non mutar del passo. Che monta e più di carne, ma di susso.

Lodanle Dee del man, poi fe ne vasuno
Tere celebrare il facrificio fanto
Te campi, donce ha fatto il Lupo il danno,
Che mofira basser losst an di marmo il māto,
Troustol vera pietra, filender famno
Il joto fa faltar cel facro canto,
Ardecko quello armento il foco accefo,
Che dal mofiro crudel non venne eff. fo.
Che dal mofiro crudel non venne eff. fo.

Ma nonmolto però comporta il fato, che Teleo flia nel Regno di ciece. Qual fi fia la cagion, prende commiato, Eva standito mifero, cinfelice. Tun de Magneti il Re benigno, egrato Luogo nel Regno fuo non gli difdice. Purgollo Acaflo (efeco il ti nine in corte) Dal grane error de la fraterna monto.

Intanto il Re Ceice il dubbio petto
Turbato da fi firani empi portenti,
Onde il patel cangiò l'humano alpetto,
Ond ei vide di Chione i lumi firmi,
Penfa paflo, ai Claro al fanto tetto
D' Apollo, done i fino veraci accenti
Contentan l'hui, che prega humile, e chino,
Di quel, che man faper il fino defino.

Ben di Delfo era il tempio men diflante, Dou'egli il fato ancor dicea futuro : Mala guerra eradel del Re orbosne Non laficiana il camino esfer siumo . Terò da claro le parolessate . Benaò impettar col cor deusto, e puro : Se ben dones tentar gii ordosi orgogii, Vesso il mar fa mille (con presi);

Cc 3 Ma,

A fin palefa à lui l'afflitta mente, Benche la trista, e timida fanella Dal pianto, e dal sofpir rotta è sonente, Secondo che't dolor l'ange, e flagella. Qual colpo, ohime, dicea, qual mal cofente. Che già ver me la mente habbi ribella? Qual bo commeffo error? qual trista forte Vuol farti abbandonar la tua consorte?

Misera me, don'è quel tempo gito, Che non soleui mai lasciarmi un punto? · Mifera, vi à di me fei fastidito ? Già puoi da l'amor mio viuer disgiunto ? Già il grade amor dal tuo core hai shadito, Che t'hauea da principio il petto punto?

Quel ben, che mi volesti, bai già dimesso, E m'ami bauer da lunge, e non da presso. Se fosse almeno il tuo camin per terra. Se ben ne sentirei non men dolore, Pur non baurei de la spietata guerra De l'implacabil mar noia, e timore.

L'empia vista del mare è, che m'atterra, E sempre il mio timor rende maggiore . Pur dianzi con questi occhi portar vidi Pezzi di rotte nani d' nostri lidi .

Holetto spesso ancor su bianchi marmi, Vltimo albergo à le terrene jome, Che quel, che descrineano i sacri carmi, Non haueanel sepolero altro , che'l nome : Perche del mar l'irreparabili armi Hauean le membra sue sommerfe, e dome. Ne creder meno i venti bauer rubelli, Tercheil lor Re per genero t'appelli.

ITT E tutto in poter lor la terra, e'l mare; Ne'l padre mio con tutti i suoi argomenti Al folle lor furor può riparare. Fanno vicir de le nubi fuochi ardenti, E veder prima il lampo, e poi tornare. Sendo fanciulla, ben gli conobbi io Ne la feura prigion del padre mio : 300

E, quanto più gli bo conosciuti, tanto Mi par, che mertin più d'effer temuti; Hor, quado àme no vaglia il pgo, e'l piato, Ne possa oprar , che'l tuo parer si muti; Ti prego, per quel nodo amato, e fanto, Onde amor ne lego, che non rifiuti, Ch'io venga appresso al mio dolce cosorte, Si, che parte habbia anch'io ne la sua sorte.

Ch'almen non temerò, fe teco io regno, Del mal,ch'ancor non noce,e non minaccia. S'io flò parrammi ogn'bor, che'l fallo regno Sdegnata contra te mostri la faccia. Là done forfe il tvo felice lezno Ilvento in poppa haurà, nel mar bonaccia: Sarà fra noi commune il danno, el bene, Ne temerò del mal, sin che non viene .

Il Re, che'l pianto, e'l grande amore intede, Onde l'affitta moglie tamolle il lume, Se ben non cede al prego, e non s'arrende; Porz'e, che filli acb'ei da gli occhi il fiume. L, perche framma vguale il cor gli accende, Prega, che più per lui non fi consume. Le dice la cagion, perche si parte, Ne vuol, che nel periglio ella babbia parte.

Ogni ragion di maggior forza trona, Per far coraggio al suo timido petto. Ma non però la misera l'approna, Ne può farla ficura dal fospetto . Di punto in punto il suo pianto rinoua, E mostra à mille segni it grande afferto. Con questa voce al fin grata, & accorta Alquanto l'acquieta, e la conforta.

ogni tardanza 1418
Ogni tardanza nino penfier fa danno ;
Ma per queiraggi io i prometto, e giaro,
Chi al a paterna fletlati lume danno,
Chi mi ved-ai flar dantro al patrio mino o,
Tria che Delia due volte in nero pamo.
Tonga al fio lume, e in tutto il reda ofcuro:
Sarò, fel teli vora i, nel patrio feno, fio.
Tria che due volte il tondo ella habbia pie-

Dato che l'ha dississivitorno
In quarro al biono volce ssurà speme,
Seco abbandona il regio alto soggiorno,
E và, done l'attende la trireme.
Comiella sinor de l'uno, e l'altro como
Del porto vide il mar, ch' ondeggia, e freComestempre sinol sar vicino al tido, some,
Vien meno a piè del suo marito sido.

Prefaga del fio mul la donna cade: Favenire il marito il frifo fonte, E pien deffestuofa caritade Spruzza, per farla rijentir, la fronte. Tofto, chell'a ha lo fipire in livertade, Il lume à le bellezze annate, e conte «l'za, e di mono lagrimando il prega: El Re con gran pietà piangendo il nega.

Si dire a fin gli abbraciamenti eftremi:
Pajdi perfetto amor dato ogni fegno,
Monta forra lo fibifo, e da due remi
Si fai le trufportare al maggior fegno.
Forz e, b. Micione ro altra volta tremi,
E mandi a terra il fico mortal foftegno.
Tien poi, come fausina, il lume intento,
Done ancor la galea va fenza vento.

Dal porto folcan via l'humil honacia Gli schiani, s'hauca il re fra mille eletti, Econ l'ignude, e poderos francia Tiramo ilunghiremi a sorti petti Il pin dal genimo ordine si carcia Ogn'hor via pin lontan da'patrij tetti: Rel tempo illesso ordinano il remo associali E falucida in si vispender! omda. Mentre us il legno ancor vicino al lido, E diferente ancor possono il volto; Ella rievanda il fiso marito fido, Che ne la poppa à lei tien l'occhio volto. Risponde quinci, e quindi il cemo, el grido: Ala poiche di conoscersi el lor tolto. Se ben piu non si parla, e non s'acceuna, Ei da l'occhio a la terra, ella d'l'antenna.

Tofto, che fuor del porto esfer si mira
Il Cenito, e spira mi vento sente
Attissima le corna a la mbor tira,
Da poi che'l vento, e i onda gliel consente.
Esce del sen Maliano, e e tien lan pra
Verl odorato, e lucido oriente:
E tanto inanzi il pinge il carco velo, (lo.
Ch'altro non veggon pineche'l mare, el cic-

Come à la vela stienturat ai limme
De l'infelice Alcione piu non giunge,
A tronar vale site vedone piume,
Doue maggior dolor la ngombra, e punge.
Chel letto, el lovo, doue per cossume
Con Himeneo la sposit si congiunge,
Rimembra à lei, che gli arbori, e le sarte
Tolgono al letto siro la miglior parte.

Ne Phora, che'l figlind di Hipperione,
Mentre à coprir fi vi,raddoppia Combra,
Efa, che la fancialla di Tione
La notte da gli antipodi diftombra,
Vien fuor fuperbo contra L'aquibne
L'affro, & appreffo l'Euro il cielo ingüEfan con frequentifime procelle
Superbo alzegie il mar fia à le folle.

Il buon padron, chel mar biancheggiar vode Nel bora, kh dmortai la notte torna, E che Larabbia, che contrata fede, Dalfino primicro intento il pin difforna; Toi chel fifthin non rad, col grido chiede, Chi abbaffi l'arcinion l'altere corna; Che non vela minor fi prendail vento. Ter bauer men fofetto, e men tormento.

Cc 4 Ma

Ms l'onda, la procella, il vanto, el tuono
Non lafcia di chi regge vdire il grido:
Ture ogn'un volontario ou egli è buono,
Cerca d'afficurare il comun nido
A'remi alcun, ch'ancor difless sono,
Dentro on albergo dar cerca piu sso,
Damar altri afficura i lati, el'estro, (tro,
Chese i nimici han suro, pou gli babbià d'è-

Altri di dare à l'arbor minor panno Sn l'antenna minor prende il gouerno, E, mentre dubbie, fenza legge vunno, Mel ciel crefce, e nel mar l'horribit vernot La terra già lo Dio, che tempra l'anno, Hause laficiato un tenebrofic inferno, E i venti piu feroci d'ogni intorno, Fean piu fiperbo a l'onde alzare al corno.

Eimedefmo non fa, doue habbia il core
Quel, che gli vifici , e gli ordini comparte.
Facciali quel, che vuol ; commette error:
Tauto èl trausglio fuo maggior de l'arte.
Pur peufi per vuen mal l'ondofo borrore.
Scorrendo andar ver la Tracenfe parte:
Nê può quindi da focții estre officio.
Chetien di ardur fra Siro, & Montolo.

Col grido l'hnom, con lo stridor la corda, Col fremer l'alto mar, co venti il ciela Rende on li oro orecchi in sigrema, e sorda, Oltre al romor, che fu la pioggia, e siglo. Co tato horrore, e situati o itu soi saccorda, Che porta seco in giù l'etherco telo, nuper l'onda il mar anut alto poggia, A vonper l'onda siglo ciela d'ovi altra pioggid.

Forma una valle si prosonda, e scura Il mar s'a l'una, e l'altra onda, che sorge, che, mente in acreil breue lampo dura, La nera avena in sondo al mar si sorge. Giunge la valle, è il atentarea cura Mille pene duerse à l'ombra porze. La ssi una al monte, La valle è il arco s'agno di conste. La valle è il arco s'agno di conste. Seguendo il cosso sio Cassitito legno,
Hor parzilim cima à l'alpe andere à volo,
E gu ridando à l'ingin vedere il regno
Dele perpetue lageime, e del duolo.
Quando il spoi cader l'ondoso silegno,
Gili par ueder dal basso inferno il polo.
Il combattuto pin geme, e risuona;
Quals l'ariete, e'l disso il muro intuona.

Come contra la fquadra arclito, e fero Corre i leone, e l'Inglia, che l'offende : Cofra contra l'egno i limere alticro, E contra ogniva, che di faluarlo intende. Col marc in legal i vento aquofo, e nero Piu forza à l'onde incrudelità rende, Mofra ella al pin col fino motar tanto alto, Che'l vuol per forza haure, e, per affalto.

Giàtolta ha il mar la pece, e l' altra velle, La qual le conginuture al legno afonde, E le feffire già molte, e fanqile Domano il pesso al mortifere onde. Le genti sivigotite e, spèree, e presle, Acciò che il lor nauilio non i assonde Tornan nel mare il mare, e cerca ogi vao Farriparo al ssio assalta e protuno.

Aperto Noto de la veste il lembo, l'enfagit tanta pioggia, e tanto gelo, che voi direst exassiomato in nembo cadra tutto nel mar l'ethereo cielo. (bo, pan veggon quei, che'l pin porta nel grem-Che l'alima è per lassiare il carnal vedo, che ponno à tanto oltraggio, à tato alfedie Con gram disposit arona rimedio.

Non è men graue la gonfiata vela Dal mare, e da la pioggia, che dal vento . Il cie, che oggin foo co ammorza, e cela, Torge al notturno borror piu gra fijauento. Tur di nenniti il balera talione fi fisela, E fato lume, e fugge in vn momento . In mille langti ha grai fondofo torto. Sanglico il legao vino e catto il morto.

Mentre

Mentre il portello aperto ban quei di foprat Pur , se ben una sul nomina, e chiana, Per trar via il mar, che sotto i copia aboda, E che per via gittarla ogn'un s'adopra, Superba, quanto può, vien dentro vn'onda; E porta in mar colui, ch'intento à l'opra Tiene il portello, e lui col legno affonda. Altero il mar per la nona apertura, Assalta la città dentro à le mura.

Qual se talbor da fochi, & da tormenti La battuta cortina à terra cade, Fra mille un de più fieri combattenti Spronato da l'honor, che'l persuade, Entra in disnor de le nimiche genti Per l'erta, e noua via ne la cittade ; La qual face il sospetto, el duol maggiore, Dapoi ch'ella i nimici ba dentro, e fuore:

Sofi dapoi , ch'on' onda dentro a' legno Ha preso ardir d'offender gl'infelici, Cresce dentro il timar, di fuor lo sdegno, Dapoi che dentro, e fuore banno i nimici. Sicuri, che gli affondi il salso Regno. Piangono altri parenti, altri gli anici, E chiaman di colui fanta la forte. Che'l funerale officio bebbe à la more

A qualche patrio Dio questi fa voti, In cui particolar suole hauer fede, E dicendo ver lui versi dinoti, Tende le braccia al ciel, se ben no'l vede . Altri pianze i fratelli, altri i nipoti, Altri il figlinol, che sia pupillo herede. Altri per la conforte sente affanno, Che resti grane, e vedona il prim'anno.

Ma quel, c'ha sempre in bocca il Re Ceice, E' de la dolce sua consorte il nome . Gli par veder la misera, e infelice Graffiarsi il volto, e lacerar le chiome. Alcione dolce mia, souente dice, Qual vita fia la tua? qual fato? come Ver giudicio farai dopo alcun giorno, Che m'habbia il crudo mar tolto il ritorno? S'allegra, che'l nauilio non la ferra; Volger verso la patria il ciglio brama Per salutar la moglie, e la sua terra; Ma la notte infelice in modo il grama , Il vario corfo, e la marina guerra, Che non ha più per ritrouar consiglio Doue voltar per salutarla il ciglio .

L'arti si veggon già mancar del tutto. Perduto in ogni parte hanno la speme: Pur, mentre cercan fare il legno asciutto, Et aiutar le lor fortune estreme ; Se n'entra altero il crudo, e horribil flutto. E col turbin del vento vrtano insieme Ne l'arbor, che tenea già l'artimone, E'l danno al mar, c'ha tolto anch'il timone.

Piangendo intanto apportan quei di sotto, Chenela prua, ne'lati, enc la poppa Ei fesso in mille partiil legno rotto, E i cunei inuola il mar tutti, e la floppa . A questo estremo il Comito ridotto. Dapoi ch'indarno il legno si rintoppa, Cerca col Re dentro à lo schifo entrare, Ma pure allborail mar l'ha dato I mare

Qual fe Tifeo, Parnasso, d mazgior pondo Prendeffe su le spalle, e'l desse al mare: Saria sforzato il monte al maggior fonde Se dal gran peso suo lasciar portare: Tal la galea per forza al più profondo Letto del Re marin si lascia andare, Poi che lo stare à galla gli è conteso Da l'acqua, che la fadi troppo pefo.

Il numero mazgior del popol Greco Seco al fondo maggiore il legno traffe. Che dier lo fpirto al Regno ofcuro, e cieco, Ancor ch'alcun à l'aere il capo alzasse. Tiefi il Comiso à un legno, e'l Re, ch'e feco, Si tien su'l mar su la medesim'asse. E, mentre l'onda ancora il ferba in vita, Chiede a! focero, e al padre in vano aita.

Ma più di tutti in bacca ha la conforte, Mentre può rifirma lo flanco petto. Dice bramar, the la fortuna il porte, Come fia morto, inamazi al flue cospetto; Si, chi almen possi ha suce apo la morte Da mano amica entro al fendero il tetro. E col super bonde Il bel nome d'Alcione antor consonde.

In questo un nero mundo apre il passo Ad wna frequentissima procella ,
La quale cossi iniri vininando à basso il nu modo il miser Refere, e stagella ,
El anda la misera dei vadella (e della fine anche i vadella ,
EL orba lassi ala paterna fiella:
La quale poi che lassica mon potes il cielo,
Di nembi oppose al suo bel lume yn velo.

Il Comito più forte, e più ficuro
Ne al mar, nè à la procella non s'arrende.
Il nembo paffa intanto miquo, e ficuro,
Es e jip l'affe al fiuo follegno intende.
Come ver l'aba il mar fi fia men duro,
Si vede appreffo vi jibla, e la prende.
L'jibla al Alenofo il piede afferra,
E gode di toccar l'amata terra.

Dal foco, da la mensa, e da le piume Pressel vinto to mito conforto: Doue conto con lazrimos lumos De la crudel fortuna, e del Re morto, E come meuric le slate flumo Non dier di lui lo spirto al mero porto, Sol nomo la conforte, e l'odo è unto, Cel aggiocchi di ogn'un sinor reasse piato.

Ma, the giona ad nocchiero bauer faluato
Dal mar la vita fua con tanto affamo,
Dapoi che vuole il fuo peruerof fatto,
Che dal mar debbia hauer l'etitmo danno è
Ter gire à dire era ful mar toriato,
Che fu volffil Melione il nero pamo:
Rès volt mai quel, che del legno auenne,
Tal che ne l'ondo egni mo fammerfoil senne.

Nel regio intanto Altione alto foggiorno, A cui tanto infortunio è ancor nafecilo. Tien cura do gui notte, ed ogni giorno. E, perchel tempo fuo fa boa difpolo. Per ambi i manti fa, chi alto ritorno Yuol, ch'ornin meglio il lor mortal coposto. E, mentre lo echio esfercita, ele mamo, Si promette un ritorno amato, e » 2110.

Ogni di mille volte il camin prende Verso Giunone; e porge il prego, el lume. Pregata esseria Dea, più non intende; Per chi mandata ha l'aluna di nero fume. Onde con queste note à gire accende La sida nuncia sia verso quel Yume, Che rende ogni mortal del lume privo. E morto il sa puers, si bene è vivo.

ri verso quel Di 194.
Che si fuol fer talhor del fenso donno :
E di, chi d'inselece Actione i verso
Scopra, mentre ei la domina col sonno :
Come il marito di Regno affilitto, e nero
E giinto, e i preghi jiao igosar non ponno;
Chi lei de sogni juoi mandi qualch uno,
Quel, cho per quesso affir qualch uno,
Quel, cho per quesso affir phiopoportuso.

Atille waghi colors of the first the vaghi colors of the first the first piperene, el orizonte formando in un balen l'arco celefle, l'erifo il quieto Dio drizza la fronte. Fra le Cimmerie altiffime foreste l'ha grotta sidenoda e pie drum monte: Doue ne l'humido arce, e senza luce « dar posa d'esse sideno de midro.

Habitatio ne del Son O nasca, ò stia pur alto il Re di Delo , il O haverfo il finin del fuo viaggio; Quiui à lui sempre opponsi oscuro un velo Che no la cia, che faccia al Sonno oltraggio. Vinzombran tante nubi, e nebbie il cielo, Ch'ei non vi può mai penetrar col raggio . Quiui il cristato augel non fa dimora. Che fuol vol canto fuo chiamar l'Aurora:

Per far la guardia al folitario hostello : 11 Lo smemorato Oblio risiede appresso ... Mai non vi latra il can mordace, e fido : : Non o'è quel tanto in Roma amato augello, Che'l Campidoglio già fa'nò col grido. No'l toro altero, e non l'humile agnello, Vn mugghiando, un belando alza lo firido. Non s'ode mormorar l'humano accento, ) Ne'l bosco fremer fà la pioggia, d'I vento.

Quini il ciel da romor mai non s'offende: Tutte le cose stan sopite, e chete. Quini ogni spirto al suo riposo intende, Sol vi drizza vn juo ramo il fiume Lete; Il qual fra selci mormorando scende, E inuita il dolce Sonno à la quiete . Fioriscon l'herbe intorno d'ogni sorte, Che i fensi danno à la non pera morte .

Lo Sfondilio non v'e, ne il Peucedano; Mail Solatro, e'l Papanero v'abonda. Con l'berbe, onde la Notte empie la mano, -Per trar dal seme il Sonno da la fronda. E poi , che vede il sol da noi lontano , E ch'ella il nero ciel volge, e circonda; Porge quel fucco à l'otiofo Dio, Perche il notturno in noi cagioni oblio.

L'entratanon p'haporta, e non si ferra, Perche girando il cardine non firida. Si siede l'Otio accidioso in terra, Ch'à vergognoso fin sestesso quida. Al Nume, à cui la Notte i jenfi atterra, La Pigritia douea , ch'ini s'annida , Vna ghirlanda far di più colori, E gia per lo giardin cogliendo i fiori.

Stracciata, scinta, e rabbuffata il crine, Si moue verso il fiore inferma, e tarda : Con gran difficultà par , che s'inchine, E, come staper carlo, ancor ritarda: Come bramaffe non venirne al fine; Si grata il capo, e poi shadiglia, e guarda. E, fe ben sà, ch'al fine ella il de torre; Tutto quel, che far può, fa per nol corre.

Al nero letto, done il Sonno giace : No ha in memoria alerui, ne men fe stesso: S'alcun gli parla, ei non l'ascolta, e tace. Fala scorta il Silentio, e guarda spesso, Se per turbare alcun vien la lor pace: E,per non far romor, mentre anda, e riede, D'oscuro feltre ha sempre armato il piede.

Di nera lana, è di coton s'ammanta; Ma di setanon mai vestir si trona : Suol con rispetto tal fermar la pianta. Chepar , che su le spine il passo mona. Col cenno la fauella à l'huomo incanta, E fa, ch'accenni: & ei, fe vuol, l'approua. Col cenno parla, e la risbosta piglia Dal cenno de la mano, e de le ciglia.

In mezzo à l'antro stà fondato il lette: D'hebeno ofcuro il legno è, che'l fostiene . Ciò, ch'ini à gli occhi altrui si porge obies-Dal medefino color la spoglia ottiene. (to. I Sogni, ch'à l'human fosco intelletto Si mostran, mentre il Sono oppresso il tiene, Intorno al·letto stan di varie viste, Quanti dà fiori Aprile, e Luglio ariste.

Tofto, che'l muto Dio la nuncia scorge, Col cenno parla à lui fopra la porta. Ella à l'incontro ancor col cenno porge, Che brama ai Sonno dir cofa , ch'importa . Com'egli del voler dinin s'accorge, La fa paffar ne l'aria ofcura, e morta: Ma con la luce fina, com entro arriva, La fa tutta venir lucida, e viua.

Per tutto i Sogni à lei la strada fanno, Che passi, one lo Dio posa le gote. Alza ella al padiglione il nero panno, E quattro, e cinque volte il chiama, e scuote. Tofto che'l primo fuon le voci danno, Fugge quindi il Silentio più che puote . Di feuoter ella, e di chiamar non refta Tanto, ch'à gran fatica al fine il defia.

Con gran difficoltà lo Dio s'arrende Al grido, ch'à deftarfi il perfuade: Su'tetto affifo fi diftorce, e ftende, F shiede shadigliando, che l'accade . La Deacomincia, e, mentre à dire intende, Su'l petto ei tuttania col mento cade. Ella lo scuote, e, come auien, che'l tocchi, Trocurò con le dita aprir ben gli occhi.

Su'l braccio al fins appoggia, & aprè il lume: E la Dea conosciuta apre l'accento: O riposo del mondo, o d'ogni Nume Più placido, più queto, e più contento; O Dio, che con le tue tranquille piume Togli il diurno à gli huomini tormento : Fa. ch' rn de Sogni tuoi ne l'aria faglia Ver la città, ch' Alcide fè in Theffaglia.

E'dì, ch'à la inselice Alcione apporte Con la fra finta ingannatrice imago, Come il navfragio andò del fuo conforte, E come s'annego nel falfo lago . La maggior Dea de la celefte corte, Ch'ella re sappia il vero, il core ha vago. La Dea fi parte al fin di queste note . 2 erò che'l fanno p.ù foffrir non puote.

Per l'arco istesso, onde discese in terra, Tornò la bella nuncia al Regno eletto. Fratutto il falso popolo, che serra De tropri figli il Sonno entro al fuo tetto, Vn nominato Morfeo ne differra, Che sa meglio imitar l'humano aspetto; It live al volto accompagnar vi fuole, I babito, il gesto, el suon de le parole.

Sol l'animal, cui la ragione informa, Finge coftui; ma quei figura, e mente Ogni bruto animale, e si trasforma Hor'in orfo, hora in lupo , bora in ferpente; Talhor d'affore, è grue prende la forma, Hor di chi porta à Gione il telo ardente : Icelo ne la parte eterna, e bella, Ma giù fra noi Forbetore s'appella

Altri v'e poi, che si fasasso, o trane, Seta; lana, coton, metallo, ò fonte. Di ciò, che v'e, che l'anima non haue . Fantaso il terzo Dio prende la fronte. Con le sembianze quegli hor liete, bor praue Inganna le persone illustri, e conte: Quefti hor con mesta, hor co traquilla vista Soglion render la plebe bor lieta, bor trifta

Framille figli suoi non vede il Sonno, Chi più di Morfeo andar possa opportuno. Poi che le membra sue vestir si ponno, Pur che sia dhuem, la forma di ciascuno . Se'l fa venire auanti, indi il fa donno De la propesta volonta di Giuno. Vinto dapoi dal mormorar de l'onde. Per darsi à la quiete il capo asconde.

Batte Morfeo verso l'Etea pendice Ter l'atro horror del ciel le tacit'ale. Persender dolorofa, & infelice Con quel, ch'apportar vuol naufragio, e ma-La suenturata moglie di Ceice: (le, E giugne in breue à la città reale, Done le pene, e'l proprio volto lassa, E in quel del morto Re si chiude, e passa.

Senzail regio felendore hauer nel volto. Ma del color d'vn, che senza alma sia Doue lo frirto il sonno tien sepolto De la moglie del Repudica, e pia, Senzahauer d'alcun pano il corpo inuolto, Sparfo di vero mar Morfeo s'inuia, Piouendo il mento, el crin l'onde su'l petto, Si rappresenta à lei vicina al letto.

Con queste note par si de la compania del la compania de la compania del la compania del

Quefia fembianza, one hora il lume intendi; In tutto è dala came ignuda, es fombra ; El, che fa il wer, se in me la mamo stendi; La came nò, ma stringeras fol l'ombra; In vano i vott inos spendis; es spendis a Vana di me speranza il cor s'ingombra. Non si prometter più tuo sposo sido. Che'l sno spirto ha lustato il camal nido.

Dapoi che'l primo di ne venne marco, Fenne un vento crudel dal mezzo giorno, Che fece al futto incrudelto, e biunco, Superno contra il legno alzare il corno. E rraduto che blebbe infermo, e flanco, Fece al legno, e à noi l'oltimo formo. Ben ti chiamati ma il mar crudele, e rio, Scaccio col nome tuo lo girto mio.

e-Intsir dubbio noc è quel, che tel dice, Non è romor di quel; chel voulge crede; Questi è il troc aro; e numfrago Crice, Che del proprio numfrago ti ja fede. Hor forzi, e dammi il tuo pinto infelice, Si, chi o no voda è la tartarca fede serze hauere il functro esficio fanto, Senza hauer il functro esficio fanto, Senza hauer da la moglie il duolo, è l piāto.

Non fol finge Morfeo le membra istesse, Ma con accento ral feco fuella, Che, quando ben vedato non l'hanesse, El-aurebbe conosciuto a la fauella. Mostrò, cht qualche lagrima pivuesse Per la pietà di lei vedona, e bella. Volendo poi securi lbumor, che pione, Col gesto di cicci el pugo mone. Scioglie la mesta Alcione il pianto, el girido, Estende finor del letto ambe le braccicia, Per abbracciar lo sposo amato, estos, E trous in vecessica, che lombra abbraccia. Peb, done lassi il tuo vedono nido; Che teco venga anchi io, cor nio, ti piaccia. Tal che la vocessica , di Morseo l'ombra, Detto cost dal senso il sonno sombra.

E, gerche al replicato alto lamento
Hausean portato i fuof minifiri il lume:
Pet veder, feu fia.pon l'occhio intento,
Piouendo da begli occhiin copia il fiume.
Come nol trova poi, crefe in tormento,
E fuor del regio fuo gentil collume
Alza le firide al cielo, e fenza fine
Percott il volto, el petro, e firaccia il crine.

Lamiferantrice, che s'accorge, Come l'afflitta Alcione fi percote, E che l'arecchie à lei punto non porge, Mentre cerca faper le doglie ignote, Anch el la da le parti, onde fi florge, Stillar fa il duol fopra le crefte gote; Tur tanto poi la fimola, & efforta, Cho fin quella riffotta ne riporta:

Se pensi consolarmi, in t'inganni, ch' Actone io più non son, no so più nulla, che la cazion de imie nouelli affami în unto l'esse no sece pace, c' annulla . Ahi, quanto mas per ten emic primi anni ll latte al corpo mio dessi, cla culla : Piaces le à los, che's speco del suo seno Fosse stato al cor mio tanto veleno .

In quello dire, alta la voce, e piange, E più di pria [b datte, el crin dis face. Nê men la vecchi il ciri cunsuo frange, Nê meno al crefpo volto oltraggo, face. Qual (dice) nono mal è affliege, es ange ? Qual querra à difurbar vien la tua pue ? Qual querra de difurbar vien la tua pue ? Qual querra de presento, evio, D baser tratto divelen al queto mio ? E. mosfo dal nanfragio , a nono pianto Tende ver lui le mani, el grido scioglie O miseromortal, che learnal manto Cedesti à le marine ingorde voglie, Ben prono in me; (se l'bai)misero, quanto Dee lagrimar la tua scontentamoglie. Deh, pria, che'l fappia, fe no'l fa per forte . Le doni per pietate il Ciel la morte.

S'appressa intanto il corpo morto al lito. E, quanto l'infelice piu lo scorge, Tanto le fa lo spirto piu smarrito La vista, che'l cadanero le porge. Già meglio il vede, e piu parle il marito, Quanto piu ver l'arenail corpo scorge. Veduto al fine il suo marito fido, Tende le mani à lui con questo grido :

A questo modo , à misero Ceice , Torni, per non mancar de la tua fede, Per far palese al mio stato infelice, Quat'hai del mio languir doglia, e mercede . Mentre cosi la suenturata dice, Giugnere al morto po picciol legno vede, Che, come il vide, di lontan si mosse, Per veder, se potean trouar chi fosse.

Sicuro vn'alto, e grosso muro rende Da l'impeto del mar l'Heracleo porto, Al capo, the pin in fuor fu'lm m fi ftende, Vicino era arrivato il corpo morto . Su'l muro in un momento Alcione ascende. Bramofa di veder , fe'l pero ha fcorto : Al muro, e al corpo subito permenne, Che le die nel montarui il ciel le penne.

Preso in tanto l'bauean dentro à la barca Quei, che s'eran ver lui finti su'l legno, Emostrar lor, com'era il lor monarca, Gli anelli, il volto, e'l drapo illustre, e degno. Di molta carne in tanto Alcione scarca Asclone i l'ola per l'aria sapra il salso regno, Radendo il mar d'ogni conforto priua A l'infelice suo marito arriva.

vccello.

Alcione piange, e sente il nouo accento. Che da la nona bocca in aria vola, Esfer pien di querela, e di lamento, Se ben non può formar piu la parola. Con le nou ale abbraccia il corpo fento. E da le morte labra il bacio inuola. O miracol del ciel , tofto che'l roffro Il bacia, à lui raunina il carnal chiostro,

Tutti, che veggon, come il suo consorte Baciato vien da la cangiata moglie, Stupiti stanno, e piu, quand ei le porte Apredel lume , e fe dal forno scioglie . Ecco cangia in un punto anch'egli forte, Et in vn breue corpo si raccoglie . Vestito anch'ei dapinte, e varie piume Lo ftesso in amar lei serba costume.

Radendo vanno insieme il mare, e'l lido, Nel lor felice amor compagni eterni: Pendente sopra il mar formano il nido, Ne' piu tranquilli, e piu beati verni. Eolo à mipoti suoi propitio, e sido Ogni suo vento sa, che s'incauerni Ne fette di , che forma il nido , e l'uona » Ene fett'altri dì , ch' Alcione cona .

Fa imprigionare allhor Eolo ogni vento A fin che il soffio lor non turbi il mare, A fin che poi del mar l'alto tormento Non perturbi à l'Alcione il generare. Albora ogni nocchier lieto, e contento Sicuro può verso il suo fine andare; Perche in quei giorni il vento non s'adira, Maintutto tace , ouer dolce aura spira .

Ogn'un, che vide questa maraviglia, Altri su'llegno, & altri intorno al ports > Per ringratiare il cielo alzale ciglia, C'babbia donatal'aima al lor Re morto; Ech'in Ceice, e ne l'Eolia figlia Il reciproco amor veggon riforto. E in tanto il nono, c'han vestito, asetto D'infinito flupor lor empie il petto .

Ceiece in vccello

Thauer, mifero me, mi doglio, e pento Corfo per farti premio à la mia fede : Ma non credica, che l'oltimo tormento Del nosftro amor donesse elle mercede. Due samo cho del elle mese elle, Cossi oveleno il serpe, io col mio piede . Ben ch'io, che ti sei ante piante al corfo, Fui più crudele assaine che non fui il morso.

Ben era il vinece mio di fommo pregio,
Ma molto più volca-viu oi l'uo lume.
Dunque, si of ju cazion, ch' > ni tato egregio
Splendor mandaffe l'alma al nero fiume,
Voglio quest'inam mia, che più non pregio,
Render vasffalla del cartareo Nome.
Chel ombra tua ne la più bosfa corte
Qualche conforto baurà de la mia morte.

258
Poi che súl noto esfangue hebbe assai piato,
E dato al morto labro il bacio esfremo,
Condusse sopra un scoglio il carnal manto.
E in mar del sasso il è cadar supremo.

Manon fossi di Theti il Nume santo, Cherestasse il suo cor de l'alma scemo : Ma, come sopra l'onde à nuoto ei uenne, Ascose il corpo suo stamille penne.

La piuma al corp 1990 (a amorte toglie, Ngètener fosto al mar gli lafeia il petto. Ngètener fosto al mar gli lafeia il petto. Si sidegnail canalière, che l'altriu noglie. Es per dan fine à le fine interne doglie, Ripon fost a quai il trasformato alperto : L'alzala piuma, ei pur fosto s'asconde, E tenta forza fin morir ne l'onde.

Gli fa Lapinma hauer pallida, e fmorta
Lamore, e di colei limiguo fato.
Malto lunge dal petto il capo porta;
Come l'amitra hal petto ampio, & enfiato: Essaco
Quassi coda non ha; la cofica ha corta;
Mirgo
Gli è folumente il mar propitio, e grato.
E, perche tenta hauer fati acqua albergo,
Dalsommergers suo mirco hero o
Dalsommergers suo mirco del mirco del

IL FINE DELLVNDECIMO LIBRO.

## ANNOTATIONI DELL'XI. LIBRO.

V G LIONO alcuni, che la morte di Orfeo foffe hiftoria vera ; perche, effendo Orfeo Mato il primo inuentore dei facrifici di Bacco, impole à Traci, che facefereo fare i mede fimi facrifici da le Menadiche erano quelle donne, che patuiano allora la purgazione del mefuruo, per emerle mentre, che duraua quella purgatione lontane da gli huomini, quali rimangono offet, fee per auentura vibano con effel torio in quei trimpi. Hauendo le donne dopo hauta miglior confideratione fopra glior dini di Orfeo, intorno i facrifici di Bacco, penforono, che eggi non gli haueffe fatti a daltro fine, che per ticoprire le lore vergone, e & abbomineudi fozzezze. la onde congiurorono infieme contra Orfeo, e Tammazzorono, fipinte da quel furo re loro bethiate con i Raftir, con le Zappe, e con gli altri inffrumenti da campagan. non è meno adorra questa deferritione della morte di Orfeo di belle comparationi, come quella della fanta, Zome di statibor l'angiantarino, di quali dei voglia latra di questo Volune, laquale tutto che fia di Virgilio, nondimeno è firegata non meno felicemente, che propriamente nella lingua noftra, di Angiullara i come è ancora quell'altra; 2,000 il fraitibor Tangie la lateco profice le conversioni ancora del Poeta a gli Dei, nell'Istra di latra; 1,000 il fraitibor la della finanferente la titura, 1,000 il che bisto temmelli aligna forente la latra; 1,000 il che bisto temmelli di farriti, ce l'altra al medefimo Orfeo nell'Vitimo della fattara, 1,000 il che bisto temmelli di farritito.

CONVIENE propriamente la fauola di Muda, che chiede a Bacco, che gli faccife gratia, che tunto quello, che coccauda, diuentifi oro, a ll'auaro, alquale il più delle volte Iddio concede, che tutte le cofe gli fuccedino felicemente intorno l'arricchire, perche tutti i fixoi negocii glipricrono fecondo il defiderio tito. Onde quanto più arricchire, tanto più crefceal defider no d'hautere venendo poi in cognitione al linc, che coli la fua fama è infaitabile, come ancora la fua fece ineffinguibile, fi uolta a Dio spregadolo ne gli leui quell'ardentifismo defiderio di ricchezze, il quale molfo à piete gli fa pou meglio conoferer, autildolo a purgarfa il finme Par-

tolo, che le ricchezze non fono altro, che apparenze di bene nell'autro, e, che fino labili, e figacia fimiglianza dell'acque del fiume, o onde faltiduo de inegorie, de i traugili, poi ama di fiargicame purgato dall'autrissimo defiderio d'hautre, nei luoghi lolitarii, che non fono altro, che le cognitioni di de fefeii. Si vedes, quanto non meno vagamente, che diucrefiamene, habibi l'Anguillara deferitii giorni in molti luoghi, come fi vede quitti ancora la fiui nigenio fa elocutioni in quella parte, nella Inara, ¿ Londetnin Luoghi, come fi vede quitti ancora la fiui nigenio fa elocutioni in quella parte, nella Inara, ¿ Londetnin Luoghi, come fi vede quitti ancora la fiui nigenio fa elocutioni in quella parte, parte parte per la companio del control del fianza, con la fiume la fino del fino del

ead vitto e nella seguente la bellissima conversione, che sa Mida à Bacco .

C HE Midrigudicasse migliore il canto di Pane, che quello d'Apolline, non è da maratissista pecche gli houomini, che hanno corrotto il giudicio, silimeranno sempre più le coste terrene di Pane, che le celesti di Apolline, e, però mertano di estre scoperti di hauere Porecchie d'Asini, che non e altro, che estre conociuti hauere più delle bethe, che de gli humomini e quanto più pensano coprireta loro bestialirà, con oros, dignità, grandezze, tanto più i loro propri costumi, che sono ancora i loro loquace settutori, il vanno passanda per utto il mondo, signata per la terra, ilquale poù ne produce le canne, che sono le trombe del Scrittori, e Poeti, che vanno loopendo in ogni parte i viri) bestiali loro, come ben dice l'Anguillara nella stanza, Cossimotiv, dela sta semana, nella quale si legge quella balbisma conuensone, che fa alsa sia su husta si decedo. O che gran mira, simple a verria, come ancora si legge quella al Prencipi, che è nel mezro della stanza, L'bune si apsisa al alure, e s'ann, che sorte, e nella seguente, in poù in quella stanola di Mida conociere, quanto no sa ventismo, ci del mondo tanto secreta, che non fi pales, ne tanto occulta, che non si teopri. Onde douverbono gli hummini per piglia rell'empio di non far giamai cola cula na brutata con considenza che l'habbi ad effere secreta, perche le mura, la terra, e l'aere, sogliono palesfare le costo mal state.

CI dipinge lo spergiuro di Laomedonte prima contra Apolline, e Nettuno, e poi contra Hercole, l'huomo macchiato d'ingratitudine : il quale, voltandoli à Dio ne' fuoi maggiori bifogni, con voti e promissioni ottiene quanto desidera dalla sua bontà diuina: 80 ottenutolo, subito, come scor deuole di tanto beneficio, & ingratifsimo, non fi cura ne di Dio, ne de gli huomini , onde ne merita poi il castigo dell'inondatione dell'acque, che gli leuano tutte le sue sostanze, lasciandolo in miseria, & infelicità i e li soglie al fin tutti i fuoi beni ancora, vna fiera malignità d'aere. e, perche, chi è ingrato à Dio, è maggiormente poi ingrato à gli huomini; hanuto il beneficio Laomedonte da Her cole, di vederfi liberata la figliuola esposta al mostro marino per liberar'il paese suo dallo sdegno di Nettuno; non volle satisfar Hercole, de i quattro caualli promessigli; la onde, non volendo quel grandissimo guerriero passare l'ingratitudine, e villania di Laomedonte, senza dargliene il douuto castigo, l'assediò, e al fine gli tolse il Regno, per darci essempio, che'l fine de gli ingrati, come quelli, che sono spinti da vna maligna intentione à mancar'altrui dalle loro promesse, sarà sempre infelice, e spauenteuole. Sa vede quiui dipinta dall'Anguillara nella digressione della stanza, Fatto el pensioro, tiransi da parte, tutta quell'architettura, che non meno può sar comoda, e vaga vna città, ma ancora forte, e ficura. Bella digressione è ancora quella della stanza, con canta cura il formator del giorno, intorno la inuidia, che non haurebbe ne saputo, ne potuto aggiuger cosa alcuna alla fabrica di Troia.

LA fauola di Peleo, e di Theti, i può ienere per vera hittoria, perche, hauendo Peleo dimandar puì volte Thei per moglieraggli furono date teante repulfe, quante trasformazieni finge Ouido, ch'ella facelle, mentre che Peleo sentaua di ritenerla, quando in Arbore, quando in Veccello, e quando in Tigres ima al fine, hauendola dimandata di nuouo, l'otteme dopò molti configli del padre se la ingrauido di Arbile, che fu poi fortisfino guerrero. Si vede quini quanto vagamente habbil l'Anguillara rappresérata la habitatione di Theti, nella ilanza, Sia fil maenulli minita via fine adarma, e nella seguence, como ennora si vede la bellisfina conuersone a Peleo end mezzo della flanza, parenfial

fine al l'importante amante .

CI rappretenta la fauola di Chione la fuperbia di quelle ficiocche done, che, dando la credere, che la loro be lelezza fia perse, un hanno ardice di aggaugliaria alli duina. Onde, come prima inco minciano à far figliuoli, iono per la loro fuperbia percofie dalla faetta di Diana, che figura la calitizi, che rende mortala loro bellezza aperche five deper viun aipretinaza, che molto meglio coferuano la loro bellezza quelle, che viuono catlamente, e fono lontane da gli abbracciameti de gli huomini, co me le Monache, che quelle, che (empretiono accopagnate con Jhuomone, che fanno figliuoli, rimafe dunquela bellezza di Chione lafcuta, fipenta, al paragone di quella di Diana cafla.ci rappresta po Dedalione, egiparoto in Sparture i, la rapacita di quelle, che vogliono viutere della maniera dello Spar uiteri, all'alcrut ipefe, rubbando tutto quello, a che positono dare di mano, con grandissimo dillurbo della vita ciulla, delle fante leggio, e dei buoni infiltuti. legge fiquius, che tall'orat i doni larghisimi,

che vengono dal cielo, quando ci douerebbero grouare, ci fanno grandifilmi danni , cel farci faltre ogn'hora in maggior (nperbia, nella llavza, che guun have du Nem hausu amanis e nella legun n'e come vi fi legge ancora la bellisima comparatione della filanza, si cemailbut salbut carrientenene.

\$1 comprende forco il lupo mostruoto, che diuorae e traccia l'armento di Peleo, in vedetta della morte di Focoche i deltri cono fempre accompagnari per vindetta di Dio di amolti din, miferie, & infelicità: come rappreseta bene l'Anguillara il Villano, che porta la nuoua del Lupo a Pelec, nella tlanza, como il fusilità apparanta sististica e il modo del fuo procedere nell'esporta la zagione della fuo ventua, di mantra che non fi può pentare, che portello lar altramète, che come è rappientaco quiul.

LA fauola di Cerce,e di Alcione ci da effempio, che dobbiamo alle volte lateiarfi perfuadere alle persone, che ci amano da douero, come amava Alcione Ceice, intorno il fare, o non fare quelle cofe che ci s'appresetano fotto specie di bene, perche è molto meglio nelle deliberationi, effeguir col co figlio alirui men che bene, per modo di dire, che far bene per propria rifolutione, compiacendofi molto Iddio di veder l'huo mo piegheuole all'altr'huomo, per nodrire quell'amore, echarità, ch'celi defidera nel generale de gli huomini, come quella che è cesi fundata se pra l'humil: à , come ancora è fondata fopra la superbia quella risolutione che pigliamo da noi niedesmi, parendoci di sapere, e preuedere tutte le coic;e si come l'effecutioni che fi fanno col configho de gli amici il piu del le volte hanno felice fine, cofi quelle che facciamo da noi stelsi di rado, o non mai succedono felice mente, come non successe la nausgatione di Cerce, ilquale volle imbarcarsi contra il conscello de la fua amantifsima mogliera, e rimale affogato da vna mala fortuna di mare, manda Giunone ad auifar la moglie in fogno, della morte del marito per Morfeo ministro del Sono, per farci vedere, che Iddio non lascia mai de darci alcuni indicij, e prelagui de i tristi luccelse, che ci auengono ancora, prima che li sappiamo si può quiui ancora pigliar effempio, che quelle cese, che amiamo imituratamente ci sono facilmente tolle da Dio,a fine che conosciamo, che douemo voltare tutto l'amor no ftro in esfo, come quello che è stabile, e fermo, e non in cose caduche, mortali, e transitorie.

FVRO NO ambidoi poi trasmutati in vecelli, ssendo volata la fama in ogni parte dell'ardentils imo Amore, che fi portauano infieme Ceice, & Alcione: che quelli vecelli poi, che fi chiamano Alcioni, habbino, come vi ole Ambrogio nell Hexamerone, forma dirender ti anguillo il mare nel tempo, che fanno, e couano l'uoua, è cola credibile, poi che è narrata da vn tanto huomo. Si veggono molte belle cofe nella descrittione di questa fauola; come farebbe la passione, che mostra Alcione della partita di Ceice, nella fianza delli Anguillara, Mijora me, dene è quel tempo gito. e nelle feguenti:le digressioni, che fa vedendo l'animo fuo alterato, mentre che tétaua di diffuaderlo da quel viag gio, ouero perfuaderlo a condurla con effo lui, come nella franza, Che aimen non semero, fe teco se vegno. e quella, che fa nel descriuere il modo, come s'adoprano quelli, che sono sopra vna Galea, quando fono affaliri da qualche maligna fortuna, nella fianza, Dal perto folcan via l'humil benaccia. Defersue ancora li Anguillara felicemente la cognitione che hanno i marinari della mutatione del buon tem po in aspra fortuna in quella stanza, il buon padron che'l mar brancheggiar vede. Bellistime tono le comparationi , come quella della stanza , Come contra la fquadra ardito , o fiero. el'altra del verso di sopra. Qual fe l'ariere, e'l difee il muro introna e quella della fianza, Qual feral hor da fochi, e da sormente. Bel ilisima ancora, e giu diciofa è la fortuna di mare, nella quales' ffic gò Ceice, descritta molto propriamen te, come è ancor bella, e vaga, e molto ben rapprelentata la cata del Sonno, a concorreza dell'Ario fto,la descrittione della pigritta, e dell'oblio, satta molto selicemente. Et l'apparire di Morseo ad Al cione,la doglia tua, e tutto il rimanente della fauola posto, e rappresentato vegamente dall'Anguillara, nanti gli occhi di chi legge.

LA trasformation di Elaco in Mergo ci da ellempio, che il più delle volte gli huomini imprude incercando il proprio commondo legga alcuna maniera di quadricio, lono cagnone di danno, e, cella morte de fuoi più cari aimici, perche non deue giama! Phuomo labriar fi di modo accecare dalle pationi, che filatsi inauedutamente i direcciolare a offiche dris, come officte Elaco Eperna bellifisma giouane, effendo lato cagione della fua morte, onde poi, vinto dal dolore, fi genio nel marce, a vific gio di qui unita fi el Poeta poi, che lo fofe per opera di Theu trasformato nello imergo o vecello marino, che tratto tratto fi fommerge fotto acqua. o, perche vino, che fi affoga, fuoi venne di fepra, e dopo di muouo acutufiari come lo fimergo, per quetto Elaco, a filore gionando, fi adecto o difect trasformo nello imergo Bellisisma deferratione e quella dell'Angualiara del lamengo, che fece Elaco, ceme prima vide morta il una mannicima Ninta, suella filatara, Dissuame mifersone, positione primo enlo filo quette come fono ancora belle, e traffortare felicemente le comperationi l'y na dell'vinone della tunza, 2 feritamente a dispositiona della tunza, 2 ferita e vida più pati datali figura; suali filata para, bet filore, guali tanna più finagi statili figura, si datali figura.







to il buon vecchio, alfi glio auenne Del Sazgio Priamolmpa tor Troiano . Non Seppe il padregia, (mamorto il

Id, che con

tenne ) C'hanesse trasformato il volto humano; Però con cerimonia al Tempio venne, E su'l sepolero suo superbo, e vano, Dou'era folo il nome, e ricchi marmi, Fè cantare i sunebri, e santi carmi.

Volle al funebre officio Hettore il forte

Con tutti i suoi fratelli effer presente. Paride sol mancò, che la consorte Haues rubbata al Re di Sparta absente; Ene venia ver le Troiane porte Su't Regno, ch' vbidir suole al tridente. Hor, mentre à lei cangiar fàsposo, e loco, Miena à la patria sua la guerra, el foco.

Che, come il Re di Sparta il firto intefe, Per l'atto, e per l'amor fatto iracondo . Perracquistarla, e vendicar l'offese, Vnì tutta la Grecia, e mezzo il mondo: E poi con mille naui il camin prese Per lo Regno del sale alto, e profondo . Ne fariaftato à vendicarfi lento. Sel'haueffe sufferto il mare, e'l vento.

Ma nel gran porto d'Aulide per forza Fu trattenuta la Pelafza cluffe, Che il vento irato , ch'è contrario à l'orga, Contra il muro Troian no vuol , che passe. A far rifblender la cervina siorza Sopra l'altar di Gione ogni alma dasse, Per prouar, se l'incenso, il prego, e'l lume Può placar gli epiveti, el maggior Nume.

Apena ha posto il sacerdote santo L'hoftia sopra l'altar ricco, & adorno, Ch'on lungo serpe appar, dorato il manto; Ch'un platano, che v'e, cinge d'intorno. S'alza perso la cima il serpe tanto, Ch'ad otto augelli fa l'oltimo scorno. C'banean nel nico il corpo mezzo ignudo, E fegli cibo al dente ingordo, e crudo. Dd 3"

La madre, che vedea l'inglufo dente Smemirare à doic ligit il carnal pamo, Polusa introro à l'audio [repute , Ter ripararii, intorno anzi al fiu dauno . Il fepe in la trena le lusi intende l'appropriation de l'apportante de l'apportante l'apportante

Quiui cra Menelao, quel Re Spartano, Ch'intendea racquillar la fue conforre; Quiui Agamenone era, il fvo germano, Che capo eletto huwan de la cohorte; Achille, Vilife, et ogni capitano, Che vonne a famorir la Greca corte. E ciglibedun di lor filipsefece Di quel, che in lor prefenza il frepe fece.

Ma quel, che fale cerimonie fante, Nel campo Greco harufpice, e indonino, (Turlo di' venerabile Calcante) Dichiro loro il fin di quel deflino. I none sugei, che l'erpe à voi danante Conduffe al fin di' lor mortal camino, Moftran, che, come al tempo haurà non'ami Mangait, I rois haura' gli vitini danni.

si che rendete gratie al cielo eterno i Fuor rallegrate il volto, e dentro il core, Se ben coniuen, che pafi il nono verno, Tria che si possita pura rivitimo bonore. Meutre il Prosteta parla, il manto esterno. Veggon del sirpe altier cangiar colore : Gione, per più sieuro augunio darne, Fece di marmo divi veni la carne.

Ma, se ben dice il nono dio portento, Che vinceran passa il nono Autumo, Non però cessa la tempessa, el vento, Non si placa però Nerco, e Portuno Creson nosti, che sen, che il sondamento Hebbe l'altera Trois da Netrunto, Che tenga l'onda irata altera, e dura, Per l'apietà, che gii ha del sumuna. Ma il baon Calcante quel, che sà, non tace, De la cagion de l'horrid: tempefie. Se voi volcte bauer da l'onde pace, (Dice à le Greche coronate tesfle) La Dea, cui d'absirs la feltus piace, Conuien, che pria da voi placata refle; Delia placar ji de vi colui fangue, Che feil ceruo di lei reflare glangue.

A GAMENNONE bauca pochi ani auate Pricruo di Diana à cafomorto La Dea con ogni vento più arrogante Non gillafio giamai parti del porto. Il Re, che per la voce di Calcante Quel, che vorria l'Oracol, ha ben foorto, crede per hea commune a chi l'oniglia, Ch'è ben facrificar la propria figlia.

Torè più il Re, che la pietate, e'l padre "
E di facrificar la figlia eleffe.
Fraquanti havea ne le Telafighe fquadre
Tennò, ch' l'ilife fol di floor poteffe
Cliemnoftra di le'i accorta madre
Sotto fpecie di ben, ch'à lui la deffe.
L'accorto cavalier giugne à Micene "
E con quefla boggi ad le'i Cottone."

Con gran piacer de la Cecropia corte Quel Re, che voi fiosò molti anni pria, Trudente Doma, ha già dita conforte La volfra bella figlia figenia D'macautiero, il più bello, il più forte, Il più prudente, c'hozgi al mondo fia: Ter eterna di voi lettira, e pofa Del figlio d'Peclo Iba futa fipofa.

Il grande Achille i quel, c'hauer la intende: E, perche l'indugiar pentir no'l faccia, Fuol, ch'io la meni al campo, où e'i tatede, Siche la floss, e poi s'eco si giaccia. Lettere, e contrasgem in quello prende, E fede acquista à la memitra faccia, S'allegra Chiremestra, e gli di fede, E l'ingliche siglici al guerrier crede. Lor fida compagnia la madre porse, Restar volle al gouerno ella del Regno. Tofto, che'l padre misero la scorse, Su l'infelice altare arder fè il legno. L'occhio dal crudo foco ogni alma torfe, Per non veder quel sacrificio indegno . Piange il ministro , e dalla à l'altar fanto , E da gli occhi di tutti impetra il pianto.

Mossa Delia à pietà, che'l foco splenda, Per ardere una vergine si bella, Fa, ch'una oscura nube in terra scenda, Si che copral'altare, e la donzella. La Dea fa poi, che seco il camin prenda In quifa tal, ch'alcun non può vedella. La gridò poi nel Daurico confino , E dielle in guardia il suo Tempio dinino.

Ifigenia in cerua.

Dentro à la nube una cerua fu posta In luogo suo da la triforme Dina, La qual, poi che la nube fu deposta, E vista fu da la cohorte Argina, Vedendo, che colei, ch'al foco esposta Hauean, non apparia morta, ne viua, Tenner, che la forella di Minerua L'hauesse trasformata in quella cerua.

Che per lo ceruo già dal padre vecifo Volesse quella cerua in ricompensa. I Greci ringratiar con fido auifo De la seluaggia Dea la possa immensa. La ringratiar, ch'à lei cangiasse il viso, Per inuolarla à l'empia fiamma accensa, E più, che vider verso il marin flutto Cessata la fortuna essere in tutto.

Come quieto il mar veggono, il vento Mille naui, e galee prendon da tergo, Per dar castigo al furto, e al tradimento Del fratel di colni, che si fe Mergo . E inbreue d'arme adorni, e d'ardimento Prendon ne porti Frigy i Greci albergo, E i vecchi fan venir pallidi, e fmorti, E rallegrave Hettor con gli altri forti.

VN altissimo luogo in mezzo al mondo, C'ha per confin la terra, il mare, e'l cielo, Che vede quei del Regno alto, e giocondo, ma. E quei, ch'unita han l'alma al carnal velo. Tra quei,che lo Dio scorge illustre,e biondo, Star fotto l'equinottio, e fotto il gielo, Non può alcun dar si mute le parole, Che in questa regione il suon non vole,

LA FAMA s'ha quest'alto luogo eletto E ne la maggior cima ha la sua corte. Forato ha in mille luoghi il muro, e'l tetto. V'hamille ampie fenestre, emille porte. Quindi ha mill'aure il passo entro al ricetto. Da cui sono à la Deale voci scorte : Da tutte le città, sian pur remote, Tutte ini scorte son l'humane note:

E' di metallo schietto ogni sua parte, La scala, il tetto, il panimento, e'l muro Dinerse conche fabricate ad arte Vi stan di bronzo risonante, e duro: Le quai quel suon, che da mortai si parte. Ridicon tutto naturale, e puro . Come vien la parola, se ben mente, Da mille voci replicar si sente.

Non v'è silentio mai, non v'è quiete, Se ben mai non vi s'ode alto lo strido: Ma s'odon mormorar voci secrete Di taciturno in taciturno grido. Come l'onde del mar mormoran chete Ad vn, che molto sia lontan dal lido; Come mormora il tuon quieto, e piano, Se Gioue tuona in aria à noi lontano.

La Deala nobiltà fa pria, ch'intende Quel, che ragiona il mondo di se stessa. La plebe ne la corte attenta prende La fauella d'altrui muta, e sommessa. Tofto, ch'un nobil de la corte scende, Con vari accorti modi ogn'un s'appresa. Egli al più fido suo raziona cheto, El rende col suo dir turbato, è lieto.

A cenni, al volto d'ambi, ò lieto, ò trifto, La plebe s'indonina, quel ch'ei dice; E più alcun sazgio, c'hauea zià prenisto Va successo maluagio, ouer felice. Quel, che giàil sì, da qualche amico è visto, Il qual fafi, che'l per non gli disdice. D'uno in un'altro il muto grido giunge, (ge. Finche'l sà ogn' un, e ogn'un sepre v'aggiun

Ogn'un fa spacei, ogn'un fogli impacchetta, Per altrettante orecchie ogni hora attente Per terra altri s'invia sopra il galoppo, E fa sonar dalunge la cornetta, Nel mutar del canal per non star troppo: E, perch'altri no'l passi, il fante affretta, Che par, ch'in troppe cose dia d'intoppo; Promette, e dona la go à la fua quida, Acciò che corra via veloce, e fida.

Altri fraccia per mar susta, ò fregata, Et anijo ne da, done glimporta. Mamo!to prima à darne auifo, è stata A grandi Heroi l'imperatrice accorta. La spacci pur chi puol, che l'ambasciata Vn de ministri suoi mai sempre porta. Mille ministri suoi prendono il pondo Di farne mormorio per tutto il mondo.

Stan, fatto c'han lo Baccio, entro à la corte. Attenti per hauer qualche a tro anilo. Finge alcun con maniere, e note accorte Qualche fa'so successo à l'improviso; Et à qua'ch'pa, ch'à lui di fede aforte, Fà rallegrave, ò impallidire il uifo . Altri fenzainuention quel , ch'ode, spande; Ma in quato al fatto il fasempre più grade.

Seco il non uero, e temerario Errore Con la Credulità di stare elesse. V'èla uana Speranza, èl uan Timore, Che fatti ba ciechi il lor proprio interesse. Vistà il dubbio Sujurro, e senza auttore, Che non si seppe mai di cui nascesse. Fa nel tin alto muro ella foggiorno, G. de rignarda il mondo d'ogn'intorno.

La Dez, che figureggia in quello albergo, Hafogni folgor più veloce il piede, Quell ale ben formate ha forra il tergo . Che lamaz mor velocità richiede . Stia, com: puol, senzavo!tarfi à tergo. Ciò, che s'adopra d'og i intorno, vede : Che'l corpo ben di posto ba pien di piume . Et ha fotto ogni penna ascosa un lume.

Ode ciò, che nel mondo si raziona. Efs, che ciò, che vede, e ciò, che fente. Per altrettante bocche in aria suona. Di dì, e di notte in leuante, e'n ponente, Sel cafo è d'importanza, vi in persona. Ter lo mondo ne và fenz'effer villa, E più, ch'innanzi và, più forza acquilla.

Alesce col vero il falso; e ancor tal volta Ciò, che raziona, è una menzogna espressa: E non cessa giamai d'and we in volta. Fin ch'empie tutto il mondo di se stella. Ritorna à la fua rocca, e vede, e afcolta. Ne del sonno ha giamai la luce oppressa. Poi ciò, che si fa in cielo, in mare, e in terra. Fa mormorare ancor terra per terra.

Hor quella Dea, che la citt à pauenta, Quando infelicità per sorte apporta, Horribil più, che mai, si vapprese ta Con gran susurro à la Troiana porta : E la gran turba ad ascoltare intenta Rende del mal, che la minaccia, accorta, Comel armata Greca s'incamina Per dare à Troial vleima ruina.

Non mostra il vecchio Re turbato il ciglio, Perche non prenda il popolo terrore, Anzi porge corazgio al suo consiglio, Seben dentro da se turbato ha il core. Dà il peso generale al maggior figlio Di fare armar le genti di valore: E tutti i Re vicin collega feco, Per ribustar, fe pud, l'imperio Greco.

Il popolo minor, ch'ama la pace,

Teme, che non può bauerne altro, che dano.
Mai il fore l'ectorer, che ogni fino figuace.
Di buno controji o da ilpettargli flanno.
Bruma prosuce, come la forter c'a.cce.
Col fino cugin, che fi famofi varuno. (le,
Già brama l'ectorre (e pargli ogni bora mil
Di far cantraflo al gran valor d'Achille.)

Quel, chel maggion eafled guarda fisl onde, Gid del armata. Aches dà più d'on fegno. Moffra varie bondere, e vantré ponde, El munero difinto d'ogni legno. Gil la tromba, el tamburo i ciel confonde, Engita in Troia ogni guerrier più degno, Che comparifica dire a Greti guerra. Mentre vornemo il più poffica in terra.

San bene il faggio Ener col forte Hettorre, Che sciendo i legni en numero infinito, Al canpo no porara veta , nel corre, Che noni guadagni in qualche parte il lito. Pur, smeute i pi cdein tervavoran porre, E che sarà il lov canpo difinito, Diforron, che si ficcia in quel vantaggio Pin ch'à Greci spuò, danno, co oltraggio.

Meutre i feri Ivoiani armati i' petto Cercan fuor de la terra vainifi injieme, E metton tempo inmezo, per rilpetto Di quelle compagnie, ob ancor fon feme; Per dar la Croca armata al proprio obietto, Libecchio con talforza in ariafreme, Che pris, chel forte Hestor co finol fi si ni più E piu d'un legno Greco al lico ginto. (to, E piu d'un legno Greco al lico ginto.)

Come il fipurbo tletior sì, che le piante
Han molti Grecipoflein fil arena,
Con la canalleria fi fininge aname,
E quanta in punto n'ha, tanta ne mena.
Comavda anror, ch'o gui ammaffato fante
Vada contra la gente di Micena,
Ter fare à lor nel difinontar instampo à
Pria,che factan piu grofo in terra il l'ago.

Protessiao su il primo a porre il piede.
Sul lido, esse verace il stat carme,
to li creci si quella ris soli di dece:
Coliu, che porra prima il piede, el arme
Nel tro, c'honggi il Re Troia possiede,
Comien, che pria da lalmassi difarme,
Trotessiao norcede, e in terra sende,
Espra il forte suo cavallo assensi.

Un gran squadron di caualieri, e fautil
Pria, che gingun [l' littor, calcar la terra,
No woole listor, che l'appo «theo si vait
D'hauere haunto il lito senza guerra.
Protes sila voveri la senza anani.
E con sonerchio ardir la lancia afferra;
Contra l'altero listor s s silipio professi ad la reconstructo si silipio armato,
Per adempir la prosfesi ad la to-

Pongon poi piu vicin la lancia in refla
Ambi con legiadria sforza, e valore .
Il colpo quelli, e quei legna à la testa,
Ma 'nn la morten ha staltro bhonore .
Il capo perfoxato al Greco resta:
E cade in terra , e butte il fianco, e more .
Fa Hettor vedere il Greci con lordanno,
Con de forte di gente à ny mare bauno .

Ogni altro cutalier pugna, e contralla, Ogni guerrier Troiau troxa il fuo Greco. E tutto fa, perche la fpada, o l'hafla Renda: l'imiteo fuo per fampre cieco. (fla, E, mêtre hor questi, hor que viva e fuura-Mandan mill'alme al tenebrofo freco.) Fer el l'ear por treian con pius coneggio. Percha dal lato fuo capo, e mattaggio.

Main molte parti già smontan sil lido, Che non pomo i Troinni essen periodi de Ode da lunge i forte Achiell grido Del popol, che si in terra pria conduto. Amato, e citto al siano i si froro sido, cià popi il presso più si li lito assinteo, E, per sar paragon de le sire proue, Verso il campo nova. Dal'altro lato era fmontato Aiace, E n'hauea fatto scender mille, e mille. Sta i mezzo, e saper cerca Hettorre audace, Da qual de' colli sia smontato Achille . Ma'l fato per quel di non gli compiace, E no'l vuol à le sue mostrar pupille : Vuol, che quel di combatta il suo destino, Con Achille non già , ma col cogino :

Dal destro corno Hettorre ardito, e franco S'oppon con molti fanti, e caualieri. Ma, doue ha preso Achille illato manco, Cigno s'oppon con molti altri guerrieri . Coffui del forte Hettor non valea manco ; E dietante a'me a'regni afflitti , e neri Quel di pria , ch'affrontaffe il fier Pelide , Che stupido restar fe ogn'un, che'l vide.

Trasse dal sangue già del Re de l'acque Le membra, ch'egli hauea robuste, e belle. E di fare à lui gratia al padre piacque, C'hauesse inuiolabile la pelle. Fin' al presente di dal di , che nacque , Trouossi in mille guerre acerbe , e felle ; E ogni huom, ch'egli fert, restar fe essangue, Nè alcun giamai da lui puote trar sangue.

Mentre va contra Aiace il forte Hettorre, Sopra un cauallo Achille era montato E Cigno contra il figlio di Peleo, Da quella arena Enea non si vuol torre, Done Protesilao l'alma rendeo. Anziini tutti i suoi vuol contraporre A' quel, che sceder cerca, orgoglio Acheo. E fa scoccare à on tratto à mille l'arco Contra ogn'on, ch'occupar cerca quel varco.

Non può seffrir l'irato Diomede, Che l'effercito suo scenda si tardo: Prede in mano vn stedardo, e lacia il piede, E salta dentro al mar fiero, e gagliardo. Nel'acqua insino al petto effer si vede, Pur volge contra Enea l'irato fguardo. E quanti altri giamai fiero, e ardito Va coltra mille frali, e contra il lito.

Mill'altri dopo lui saltan ne l'onde, Ma prima ogn'un la picca al fondo apputa. Staffi in battaglia Enea sopra le sponde, E de l'haste à gli Achei mostra la punta. Stàin loco, che da gli archi, e da le fionde De legni la battaglia non è giunta. Già Diomede il fier l'arena prieme Con forfe mille picche unite insieme.

Enea, che non hauca canallaria, C'Hettor Seguiro , e'l figlio di Nettuno , Dismonta, & entra ne la fantaria, E fa nel primo fil core à ciascuno . Gli archi Troiani intendon tuttauia A mandar Greci al regno afflitto, e bruno. Enea va con vantaggio à Greci adosso Prima, che'l campo lor venga piu grosso.

Co'suoi l'ardito Greco abbassa l'hasta, Elimpeto Troiano affronta, e fere. Hor, mentre in questa parte si contrasta, Fa Cigno, e Achille altrone prtar le schiere. Hettorre in quella pugna ancor sourasta, Dou'ha spiegate Aiace le bandiere . Sourasta il Troian campo in ogni loco, Che'l Greco è male armato, infuso, e poce.

Fortissimo , e leggier , nomato Xanto . Veloce vna giumenta già del fiato Di Zefiro formogli il carnal manto. Ben di forbito acciar si troua armato, Ma non ha la sua lancia Pelia d canto. Hor, poi che chi l'hauea, giunto non era Ne tolse una ordinaria, e piu leggiera.

Sprona contra i Troiani empio, & alter Non ricusa il suo scontro il forte Cigno. Ferisce ogn'un di lor sotto il cimiero, Senza che l'elmo alcun faccia sanguigno D'ambi il cerro volò presto, e leggiero In mille scheggie al regno alto, e benigm Rotta la lancia, alcun di lor non b.ida, Ma vuole il saggio ancor sar de la spada.

Ben flupido reftò Laltero Acbille, Quando cader no'l vide al primo in terra. Ch'in cento impreschauea con mille, e mille Col suo primo ferir vinta la guerra. Subito fa, che in aria arda, e sfamille La spada, che dal fianco irato afferra, A fin, ch'ella habbia ad oscurargli il Sole, Ma mone pria ver lui queste parole:

Feroce canalier ; ch'à quel , c'ho visto, Porti l'honor del buon campo Troiano, Pria ch'io ti mandi al regno oscuro, e tristo Col ferro che tu storgi in questa mano, Vorrei saper da te, qual padre attristo, S'io ti fol'alma igruda, e'l corpo vano: Dimmi , se tu sei Cigno , ouero Hettorre, S'à Priamo, à al Re del mar ti vegno à torre

Non ti sdegnar, che ti fia honore eterno, Che sol il grande Achille habbia potuto, Donando al corpo tuo perpetuo verno. Far l'ombra ignuda tua passare à Pluto. Tu fol potrai vantarti entro al inferno, Ch' al primo scorno mio non sei caduto. Done farai stupir mill'altri forti, Che fon la giù, ch'al primo scotro bo morti.

Ben conosco io propitiala mia sorte, Rispose allbor la prole di Nettuno, Poi che'l guerrier del capo Acheo piu forte Cerca di darmi al regno afflitto, e bruno. Però che, quando haurò da te la morte, L'haurò da quel guerrier, che vice ogn'uno. Ma,s' al regno io dò te scuro, e profondo (do. Saro di qua il prim'huo, c'habbia boggi il mo

Son Cigno, figlio al Re, che col tridente Nel grande imperio suo dà legge à l'acque : Mabene è tempo bomai, che'l ferro tente Disaper qual di noi piu forte nacque. In questo ogn'un di lor fiero, & possente Parlò col ferro , e con la lingua tacque. E, mentre on pugno intede al crudo affalto, Mone l'altro il canallo al passo, e al salto.

Sodon le botte lor si fesse, e crude, Che par , ch' vna fucina iui martelli , Quando ha l'acceso acciar sopra l'incude. E che'l voglion do mar quattro martelli, Sempre le spade lor di sangue ignude Mostrano i tagli lor lucenti, e belli, O taglino il braccial, felmo, ò l'usbergo, No pono il sangue mai trar del suo albergo.

Mentre il feroce Acheo si maraniglia ... E fiso l'occhio tien ne la sua spada, Che non la scorge ancora esser vermiglia, E sa quanto sia sorte, e quanto rada: Non prender, diffe Cigno, maraniglia, Che dal mio corpo il sague ancor non cada, Che, come al padre mio piacque, & al fato, Se bene bo il corpo ignudo, io sono armato.

Quest'elmo , e quest'osbergo , e questo scudo, Che, come vedi, ne la guerra io porto, Non son per far difesa al colpo crudo D'altrui, ch'al corpo mio non faccia torto : Che, quando ancora io combattessi ignudo . Non potrei rimaner ferito, ò morto. L'arme, le piume, l'artificio, e l'oro Sol porto per bellezza, e per decoro.

D'imitar cerco in questo il sero Marte. Che veste anch' ei per ornamento il ferro, No perc'habbia timor, ch'in qualche parte La Bada il punga, ouer l'armato cerro. Cagion n'è il fato, e non la forza, ò l'arte, Sel sangue ancor dentro à le vene io serro. Che,s'à me una Nereide non fu madre, Lo Dio de le Nereide è pur mio padre .

Hor, s'io del sangue mio ti sono auaro, Piu liberal tu non fai meco effetto. Fa in questo dir ver lui vibras l'acciaro, E gli mena vna punta in mezzo al petto. Al crudo colpo suo non fariparo, Benche sia di gran tempra, il corsaletto. Trapassa dopo il ferro il cuoio, el panno; Ma ne la carne sua non fa alcun danno.

Sdegnato

Sdegnato Achille, anch'eitira vna punta, La qual fere il gosso elmo, e passa auante, A fin che sia da lei la carne punta, Si che del fato suo piu non si vante. Ma, come fu la spada al volto giunta, Parue, che percotesse in un diamante. Pur'ei la tira, e l'appresenta al ciglio, E trona, che'l suo acciar non è vermiglio.

Come s'adira il toro, s'effer crede In parte vendicato del fuo fcorno, C'habaizato vna maschera, e s'anede D'hauer di paglia vn'huom tolto su'l corno: Tal s'adira l'Acheo, che aperto vede, Ch'ogni suo colpo in va gli spende intorno. Guarda, se'l ferro è guasto piu da presso, E gli troua la punta, e'l taglio istesso.

Dunque è la destra mia quella, che manca, ( Diffe fi a fe ) c'ha piu debil natura ? Dunque non è la destra ardita, e franca, Che gia distrusse le Lirnesie mura? · Non quella man, che l'onda illustre, e biaca Fè di Caico già sanguigna, e scura; Che fe di sangue à Tenedo le glebe, E che in Cilicia già distrusse Thebe ?

Sei pur la man , che Telefo due volte Già percotesti, il gran figlinol d'Alcide. - Hor, the thain questo di le forze tolte? Onde & , che'l ferro mio piu non recide ? Leluci ad on Nemere Licio polte, Ch'in fauor de'Troiani i Greci vicide. Con quanta forza può, dagli un ronerfo, E tutto il busto suo taglia à trauerso.

Quado in due pezzi andar lo storge in terra, Ancor che fosse tutto armato, e forte; Fa pur la spada mia l'osata guerra, ( Disse ) non ha però cangiata sorte. Con questa spada, che'l mio pugno serra, Ho dato hor bora à quel guerrier la morte. Con questa istessa hor ferirò costui, Diofaccia, che'l medefino quenea à lui.

Con questo dir, pien dira, e di dispetto Vn fendente crudel fu Cigno anualla: Oppone egli lo scudo, e'l taglia netto, Poi cala con furor sopra la spalla; Fin à la carne fa l'iftesso effetto, Ma quiui ogni disegno al taglio falla . Il fiero Achille rafferena il ciglio , Che vede entrare il ferro, e vicir vermiglio.

Ma bene indarno fè le ciglia liete: Che'l sague, onde macchiato il ferro scorse, Era del sangue tratto da Nemete, Dalcanaliero, à cui la morte porse. Per darlo al fine à l'ultima quiete, Poi ch'à piu segni del suo error s'accorse, Fa, che nel fodro il sio stocco si copra, E la mazza ferrata impugna, & opra.

Non resta Cigno di serire intanto A' fin che'l suo disegno ei non adempia ; Ma in mille luoghi il suo ferrigno manto Tercote con la spada ardente, & empia. L'altro, c'hauea nel suo ferrato guanto Presalamazza, à lui sere vua tempia: Raddoppia il colpo, e martellar non resta, Et ogni colpo suo drizza à la testa.

Già gli ha in pezzi cader fatto il cimiero, E tutto l'elmofracassato, erotto. Già dentro egli intronar fente il penfiero, Non cerca piu ferir , non fa piu motto . Innazi à gli occhi ha l'aere oscuro, e nero, Tutto in poter del forte Acheo ridotto . L'irato vincitor segue la guerra, Ne restadi ferir , che'l rede in terra.

Perche non possa poi, se si risente Vn caualier si valoroso, e ardito, Far rosso il suol de la Pelasga gente, E vetar lor di dismontar su'l lito, Discende da cauallo immantinente, E done giace ancor tutto stordito, Corre, e senzaindugiar l'elmo gli flaccia, E con ambe le man la gola abbraccia.

Cignoin cigno vccello .

Con le ginocchia il corpo, e con la palma, Con piu forza , che può ftringe la gola . Tanto, che toglie quella strada àl'alma; Che suol dar fuor lo spirto, e la parola. Al fin con questo modo à lui la palma De la vittoria il forte Achille inuola. Cerca poi trargli il vincitor Acheo L'arme, perpetua à lui gloria, e Trofeo.

Ma tosto, ch'apre l'arme, intende il lume Achille, che, qual sagio capitano, Quini entro, volar fuor vede pri augello. Spiega lontan da lui le bianche piume, Grande , ben fatto , à maraniglia bello . Il Re, che tributario haue ogni fiume, Volle, ch'entrasse in quel corpo nouello . Hor le cangiate sue terrene some Non ritengon di prima altro che'l nome.

Rimonto su'l destriero il buon Pelide Tosto, che su dal primo impaccio tolto... Poi volse al campo suo le luci, e vide, Che i Frigij l'hauean rotto, e in fuga volto: . Entra nel campo aduerso, e fere, e vecide, E fa di nono à suoi mostrare il volto : Chiamar fa intanto il maggior capitano Col suono al gran stendardo ogni Troiano .

Vedendo apertamente il forte Hettorre. Che piu non potea lor vetare il lito. Perche lontan n'era venuto à porre In terra il piede vn numero infinito, Brama le squadre sue tutte raccorre, Mentre il può far senz'essere impedito: E,fatto hauendo ritirare Aiace, Chiama i suoi per quel di tutti à la pace.

Enea si ritirà, c'hauea costretto (Fatto hauedo di fangue il mar vermiglio) Diomede à ritirarfi al suo dispetto Dentro del mare, appresso al suo nauiglio: Ma fè l'armata Achea si crudo effetto Co gli archi contra i Frigi, e contra il figlio Di Venere, ch'al fin configlio prese, Di ritrarsi lontan da tante offese.

S'pnisce con Hettor , dal quale interde , Ch'è ben tornare homai dentro à le mura. Ch'ogni Troiano è stanco : e, se non prende Riposo, offende troppo la natura. E poi da tanti lati il Greco scende, Che potrà piu, che la Troiana cura. ENON de fare à inimico oltraz gio Vn,che, s'offender vuol,non ha vantaggio.

Ha fol per fin che'l Greco acquisti il lido, Lascia tornar l'essercito Troiano Dentro di Troia al piu sicuro nido. Che sà, che l'arme, e la nimica mano D'Hettorre, e del fratello di Cupido Dapoi, che si saran serrati in Troia, A' chi scender vorrà, non daran noia.

Ogni Troian ne la città si serra, 1 Greci difmontar, poi s'accamparo. E fu cagion la prima occorfa guerra, Che poi per molti di si riposaro . Hor, metre il Frigio altier guarda la terra. E'l cauto Creco il suo guarda riparo, Giugne il festino di , nel quale osserua Achille il sacificio di Minerua .

Poi ch'al candido bue fiaccò le corna Il ministro empio, e pio con la bipenne, E ver la patria pia di stelle adorna Fè il foco al suo splendor batter le penne ; Elodor, che la lieta Arabia adorna, Con quel de l'holocausto al ciel si tenne. N'andaro, effendo il giorno già finito, 1 Greci Duci al publico conuito.

Poiche di Bacco il don pregiato , e fanto ; La sete, e ogni altra cura d'Greci tolse, Concorde de la cetra al dolce canto Il citaredo il suo verso non sciolse, Maragionar con granità di quanto Auenne allhor , che dismontar si volse ; E la virtù del dir di quanto occorfe, Fu il diletto maggior, ch'à lor si porse. Lodaro

Lodaro il gran valore à parte à parte, Non folde lon guerrer, ma de nimici ; La fortezza de Urng, de altro l'arte ; Di tusti il progio, onde fon piu felici ; Diffe, quano canătaggi ob a, chi comparte, Secondo, e d'huopo gli ordini , e gli viffici, Ma ch'altro mai direbbe c'hille altrui ? Chi d'altro parlerebbe innanzi à lui ?

Ma bene à par d'egni altro fu lodato, Che difendesse la Troianaterra, Il gran spiuno del Re del mar jatato, Che se si var prone in quella guerra, Serza giomai potere esse riagato, Dal piu sort rhuom, c'hauesse allor la terra. Lodar poi quels, cha si furtono la strada D'usiar scol amazza, e non la spada.

Mentre supor di quel prende ogni Argino, Cui mando Athille à Lombre ossene se selle, Che non potes ar estar del algungue prino, Ter la virtà de la fatata pelle: Nessone di dugento anui era vino, Er bauea visto molte cosè belle, Aprì con queste note il suo concetto, E lor di più shupor se tomo il petro.

Rel vostro tempo sol se n'è visto vno,
Che non potes da servo serve serve to.
Chui su Cippo, siglio di Rettuno,
Cui dicele Achille al Regno di Cocito.
Asa, metre in me quel pel su vago, e bruno,
Chor di color di neue s'è vestito,
Yen ne vidi io sentir mille percosse,
Senza ibe l'orpo mai servo sossi.

Ma sopra ogn'altro Duce il gran Pelide Simosse con parole accorre, e grata Verso colui, che due secoti vide, E ch'albora vinea la terza etate i O vecchio, de chi si lango il ciolo avide L'età lunga, e vobusta, e la bontate, Che la prudenza sei del secol nostro. Dinne la nonità di questo mostro.

Dime Ceneo chi foffe, e di cui nacque,
Come fu donna, e poi prefeatiro vifo;
Contad qual Dio di fari gratia piacque,
Che'l corpo non poseffe efferrecifo
Rual guerra et l'anoffrò, chi fe, che giacque
Morto, s'ei fa però d'alcuno vecifo d'
Mou ei con gravitate il tardo accento,
E facon questa voce ogn' on contento.

Benehe l'antica et à, debile, e tarda, Al volfro fia contraria, e mio defio; Che mi fil à memoria men gațiarda, E molte cofe ha già pofle în oblio; Fur, quando la mia mente entro riguarda Nel arce, done fià l'erario mio. Effempi fenza fine aucor vi troua Di quei, de l'est mia volte piu noua,

E ben connien, cò vna copiainfinita
V habbis di cofe fatte, vidite, e vifile,
Cho villo già add di, chi vo venti in vista,
Dugento volte vinouar l'arifle.
Viuo hor la terza età, che l'alma innita
Alafiara quelle membra affitite, e trifle,
E da che gli amni il confentir, trouarmi
Sempre care il fai canalieri, el Armi.

Fra le più belle imagini . che friba
Del a memoria mia l'annofa cella,
Ron ne richiude aleuna piu liperba;
Re più maranigliofa, ne piu bella,
Di quella, ia cui l'et ali Ceno acerba;
Fu fatta di buom, dou'er ali donzella.
Horspoi, chi di prego vofito i unito cor cede,
Treflate à la mia lingua orecchia, e fede.

BELLIS-

BELLISSIMA una vergine in Tessaglia E, come Re magnanimo, e prestante, Nacque d'Elato, nominata Cena. Ne so dir , se'n belta tant'hoggi vaglia Questa, per cuifacciam la guerra, Helena. Glillustri Heroi di Cipera, e Farsaglia Seco bramar la coniugal catena; S'offerser del tuo stato, inuitto Achille, Gli foosi, e d'ogn'intorno à mille à mille .

E forse ancor il tuo padre Peleo, Vinto da le bellezze alme , e leggiadre, Hauria bramato il suo dolce Himeneo, Ma sposa forse hauea fatto tua madre. D'alcun di lor costei conto non feo, Nè volle per suo mezzo alcun far padre; Che destinato hauea fin'à la morte Viner in castità senza consorte.

Ma'l Re del mar la vede un di fu'l lido , E se n'accende, e fà, che non offerna, Come pensò col pensier casto, e fido, La legge di Diana, e di Minerua. E, bench'ella contenda, & alzi i grido, D'Amore , e del suo fin la rende serna . In ricompensa poi dice , ch'elegga , Elagratia, che vuol, palesi, e chiegga.

Poi c'hebbe l'infelice un pezzo pianto, Diffe con modi vergognosi, e accorti: L'oltraggio , che m'hai fatto, è stato tanto , Che vuol, ch'anche gra premio io ne riporti. Perche altri far non mai possa altrettanto, Rendile membra mie robuste, e forti ; Fà, che viril l'aspetto habbia, e la gonna, Si ch'io per l'auenir non sia piu donna.

Quel suon , che die di lei l'oltimo accento , Non fu si delicato, e si sonue: Ma, qual fosse buom venuta, in un mometo La voce risonò robusta, e graue. Il Re del mare, à compiacerle intento, Com'ella il suo desio scoperto gli haue, Lafà maggior , le dà viril l'aspetto , Le fd piu corto il crin, men groffo il petto .

Che da piu liberal , ch'altri non chiede ; Per dimostrar qual n'erastato amante . Vn'altra à lei maggior dond mercede; A par d'ogni fortissimo diamante La pelle gl'indurò dal capo al piede . Per maggior beneficio gli concesse, Che ferro alcun ferir mai no'l potesse:

Dapoi detto Ceneo lieto si parte . Et ogni cura al viril studio intende . Per tutto appare, onunque il fero Marte Fà, che fra le falange si contende. Hor, mentre va cercando in ogni parte Del mondo, oue la guerra il mondo offende, Il figlio d'Issione empio, & andace La bella Hippodamia fua sposa face .

Già in ordine ogni mensa era , e'l connito; E pi fumanan sopra le viuande: Dou'era corfo al liberale inuito Ogni propinguo Principe più grande . La vergine sedea presso al marito, Dotata di bellezze alte, e mirande, Et io . ch'ancora ad honorar gli venni ." Fra i piu honorati luoghi il luogo ottenni.

Furni i Centauri ancor, che solo il padre Commune con lo sposo hebber nouello, Che finser con le menti inique, e ladre D'honorar l'Himeneo del lor fratello : Ogni nuora, ogni vergine, ogni madre Con l'habito piu splendido, e piu bello Sedeano tutti a'luogbi stabiliti, Dinisi fra'Centauri , e fra'Lapiti .

Su l'altar nuttial fuma l'incenso, Con Himene Himeneo chi canta accoppia, E del popol, che v'è vario, & immenfo, Lo strepito, e'l romor nel ciel raddoppia. Ogn'un tien ne i due sposi il lume intenso, Auguria ogn'un , che fia felice coppia. Ma'l gran mal, che fegui poco piu tardo, Fè l'augurio d'ogn'un restar bugiardo

Cena in cenco.

Per amor de Centauri fuoi fratelli
Fè il conuito Peritoo in en bel prato,
Che i doffi, ou banno i canallini velli,
Hamian foli i caflet tuto in grombrato.
Era d'arbori grandi, e d'arbujcelli
Carchi di frutti alteramente ovnato.
Sola vana entrata bauean con poco muro,
La spina intorno, e'l fosfo il fea sicuro.

Hor, comé Bacco, el fuo liquor divino Fà voir com maggior fuor l'humana voce ; E che non fol l'amor, ma ancora il vino Illume de Centauri inebria, e coce ; Dato c'hau ei fegnal, prendeil camino Il più crudo centauro, e più feroce Verfo la fipola, e a força indi la prende, E ponla fu la groppa, el corfo flende.

ciaficuno à quella , à cui vuol farfi amante, S'appiglia, e fopra il fuo canal la porta. I primi involatori in vno inflante Corvono à infignoriri de la porta . Manda il grido a le parti eterne, e funte Ogni donna, ch v'è, pallida, e finorta. Noi ci opponiamo à l'opre empie, e nefande, Everfiam giù le menfe, e le vinande).

Non comporta Tefeo, che molto lunge Meni la sposa il più feroce Eurito. Ma i quel, chi ei vuol porla sil dosso il zisse, Egile la toglie, e rendela di marito. Con queste aspre parole intanto il punge: Tu dunque traditor sei tanto ardito, Chi m sita mia rubbar Peritoo intendi, (die Ne storgi, che in un buom due spiriti ossen-

La spofa il buon Teleo ritira in parte,
Che per allhon da lor può slar sienta.
Rej seguitamo inanto il fero Marte
Coll popol, che bissorne ha la natura.
Teseo ritorna, e cerca à parte à parte
Con gliocobi, one la pupua sia dira.
Escore più dogni altro Enrito sorte,
Che, soccorrendo ssoci, ali nossiri morte.
Che, soccorrendo ssoci, ali nossiri morte.

Mentre và contra Eurito, a cajó vede
Vn vajó pien di vin grande, e capace:
Dallo in potre del pugno delfro, el pjede
Mone ver lui, che conturbò la pace;
Lauëta, e in modo il volto human gli fiede,
Che tutto il tapo in pezzi gli delface.
Cade il ceruello, il fangue, el vino infieme,
Poi cade anche gli, e da le foosfe eltreme.

Maggior che in altra parte era la pugna Fra Lapiti, e Centauri in fu l'entrata, Perche d'a fière il free biforme pugna Cou quella domna in groppa, c'harubbata. Tofto la spada Tefeo, e'l manto impugna: E, perche lor la fuga fia vietata, Co'l favor de Lapiti opra diorre, Ch'ui guadagna, e fa serra le porte.

Tanto i Lapiti, quanto ilor nimici,
Non fi trouar, fe non la fiada à lato,
Che, fingendo i Centauri effer amici,
Non venne alcun più del coflume armato.
Già molti montri miferi, e infelici
Tutto fanguigno baucan renduto il prato,
Cheper tutto confusa era la guerra,
Ouanque dogn'intorno il fosso il ferra.

Pochi Lapiti in quella parte flamo, Einfiniti nimici bamo d'intorno. Tano, che quini rei Centauri dumo L'alme Lapite ab baffo atro forgierno. Molti Lapiti altrone è pochi famo Centauri, c'han fra lor, l'ultimo feorno. Tal, che fafamo in mille parti oltraggio, Secondo i vador lor chiede, e'l vantaggio

Chi fi trona fen zarme, yn wafo prende',
De quai quiui bamo yn numero infinito,
E l binom con tât materia offely erade,
Che,per giouare â l'huon, yenne al comito.
Terristio arme arme rifonar s'intende,
Tutto e'langue hoggi mai l'herbolo fito;
Volan quei vufi in aria in ogni parte
(Che giá fernir Lico) per fernir Marte.

700

Un candelier fopra l'altare accefo
Con tute due le man prende un Centanro,
E l'alza verfo Calidont eint fo,
Come li fa, i'mennol ferire un tanro,
Laficiando poi li lui cadere il pó.
Toglie al fuo corpo il fino maggior thefauro.
Cid fail gran candelier pofante, et ruce,
Le tenebre acquiflar, perder la luce.

A vendicare il morto Calidonte,

In Pelate Peleo tofto fi diede,

Etal ficario ni rappe la fronte

Con d'una menfa d'actro, un gran piede.

Ein quel, chi el lama fina manda à c'aronte,

Effer preffo à l'altar Grinco fi vede:

(Biforme anth egil) ebr, che grane il fenta,

L'alta, e contra i Lapiti emplo l'auenta.

Tercuote con furor la facra pietra
Il mijer Broteano, & Orione:
E di queflo ; ed queflo il faffo impetra
L'anima effangue al regno di Thione.
Effadio, she reflare ignada, e tetra
D ambi conobbe la carnal prigione,
Diffe, XQui morrà già fenza wendetta,
S el homicidad i mò tormenor affetta.

Vede in wn pino affisse en par di corna Di ceruo, s forse posse sin per voto: Subitamente i pin ne dislatorna, E dalle in preda al violente moto, Polant le corna, oue Grineo soggiorna, E famo il fil di lui troncare à Cloto. Talmete entrar due rami entro a suoi tuni, Che più l'altar non tos se aptir. Vami.

De gli occhi parte in fu le corna refta, In fu la barba voi altra parte cade, Né molto và, che la fungicipat etfla S'atterra, e vien al finde la fine etade, Di quà, di à la gente morta refta Da legni, da le pietre, e da tel pade Fanno in dinerfi hoghi, e quelli, e quelli stille colpi motati, mille develu Reto, am Centauro, w tizzo accelo prende', Che parca quali wna mezzona traue. L'aiza di hem mis e po il, che dilcende Sopra Caraflo ingiuriolo, e graue. Nel capo il frev. e' livo capelo accende Con la vampa, che luida aucor vbanez. Arde il fotti capello, e fride, e coppia, Come d'Agollo fa, s'ande la floppia.

Come talhor, se'i fabro il ferro accefo, Douthand eano faifi i fonce, affionda, ? Vien, che ciafam dat fine contrario offeso Stride, e fremer fi fente il foco, e l'onda; co fi il il agnue, e el crin fremer intefo, Col fino, che'l fino capo arde, e circonda; Scuote egil il capo, e porge al foco aiuto Dout torio intendae dal crine brifito.

Vede on pezzo di marmo à cafo in terra, Souerchio pefo à la fia debil forza, Si china irato, e conle man l'afferva, Toi di lanciarlo al fivo rinal li sforza. E, doue l'oble fivo crede fra yerra, Ad un fuo grād amico il giorno ammorza. Che, non gingendo, il brama il graue pondo Comere, che è de fiuoi, prina del mondo.

Tofto, che Reto il fuo nimico rede, Chawe un de fuoi per debolezza morto, Ride, e gli dice, Hors, qual ragion richiede, Che tu dia morte at usoi, s'io ti fo torto è c, lo prego il ciel, ch'ogni altro, che ne fede, Si moftra à par di te fero. De accorto. Alza in queflo parlar l'ardente fufto, E fa fere Z'anna à dui cadere i buflo.

New A, morto c'hâlm, done Driante Riffretto con Engaro, e con Corito. Si famo i moltr vie cadere vaante, Altrid cliutto morto, altri ferito. Alzalo fiizzo Reto alto, e pefante, Terch vecida vn garzon fonerbio ardito i Sopra il mifer Corito il legno femde, E fenza l'alani un gembo à fori il rende. Gran gloria, disfe albor da l'ira vinto,
Eugroverso il rio sicario volto
D'hauer si bel, garzon pugnando estinto,
Ch'à pena i primi poli bauca nel volto.
Ma quesso serio accor macchiato, e tinto
Del sangue vio, ch'à tuo is fatelli ha tolto,
E vendetta sarà del bel sanciullo.

Mentre ei mone la spada , e la sanella , Alza il Centano rio la simma utrice, Ene la bocca aperta la janella Percose , e la parola àlni disdice Poci con tanto suro l'arde, e singella, Che rende l'alma al regno empio , e infelice; Contra Driante poi vuol sur lo selfo, Ma contrario d'un primi bane il successo.

Non molto prima intefo il gran romore
Ne la cittade il popol tutto corfe,
Con avmi di piu forti à dar fauore
A fuoi Lapiti, one il bilogno feorfe.
Fra quai briante di piu forza, e cove
Al bilorme furor venne ad opporfe;
Corfe con vuna face al fiero Marte,
Ch'yn foco eterno bauca formato ad arte.

Fu à pona Euagro dal Centamo vecifo.
Ch'eiver Driante col sizzon fi volfe:
Ma apprefentagli il buon Lopida di vifo
L'empia facella, e ne la barbail colfe.
Il foco, che le percofe di Improvatio,
Tanta moia gli die, che in fuga il volfe.
In finga; éco ancor vitar le piante
Arneo, Folo, Medon, Nesfo, & Abante.

Assistant de la finassistant de la piede
Fidò, che fra Centani era projeta:
Is quel consignio assistant de la consumera
Fido de la finassistant de la consumera
Fido de la consumera
Figura de la comosa e si la unro
Figura de l

Ewgendo lindonin, vede encor Neffo, Che fugge di Drisot e il braccio, e l'arme, E finto è quella volta il pie non feffo, Gli aprife il fato fito con questo carme: Non e al Laptio boggi dal ciel permesfo, Chel corpo tuo l'anima difarme; Per quel, che l'arte mia già ne previde, Ma ii riferba al grande arco d'Alcide...

Si ch'à Driante homai volgi la fronte , E non it i bigottir di pagnar feco ; Che non pue darti a lergon d'Achronte ; Toi ch' Herco li dd fia del giorno cieco ; Driante intanto f si dimort i mo monte ; E manda l'alme al piu profondo fleco ; A Licida , & Arnto quell' alma fura ; Che la biforme lor follen figura.

Manda mill alme à la tartarea tomba, E quinci, e quindi fi combatte, e more: El arme, il grido, il timpano, e la tromba Empie il ciel di tumutto, e di romore. Non però con tal forza alta rimbomba, Che defli ad Affinate il lume, e l core. Dorme i fi bē, chel grā romor, c'ha intorno Nō può far, che raequifi il fenfo, e l giorno.

Tiacque a questo Centauro tanto il vino, Che ne fajatis t'uno e d'altro fianco: Po fin libriba giacea col tapo chino, Senza pensero, addormentato, estanco. Pede Forbatte, chel li ignor disino Di Bacco il fa del fenso infermo e manco, E che lo Dio talmente ama Thebaroo. Che dorme, e tien ancro la coppa in mano.

I diti al lacio accommoda del dardo, El mal pensire con quesse note sibinde: 10 vo che li vin. che ti s fastrovi guardo, Si cempre con la Stigia atra polude. Lo sira si con con la via gre o e gagliardo, E giugne, e sora a lin le carmi ginude. Puol la natura al mal soccorrer tosso. E in copia manda sur cos sur con so.

Talmente

Talmente era coftui del fenfo prino,
Che non fentì la fua feconda morte.
Poiche coffui fu tolto al mondo vino,
Yidi abbraccia Petros fipero e ferre
(Per riportarue il trionfale viliuo,
E per far noi de la tartarea corte)
Per trarlo à noi fuor à miljerava cerro,
Che n'occida col pefo, e non col ferro.

Mentre il cerro leuar Petreo fi sforza, Con Tefoa appar Peritoo in quella parte, Ch'à molti hausan la moffunofa (corza Fatta di giel col fero, e horribil Marte. Tufto Teritoo altier fa, che per forza Dal juo frasel Tetreo Lalma fi parte; E con l'halfa, onde a lui trafora il petto, Fa cader col caual l'human affecto.

La virtù di Peritoo e, che fa l'alma
Di Lico a l'altra vita fan tragitto .
La virtà e, che Peritoo ha ne lapalma,
Dà li mifer Cromi al regno atro, co affitto.
Ma ben con maggior gloria ha poi la palma
De i due piu valorofi Helpo e, Ditto .
Lăcia ad Helopo vn hafla altera, co empia,
E fora lui da Cuna a l'altra tempia.

Poi tutto à vn tempo il figlio d'Ifjone
Lafpada impugna, e mone à Ditto guerra. Tofio lo faudo il fer Centanto oppone,
Ne fa cader Perito oi li mezzo in terra.
Ferito in figua poi Ditto fi pone;
Che l'alma ancor mandar no vuol fotterra.
Majincauto nel finggir cade d'un monte,
E ddyma grado fuo, l'alma à Caronte.

Tal del cader fu del Centauro il pejo, Che fi fihiantare il ceppo d'un grofio orno. Ecco There ou vien di rubbia accejo, Ter fure à chil·léri lo flefjo forno. Ementre un filjo, che dal monte ha prefo, Tira, per torre al fier Teritoo il giorno, At empo ilbon Tejo fi mone al corfo, Es à l'amico fivo porge faccorfo.

Mentre, per auentar la grossa massa.

Ambe le man con gran disceno arretre s.
Se gli si incontra, e van gras langa abbassa.
Per rompergli id signo il spiso de Erra.
Gli rompe ambe le braccia, e sa, e le lassa.
Calcra piedi suo la grossa prosenta processa processa

Contra Nidimmo poi , ch'appresso vede , Lascia cader lo smisurato sisso. E gli toglie quel ben , che tenea in piede Il dosso canallino , e'l vivil busto . Poi sa passar Licote , oue visiede Il giudice insernal seuro , e gisso : Perchel dima condumi ingisso, a fella Per quella , che rubbar volca , donzella .

In Hippufo, in Rofeo la dura trane
Fa rimanere il vital lume fiento.
E manda la fine levo ingiglite, e prane,
A fottopor fi al infernal tormento.
Tereo, che di Tefeo punto non paue,
Vuol vendicare il fuo biforme armento :
Maintanto Tefeo il cerro alza, e lo braccia,
E com un colpo fo du ecoro ja gebiaccia.

Demoloonte altier soffrir piu tanta
Strage non può de suos frate inselici,
E con lebraccia amodo vun gran pianta
Teer elitrparla sin da le vadici.
Al sin quel gross piu nel mezzo sebianta,
E poi l'anenta contra i suoi nimici.
Teso da l'arbos si tritra e e ossera.
Ciò, che in quel piunto a ui dice atinerua.

Ma non per questo in van l'arbor percote,
Anzi nel suo cader Crantorre atterra;
Estate in tutto à lui le vene vote;
Fa l'aima altera sua passa fotterra.
Colui, ch'allbor perde l'hemane note;
Aibille, sgià segui tuo padre in guerra.
Il vinto Re di Dolopo gia il diede
In signo al padre tuo d'amore, e sede.

Ee 2 Peico,

Pelco, che morto scorge il suo guerrico, Contra l'empio vection drizza lo sguardo. Non malto andrai de la victoria altere, (Gli dice poi slevanto e tira un dardo. Sentendas il Contanio atto, e leggiero, Salto per issimarlo, ma su tardo; che li ferì, mentre in aria il falto il tenne, Lo siral, che pin leggier battè le penne.

Il dardo al fier Centauro il petto offende, Ei con laman l'afferta, e finor lo tira. Ejmeutre il lamqueirato il guardo intende, Vficio fiaza il ferro il legno miralira, el dolor talmente il mostro accende, Che folamente a la vendetta affira, E quel, che lui ferì, carica, e preme, A fin che prima arriuà al hore affreme.

Col legno, the 1948

Col legno, the 1942 arme in man gli rells;

Fere il minico impetuolo, e crudo.

Pelos, le bencamata hauea la tella,

Fuol, the rompta quell haffa in fis lo fiedo.

Hor, mêtre il moltro altier fere, e tempofla,

A his persate Pelos il petro ignudo.

E con la findat aglie il jarque ingiulo

di petro canalino, e al virti bulto.

A fine in tunte 149
Che fel vide cader morto dauante.
Espoi che falma a l'inou, e a Dani tole,
Verfo Hile, e Flegeron duïz de le piente.
Verfo Hile, ve Porria la Tivole,
Verfo Hile, ve Porria la Tivole,
Che feria con un dente d'Elefante s.
E per lo molto popol, c'hauta secifo,
Tutto era fungte il dente, il manto, el vifo.

to, the't reggo fi fero, e fi possente,

Non mamo di foccosso al sulo amico;

Riuntuo contra va ducho immani inente,

En tunto, Courda, o Dovila, gli dico,

Chi fere meglio, el mio ferro, ol tuo dente,

E qual dei due piu noce al fuo nimico.

Ei, che tardi di cio i accorge in vano,

Tere dischaet la fronte oppo il muno.

Che'l dardo con la man la fronte paffe, Hor, mentre ei fonficcarlo intende, eftride. Peleo, che gli è vicin, fiuggir non laffa Il tempo in ran, ma lui free, co vicide, Tal, che fa, che per forza il capo abbaffa ) L'alma, che da due corpi fi dinide. Cade il Centauro, e lafici il dente chorno, Che ferua al pronipote di Saturno.

E tu d'ogni belt à Cillaro adorno
Mandalit duna a la tarturez fede.
Tutte le gratie în e facean fogeiorno,
Eri tutto filendor dal espo al piede.
Tut contra thi rubbar ti volle q livorio,
Poco tanta beltă filoro ri die de.
Non oprod let i tua, ne'l tuo bel volto,
Che non ti fofici di perfompre tolto.

Era il suo volto si leggiadro, e bello, Ch' on de muncij parea del sommo choro. E' ver, c'hauca già messo il mino vello, Raunolto adquanto, e del color de l'oro. Tanta proportion mai lo scarpello Nou diede mai nel sio piu bel lauoro Nest gia la stava al tercote, o di Marte, Quantan bauca il suo busto in ogni parte .

Dail capo, el collo al juo defirier gagliardo, Degno faria di Caflore, e Polluce. Macchisto de mojehenre ha ip el leurdo, E come un vivo argento arde, e riluce, Atto, e legger, come fe fofe un pardo, Done più brama i i fino mortad, conduce. Todar ha la groppa il petto ba largo, e rosfo E corrilponde al piè fondato, e al dosfo.

Molte bramato hausean farfel marito, Che del biforme armento eran donzelle.
Alfin fol was it realfied aloce inuito, Chel primo loco bisuca fra le piu belle.
Di Hilomore il belo volto almo, og radito, Di Hilomore il bovolto almo, og radito, Chel freen prima armante, espoi conforte, Chel freen prima armante, espoi conforte,

Coftei

Collei con la beltà, col dolce affeto, Con fargli feruit à f2 fi, chel prefe : E tauto più, chel fio leggiadro afpetto Con varie foggie ogn bor più adorno refe. Eatte de glàochi fioi lo fjecchio obietto, Le chiome del color de l'oro accefe. Si pettinana ; e dopo i varij modi

Nel petto ogn'bor tenea qualche bel fiore, Chi di en porgena gratia, & ornamento: Nel far phinade il vario, e bel colore Con minabil telfea compartimento. Se ne fea poi con tal giudicio bonore, Ch'oni occhio fea di fe rellar contento: E. per flar ben pulita, hanca in cofiame Due volte il di purga fi in mezzo a fiame.

Soles portare ornato il bufto altero
De le più vagte, e pretiofe pelli
Hor vaffia d'amellino, horai leruiero
Con vanji adomamenti, e tutti belli
Infieme con amor fedele, e uero,
Hor cacciauan o veltri, hor con gli augelli,
Glan fempre infieme, e allhor feri, o' arditi
Infieme combattean contra i Lapiti.

Mentre con pari ardir guerra ne funno, Pn dardo in furia vien dal lato manco, Esora al fier Centauro il Carral pamo, El fa in serra cader pallido, e bianco. Come s'accerge tillonome del danno, Ech'a lo fioso fuo l'ardir vien manco. Et la lo fioso fuo l'ardir vien manco. Il cura, e'o ogni ossicio vios più fido. Perebe non lassi l'alma il carrad nido.

Ma, come l'infelice il vede spento, Emarça del sutso espera le pene, Aftenir sin accio il suo lamonto, Esprinci più accio il su lamonto, Esprinci poste si princi per di con D'stingo is non poete sinti succento, Che facca scia altriu dele sine pene; Che semon, che produr la guerra sinde, Ps, chi vair non potci se sa praole. Poi che'l fino pianto vano effer saccore, E relace i fino bea la ci sius of, Quel dardo proprio in fe flesse contorfe, C'bunca pur dianzi i fino marito vecifo; E cade, e introrno a lui e traccia porfe, Baciollo, e'nacosto viso con viso; Poi chius gli cochie mando l'alma intanto Al giusto tribunal di Radamanto

Innanzi à gli occhi ancor di veder parmi Feocome, ch' un ceppo haust affernato; Yn tronco hause afolpo in vece d'armi, ch' d pena quattro buoi l'haurian tinato. I ol' guardo, e, come veggo il legno trarmi, Fuggo l'incontro fuo dal manco lato. Di Fonoleno al figlio il ceppo arrisa. E in men d'un balenar de l'alma il prius.

Gli fehiaccia in modo il capo il graue pefo, Ch'à perder l'alma il mifero coffringe; Cli occhi, la bocca, «» ogni loco offico for Fuor col fangue il ceruel per for za fringe. Come fi vode vifor il latte apprefo Fra i molti giunchi, oue s'affoda, e firinge, L'homisida crutel, che morto il vode. Ter primato de l'arme difertat il piede.

10 , c'hauea fempre in lui le luci intente, M oppoli con la fipada al fuo pensitero, E con rona flocata 4 c' vos fendente L'arme faluai del morto cauditro. Sa bene il pader tuo, c'her a presente, S'io dico in quesla parte, Achille, il vero. A'l onio, e Thelchoa poi tos si il lume, E fei passin al fotterranco firme.

Portana il primo vo prioreato legno, En ol folea giumai menare in fallo: Co dardi di trod di tratraco regno (lo. Hor quello, hor quel guerrier rende avaffal Costini mi fesì il collo, ecconi il fegno, Chene fa fede, ecco Peleo, che fallo Allhora erail mio tempo, allhora io fesì, Allhor dunan condarmi à Troia i Greet. Se vinto allbor lo non haness. Hetrorre, Cli farei stato al par col servo i mano, Benebegitera faveindo, à seed o torre. Non era sorse autindo, à seed o torre. Non era sorse accepta est, et al. sus sinte vecebia est, et al. sus sinte par min vecebia est, et al. sus sinte sus min vecebia est, et al. sus sinte sus sinte sus sintendentes debote, e mal fano. Come vedete, à tale io son venuto, che col consistello sol vi porço ainto.

Non motto dopo il nobil Perifanto
Del gemino Pireto hebb ela palma a
Espora apprello Ampico al caratta manto
Del quadrupceto citto inuolo i duma.
Macineo Petervinio elinie intanto
Ad Eridupo la terrena falma.
Nesfro fu unco dal rudontato telo
Vesto del fortilimo cimelo.

tu, Mopfo gentil, qua giù volefli Non folo à profetar dar lopra, e l'arte, Ma per noi la rla guerra, e combaitefli Fu uncorco rei Centanvi la tua parte. Al quadruped Odite al fin togliefli Quelle virtà, che l'amina comparte. Gi vnì il tuo dardo col palato il mento, E emità in van dar finor l'ottimo accento.

Cenco, che di farfi huom di donna otteme, E dimai non poter effer ferito, Del popol, chè incotra fisperbo il venne, Nonue a già fatti andar cinque a Cocito. Co nomi in mente il numero fi tenne, Ma il modo m'è de la memoria vicito, Stifelo, Bromo, Astimusco, Hilimo Di e on Pirammo al regno affitto, Cino.

Ben mi fonien del nº00
Tenne nel fare essando, che Ceneo
Tenne nel fare essando con contra il Centavo Lareo,
I'alham di mezza et à forte, e robusto
Scemo pur dianzi il popol Larisso
Di Haleso hava co si la servizio si futo
E, per correr pin franco à funo e sono
Era de l'arme sie fatto fia dorno,

O Cena (dice à lui) nato dongella; so le L's huomo bor fei, tu fai per quad mercede. Debs spoglia l'arme, e welti vina gonnella s, Secondo il feminile spó richiede : E lafaia à l'homen la prona acerba; e fella che falui il spos de da chrui prede 3 le E su schendo corna al prinitere » spó. E spoglia la conocchia, e uesti il suso.

Mentre il Centanro gloriofo, e vano Colhi, obe donna fin, scherne, e viprende, Ceneo, chi ancora alquatro era lontano, Il fianco con un dardo al mostro offende; Latreo tofto ver lui col ferro in mano Lezampe canalline al costo filende; Evago di vendetta in prima giunta Verfo la fronte fin tria vano punta.

Come balza la grandine ful tetto, Qual l'enfiato pallon balza fu imarmi, Cofimidiero balza fu fenga effecto La fronce gionini del mofret a rut. Et, chel nono di lui virile affecto Fatato offer uon fa defecto carmi, La puna incolpa, e di pronar gli aggrada Se moglio il ferua il taglio de la fipada.

Drizza la mira al volto, e fermo tiene Di finir con un colpo la battaglia : Ma indiero il ferro fino ribada, e volene E percorela e arme, e nou la taglia. Ma il colpo di Cenco già non folliane Il moltro con la fina lorica, e maglia; Cenco l'acciar unitrorio), e franco E a sutto penerra mel virili fanco.

Nouendo poi la vincitrice p.dma
In [n. c. in giù per la piagata vira,
Ter far fivegir ded doppio albergo l'alma,
Noue ferite fa ne la ferita.
Roue ferite fa ne la ferita.
Vide falma del vitto elle vicita y
Vide falma del vitto elle vicita,
Fatto è bebbe Latre o de l'alma foglo,
Tutto i bil virme fluol fivide adolfo.

Tutro il bimembre campo empio, e feroce
Corre sopra Cenco farte, e gallardo.
Le per più figuentario, algran la voce,
E ver lui drizza l'arme, il piede, e il guardo.
E da tutte fopari ogn' vui innoce,
Chil fere con la spada, e chi col durdo.
Balzan karme da lui buccuti, e belle,
Senza intaccar la sua fuata pelle.

Ogn'em, quanto più prò, si marauigliz,
che da tante persone un huom s'ossenda;
E la persona sua punto vermiglia.
In parte alumna ancon non si comprendz.
Monico al sin le man volge, e le ciglia
A gli altri, e grida; e sa, cho gui mo i intenO biasmo etermo, o insamia di noi tusti; da.
Ch'un campo sia da un sol vinti, e distrutti.

Vn, cb'à gran pena è d'huō,ne dona à morte, Tur dianzii vuli in gonne feminii ; Be ch'egli bogi è uer huomo adito, e forte A lopre, sh'egli fa firenue, e virili. Noi donne finone, chabiam eaviato forte A l'opre, che factuam mefebine, e mili . Egli è di, che noi firmmo, a d'i, ch'io weggio, Noi fam quel, ch'egli fa, femine, e peggio

Che gioua noi, fe grande oltra mifina Noi possediam quest aterrena servat Che giouta noi, t'à noi l'alma Natura Doppie le membra se, doppia la sorzat roi chemezzo bumon in semblie se gura Cou più valor ne risossime, e sforzat Non credo più, che siam, com io credea , D'isson spisse de s'ebbrera Des D'isson spisse de s'ebb

Può flar, che noi fiam figii disfione, Ch'hebhe in fe tanto cor, tanta possanza, Ch'otò ne la celefe alta Giunone Di sondare il suo amor, la fias feranzas Sun, che non sò, se sia donna, o garzone, Tanto d'ardire, e di poter n'auanzas Deh, yanuiumai, ca simondo dimostriamo, Che gli stessi, che summo, anch'hoggi siamo-

Dapoi ch'ancora inviolabil flassi, appoi che in v.m. co l'arme habbii contes o, A tor qualch'opra grane ogriom c'abbassi, Acciò che sia da la gravezza osfeso. Speziamo i monti d'arbort, cdi salli, Pergetam di fost gardo fotto il peso. Poi che l'arme non giouzno, col pondo a Turghiam di questo l'arma fodto il modo.

V n'arbor, ebi era in terra, annofo, e grane, Gli auenta in questo dir siperbo, cò compio. Tello unteo lo stud, te de accorpi haue, c Cerca imitar del suo fratel l'esfempio. Altri prende my gran siglio, altri una trane, E corre à far di sui Catimo stempio, Tanto, ch' al sin d'agui soccoso primo Fu dal bimembre sluos spotto vino.

Ei pur si mone, e leas e de ogni apra Per torss sopra a peso, chel sotterra:
Ma in van vi s affaita, in van s alopra;
Chetropp a doonad il pos le spreis genera.
Pur sa il monte tremar talbor , c'ha sopra;
Come talbor si vento, ch'è sotterra,
Cercavsiri suor del sotterano abergo,
Fa tremare à grunnoti il sianco, c'i sergo.

Fu in dubbio allbor ciò, che di Ceneo aucane, k quafi ogn' »n di noi giudicio diede , Che per lo troppo pelo; che i follenne, Foffe de latma fue l'infermo berede. Atoptò il negò, che quindi alza- le penne Vide »n'angel ver la fisperna fede , Tanto veloce, coraggiofo, ebilo, Che fu da noi chiamato emico augello .

Nopfo, willot volar pra dolcemente
Intorno il campo, indi affrettații al cielo,
L'accompagno con țeli occhi, e con la mête,
E diffe, accefo il cor d'ardente zelo:
Salue, îplendor de la Lapitia gente,
Ch'alcondi il tuo gran cor fott al tro velo,
Gid fragli huomini inuito, & bor col volo
Fragli eberei vinenti vnico, e folo

Ee 4 L'auttorità

L'autorità di Moplo in ver fu tale, Ch'ogn' un die pieun fele à ciò, ch'ei diffe. Tenne ciafeun, ch'egi metreffe fule, Ogni dma s'allegrò, che non moriffe. Ben di torlo ardeumno è tanto male, Tefeo, Peritoo, & io, mentre ancor viffe: Ma ne fu dal puppar la via impedita; Non fen za gran periglio de la vita.

Se ben sapemmo poi non esser morto, no ben sapemmo poi non esser morto, no ben Mabauer sir agi altri augelli il prino bo-Nedemo de vendicar si satto torto, nore, dissipgar l'incudelto core.

A dissipgar l'incudelto core.
Ogriva, che non singet, marulammo al porto
Del Regno de lestrida, e del dolore:
Trus la singa quadelo va ne se si siero.
L'altribo va la notte, el cleiche volve ossero.

Mentre contò Nestor l'abbattimento, Che si s'à mostri, e le Lapite squadre Tlepolemo sigliutol, sil modito intento, D'Hercole, alquale Assinotes su madre, Specando ogni bora vair qualte a rasmento, Qualche proua notariste del patre, Saputo havendo da la silesto. Alcide Ciò, che contra i Centauri ei sece, e vide.

E, volto ver Nesson și disse. Doue
Lasci il forte figliuol del mangior Dio t
Dels, come hai su le maranițile, e prome;
Che scee Hevole allbor, posse in obito t
So bea, ch' ate quell opre nos son son mone,
Che scontrai Centauriil padre mio
Però chel mondo tiene, e tusti sumo,
C'hebber das forte Alcide il margior dano.

Non potè allhor tenere il vifo aftintto il mifer vecchio, e diff è lui vinolto: Deb, perche a farager mbi mifero, indutto Immazi à tanti Heroi di pianto il volto? Perchem' hai vicordato il duolo, el lutto, Che m'havea di memoria il tempo tolto? Perche vuoi, ch' ioti dica, oltre à mies quai, L'odio, chi a parte vuo fempe portat?

Certoal gran peale e un non fi può torre. Che unu fosse mazgior di quel, che dici. Così il postes à te negar Nessorre. Che mal volemire loda i juai nimici. Polidamante anora, e il forte Hettorre Son nel puguar non men fieri, e filici. Non ne parliam però con quella gloria, Cun cui gli amici fuoi ne fam memoria.

Disfece il padre tuo fra l'attre imprese Messen, d'Eli, el mio paterno loco. E E, che di l'Illo in preda al ferro, e al foco, Per non voler contar d'opr'un, che refe Morto, che us firnia da di non poco; Balliti di liper, che in quella querra Tutti i fratti miei mando lotterra.

Dodici già nafeenno di Neleo
A fopportar qua giù la flate, el verno:
Dodici dam in fivo paffin ne feo
Hercol dal mondo viuo al morto inferno.
Fu d'untici bomicidi, Ateide reo
Che del mio felfio vicir langue paterno.
Hor fa giudcios u, rivo fici errore.
A tacer, fe lo ion odio, il fivo valler.

Ma quel frate l'inda più noia à l'alma, Che nomer Periclimeno, un querriero, Chi nutte l'altre imprefe bebbe la palma, Courta ogni più famofo caualiero Collui poten cangiar l'homana falma; Secondo più negradana al fino penfero. Hebbe tanto fauor dal Re de Lacque, Da cui dal noftro fanyue, il germe pasque.

In più d' vn crudel moft o borrendo, esfrano, Si cangia il fratel mio l'homana veste ...
Quando poivede affaite as li n'oano, Per far, che Juadre tuo sen, d'ama reste, Si fa l'angel, che porta al Resporano Re l'umghia torta il folgore celefte. (fo Poi l'umghia torta il folgore celefte. (fo Poi l'umghia torta il solo, el fargio aui Straccià tutto à suo padre il dasso, el voste. Mentre

Pericleme ne i diuer fe forme .

Mentre una volta al Ciel batte le penne, SI duole in tanto il dolurofo padre Per scender poi più rapido à fevire, Hercol sempre incoccato il dardo tenne, Fin che'l vide finito di la ire : Ma; tofto, che verterrafe ne venne, Lo stral con gran superbia al Ciel fe gire . Scontrail telo l'augello, e à punto il punge, Done l'ascella al dosso si congiunge.

La piaga de l'augel non fu mortale. Ma ne restò talmente il neruo offeso, Che, del moto, e del vel mancando l'ale. Non fi pote tener nel Ciel fospeso, Tal che, vincendo il moto naturale, Lasciò cadere il suo terrestre peso, E nel cadere il misero dal Cielo, Mortale vo'altro colpo bebbe dal telo.

L'augel piagato al mal soccorrer volse, Et afferrar col rostro il crudo dardo. Hor, mentre à quella parte egli rivolse. Per imboccar lostrale, il collo, e'l quardo. La cocca de la frecciain terra colfe, E spinse il ferro in sù crudo, e gagliardo, Paßolla punta à l'infelice il colle, E gli fe interra dar l'ultimo crollo:

Hor lascio à te medesmo far giudicio, Se, come già dicefti, tanto errai, Se contra ogni douer mancai d'officio, Quando le lodi d'Hercole io lasciai; Che, s'al mio sangue tal se pregindicio, Vorrei di lui non ricordarmi mai. Nè creder, che tant'odio il cor m'accenda. Che la vendetta mia più là si stenda.

Vendica il sangue suo spento Nestorre Sol col non far le lodi Herculee note, Ama te come figlio: e, se t'occorre, Promettiti di lui ciò, che egli puote . Qui volle il vecchio accorto il punto porre A le sue grate, e ben disposte note. E, poiche'l vin sezzaio venne, e'l confetto, Rinouate le guardie andar nel letto.

Di Cigno, ch' pn figliuol si force, e bello Habbiale membrasue forti, e leggiadre In putimido, e vil canziato augello. Vedendo poi, che d le Troiane squadre Danno Achille ogni di porta nouello. Diuenta ogn'bor più crudo, e più maligno Contra chi gli fe far di Cigno vn Cigno .

Mapure à la vendetta egli non viene. Ne puol su lui mandar l'ultimo danno: E, quando del palor suo gli souiene. Tempra, più che egli può, l'interno affanno. Vedendo il crudo poi modo, che tiene Sopra l'uccifo Hettorre il decimo anno, Per colui vendicar pone ogni cura, Che difendea le sue superbe mura.

subito trona il gran Rettor del giorno. E dice: O de la luce pnico Dio. O d'ogni altro figliuol più bello, e adorno Di Gione, e piu gradito entro al cor mio. Oime, che teme hauer l'ultimo scorno Quel mura, che già tu facesti, & io; Oime, che tosto vuol l'Argina guerra Le tue fatiche, e mie, mandar per rerra.

Perche tanto t'affliggi, eti tormenti, C'habbia à cader de l'Asia il grade impero? Perche più piangi tanti huomini shenti, Onde fu il popol tuo giàtanto altero? Ond è, che muoui i dolorosi accenti, Per quel tanto famoso caualiero? Per quello Hettorre, à cui fu tanto torto Fatto intorno al tuo muro effendo morto?

Perche lasci spirar quel gran Pelide, Cha la nostra città del tutto oppressa Quel crudel huom, che tanta gente vecide, Che non n'occide più la guerra istessa? Deh, troua, Apollo, homai l'arme tue fide, Con l'arco inuitto tuo ver lui t'appressa? E con lostral più corto, e più sicuro Distruzgi il distruttor del nostro muro.

iliffe, che del campo Acheo gran parte Si vedehauer, ch'à tanto bouore il chiama, Tie mezzi ocoolti e accorti, e co grad arte . Per fare inchinar lui, ch'afcolta, e tace, Cerca ottener dal Re quel , che più brama . Miace per le piazze, e in ogni parte, Che fi fa torto al juo valore, esclama, Se per ventura il Re tien, che più merte Quell'arme banere il figlio di Lacrte.

Menelao, Diomede, e ogn'un, ch'intende, Done è rinolto il popolar discorfo, Non ofa dir di fe, che non intende Di contraporsi al publico concorso.

politica emiliai con indicato de la constanta della constanta de la constanta de la constanta de la constanta

Ogn'un del capo al Rel'orecchie offende, E conta ciò, che in quella guerra è occorfo. Altriin fauor d'Vliffe, altri d'Aiace.

Il Re, prudente, e di giudicio intero, Per far, ch'alcun da lui non refti offefo, Vuol, che sia l'uno , e l'altro canaliero Dal faggio concistoro Attico inteso. Indi gli Heroi del Greco illustre impero Fatti chiamare , à lor dit tutto il peso Di far giudicio pninerfale, e certo, Qual de' due canalier sia più di merto .

and a second

## IL FINE DEL DVODECIMO LIBRO. nog of a rectification of the second of the



Alvinolation of the beautiful and the second of the second

ÄNNOTATIONI

## DEL DVODECIMO

LIBRO.

on d I può pigl'ar effempio quiui, non chédo più, che mera historia il facisficio, che faceu no i Grecù, per placar Netruno, che opii volta; che l'huomo ha ricorfo a DIO ne i fuoi travagli, haucrà voi viuò prefagio del tempo, e del modo di vicirra, come hebbero i Grecì, per opra di Calcanter il Dracone trasformato in faffo, dopò l'auguroi, interpretato dei noue vecelli anazzati da effo, cifa se dere, che fono fermi, e flabili, come il faffo, e determinati giudicij di DIO, e che non

fi posson giamai per qual si voglia occasione mutare.

PAR IS rubba Helena a Mendao Redi Sparra , dal quale era finto raccolto con ogni maniera di correlia i e da queflo furro ne nafcela ruina della parria, e della cafa fiu a, la morte tiu,a cde i fratelli, e le fiamme di Troia, per farci conoficere, che no pofiono fuggir lira, el ficurò pindicio di D1O quellis, che ingratamette ingiurano i fuoi beachatoria, come inmediento Parride, ancora che l'oracolo le hauefle predetto, ch'egli doueux effere la ruina, el fiuco della patria, quando nel partorulo le pareura per apreur per hamme di fuoco, che non dobbiamo per vua ferioca, e dannofa pietà, contraporfi à i flabili, e immutabili giudicii di D1O.

IFIGENIA poi, che, per placar Diana, doueua effere facrificata, dapoi, che per opra di Vliffe fu condotta nell'effercito Greco, cifa vedere, quanta forza ne gli animi noftrì ha la Religione, poi, che'l padre medefimo, per cagione de la Religione, Idiciaua facrificare la fa-

gliuola, ancora che innocentissima.

CIGNO, figliuolo di Nettuno, combattendo valorofamente, timane perdente, fujdal padre canguto nell'vecello, che ha il nome luos fignifica allegoricamete, che quello figliuo lo di Nettuno doueux effer molle, e bianco i perche per il più fono tali quelli, che nafcano di maniera, che predomini loro l'humidità, della quale è padre Nettuno c doueux poi havet congunto proportionazimente all'humido il calores per viruì del quale era zgilistimo, e delitro, perche quelli, che fono di fimile completisone, fono molto agili, e defiri, però fine gil Poeta, che non poetua Cigno effer ferito. Che non el fatro, e ta con, che per i fiu a zgili-qui fi difendeux di mamera, che l'accua rindiere vani tutui colpi di Achille, dalquale fiu al fine viruo per fischerezza; come fogliono effer vinti quelli, che hanno la medefima complefione. Rimafe poi trastormato nell'occello del luo nome; che non è altro, se non, che rimafe lungamente la fama del luo valore fi zgil huomini:

ricchita della pratica moderna, intorno le caccie de' Tori, la comparatione di Ouidio anella Stanza, Come s'adira il toro , s'effer crede.

LA trasformatione di Cene donna, in Ceneo huomo forte, e bellicoso, non è altro, che vna mente, che, dopò effer stara vn tempo data alle delicie seminili, si volta alle virtili virili. con il fauor delle quali combatte poi animofameneo con ogni maniera di vitto, con tanto ardire, che nonteme poi di cosa alcuna per questo singe il pocta che non potesse effer officio, tutto che al fine poi fosse sepolto da i sassi, e dalle traui des Centauri; alla fine poi essendo fouraprela dalla molta forza de i vitij, è cangiata in vecello, che non è altro che quando la mente purgata dalle molte patfioni fe ne vola al cielo.

LA guerra de i Centauri con i Lapiti, è mera historia, furono detti i Centauri che sono popoli di Thefaglia, mezzi huomini, e mezzi caualli, perche furono i primi che incomincial fero a maneggiare i caualli, & a feruirfene fu la guerra; Onde vedendoli quelle fci oche genti caualcare, si diedero à credere, che fossero una cosa istessa insieme con i caualli, come hanno creduto da principio gl'Indiani del Mondo nouo fi vede quius quanto vagamente habbi l'Anguillara descritta la loro battaglia con i Lapiti, e come in molti non solamente habbia trasportato Ouid ma auanzato, come nella descrittione delle bellezze di Cillaro nel la stanza, E su d'ogni belsa Cillaro adorno e nella seguente, Era il suo volto si leggiadro, e bello. come an cora ci rapprelenta molto vagamente il suo cauallo nella stanza, Dail capo, el collo il suori Arier gagliardo. ci rappresenta ancora la bellezza, el'amore di Hilonome verso di lui,nella stanza. Moite bramate banean farfel marito, e nella seguente come è ancor vagamente descritto lo scher no che fi faceua Haleso Centauro di Ceneo, nella stanza, O Cena diffe à lui, nai a don ella . bella e ben trasportata è ancora la comparitione della stanza, Come balza la grandose sul resto.

PERICLIMENO amazzato da Hercole, tutto che hauesse per dono di Nettuno forza di poterfi trasformare in diuerfi animali, essedo vltimamete trasformato in una Aquila ci fa conoscere, che la gloria delle imprele fatte, figurata per Hercole, combatte souente con l'inuidia figurata per Periclimeno, laquale piglia diuerle forme, per fregiarla se può, ma al fine hauendo prefa la forma dell'Aquila figurata per la superbia, per effer l'Aquila il piu superbo vecello che voli, è ferita da vno strale della gloria, che non è altro, che quel raggio, che fi spicca dall'opere honorate, elodeuoli, che sostentano la gloria, ilqual'ha forza e vi-

gore di amazzare la soperbia, e spegnere l'inuidia.

ACHILLE morto da Alessandro col fauore di Nettuno, e di Apolline, ci favedere. che il piu delle volte gli huomini valorofi vengono amazzati nelle guerre da huomini vili, e che non hanno ne forza, ne cuore, corrispondente al loro valore. si veggono qui ui molte belle rappresentationi, come l'inuocatione di Nettuno ad Apolline nella ftanza, Subtre trons il gran rettor del cielo. E dice. O della luce unico Dio. come ancora è la persuasione, che gli sa di mouer le sue saette contra Achille nella stanza, Perche lasci spirar quel gran Pelide. Bellissana ancora è la rappresentatione del tiro dell'Arco fatta piu uolte dall'Anguillara, e sempre diuerfamente, che fi uede nella ftanza Gle dona un de fuoi ftrali, e glirscorda.









OSTO à
feder nel fez
gio alto, e
reale
L'imperador
de Greci illu
flri regni,
Fur posti intorno al regio tribuna-

Di grado in grado i Principi piu degni. Poi , per fapere, à cui l'arma fatale Del forte Achille il lor giudicio affegni, Concorfe ogu'en nel habito più adorno , E fece à Greci Heroi corona intorno .

Su'l paleo, vijlo questo. Aiace ascende, Che spra il vulgo humil molt alto sorge. E, come gli occio irani intorno intende, E che ciastan ver hui vinolto storge, Secondo fira impatiente il rende, Mentre à le nau Achre lo sprando porge, Sacgnato ambe le man tendendo al lído, Mostro de la come con questo grido: P VO Jare, b fommi Deische in questo loco, Oratione Fra Ville, e me tal caula habbia a trattars, di Aiacc. Innanzà questi legni, chi od al foco D'itettor faltas, che non rellar tutt' ars i subspandate per me voi naui vm poco Corra chi pensa al mio merto agguagliars; Voi pur vedeste alla mio merto agguagliars; Echi nggi dal porto, e chi i disserve.

Bembe, le riguardism con fina mente, Quanto il facondo dir d'Vilfe improte, Si governò da fazzio, e da prudente, A non fi porre à righio de la morte. Ch'è meglio cod dir fino, de loquente Fuznar, che con la man feroce, e forre: E, fel armata baueffe Hettor disfatta a. Con le parole e i poi l'baurisarifata.

Tal che per mal de l'auesfries terra lo fié bene à pugnare, eyêt à figggire ; Poi che l'Ianon del Ciel, che 'n noi fiferas, Fașch' attri val cof are, attri col dire; Poi che, quantio ne la froce querra Vaglio per far dijeja, e per ferire, Tante val ci eol dir serfo, cho ornato , Scondo che siafoun diadei i fino fato.

Hor,

Se'l difendena anch'io col parlar terfo .

E, poi ch'ei per le sue mirande proue L'arme del forte Abellie bauere intende; Fate, ch'egil vi conte, e quando, e doue, Toi ch'ei di notte assoso gon bor contende. Sò ben, che l'oppe mie non vi son noue, Chele so, mentre il sol nel Ciel risplende, E di cò, ch'io mai est per vossiro s'ampo, Mi su ogni bor t estimonio tutto il campo,

Non m'è d'huopo narrani, e farui aperte Quell opre , che i vossiri occhi băno vedute . Coni Vissi e sue, che son men certe, Poi che le sa di notte ascosse, e mute . La notte sara 3 e , e l'ame i merte, A cui stato bà veder la su virtute . Ma, s'i opi di lui merti andrane adorno, Mensari e sciimonio il mondo, e'l giorno .

Confesso ben, che'l premio è grande, ch'io Bramo, ch' al merto mio da voi si revo mio Ma mi par , be dia macchia d'honor mio Ch' l'ilse ancor lo selso premio attenda. Locato ho bassamente i mio desso, S'è ver , ch'ei con razione à questo intenda. E, se ben premio io senzapare il segno; E poco à me, s'ultis e di ul degno.

Che gloria hauer brimato esser mi puote Quel dono à me, se bene immenso parmi , Cha brimato om, che solo con sinte note Contende, ou lo sossi po pugnar con l'armi ? Ma bene il premio, che a desa, riscote, Antor chi o vinca, e di quel serro m'armi ; Si vanterà, che is solo unel campo Orceno. Nel premio, e nel vastro concosse con Nel premio, e nel vastro concosse con Nel premio, e nel vastro concosse con Quando à voi fosse dubbio il mio valore, Se quel', che voi co propri occhi uedeste, Tosso bameste in obicio per lo spendore Del sangue mio quell'arme à dar m' baure-Quel Telamon di cost inuitro core shi die già l'ama, e la terrera ueste; Col cui sauro già Troia Alcide prese, E con la naue Argiua in Colco sees.

Di quel fier T elamone io sono herede,
Dacui, su vinto già Laomedonte.
E id Eaco victo, che giadice rificale
Nel sormidabil Regno d'Acheronte.
Eaco dal Re, cha si ciel la maggior sede,
Trasse il sembiante de l'humana sonte.
Et io, se il Re del Evinters sand
Non mente, hor son da la tareza prose.

Non vo'però, che'l mio splendor natio Alcunain questo assar mi dia ragione, Se quei moi clende dat medipio Dio, Che prima di quell'arme ando padrone. Naçque del farque. Arbille, onde nacqui ios Ei di Teleo, & io di Telamone: E ques forte Peleo, che'l diede al mondo, Fu del grand auc mio figlinos secondo.

S'à Telamon Peleo nacque germano Del figlio del Rettore alto, e distino; Se l'arme vi cheidio, che flè Vulcaro», Eberedit à desfo del mio cogino.
Eberedit à desfo del mio cogino.
Has, fe'i l'angue Sissifio empio, e profune Scorfe Vilse al mortale aspro camino:
E bene a farti, & d'a glingami il mostra:
Che s'ha misblair con la progenie nostra-

Ame dunque quell'arme han da nega fi , E s'hanno al mio auerfario à dar più tofo Terell'io fia l'arme Achee prima côpafi; Per ubidire à uoi prouto, e difpolfo è l'i par forie, c'hor primo habbia ad armarî Li, che per non s'armar fi file nafolfo; Lui dunque di quel don farete degno, Che per non feguir uoi menit l'ingegno è Ben en Jouien, ch' al cominciar la guerra Ei per la gram vilt à lolto [i fin]e ; La ifal lemino d'autra terra: : Ma Talamede al fin d'aflatia il vine. E cof) contra la Troiana terra a Con gli altri Atbei mal volontier [i fpin]e. Hor factia prima lui ill arme adorno, (no. Ch'stimo, qu'ado è d'huopo, h'a arme intro Ch'stimo, qu'ado è d'huopo, h'a arme intro

Et io, che primo ogni hor corro al romore, A farmi obietto al martial flagello, Fia beu, che com vio bisimo, e disbronre Sença farme mifita del mo fratello, beh, foffe flato vero il luo furore, Si, che foffe reflato al patrio hofiello; O foffi fitte alime anoi credato, Si che i non foffe in Frigia mai venute.

Che l'infelice di Peante figlio
Ferito in Lenno non la roflato
Sol, farza curs., e con mortal periglio,
Come parue ad Viiffe empio. E ingrato.
Hor haue Filottete in Lenno effiglio
Da chi donea ver lui moffrarif grato.
Che d'Hercole ei portò gli fralì, e l'arco.
Che denno à Troof far Villimo inarco.

Ben vi fonien, che't faco à noi predisse, che Trois non hauria tvitime office, se contra lei quell'arco non serile, c'Hercol se vinciro di tante imprese. Hor Filottete a vazionar d'Visse, Che l'arco Herculeo banca, pronto si rese. Pari se, che s'ilasso serios per sono serio. Non serva sumersi al sipore, e duolo.

Il misero, hor ne boschi, e ne lo speco Mena la viita sua dolente, e trista, E mone i soli pi etra e, chossi scolo si D'bauer la sponte mai di bisse vince. C'è oue ainter vorrebbe a la campo Greco, L'esca al digiuno suo cacciando acquista: C'è oue anentar lo strat vorria ver Troia, Fâche l'burto, ge l'angello in acccia moios.

Cost deservo entro à un pagle esterno
Preza al crudele Vilse qui vyan damos:
Preza, che silinçuer voglis il Re sipermo
L'autor de la calumita, e de l'ingamo.
Par von ha dato autor I lama à l'inserno,
Si maniten vino autor nel carnal panno.
Che, se in campo seguia l'I auto Due;
Fea perdere anto à lui l'aura, e la luc.....

Si come fece al mifer Palamede,
Ben per lui, fe refleux in quel deferto.

Ben per lui, fe refleux in quel deferto.

Elice lui, s'hunea piagus oil piede,
(to, obe godrebbe boggi anch'egli il giorno aper
Il falfo Viffe d'us calumia diede,
(Per haure il fuo inganno à voi feoperto)
Ch'anifucail Re Primmo, e vi fea torto.

El fed ta redutor rimane morto.

Creder vi st, che l'imacente bavesse Hauuto da'iminic von gran tessoro, A sin che l' Re Troiam da lui sapesse Tutto l'andar del Greco concissoro. E perche facilimente si credise, Fè ne le tende sue scoprir molt oro. Vel s'ecc assossamente por sotterra, Mentre se da si mocente Troia guerra.

Sapete pir, che voi vi riftringeste, Luando Viisse asservation questo per vero, Ne con tutto il suo dir cate poteste In si gentil querrier sirio pensero. Ma persinali sin cercar faceste Nes padigition del miser caudiero. La doue si rouo questo vi posso. La vice si con si posso pria vi huaca nacisto.

E cofi wi huom leal, favgio , e innocente
Pafis con quefto hishno al latra vita y
Per la calumna iniqua, e fixadoente,
Che quel, c'hor biede l'arme, huuea mëtita,
C'havoo faira de la corpora gente,
Ancor darebbe al nofiro campo aita.
E, quando por perduto hinefi e l'giorno,
Terdus e non Ebuuria con tanto forno.

f Hor

Hor questo è quel grand vtil, che s'attende Da quel, che di Laerte si fa figlio. Che de'miglior guerrier priui ne rende, Chi col farlo morir, chi con l'essiglio. Vedete, voi medesmi, ou egli impende La sua si rara astutia, e'l suo consiglio, In farui danno, in far banditi, ò morti I canalier fra noi più fidi, e forti.

E, se qualche guerrier pugnando vede Stare in periglio de la sua persona, Se bene Vlife in fuo foccorfo chiede , Fugge il prudente Vlifie, e l'abbandona, Diomede, e Neftor ben potrà sar fede, Se in questo la mia lingua il ver ragiona. Dica l'amico suo, s'io son bugiardo, Che l'appellò, con suo delor, codardo.

Vede vn giorno ferito il buon Nestorre Il suo destrier dal rubbator d'Helena, Hor mentre del furor teme d'Hettorre, E per la troppa età flà in piedi à pena, Chiama Vlisse in aiuto, à lui ricorre, Che salui al corpo suo la debil lena: Mail valorofo Vlife, per suo scampo, Abbandono Neftor, le [quadre, el campo,

Sà ben, s'è ver quel, che Neftor difefe, E che disse di questo à Ulisse oltraggio. Questi sono i trosei, queste l'imprese Di questo si prudente Itaco, e saggio; Ch'oltre, che per le vie, c'hauete intese, Ne toglie ogn'buom di spirto, e di coraggio: Vn'huom di tanto senno oppresso scorge, E gli può dare ainto, e non gliel porge.

Mail Ciel, per farlo del suo errore accorto, Fè dal periglio istesso opprimer lui . Et ecco , s'altri non l'aiuta , è morto Vlife, ch'aintar non volle altrui. Dunque, s'pn lascia lui, non gli fa torto . Poi ch'egli à se die legge, eßempio à nui . . Ferito, e timorofo alza lo firido, E chiama ogni compagno à lui piu fido.

V'accorro, e'l veggo impallidito e bianco Tutto tremar de la propinqua morte : Io pono à rischio me, per far lui franco . Em'oppongo à la barbara coborte. E con lo scudo, c'ho nel braccio manco, Tengo uno scontro impetuoso, e forte : Tanto, che co'l valor di questa palma Al timid huom saluai la timid'alma .

Se non conosci ancor, misero, e cieco, Quanto dal valor mio tu fei discosto; Torna di nouo à quel periglio meco Nel medesimo modo, chio t'ho posto: E, mentre è tutto in rotta il campo Greco. Sotto lo scudo mio statti nascosto : E quiui di valor meco contendi, Quiui di le ragion, c'hor dire intendi.

Dapoi che da la schiera armata, e folta Saluai colui, che qui vuol starmi al pari, A cui le piaghe hauean la forza tolta Da poter contrastar co'suoi contraria Con la gamba fuggir libera, e sciolta Lo scorsi in un balen dentro à ripari. Done con rifo ogn'un concorfe à dire, Ch'era infermo a pugnar, non à fuggire .

Ecco nel campo un giorno il forte Hettorre, Ch'ogn'un del capo Acheo dona à la morte: Ne folo d Vliffe i l giel per l'offa corre, Matrema ogni guerrier fra noi piu forte: lo, come il mondo sà, mi vado d opporre, E chinggo in tutto al sno desir le porte. E, mentre ei crede hauer vinta la guerra, Gli aueto un grosso marmo, el gitto i terra.

Hettor nel campo in'altra voltà venne, Sfidando à singolar battaglia ogn'uno . Done la prece vostra il voto ottenne, Che me, vie piu d'ogn'un, stimo opportuno. E questo pugno il suo scontro fostenne, Fin che diuenne l'aere ofcuro, e bruno . Ho con Hettor da folo à fol contefo, Senza restar però uinto, nè preso. Venix

Penir Juperbi ecco i Troiani vn giorno, E feco ban Gione, Apollo, il ferro, el feco. Dosi era alhor co fiu partare adorno Vilife finor del bellucofo giaco: La fpeme io del commun faluai ritorno; Difel quelle naui, e quello loco; Oppoli al ferro, e al foco il corpo, e talma, Emille ne laluai con suelle palma.

Si che , benigni ttero, preflanti, e degni
Fate, che n'icompenja habbia quell'armi.
E, s'ico vidi tant'one, e tanti tegni;
Datemi tanto acciar, ch'io possa marmi.
Per conquilitare à voi gil estremi regni;
Per poter meglio in fanor vostro oprami,
Le chieggo; e per poter via piu sicuro
Faui à quest e galer viparo, e muro.

E, s'à me stesse ben'di dirne il vero;

'Si om armo di quel sero, e di quell'oro;
Trarran l'armo piu hono de leandiero;
Chel cauadier non èper trar da loro.
Quell'elmo chiede Ainae, e quel cimiero;
Che di palma ogni di l'orni, e d'alloro.
Tuol far senz'elmo Ainae, e senza sendo,
Chal cor armato, ancro che fosse senso sendo.

Hor comparises Vhife, est dia vanto, Chegis hail stated Hettorre Heno pre-Et insolato il smolacro fanto (so. Di Pallade, e Dolone vecifo, e Rejo. Di Pallade, e Dolone vecifo, e Rejo. Pi par, chi a paragon possima di quanto Fin hor del mio valore hauete inteso Star lemeschime sue prone, che suro e Ratte, mentre egil il ciel vide piu suro e Ratte, mentre egil il ciel vide piu suro e e

Ne s'arrifihiò giana; che nonvolesse sotto lostudo altrui llar me'coperto. Sempre d'andar con Dimede elesse, Tal ch'ogni satto suo può dir si incerto. Hor, quando di tribunda voltro parosse Di donar l'arme à cossi debil merto; Taristele per mezzo, e Diomede Ne la parte miglior foccado bereda.

Perche ouol di quell'arme esser irranno a Sel opre sue senzi arme a sin conduce è Se in vecte de l'adad y si simpamos Se colles fode altrui cossie la luce è Navo ed ciche le gemme, che si mun Rissendart ranto, e lor, che vi riluce, Talefran, che Vissie vissi chiude; Nè potrà ysarle siodi insiani, e crude se

Potrà quell'elmo gi ave adamentino , Che fi temprò ne l'Egno atro e, e profondo ; Portae Vilifemat , chel mio cogino Portò , chel più fort humo era del mondo? Portà il fuo braccio debole , emfehino Vn fi affino arreftar di tanto pondo? L'hafia arreftar, che mille imprefe e mille E gir di tante palme altero . Achille . 3

Deb, perche moi graiare il braccio manco
D'on cofi greux, e finifurato ficulos
Che ti fara fi debole, e fi flanco
Che faria me per te d'oftre i goudo
The faria me per te d'oftre i goudo
Potrefiti almen fuggir ficuro, e franco
Nel fatto d'arme pergiloso, e crudo.
Sai pur, che fio fino Frigione preme,
Tu fondi nel fuggir tutta la speme.

E, se per sorte lui rendere armato
De l'arme, che temprò l'inserno, e Pluto;
Gli sate un don, perche ne sia spogliato;
E non perche ne sia via piu tenusto.
Ma, z' andrà di quell'arme. Asiace ornato,
Come à l'insegue sue sia conosciuto;
Hauran per quel, che n'han piu voste uisso,
Altro à pensar, ch'à sa de l'arme acquisto.

2 16:

Ma dir tante parole indegno parme, Doue l'opra può far, che'l ver rifplenda . Mandinsi in mezzo à gl'inimici l'arme, E quiui si disputi, e si contenda. Di senno, e di valor quiui ogn'un s'arme; Con ogn'un, che le vuol, l'acquifti, e prenda: E quel, che le riporta, oue hora sono, Come buom di più valor, l'ottenga in dono.

Aiace al suo parlar fin dato hanea, E s'era al mormorio del vulgo scorto, Che'l Greco tribunal dar non potea Se non al causlier d'Itaca il torto. E però d'ascoltarlo ogn'uno ardea, Che sapean, quanto era facondo, e accorto. Hor, come si mostrò tutto il consiglio Tese intento ver lui l'orecchie, el ciglio.

Poi che tenuti alquanto i lumi intenti Hebbe con gravità chinati à terra, Gli alzò benigni à quei Duci prudenti, Che danan legge à la Pelasga guerra. Poi con soane suon, con grati accenti, Con gran modestia il suo pensier disserra. E, mentre vfa artificio in ogni parte, Tien con grande artificio afcofa l'arte.

PRVDENTI Heroi, s'al mio desire, e al no Pie ofo corrisposto hauesse il fato; (ftro Dubbio boggi non farta nel campo nostro, Chi di quell'arme andar douesse armato. Ch'ancor godrefti Achille il carnal chioftro, E tu de le tue insegne andresti ornato: Godresti tu de gli ornamenti tuoi, De la presenza tua godremmo noi .

Hor, poi che piacque al sato eterno, e santo, Di por lo spirto tuo fra gli altri Dini, Per sar restare in sempiterno pianto Questi tanto di te deuoti Argini : (D'on biaco vel fè in questo à gli occhi un Quafi stillasser lagrimosi viui: (manto. Et asciugati ben gli occhi, e le gote, Queste col primo dir congiunse note. )

A chi darete voil arme & Achille, Che più nel ver le merti di colni, Che fol nel campo Acheo fra mille, e mille Seppe Achille trouar per darlo à pui ? Che , s'ei concesse à le vostre pupille, Che contra il Re Troian vedesser lui; Souerchio guiderdon però non parme , S'ei, che tant'huom vi diede, ottien qu'arme

Ne mi par , che giouar debbia ad Aiace . S'egli hal'ingegno, e'l dir me pronto, e viuos Ne dee nocere à me, se più vinace Mi fe di fbirto il Re superbo, e dino . Non noccia à me quel don, che mi compiace Al Ciel se giona tanto al campo Argino. E, s'inzegno, à facondia in me si trouc, Manchi d'inuidia à me, poi ch'a voi giona .

Non debbe alcun mai ricusar quel bene, Che gli ha di qualche don gli spirti impressi: Però che gli ani illustri, e ciò, che viene D'altrui, non paion propri di noi stessi . Ma, poi ch' Aiace à voi proua, e sostiene, Che per gli asi, dal Cielo à lui concessi, Merta quell'arme bauer, mostrarni intedo . Che tanti gradi anch'io da Gione scendo ...

Come ogn'un si, Laerte è il padre mio : Laerte fu dei forte Arcesio figlio : Arcesio prolesu del maggior Dio, Ne alcun di questi hebbe dal padre effiglio. E per la madre ancor sappiate, ch'io Scendo dal Re de l'immortal configlio . Antolico à mia madre il carnal velo Formò, che figlio al nunci fu del Cielo.

Ma non mi vaglia già, se ben mia madre Da maggior nobiltà traffe il parente ; Ne men l'arme mi dia, l'effer mio padre Del sangue del fratel stato innocente: Vagliami il ben , ch'à le Spartane squadre Fei col valor del corpo, e de la mente . Quel, che fe più per lo Spartano impero. Fate di quelle insegne andare altero.

Se

ratione Vliffe -

-11.

Se l'arme i han da dare al proprio herede, A quel, ch' al forte Achille è più congiunto: La parte mia già l' ritira, e cede; Che molti gradi io fon da lui difeinnto. Ma flotto Aiace è ben, fe d'effer crede Il fucceffor più profilmo al defunto; Perche, fe ben d'Achille egli è cogino, Pirro, che gli è figlinol, gli è più vicino.

Socceda Tirro, el físo padre Peleo. Se sto que preçio dado per quella via. Se sto que presio dado per quella via. E físo mandin quell'arme à Sciro, ò à Phibia. E Teucro amor lo flefo al campo Acheo, che d'Achille è cogin chieder potria. Nol fa però, che sà, chel piu pregiato Le dè otterne da l'Attico fenato.

Hor, poi che piace à la Pelasga corte Di dar quell'opra illustre di Vulcano A quel di noi, che più prudente, e forte Ha fatto maggior danno al Re Troimo: Dal giorno, chi olaficia le pattie porte, Dirò lopre, chi ofi di mamo in mano: Se le parole haurò però si pronte, Che possion far, che tutte io le vacconte.

Poi che la madre Theti hebbe prenisso, Ch'à Trois il suo spilinol douca morire, Terche com houm da noi non sossible, A quissa di donzella il se vellire: E, per suigi neel sato acrob, e trisso, Appresso il Red Sciro il se nutrire: Et inganno con thabito sallace Ogni Argino guerrier sta gli altri Aiace.

Maperche il Re Troian bultimo damo Non potea hauer fenza il valor d'Abbille, Anch io, mentendo la persona, el pamo, Cercai per le cittadi, e per le ville. Scopersi al futti nigamo con lingamo, Toi che sici al e sue veder pupille, Fra l'altra merce mulicipre, e vile, La me, phel l'cor potean mouer virile.

In forma di mercante ervando andai Con veli. & altre merci da donzelle: E ver, th' anter de l'arme io vi mifichiai " Lame di varie forme, e tutte belle. In Sciro al fine Achillei o rivrouai; Ma non con le fue doive gonnelle. Al efficie del Re fea compagnia, Che volcan mercantar la merce mia.

Prefer le figlie allhor di Licomede La conocchia, il diral, la enffia, el velo . Ma, come glio cochi li trume A-chille diede, Prefe vna man lo fiudo. el altra il telo . Perche non vai, gli diffi, it i richiede Il granf . uor , che i ba promeffo il Cielo? Non lai, che la viltà di quelle fipoglie Mille, con biafino tuo, prefei ticofle. »

Per la via de la gloria, e de l'honore D'wnirfi al campo Acheo gli accefi l'alma. Tanto, chi più to agion, che'l liu valore Fè morta à tanti Heroi la carnal flipna. Hor, fe ricchi vi fei del lug fauore; Da me riconofete ogni fia palma. I ovinfi Telefon con la fia mano, Quando un colpo il ferì, l'altro il fè fano.

Se Thabe, Chrise, e Leabo ei pofe in terra;
Se la città Lirnefia fu diffrutta;
Se la Città, d Ciro, d T enedo fe guerra;
Dite pur, che d'l'iffé opra fu tutta
I or si di quefiche Hettor fe andun fotterra;
C'ha tanta gente «Argina al fin condutta «
Sel coraggiofo Hettor fenç'alma giace;
Ne fon flat io cagiome, e non «Siace)

Quell'arme, ondio tronai quel caudiero, Che vincer feuni, à darmi i or i conforto. E, si olo fle regioame al vosfro impero Glie le diè per condurto al frigio porto; se nel fei gir, mentre che vosffe, altero; Rendetemele al meno bor che gliè morto. Si ovi die l'arme, e luis ben giufto parme, Che, s'bo perduto lui, non perdul'arme. Poi che il dolor d' pn fol , che la conforte Hauea perduta, ogni cor Greco prese, E contra il Re de la Troiana corte Ad armar mille naui i Greci accese; Sapete ben, che l'Attica coborte Nel gran porto d'Aulide un tempo attese Però che'l tempo, à noi crudo auersario, Tutto quel tempo à fu nullo, à contrario.

Risponde il fato, Se la vostra mente E' di veder la region Troiana; La figlia d'Agamennone innocente A l'altar de la Dea si dia siluana. L'imperator Miceno non consente Di dar la figlia al foco di Diana ; S'adira contra il fato, e contra il Cielo ; Ne il suo langue à la Dea puol dar di Delo.

Per prouedere al commun danno io fui, Ch'al gran padre di lei sui sempre appresso; E fei, che per gradire à tutti vui, Del proprio sangue suo prino se stesso. Difficil causa ottenni allbor da lui: Fede di questo à me faccia solo esso: Che, se ben, come Re, darla douea; Il padre era nel Re, cui piu premea.

Gli mostro il grade honor, che gli hauen fatto Lungo sarà, s'io vo'tutte l'imprese Tutta la Grecia à farlo imperadore ; De la cognata sua l'ingiusto ratto, Perpetuo del suo sangue onta, e disnore ; E come egli è ubligato al suo riscatto: E, poi che tante naui haue in fauore, L'bonor compensi, e vendichi l'oltraggio, Facedo al ciel del proprio sague homaggio .

Poi fui mandato à ritrouar la madre, Là doue i preghi vsar non mi conuenne ; Che non hauria ceduto, come il padre, Basta, che l'arte mia da lei l'ortenne : E fu cagion, che le Spartane squadre Contra il muro Troian drizzar l'antenne. Che, s' Aiace vi gia; per quel, c'ho scorto, Staremmo tutti ancor nel Greco porto.

Ambasciador con dignità comparsi Innanzi al Re Troian dentro al suo muro. C'hanea per tutto i suoi soldati sparsi, Per terror mio, per stare ei piu sicuro . Done col modo à pien, che debbe vfarfi, Dame le Greche voglie esposte furo : Parlai con quello ardir, con quel rispetto, Che chiedea la mia causa, e'l suo cospetto.

Esclamai contra Paride; e di tanto Castigo il sei parer degno, e di pena: Poi , fatto verso il Re dolce altrettanto , Raddomandai contai ragioni Helena; Che'l Re con Antenor, che gli era à canto, Indussi à darla al Regno di Micena . Ma il paftor Frigio, e chi con lui la tolje, S'oppose al padre, e comportar no'l volle.

Etufai, Menelao, ch'eri allhor meco, Che Pari, e tutti quei, c'hauea d'intorno, Mentre del surto suo ragionai seco, Alzar quasilaman per farne scorno. Hor tu puoi far qui fede al campo Greco. Se corremmo periglio ambi quel giorno. E'l suo valor col mio costui misura, Che non vide mai Troia entro à le mura.

Contar, ch'io feci in cosi lunga guerra. Si sà, che', fatte le prime contese, Quando ne'primi di fmontammo in terra, Si mise il Re Troian su le difese, Ne fece vscire i suoi mai de la terra, Se von talbor di notte ascosamente, Se introdur volle à vettouaglia, à gente.

Hor, mentre stette l'uno, e l'altro Regno Senza venire al Marte aperto, e crudo. Tu, che in vece de l'arte, e de l'ingegno Sai folla foada vfar , l'hasta, e lo scudo , Qual'atto festi generoso, e degno, Stando de l'arme il più del tempo ignudo? Che, se dimandi à me di quel, ch'io feci, Giouai per mille, e mille mezzi à Greci.

Wille

Mille prattiche occolte ogni bora io tenni D'hauer qualche castello, à qualche porta. Al fin fra tante d'ona à fin ne venni, Che la distruttion di Troia importa. Di vittouaglie il campo ogn'or mantenni; L'ordine io diedi; io lor feci la scorta; Fei far piu forti, e feci il porto franco, Diedi forma a'ripari , al fosso , e al fianco.

Amolti canalier diedi conforto, Che stanchi homai da cosi lungo tedio Volean pur ritornarsi al patrio porto, Senza attendere il fin di tanto ajjedio: Ma con speranze certe, e modo accorto Per fargli rimaner trouai rimedio . Mostrai d'armarsi il modo, e'n più d'on lato Dal campo, quando occorfe, io fui mandato

Il nostro Re , per vbidire à Gioue , Da un fogno vano impaurito, e cieco, Persuade à l'effercito, e si moue Per voler ritornarsi al lito Greco . Il farne Gioue autor ciascun commoue A lasciar tanto assedio, e fuggir seco. Deh, no'l comporti Aiace, ogn' vn richiame, Emostri, che tal fuga è in tutto infame.

Perche i Greci guerrieri ei non ritiene Con l'arme i piu plebei, gli altri col grido? Perche non mostra lor, che non è bene Dar fede à un sogno obbrobrioso, e'nfido ? Che non ricorda lor, ch' Argo, & Athene, Tornando senza Helena al patrio lido, Gli haurà per insensati, e per codardi, Se senza frutto alcuntornan si tardi?

Nonerano però si grandi imprese Ad vn, che'l suo nalor sà tanto egregio. Ma che dirò, ch'anch'ei la fuga prese Sotto il protesto van del sogno regio ? Forse, ch'allhorail Re prouare intese, Chi l'animo hauea vile, e chi di pregio. Se à sorte ne proud; ben vide aperto, Chi fosse di noi due di maggior mertq.

Ben vide te fuggire, e'l vidi anch'io, E per l'honor commun n'hebbi vergogna. Può stare, io dissi allhor dentro al cor mio. Ch'ei cosi facil creda ad un, che sogna ? Ben vide men, ch'ogni altro, che fug gio. Biasmai con ogni sorte di rampegna. E, mentre che'l mio dir molti ritenne, Tu festi alzar con tuo disnor l'antenne.

Deh, perche al vostro honor tal fate torto, lo replicai, dopo si lungo affannos Che cosa riportate al patrio porto, Se non eterna infamia il decim'anno ? State, che Troia è presa: il tempo è corto. Che dee del fato hauer l'ultimo danno. Mi fe il dolor facondo: e fei, che'l figlio D'Atreo vi fe chiamar tutti al configlio .

Manon per questo Aiace hebbe ardimeto D'aprir le labra, e'l lor biasmar ritorno. E pur Thersite non hebbe spauento Biasmare il Re con ogni infamia, e scorno. Come ogn'on per vdir flar veggo intento, Mi leno, e tanto fo lo steffo giorno, Che contra Troia ogn'un di nono accendo . E'l perduto valore al campo rendo.

Voi sapete, s'è vero, e s'io softenni, Che'l Re Troian si superasse pria. Hor da quel tempo, ch'io da' campo ottenni, Che non tornasse à la magion natia, Poi che lui, che fuggia, con noi ritenni, Ogni opra, ch'egli fe, può dirsi mia; E ciò, ch'ei fece contra il Re Troiano, Dite pur, che'l fec'io con la jua mano.

Quado propose un giorno il buon Nestorre, Ch'à riconoscer si mandasse alcuno, Done hauea posto il capo il forte Hettorre Mentre la notte hauea l'aere più bruno ; Fu eletto Diomede ei volle torre Seco un compaguo, allhor s'offerfe ogn'uno: Ogni guerrier mostrò d'hauer de sio D'effer con lui, fra gli altri Aiace, es io.

Se Diomede è buon, fazgio, e verate, Del valor noftro e i la fritenza diffe. Albor, che laficio flar da parte Aiace , E volle per compagno bauere Viiffe. Hor, chi ficglie mai te di quei , che face Andare i Re ne le piu dubbie riffe? D'effer compagno io pur tal volta impetro : Ma dode vien , chi ogni hor tu refli indietro ? 88

Senza flimar di mezza notte and di Denimici, ò de l'empo alun periglio-Done il Frigio Dolon per via tronai, Chel Greco anch'ei fipar volea configlioconofcine oli lo febebi, in modo oprai » Che diede à l'alma fita dal corpo offiglio-Mapria, che'l feff, flar per fempre cieto » Gli fei foprir di Troia ogni fereto.

Quando per ricorosser prese l'arme;
Doson le nostre sosse, è n campo venne;
D'Achille (com'ei poi venne à contarme)
I canalli col carro in premio ottenne.
Dunque vorrete voi quel don rogarme,
che questa mano althor jaluo mantenne?
Dunque baurd'arme Aiace, e non colui,
Che s'aluo forse l'arme, il carro, e lui s'

Riconosciuto hausa già vutto, e intefo;
Potes de l'bonor mio tornar contento:
Mat utto al ben commun dipfolo, e intefo,
Mat gior per voi mostrar volt ardimento.
Ne le superbe tende entra id Rhefo,
E tossi almi cosso l'aura, e l'accento.
E, poi che i suoi caura, e l'accento.
Col debito tronso a nor invosti.
Col debito tronso a nor invosti.

Ma, the divb del Licho sampedone?

In pur la forte fia già ruppi infegna.

D'-d'affor, di Pritan, di Ceranone

La parte al carnal vel tolfi piu degna.

La parte al carnal vel tolfi piu degna.

La madai Cromos-Atadro, Halio, e Ngomo

Done linfernal Dio comanda, e regna. (ne

Tutti gli vecif fiu ai guerier piu forti;

Voi fapete, e è vero, e quamo importi,

Vn'altra volta il buon Chersidamante
Col feroce Toone à morte diedi.
E di quel, beube c'harope bebe auante ,
Fei da quel giorno in qua goder gli beredi.
Toi verso d'a tomouon vossis le piante,
E fenz alma mel sei castrer a piedi.
Fei di molé altra ancor le sorze dome,
C'beran guerrio prinati, esforza nome.

Mandai mots alme al tenebrofo Regao,
Come fapete voi si bens, com io:
Ma mi cofi s, che limmico fategno
Volle il fangue weder del petto mio.
E, quando not credefli, eccosi il fegno.
(Ei in quesso para la vogle aprio)
Di qui (dapos fogginnse) il fangue aspergo;
Mostro di minici il petto s, con il tergo.

Ma non ui potră giả nel decim amo Aiace dimostrar, che în quesția querra Haueste min elho carpo aleun damo, Non mai del fanque spio sparse la terra. Facciasi imanzi anche gir, grapa il păno, S'duma cicatrice assonde, eferra. E, s'alumo uorră dir, che si fia fatato; Dijcudan me quell'ame, Aiace il fato. r

Norbo si frano, e fi maligno il core, Ch'al merito d'altrit voglisi far torto. Ma non die tanto Aince al lio valore, Che refit al pregio altrit del tusto morto. Ne folo egli di tusto thonore Dianer contra i Troiar diffoil porto: Ma vuol, yel vaccontar erre' altre proue, Tutto l'bonor, ch'effer donria di none.

Sinalza infino al ciel, che col piu forte Figliuol del Re Troisin venne à duello; E pure cifa, che la mede fina forte Stefice Fills, el Re col fiu fattelle (Rose Venezie et la Telafa corte Fur, che bramar ne lo flecato huello. E, s'ei fi quel, che vi pugnă, fui le afe, che vi hume fino printa del rafica de la fa (Loverie et la Telafa corte fina che la fiu nume fino printa del rafio.

Hor,dimmi tu, ehe ti fai tanto fiero, Perche dafolo d fal grà combattefti Con fi famolo, e forte cauditero, Qual di tal guerra gloria al fin trabefti è Tu tene vai di tal duello altri etto gliefti. Ng di jangue van goccia à lui togliefti. Ng dee vattafti van huom prudante, e faggio Di pagna, one nombebbe deun vantaggio,

Misser, ch'ogni bor tanto dolor m'assale, Che sjorza a lazvimar le mie pupille ; Che da quel tempo à me solucion, nel quale Cadde il muro de Corezi so dico Achilles Chel piato, il duol, la tena, e ogni altro ma Non poter tormi, ch'iosfa mille enville (le Non togliesse quel corpo sid mio tergo, E nol porvasse carro al suo proprio albergo.

Su questo dosso mio, su questo dosso, como equi cauadier fede può farme, vo fur orpo coli grande, e cos si grasso. Por cai uel campo. Acheo con tutte l'arme. Hor, come ei porta piu dir , ch'io non posso, come detto ha, di tanto pso armarme? Sio portai non soll'arme innanzi à vui Deligito di Releo, mal'arme, e lui.

Certo, che Theti fe fare à Vulcano
Per tanto fiésio vu feudo cos di degno,
Done la terra, farre, e l'oceano
Pinfe, e cos fosco omi celefte fegror
Perche dones figo i venire in mano
D'un huom fenza dottrina, e fenza ingeno.
Che fand à i quell'arme ei, fe l'impetra,
Se in quel, che v'è dipinto, uno penetra à

L'Hiade con le Pleiade vi furo
Dal fabro impresse del Rettor superno.
Vissa fredas, e gelato i pisso Arturo
Ver quella parte, os ha piu sorza il verno.
Vel armato Orion, c'horrendo, esuro
Sul Lacre, e'l mar talhor far vn'inferno.
Con tutto quesso acciaca accor contende,
E vool quella arme haure, she non intende.

Com che giudicio, o Dei , con che configlio
Mofa Ainee accufar, ch'io vermi tardo
Al definato marital periglio,
E c'hebbi a' lhoner mio poco riguardo;
Red accorge it mefebin, ch'ancor ai l'figlio
Del famofo Teleo chiama codardo.
E, mentre me fà del mio bonor ribello,
Dabiajmo al forte Achille, al fuo fratello.

Serrore is me chiamate l'haner finto;

Spece, c'habbiam finto tutt dui.

Sie mi fon tard di atant imprefi accinto;

Piu preflo vi compafi almen di lui.

Da la nii api ac conforcti or effi vinto;

Hé spepi contradire al preght fidi.

Salos de chille di eSpertane squadre

Per compiacere di apietos madro.

Breuissmo om lor framo soggiorno,
Ma dimorammo ben en on voi moli anni:
Hor, chi dira, chi me portassi ficorno,
Chel si lodato Achille non condamis
Phabiti multieri e-chille adorno
Seppi lo trouar sotto imentiti panni.
Ma se ben tamo sece, e tamo disse
Auce, vitroma mos sepe Visse.

Se la sua flotta lingua il modo eccede
Ne le sulle caiunnie, che m'ha date :
Ne le sulle caiunnie, che m'ha date :
Das su cho l'arrage ivo vi , cu il erme chiede ;
Del suo solle parlar giudicio fate.
10 suo l'ulige e acusto Palamede;
Vai sete il tribunal, che l'condamate .
Dunque "se l'accusso io sulle su

Nè sensor Palamede hebbe ardimento T al cussa immanzi al vossiro concissor; Nè voi sensisse los tarritamento, Ma vedoste enidente il pregio, e loro. Asace è tanto à farmi inguria intento T en acquistra sirano, e bel testoro, cho sipo per suo vantaggio, e per mio male chiamare inguis ou manto tribunde.

E, i è reflato il mifer Filottete
Ne l'ipliaferito di Vultano:
Non accufi egli me; voi diffendete
Il vostro error, che fin via piu minumano.
Voi vel l'affighe gia, voi vel tenete,
Per voi uon ficorge il bel Repno Troiano.
E vace, chio fiață, d'a voi dicti onsiglio,
Ch'à laficiano era ben, per men periglio.

Mi parue di leuarlo d la fatica
De la noiofa guerra, e del viaggio,
Però c'humedo la quiete amica,
Non gli potea far tanto il male oltraggio.
Vi flette, e vine-ton chi farà, che dica,
Chenon fuil mio parcr fedele, e faggio d'
Poi ch'ancor vine, il fatto tileflo due,
Che fui l'ongligio mio flao, e feitee.

Hor, poi ch'à prender le Troiane mura Richiede il fato il figlio di Peaute: Ngon date ande iracquiffatto cura; Fate, ch'aiace à lui f porça auante. Che gli torrà la doglia acerba, e dura, Sancon f duoi de le ferite piante. E poi co-qualche affuto fuo conforto Vel. onder » jaleace al Frigio porto. Prima nel bofco il cerro, il faggio, el pino Viurà fenza radice, e fenza fiorza; Tornerà prima verfo il monte Alpino Il fiume contra il pelo, che lo sforza; Che gioni Aiace à l'Attico domino Con altra cofa mai, che con la forza. Noi darem prima ainte al Frigio Regno, Chel'atte in lui giamai vaglia, o l'ingegno.

Se ben, tu, Filottete, da la rabbia
Vinto di quel veden rroppo importuno,
Non fol contra d'Viffe apri le labbia,
Ma côtra il Signor nostro, e contra ognuno;
Se ben non unoi, o biu il alciato i o ir habbia,
Perche più fosse allo si contra ogni pupo se
Se ben e gui si pupi cio infame, e rio
Mi preghi, e brami berti il fangue mio:

Non però resterò, però benesicio
Del campo illustre «Cheo, di ritrouari ;
Re mantro de gni opportuno ussicio,
Per conduri placato in queste parti.
Ecosi in questo i cid mi sin propitio ,
Comi to tengo si certo di placarti.
Comi to tengo si certo di placarti.
Di Troia, quando il suo prosta si opressi.

Cost d'haner quell' arco to son sieuro, Che dee tant a cittade a noi sar serva, Si come è ure, che entro a li sap proprio mulo tossi il smelaro di Minerua. (ro L'oracol, che predir suose il staturo, Disse à costa, che i nossi il staturo, Troia perder non può la regias det, senel tempio Troian Tella visitede.

Dou'è quel forte, e quel tremendo diace è Dou'è quel tauto fuo fieuro petro è Terche me l'esto fuo la notte giace Destro à "ipari, e fenza alcun folpetro è Ond'è, ch'ei temet ond'è, ch' l'ifije è audace è E fi di notte un fi importante effetto è l'I per mezzo a iminici entro a la terris, E toglie Palla di tempio, che laferra. Fra minici n'andal fenza passira. Mentre ha piu hel l'altro hemisperio il gior-Nel folo entrai detro a le prime mura, (no: Ma ne lavocca, n' fea Palla forgiorno. Per utto farmi fici la viafetta, Eriportai la Deameco al vitorno. Et ofa Miace (e non ha dicun rossoro) Di pareggiare il suo col mio valore.

Hamia fatte t.mt' opre Aiace in vano, S'in non interrompea la fatal forte. Io vinfi quella notte il Re Troiano, che tolfi Palla a le Troiane porte. Io vi diò Troia, e tutto il Regno in mano, Quando portai ne la Spar tana corte Quel Nume venerabile, e diuino, Che dana ainva al Dardano domino.

Non mormorar, non m'accennar col ciglio, Non mi mostrare, diace, il mio Tridide, Ch'egilidii folo aiuto al mio consiglio, E la mia gloria feco fi divide. Ne menu sol contra il Troian periglio Disendessi farmata al grande Atride. Fui con vns sid demarace in Troia archito, Ma tu con mille disendessi litro.

E, s' hauesse à dar quel don satale
Al valor de la man, non de la mente;
Pila d'un conoso in quello ribhunde;
Ch' è nel pugnar di te non meno ardente.
Tidicé à put di te pugnando vale;
Estenza dubbio è più di te prudente.
Pur, per la sua modessia, don non chiede,
E per sua gratia à miei consigli cede...

Non è però di te men forte , e fero L'altro Aiace, obe vè piu accorto e faggio: Tun si, che feccellenza del penfero l'al più de la poffanza, e del coraggio. E, come moderato caudirro. Fugge di fare al mio merito oltraggio. Tounte, e l'domeneo mon bo contrari: E pur di forza, e ardir vanteco al pari. E Merione, Euripilo, e'l fratello, Ebimporta piu del nosfro imperadore, Son pari à te nel martial flagello, Et ban più chiaro il Imme interiore. Re però quello accia fregiato, e bello Corcan, che sia donato al lor vadore. Bench' abondin d'ardire, e d'intelletto; Itan per lor gratita al mio merto vissero.

Vil nel ver tu sei per essenite;
Per darii pronto al martial periglio:
Rab en conven, che! tu o sourchio ardire
Guidato siadal fen del mio consessio.
Saltri de comandare, altri vividire;
Spesso essenite quel, ch'io consiglio:
Che mol i imperator del campo servo.
Che di quel, che sha flar, dissorra io secono.

La forza adopri tu fenza ragione,
E fei piu tollo ardito, che prudente:
10 pria diforro in fu locaflone,
E poi vengo à l'opra piu cautamente.
E poi vengo à l'opra piu cautamente.
Di forza, e ardir fiò teco al paragone;
Ma bent' auanzo affai d'arte, e di mente.
Tutta la forza mia fià dentro à l'alma,
E fo più col penfier, che con la palma.

Quanto il Retror de lo spalmato legno È muggior di colui , che l' temo adopra ; Quanto el limperador pui illustre , è degno Di qui guerrier , che pone à tempo in opra ; Tanto i o per lo suo piero, corza ingegno Al favtissimo diuce ananza sopra . Ne mi vossimo partur chimo fi vede . Che senza altro partur chimo si vede . .

Hor voi, principi innitti ; à cui dal fato Si deve in breve dar tanta vitroria ; Per quel mune fata ; chio 'ybo aquiflato, Cb'a voi dal Troia vinta ; à meda gioria, Non fata ; chio ; cho per voi tanto oprato, Fuor de la voltra fia grath memoria . Sapete pur ; quant a propinqua giola Nel funodoro (1) ; chio volti à Troia . Vi prego, grati Herós, per quella flene, C'habbia d'andar con gloria al patrio tetto, E s'altro refla afar per comun bene, Fi prego per quell'opra, ch'i o prometto; E per la Dea, chio tolfi, e ne fostiene, Chio possa di quel pregio amami il petto, Ron e fossercito premio a quel guerriero, Che vi fa guadagnar si grande impero.

Est'l merito mio non vi par tanto;
Donate almen quella arme à quella Dea.
E la flatua mefrò , che gli era à canto,
Chayea involata a la citate Idea.
Si chinar tutti allbora al Nyme fanto,
Da cui tanto vittoria i attendea.
Fatto ogn'un ver la Dea deusto, e fido',
Alzò in fauor d'Vilje il braccio, e'l grido.

122

Allhor conobbe ogn'yn apertamente, Quanto l'altru j'acondua altru i commoue. Che de i due caualeri i pie ned oquente Larme del pronipose bebbe di Gioue. Quel, che già Hestorre, Coiuce el foco ardë Softeme, e fè tante s'hapende proue, (te Iltribunale «lebe os pierbomira, Nê può ballear à fossence vui ra.

Ful'hnomo innitto al fin dal dolor vinto:
E tratta fuor la fheda irato disfe:
E mia quest'arme è ò col parlar fuo finto
Quest'a moro vuol per i fuoi merti Visife è
Questo acciar mio , del Fregio fargat etinto,
Che mi diè tanto honore in tante risse;
Il petto inuitto mio prini del alma,
E sold diace Aiace habbia la palma,

Come ha cofi parlato, aliza la mano, E poi la tira à fe con ogni forza; E quel petto ferife, a quale in vano Ogni altro tento pria forar la forza. Lecia a lama flegrata il corpo humano, E di cader le membra esfimgui sforza: E del (angue, ciben copia ini fi frafe, F n for purpureo in von momento apparfe. Quel fior leggiadro, in cui cangiossi il siglio Già d'Amiclante, di quel sargue victo, E' dat colore sin ori simile al giglio Levaghe siglie in va momento apria. Formarss ancor nel bel color vermiglio Le note, che vimpresse il biondo Dio. E mostro il nouo sino descritto (come L'altro) il duol di Hiscinto, el cossui nome.

Hausto il canalier d'ithaca accorto Luclvicco don , c'hauca tanto bramato , Patris fe va legno slubio dal porto , Per dimostras s'unicipio e, grato ; Done falto , in breue tempo fosto Si vide in su quel vegno s'elerato , In same ancor per lo simieo s'elegno , Ch' veciscienti gli buomini del vegno .

Doue se si col siglio di Peante,
Che la siato vi hauca prima serito,
Che de solo i spacò, che gli hebbe auamte,
El diè con l'arco Hervulco al Frigio siro.
Doue, dopo tanti in sfortani, e tante
Fatiche il lungo assedio su sinite.
To crei currar ne la Troiana terra:
E si l'oltima man data à las suerra.

Arde la miferabil 13.
E feco il vecchio Prismo cade infeme.
Van gli huomini, ele donne a fil di fipade ;
Tutti fi vecgon giunti al bore efireme.
I mori, il fangue, el arme empion leftrade :
Ne l'acre il grido humano, el foco freme.
Arde in Troia ogni torre, e fi disface :
Satterra, e atterra ; e fagiacere, e giace.

Innanzi al fanto 145° Lo fuenturato Priamo al fin fin viene : E quel fanne edd fino fenile , e poco , Che l'infelice vecchio ha ne le sene . Di finoglie per portarle al patrio loco Van carchi quei di Sparta, e quei d'Athene . Tirata per le chiome al regno fanto . Tende Caffandra in van le mani, el pianto . Dicon . Per i molti trofei superbe , e grani .

Aftianatte da l'ifelja torre;
Onde già gli folea mosfirar la madre
Il lodato volco del padre Hettorre,
Mentre fuegori facca L'Argine squadre,
Gittan gli migni Achor i pre l'alma torre
A la fue membra tenere, e leggiadre.
Onunque la citrà si stende, e gira,
Tutte de la vradichate gliempo, e di ra d'

Già perfuade a lor propitio il vento, Che debbian ritornare allito Argino: Bassia la terra affitto, e una di contento Il Erigio popol mifero, e cattino. L'elimo lor fentir fan poi lamento Al lito lor di tanto imperio prino. E, mentre il vento porta i legni avolo, Trina i Frigi del Juo!, de Frigi il fuolo.

H n CV B A fuentmata oltima venne Sul crudo pin de l'Astrica coborte; Fresepolerade figit ella ficune, La mijerabil lor piangendo morte. Al finggio querier d'Itasa conuenne Indi lenaria, a cui toccò per forte. Per força la leuò, pur nondimeno Le cenera d'un fol portò nel seno.

L'addolorsta madue par fa tanto , c'he la polue d'Hestor feco conduce. El bianco crise in quella vece , el piento Lafcia, che fala lagrimofa luce. Così l'afficio fe funchre, e fanto, Pouere effequie a cofiricco Duce. Cos l'attre al fin monto la fienturata Sul avistrosi de Argina camata. Incontro, one fu Troia, un Regno fiede, Ch'è fottopofie a la Bisonia gente: Tolimestor vebanea la regia fiede, Non men crudo, & ausro, che possimie Il mifer Re di Troia a lui già dede Polidoro un fuo siglio associamente. Per torlo, il se nutri me la altrui terra, A gl'infortuni rei di quella guerra.

Nel mandar fuora il Re Troiano un figlia, Moltrò prudente, e « aucduto inge yuo. Che balla un fol, che fia fuora i periglio. A raquifar talbor l'honore, el Reguo. Mat chustria altral fei li no configlio Vano, e gli ruppe il fuo faggio difegno: Fè l'aucatria il fuo difeorfo vano Del rio Signor, cui diede il figlio in mano.

Al Tracio Re per piu d'on fuo rifecto Dil Priamo i guardia ancora un gră teforo . Hor, come val di Troia il crudo effetto Il cultode crudel di Polidoro , Pafò al mifer fanciullo il collo , el petto , Spinto da l'ausarita di tanto oro . Poi, come il corpo afconda ancor l'errore , Rel propinquo gittò falta o humore .

Lafeiò l'armato l'Afantterra,
E paffino basea Tenedo di poco,
Quand Anfino fe con noua, & afpra guerra
L'elemento turbar contrario al foco.
LaTracia con la claffe, Artide afferra
Nel piu propinquo, e piu ficuro (uco.
Doue per ben communo »nol t. nt.) flare,
Che vogga effer placato il vento, el mare.

145
A pena con la corte il grande Avrido
Su'l lito de la Tracia era finontato,
Ch' aprir la terra in un momento vide,
E finora viciruro un caudiero armato.
L'ombra era, e la fembianza di Pelida,
Nel volto minacecuole e Iurbato.
Co'l qual l'affalto già, mentre fu vivo.
Co'l qual l'affalto già, mentre fu vivo.
Dunque

Dunque n'andate al bel regno natio (Toi diffe) ingrati Achei con tanta gloria, Hauendo in tutt ome possion to obio, che vho fatto ottener tanta vittoria? Non ve i nadate, ch' al feoplero mio Non si facata di me nona memoria. Plachi la tomba mia con nuono pregio Di Polissen il fangue illustre, e regio.

Tome bebbe cost detroit canaliero; se ne torno nel fotterranco seco; £ lassio il ned Corco illustre impero Attonito, & ogn'un, ch'era allbor seco. 11 Re disporte à quello il sponstreo. Che sud dar forma al facristico Greco. V anno i ministri; e la siglia inselice. Togliono a la dolente genitric.

Piangeal a fua fortuna acerba, e rea Senza il regio filendor inconta, e feinta, 1. La madre, ch' altra figlia non hauca, En grembo la tenea nel collo aninta. In tauto ne L'Argiua empia gulea La turba entrò di crudeltà dipinta: Ele bellezze angelibe, e leggiadre Toffe per força à l'infelie madre.

L'addolorata madre sche rapita Vede la fola figlia che le refla , Come thomore a perdere , o la vita Habbia, debianchi crin prina la tefla , Languida cade , affiitta , esbigottita. La figlia minanto a l'ara empia fimelia Dalferui già pietofi era condutta , Che ta blettà douffeeffe difututa .

L'infelice fanciulla ardit a, e forte, Come fanciulla nd, malpiù che donna, Benchi ala tomba, al faco, d'a la forte De la funebre del ministro gonna La forma de la sua conogamorte, Non per questo i timoro, di lei s'indonna; Mas stando intanto Pirro a t'imirarla, In lui ferma lo spuardo, e col parla t. Tu, che fi fio in me le luci intendi;
Vago del Jangue illuftre, e generofo;
Deb, quella gole, quello petto offendi;
Chel Jangue regio v<sup>i</sup> e di Frigia afcolo,
Deb, il ferro, che cint hai, ne lema prendi;
E dammi al regno ofteno, e dolorofo.
E con quella faculta il fino aperfe,
E lieta il petto, e<sup>2</sup>l collo al Creco offerfe.

Deh, non restar, che di tua mano io muoia. Per rispetto di quel, che mi vuol serua, Che la prole reca del Red il Trois: Frima morrà, ch' altrus' sinchini, o serua, Me mer vestar di torni a tanta noia; Per chi sosse a l'atta santo mi serua. Ch' un corpo doloroso, e pien di rabbia Itossia noi può dar, ch' a gionar v'habbia.

Gioia a me da quell'ultimo tormento, sía chi fi fia, che me venga a feirie : Ma, finimi fie molto il mio contento La morte, che in mia madre è per fequira Ma, feber vi diforro i, omi almento A torto, ch'ellameco habbia a morire . Anzi doler m'harrei dela fia vita , Reflando ferna inferma, e fenga aita . !

Voi, che di questa affitira,e misera alma Priuar volete il mio sembiante bumano. Da la terrenamia vergine salama Tenete pur lontam la viril mano. Faccia pria danno il ferro, che la palma Vergogna al sanque vergine Proiamo. Ch'à quel sarò ne la tartanea sede Priu grata, si achivono, c'olitami chiede.

Deb., se pietà da vois puote impetrare
La figlia d'onschel Assa bebe in gouerno, senchecatina sia, come passa
Fenchecatitiva sia, come passa
Vedete l'alma sua verso s'imperno,
Non siate, che con sor m' babbia à coprare
Lassa tomiserabile materno,
Il grido, el pianto sino vaglia per l'oro,
Rumado posè, vis siese anche il tesoro.

Ab de la madre 1115.

Ab de la madre pietà vipnona,
Laficiate, che di me cura fi pieti,
Si che ful copo vuia que finant pieta,
che finant pieta vice fi figli.
Tanto con questi ad ri pietà ri riva.
Che sforza da fagrimar gli «rejui cigli;
E, fe ben ella al pianto il fren ritira,
Nel può fiera shi lode, e soli lamira.

Il Sacerdote ancor contra fia voglità,
Per t voit a fivimo l'anima, e'l dolore,
Quando co fierro apri l'homani fopolia,
Cero di vitrouarle al primo il core.
Ne poèt anto in lei elferma doglia,
Che non fi ricordaffe de l'honore.
Manet cader tal cura al manto pofe,
che non vime d'ioporir le para diofec.

I piu honorati Frigii con gran pianto Huomini , e donne officiofi rumno ; E quel forat filo corpo sifico fanto Fan, che permette il loco , done flanno E vanno inferen vicordando intuato De la flirpe regal leftermo dumo ; El faperdo llion diffrutto , & arfo, E quanto fangue vna Jol cafa ha fjarfo.

Ne piangon fol te vargine innocente, Ma te ficinerna e, mierbali mate, Di quel qui moglie imperador poffente, Che comandana al Afiane fquadre: Rogima già del lucido Oriente; Es bar fra mille man rapaci, e ladre Touera, veccilà a e di miferta piera Sei tal, che, chi ti voglia, tronia pena.

Visse, o sia she poter dir vorrebbe,
Ch'in dominio la madre bebbe di testrore,
O sia sche del two mad sosse gli acroebbe,
Fra gli atri serui suot is se gia porre;
E sosse volentier ti donrebbe,
Se sosse sosse si volesse con suota se sosse s

L'afflitta madre tramortita giacque. E, come in fe riuenne, al gando il grido, Fest coi la gibra, che la compiacque. Di lassimia con tre simontar sil lido: E giuns f. e videl e i, che dis macque. In quel, che mandò suo l'utimossimio. A punto in quel, ch'appes si s'erro crudo. A l'intropida siglia il petro ignudo.

Abbraccia il corpo, che fenz'alma vede, Et a fii alti elementi apre le porte: Et alti da quel pianto, che già dicde «Llafa patria, a figli, & al conforte, Eacia le finorte labbia, el petto fiede, Straccia il canto crin, chiama la morte, E fa nifinite firida, onde fi dole, Vi fa finiti moro quelle pando.

O del mio gran dolore oltimo obietto,
Düque anco il corpo tuo fenz alma giace?
Düq anco ri upiqato ha, figlia, il petro o
Dunque il ferro anco re ferifee, e e face?
Benni credea, chel fenniale affecto
Doueffe ritrouar dal ferro pace;
Pur, fe ben di donzella o ti die il volto,
Il ferro anco al tuo cuor lo fibiro ha tolto.

Lo stesso, che pur pria mandò per terra
Tanti finatelli suo piritu di vita,
Ha voluto uneno re manda sotterra,
Se ben donzella sei con alerita.
Achille, il soco de la mostra terra,
Ne siorza tutti al Pultura pertita.
Ogur vnel s'amgue regio ei vuo, che cado
Per mezzo de la sius roppo empia spada.

Quandoi mio Tari, el gran signor de Delo Del gran Telida orbar fele pupille, Efer cadar fenz dimail mortal velo Del diffruttor de l'Affiave ville, Di care io rendei gratie di Re del cielo, che non haucapiu da temer d'Achille. Main vano, abi laffa, gratie gli rendei che cofi morto vecide i figli miri. O Joko Gimpio, o non realibil mofire, Hor quando mai tal crudeltà fi vide è Incrudelifec contrad fangue nofivo Infino a l'arfa polne di Pelide. Apre la tombi illeffa il terto chiofire, E manda fior, chi ii odit ; cebi ii vecide Dunque mi feci l'ici fecondatano Per trionfo d'Abille, e permio pianto è

Il siperbo Ilion distrutto, & arso De le vinie sue copre les trades a sparso o Ciace l'alta città, quel sangue ban sparso o Ebe di spargere ardean i Argine stude. Dopo tanti stagelli al Cielo de parso Di sinir per ogn'on l'altima clade. Son al suo cossi si mio stas sirvae à Ter me l'arsamia patria è ancora in piede.

Come sio fossi in Troia invitata, e forte, Cerca la stada Achea di farmi oltraggio. Oime, shi quale invitata, e alterasforte In qual miseria, in qual bassezza io caggio I od wan Imperador shi gid conspite, Il qual trahea da tutta l'Assa homogio; Rè haver potea dal Ciel maggiori suove Negeneri, nessisi, e el enuove:

Et hor, distrutta la mia regia antica,
De spoleri di quei, chone l'inferno,
Son tratta vecchia, missa, a mendica
Per lo passe incognito, & esterno,
Done men vòco en pena, e con fatica
Senzas soccoso delum, senza gouerno,
Per esser serva, e don prima, chi o muora
De l'Istao Lacrie, e de la muora.

Serus de la conforte andrò d'V lisse.
E, mentre ch'io faro Ilame del lino,
Ruesta e locit, che si felice visse;
A le madri dirà del sino dominio,
Tria che l'alma città Frigia vensise
A l'vitimovigor del sino dessino.
Ruesta è d'Eterton la gui besta madra,
Moglie del Rede l'Assame squadre.

Etu, che dani rifrigerio dequanto A gli affri mici tormenti, & infellici, De l'anima bal prinato il tarnal mante Per l'ombre micidali, e peccatrici. Oime, che l'iro fourcale, e fanto Ho parturito a mici raudi nimici. Oime, s'ho fou farro, e fe pula farre, che non può fosfirir tanto un cor di carne.

Ond è, fato crudei, che vai fi tardo
Adarmi conla morte eterna pace è
Ond è, che l'orpo moi fa fi seglirado è
Che la vecchiezza mia fai fi vinace è
A nou colpo di fipada, è di dardo
Forfe la lucemia ferbar ti piace è
Ben può il marito mio dirfi beato,
Che inmarij à tauto mal fini li fio fato è

Hor, chi direbbe mai, chel mio conforce
Dopo hauer viflo il fio regno perduto
Felice dir la fia potesfe morte?
E pur pafò felicemente d'Pluro,
Da poi chel fine de la tua cruda forte;
Figlia infelicemia, nomba vedato.
Attonon vide in 1e, figlia fi indegno,
Che in va punto perdè la vita a c'i Regno.

Forfe, c'haurai come fanciulla vegia, Col vito funeral gli eftremi homori s. E farai pofi an quella tomba egregia, Ch afconde tunti illufivi tuoi magriori è Aifera, il fangra tuo qui non fi pergia, Sian dunque le sue effequie i miei dolori L'efterna archa havari per momento, La pompa funeral fia il mio lamento.

Di none sopra diece, i quali sseiro Del grembo mio si pretios si ruiti; Di quei, che la vivil sorma sortiro, Fu quel, c'hor viue, si minimo di tutti, E, pria che lansfro. Argulio martiro Hanessei i nostri muri arsi, e distrutti, Bu dato con molso or dal miser pate In guardia, B, de le Tracessi squade.

Deb, Re del Ciel, ben che'l mio mal fia tanto Fammi vatia però, che tanto io sint. Che vegge, c'hei tim in figliolo dafuanto, Mentre qui mi vitien l'armata Argius. Ma voglo in prima dar Vitimo pianto Alatra figlia mia, che non è viua; E lauare la piaga, il fanque e'i volto, Efar, che'l copo fuo refli fepolto.

Al mar la fuenturata il camin prende Mon fenza il trifto fuo lamento, e grido; Fi giugne, & in vu morto i lumi intende Chausea pur dianzi il mar gittato al lido. Tofto che Tolidoro effir comprende, Ogni donna Troiana alza lo firido, Ogni ma del Regno frijo, chi iti è feco, Biofima il Tracio coltel via piu del Greco.

Ella ammutific, e cinque volte, efei Il volge, il guarda, e vnol faperne il vero: Etroua d'varif fegui, a varit nei; Ch' piciti anco non gli eran del penfero. Ch' èl vittimo fejinot, ch' pici di lei; Che fi dic'in quardia al Re del Tracio spero. E quel, che'l flutto, el tracposto ba il lito. Nel collo, cintorno al cor tano ferito.

Ben vede la dolente genirice,
Se ben per lo dolor folle ba Lamente,
Che quel, c'ha recilo il fuo figlio infelice,
E' flato il Re de la Biflonia gente,
Tenjando con quell'or fari felice,
Che ingunaria banuto bauec da djuo parête,
Ma del fino mal verra mal frutto a corre,
Sella porar el giequir quel, she diforre.

Col cenno ogni alma Frigla fa, che tace;
Terche non feopra il tor nono dolore.
Il pianto, de norro a gio acchi in lei fi sjace;
Dinorato è dal duol pria, ch' efa finere.
Hor ferma giù occhi in il che in terra giace,
Hor già al conti in il che in terra giace,
Hor già al ca al fempiterno alto motore.
Hor china dadolorata il capo bafio,
Non men finpida, e immobile d'en faffo.

Dapoi che fi vifente, al figlio morto
Di nuovo i lumi dolovoli gira,
E nuolge a le pie piaghe, e al Tracio torto
Tiu che ad ogni diro danno il guarda, e l'ira.
E, come poffedeffe il patrio porto,
E l'Regno Frigio, a cafligario afpira.
El volto irato, e di punirlo sugo
La flessa par de la vendetta innago.

Qual la leonza, c'ha perduto il figlio, Terfigne il cacciator, fe ben nol vede; E per oprare il dente, e il crudo artiglio; Per la polla, che forze, a firetta il piede o Tal la Regina al fibito configlio, Ilqual la firona a vendicarfi, cede: E và sdegnata in ver la Tracia corte, Gli anni poli in oblio, non licor forte.

Lafciaum gire i Greei, e antora Vlife
I lor prigioni inttili per tutto,
Che non butcan timor, chi alcun fuggiffe,
Podebi al lor voto butcan quel Re ridutto.
Tal chi ella pode far, che self guilfe
Contra il Re Tratio il deflinato lutto.
Giugne, & fa la regal diamada porta
Di voler dire al Re cofa, chi importa.

Sebenficrede it Re, chella habbia voglia
Divederpria, che paffial lito Argino,
Quel figlio refrigerio a la fina doglia,
Che orede, ch'ella creda, che fia vino:
Pur canto dice à lei, che nonți doglia,
Se non vede il figlinol, ch'egli n'e privo;
che Chafato portar da Intiontano,
Ter redario al fiatel de R. Spartane.

Finge, e forginge il Re, che tanti danni, Che le dili Ciel, con forte con spopari, i Finche giunto il figliuolo a migliori ami; Tolfavicuperare i parvi porti. Ma, per non dare al cree ampi, e tiranni Sospetto, è ben, ch'altrone si traspurite E che in quanto di figliuol tenga sierra, Che, come sosse no fosse non etrardeura.

Lo slezno Hecuba a pena, el pianto tiene, Pur antò ella singenlo a lui risponde, chi ng hanto a Polistoro egli s' bene, A mandarlo lontan de quelle sponde: E ch' un tefor, c'han ele Tracie arene, Brama mostrare a lui, done s'asconde, A sin che, come il campo è esto vita, Il ferbi, e giunto al tempo a figlio il dia.

E che brama condun'o in quella parte, Ma che non mod, chi îl Re meni alcun seco. A sin, chi clum, per guadagnare parte, Non ne soste austro il signor Greco. E spep predicargli con tunta arte, che ne rimasfeil Re di Tracia cieco. L'amor d'haner quell'oro il se si folle, Che s'ligici condur doviella volle.

Poi c'hebbe un'uficio alui fecreto aperto .

Il traditore incognito peruetne .

Alloco delinato, a quel deferto ,
Ale vaul lu madre Frigia il voto otteme .

Moltami, dise, foro , osi'e coperto ,
Chedi, ch'al regun mio di Troia venne ,

Quel nono , che dett'ha , Frigio tefforo ,
Che waoi, ch'i o forbi in Traina a Polidoro.

Per quel, che ne gouerna, eterno fato,
Giuro, e per quel, ch' a noi rifilende, Sole,
Che quel, che mi darai quel, che m bai dato,
Tatto a filo tempo fia de latua prole.
Ella con volto horribile, & irato,
I giuramenti taglia, e le parole:
Er a le fichiame trigie dato il feno,
Crudele afialta il Redel Tracio regno.

De le madri Troiane, che condotte
Eren prigioni a lo Spartano lido,
Ninacesa ateane afogê in certe grotte,
Vicino al luogo, osé rai l'Trace infido:
Le quai, per dare a la prepteura notte
Il Re, faltaro fuor, fenitio il grido.
Hecuba intanto i smoghia adopra, el dente,
El animo, ch'ella ha, la fa possente.

Come la fquadra mulisbre giunge,
E chi a trauerfo il tien, chi per le braccia;
Co' diti piu, che può, ne lumii il punge,
T at che per forza fiun gli occhi ne faccia.
Salta del proprio albergo gorio cchi lunge,
El Jangue in copia va giù per la faccia.
Teerfequon di ferir gli lefi diti
Ci occhi noi giù, ma ben de gli occ hi i fiti.

Non può far resistenza il Tracio duce Al troppo linol de le Troiane ancelle. Il gran doto de la perduta lucc Cis sale striata alzar sin a le sielle. Il popol, ch'à le siriad si conduce, Vede color dogni pieta rubelle Contra il lor Re, ch'è senza alcun aita, Ter torgic tone luci ancor la vita.

Chi per trauer fo 1944.
E dal fio Re per força le ritira ;
E dal fio Re per força le ritira ;
Chi con arme, o balquoe mi altra offende;
E stoga fopra lei lo flegno , e l'ira.
Eco un', che verfo un faffo i lumi intende ,
Edopo il picia, e contra tecnosa il tira.
Lo febiua ella, e fi flegna , flende il cofo,
El figua, e con furor vid di morfo.

Pn'attro la percoffe, en ella valfe
Con la fasella falira dolerfe,
Ne's come già folca, la lingua ficioffe,
Ma co l'attra del can la bocca aperfe.
Ta de la la prima forma a lei fi soffe,
E unta in wan cagna fi conserfe.
El lungo, one cangoi thumane fome,
Autor ritien del culo fillefo in ome.

Hecuba in cagna. Fatempo paicel trasformato aspeto
Ando per le Bislonie empie contrade,
Con l'aghatto, e cole canin dispeto
Tiangendo tanta sila ruina, e elade.
E non il Frigio sil, mal Orcopetto
Tanta cal antià mosse a pietade.
Ne mosse i imperio alto, e giocondo.
Mat alme de imperio alto, e giocondo.

Talmente à tutta la celeste corte
La madre sa pietà di Polissera,
Ch aucor Giunon, cho dui i Troiani a morte,
Può tener, cho non cada il pianto, a pena.
E proua, e tien, ch' à la regal consorte
Di Frigia sossera pena.
L'Anora sossera, s'ra termi Nami,
Non sillò per tale caso in pianto i lumi.

Non perchabbia.piacer, che'l fangue muoia Di Priamo, anzi fu fempre in fuo fauore; Mal fio particolar tormento, e noia Non lafita, th'a faltria penfi dolore. Non ba villo bruggiar, na cader Troia, Ne men d'Achille al funezale bonore Polifican cader, ne la fua mattee. Lattar con in a le Tracenfi fquadre.

Quel mal, che la sormenta, anzi l'ancide, E da l'alvisi dolor la toglie, e estra, E, che per man de l'inclivo Pelide (Meutre l'humana auch èt igode natura) Cadere un fios figlius d'elitro vide, Ch'era in fauor delle Tvoiane mura. E l'alma vifla, onde la luce apporta, Levenne in un balen pallida, e finorta.

Ne da quei punto in qualieta mai venne, E folo al lagrimare il figlio intefe; E, feben poida cisoue in gratta otteune, Ch' attro bonore, altra forma il figlio prefe; Se bene il vide al Ciel batter le penne, Non però punto litto il cor le refe: Ma tanto in preda al lagrimar fi porfe, Che il mondo anda fu enina, e uon lo feofe.

GIA de l'Aurora nacque, e di Titone
Collui, che da Pelide reflò vinto:
E fu da padri ler detto Menome.
Hor tofio, che la madre il vide effinto,
Verfo il maggior fratello di Plutone,
Di duolo hauendo il bel viol dipinto,
Spiegò le penne, e giunfe al maggior Nume
Pria, che batteffe il rogo al Ciel le pinme.
108

E sparsa il crine 1,0 18
E sparsa il crine 1,0 18
Chinata le ginocchia, alzata ilciglio,
Con questo accorto, e gratisso aviso
Con questo accorto, e gratisso aviso
Io chieggio, è sommo Re del paradiso,
Aiuto al tuo santissimo consiglio;
Io, che fra gli alti Dei minima sono,
(So Dea però si chieggio in gratia un dono

Non per hauer dal two fanto giudicio Maggior honore à mici tempi, e d'alari ; Non per hauer dal mondo il facrificio ; Cou pompa , e doni pretiofi , e vari : Marengo per fipplire al fanto víficio , che dee la madre à figli amati , e cari . Achille, come à voi già tutti piacque , Hoggi weefi ba Memon, the di me macque .

Ando pur dianzi à la Troiana guerra,
Ter dare al mier zio foccorfo in vano,
L'aloue Abille il fire, the grou altro atterra,
Gii fie ader fenz alma il corpo humano.
Hor, perche vuod di lui cenere, e terra
Fra la vorace forza di Pulcano,
lo non worrei voder tanto valore
Teoca polar reflar, fenz altro bonore.

E, benche donna io fia, fon pure io quella, Che pomo il proprio termine è la notte. Con falba , ti opqui di porto novella, Fò le tenebre fue rimaner rotte. E ben per la min prole amata, e bella Tria, che ile mebra in polue habbia ridotte, Dourei ad gratia haver dal maggiero Dio, Ch'alleggeriffe alquanto il dolor mio. Con lieto volto il ne del Ciel confente
A chi ferna il confin fal chiavo, e l'ombra.
Fatto int anto del figlio il vogo ardente
Di fimo dogni intorno il Ciel imgombra.
Cofi il fiume il vapor fa algar fouente
In acre, e di sta nebbi al mondo adombra,
Co'gri fuoi caligino fi, e tetri,
Che no al lacia, che'l solqua giu penetri.

La lucida fanilla, el fimo ofestro

Pola ver le contrade alte, e gioconde.

Il raggirato polifuno uienduro,

En mezzo a corpo il vino ardor nafconde,

Quel lume, chel foco havitace, e puro,

In ogni parte al fanimarifonde.

Già nel jumo girato, e in un raccolto

Appar noua figura, e nouo volto.

Già raffembra un'a ugello à l'altrui lume, Già fijicato dal fumo è vero augello. L'agilità, del foco ha pre collume, Onde s'inalza al regno eterno, e bello, Paffata è nel penne, e nele fijiume, E'l fan leuare al Ciel velace, e fijello. Intorno al regno bor gira, bor faebor fiète, E nono augel, che l'accompaij, attende.

De la prima fasilla ogni forella Nel resolut o fismo sui alma informa. Da quesso, e da quest las o esc orsa afeella a, Fis che di vero auget mostra la forma. Quante fisinille alzar su faseula, Tante in augelli if fato ne trasforma, Nel modo stesso in mare e cento, e cento.

Si gran numero al Ciel fen vede aftefo, Che fan quafi ofistera ne l'aere il giorno. Em fopra mille ginochi a feso accefo, Indi il giran tre volte intorno intorno. Tre volte i girado lor fan to fa: intefo Infino al piu beato alto foggiorno. L'effectio in due campi poi fi parte ; E forman le battaglie al piro Marte ; Indicrudeli ad affiontar fi vanne, E congli arti, e co'roftri, e con gli artigli, Et ogni estrema impiaria empi fi samo Del buggiardo Memone i noni figli. Tanto, che molti con dispore, e danno Del proprio sangue lor cadon vermigli. E fan l'esfequie con la lor tenzone A la cognata polsue di Memone.

E, perche in mente ban, quanto ardito, e forteFolfe il lou genitore, han tanta gloria;
Che vamo altieri, o per havere la morte,
O per goder l'honor de la vistoria.
E per nosfrar di lor cangitata forte
A quei, the vervara poi, la vera bisfaria;
Del padre, onde impetrar l'acree some,
Vollero ambé impetrar l'acree some,

Memonide für dette, epoi che'l roftro, El rughta, el vort olor non l'èpiu guerra, Tortar coi 'odot oi lor conproc chiefro Ver donde il nero faffio Auftro differra. Mas, poi che quel, che d'ora adarno, e doffers Suol del gierno egni giorno ornar la terra, Forni verfo Oriente il proprio giro, Ristornaro al l'epolero, en del giuditro.

Douc l'orto di nouo, il roftro , e l'ogna Fanno dimellir le già diule fonadres Et oqui augei, che cade, e che s'efipuna, Dan per esfequie al tumnlo del padre. Tornano ogni anno di far laffest pupua: Ma non però lassi oni data madre, Se ben tanto da Gione ottenne honore, Porè dar refigerio al su odore.,

Tal she, l'I fato d'Heenha nifelice Il pianto da l'Aurora non ostenne, Fu, ch'à la fomolicata genitrice Il figlio morso fuo pianger connenne: Et anto piu, che da la man vistrice D'Atbille poco pria tal cafo auenne. Lagrima anc boggi, c fparge ogni contrada Di pretiofa manna, e di reggiada.

NON

nomei celli. NON permette però l'eterno fato, Che col mancar de le Troiane mura Manchi la speme ancor di nono stato, A chi di tanto mal saluo si fura . Enea, poi c'hebbe in van molto pugnato. De gli Dei Frigu fol fi prefe cura: Col padre gli portò sopra il suo tergo, Per touar loro vn piu felice albergo .

Con questo santo, e venerabil peso Con Ascanio per man suo picciol figlio Prende, ver maggior gloria il core acceso, Da la sua patria volontario essiglio . Fugge dal Tracio mar, che da l'offeso Sangue di Polidoro auche è vermiglio ; E col consiglio, e col voler del Cielo, Si lascia a dietro Antandro, e giugne à Delo.

Prende con tutta la sua classe illido, Done con volto grato, e liberale Raccolto fu dal Re nel regio nido Enea con ogni suopiu principale. E Febo era ministro accorto, e sido, A gli huomini era Re giusto, e leale Anio pien di bontate, e pien di fede, Ch'allbora ini tenea la regia sede.

Mostro lor la città famosa, & alma, E i tempi tanto chiari illustri, e belli, E'l loco, one fgranò la carnal falma Latona dopo tanti aspri flagelli . Don'hebbe da l'olina, e da la palma Ainto per dar fuora i due gemelli. E mostro lor que' tronchi, oue s'attenne, Quando il gemino lume al mondo venne.

E,per supplir d'ogni honorato vesicio, E per dar lor di se lodato essempio, Dou'era preparato il sacrificio, Con gran deuotion tornaro al tempio. E poi che'l bue dannato à tal supplicio Hebbe dal ferro pio l'ultimo scempio, Tornar, done miraro in copia grande Fumar forale mense le viuande.

Poi ch'al bisogno lor bebber supplito. E satisfatto al gusto, or al diletto, E c'hebber dato al liberal contuito L'plsimo vino, e l'ultimo confetto: Anchise verso il Resanto, e gradito Alzo l'antico, e venerando aspetto; E con baffo parlar, graue, e feuero Cosi cercò saper d'un dubio il pero .

Signor , se la memoria à me non mente . Vn'altra volta, ch'io di qui paffai, Done per tua bontà liberamente, Come hora fatto habbiam , teco albergai , D'un figlio, e quattro figlie effer parente D'ogni gratia , e beltà ti ritrouai . E.perche gli anni affai dubbio mi fanno . Vorreisaper da te, se in ciò m'inganno.

Diffe, crollando il Re l'ornata tempia, Se ben prudente Anchife il tuo defio Rinoua la mia doglia acerba, & empia, E sta per farmi far d'ogni occhio un rio: Non vo' restar però, che non adempia Per compiacer al tuo volere, e al mio: Da ch'io ti vidi , e ch'io presi ad amarti, Hebbi sempre desio di satisfarti .

Con cinque figli vià tu mi lasciasti, Se ben quali hor mi vedi orbato, e folo ; Che'l figlio stalontan, che vi trouasti, Ne può dar refrigerio al patrio duolo . Le figlie, che cotanto mi lodasti, Come al Ciel piacque, andar per l'aria à volo. E ti vo'vir quel , che di tutto auenne, E come, e per qual via vestir le penne :

Al figlio, c'hoggi in Andro ha'l reziomanto, Da cui l'Isola ha preso, e serba il nome, Mostrò de sacri augury il rito santo Lo Dio da le più ricche, e illustri chiome. Pur'egli d'me non è cagion di pianto, Ch'oltre ch'ini fostien le regie some, Ha in guardia ancor lo spiritale honore, E vi fla con grandezza, e con fanore. Ma

Gg 3

Ma le mifere mie figlie fon quelle, Che mirrigan di piant oi volvo, el feno s' feno s' cho cho che che fin gratio fi e belle, Quan' altre vifelfer mai del nostro feno, Cariffine l'hauca per lo dan, elè elle Hebber dal dalce alumno di Sileno. Hebber da Bacco m don s fingolare. Che spar ogni diro ben me le fe care.

La gratia, chelor dielo Dio Tehmo, Mi fi in vn punto finpido, e contento: Fê, che ciò, che la to tocava mano, A un tratto clio venia, vino, o frumento. Se arena volcar far veni; grano, Tratformar la vedeno in un momento. E con largo favor di Teban Nune, En aduemi bor clio, hor vino il fiume.

Toccauan l'herbe, il legno, il fasso, e tutto Quel ben, ch'à voi i dima natura seo; E subito prendea forma del sutto Di Cerere, ò di Palla, ò di Lico; Colui, che'l vostro imperio baue distrutto. L'altero Imperador del campo Acheo, Per mutire il suo campo si consiglia, D'bauer subito in mamo ogiu mia sfelia.

Net i penfar, che fosse pin sieuro
Lossitto mio da lo Souramo siegno,
Do squel, che si siassa regionemo,
Anzi drizzò ver me livato legno;
E inessoriali, pertinate e, e daro,
Le melle figlie mie tosse al mio regno;
Perche tenesse siassa suno on hon la botte, el facco,
Tronssila de anno on hon la botte, el facco,

Pur fepper tanto far , chevia fluggiro , E per diucefe vie laficiare il campo : E forma d'Eubea due ne fortiro , L'altre appresso al frate ercar lo scampo . Ma gli segnati Achei , che le seguiro , Tollo smonta fopra l'Euboico campo , E minacciar di dure à jacco , c à foco , (Se non rendant le vergin) quel loco . Sopra Andro, basuselor, s'andaro à porre,
Done temea il mio ficio il regio feamo.
Quia non rea Enea, nel l'orne Hestorre
Da tratemergli infino al accim' anno.
Tanto, chel mifer mio figlinol, per torre,
Al debil regno il minacciato danno,
Del forelle fue rimaje prius
Per darle preda, eferue al campo Argino.

Già proueduto haneamo i Greci accorsi
I lacci, le catene, e le maniglie ;
Perribei lor nodi piu temasi, e forti
Feller piu flaq quandia alemie figile;
Quada elle, algado gli occhi affisisi, e finorti,
Per non figurio LA goliebo famiglie;
Prezasi o bio, che lovi di tal wirtute;
Che le vogliefe i atema fermitate.

Lo Dio , da cui ital dono haneano hamito.

'Non manco lor d'aiuto; e di foccorfo;

Se fi chiman prop'opagrec uitava

Il torre alor l'interior d'feorfo.

Subtoogni lor corpo fu veduro
Pregrà per l'aria à piu libero corfo;

Polar per l'aria, e nou faprei dir come

Cangisffe co li fosi is volto; e l'i mone »,

Fig.d'Annio in coló be.

Ne bianchi angelli de la tra conforte, la candiaro, la ca

Enca, toflo chel's Sol ned mondo lince; Son' vi col picciol fielio, el debil padre, de Confejiar con el abima liber. Done donea condur le Friyie fquadre, La voflet a toma en atica mar Duce; de la voflet a toma en atica mar de Terche quella pronincia e, che v'attende; Ondel a voflet a origine dipende. Con mille gratie Enea prende commiato Dal custode di Delo illustre , e santo. Ma con ricchi presenti il Signor grato Vuol, che di lui si lodino altreftanto. D'un ricco scettro. Anchise su bonorato; D'una faretra Ascanio, e d'un bel manto; Diede ad Enea d'un singolar lauoro Tutto intagliato un ricco nappo d'oro.

A quel ; che guarda al formator del giorno Il tempio in Delo, il die l'Ismeno Terse : Alcon Mileo formollo , e'l fece adorno Di figure mirabili , e dinerse . V.na città con forti mura intorno V'impresse, e con le porte il nome aperse. Mostro con sette porte Alcon Mileo, Ch'erala città regindi Lieo.

Vn folo è de l'historia l'argomento , Malaturba e dinerfa, & infinita. Fuor de le porte cento roghi, e cento Ardon i corpi Ismeni senza vita. Alzan le donne il doloroso accento . Per tanti giunti à l'ultima partita : Mostran, Stracciate il crin , percosse il petto, In mille modi il lor dolente affetto.

GIA, penne in T bebe pna incurabil pefte, E su risposto à lei dal fato eterno . Selpopol vuol, che'l morbo iniquo refte Di dar l'alme, T bebane al crudo inferno, De l'alma han da prinar la carnal vefte Due vergini per darli al Re superno: Si dian liberamente al facrificio Ter torre à la città fi gran supplicio.

Fur d'animo, e di corpo adorno, e belle; Chesperfalnare i padri , e le matrone, I gionani Thebani, e le donzelle, Offerfer fu l'altar le lor persone, Per hoftia à le facrifiche facelle. E entro il lor successo acre, & amaro Mostranglintagli, el'or distinto, e chiaro.

Fra tutte fol due figlie d'Echione

Nongian da donne timide à la morte Per torre al popol lor tanto veleno: Ma si vedean con cor virile, e forte Porgere al crudel ferro il nudo feno. Vscite poi per le sanguigne porte L'alme, e lasciato il lor carcer terreno Si vedeano portar con pompa al loco . Doue arder le douea la pira, e'l foco.

. Ma il gran poter de fati non sofferse. Che'l sangue d' Echion mancasse in terra . Hor, metre il foco ardente il vampo aperfe, Perrifoluer quei corpi in poca terra: Lavirginal familla si connerse In due ferocigiouani da guerra; Due de le verginali vscir fauille, Che non haurian ceduto al grande Achille

Se ben seroci , alteri , & inquieti Formogli il foco , e subiti , & ardenti ; Pur suro allbora humani, e mansueti Ver le materne esseguie, e diligenti, Trattabili, amorenoli, e discreti, Done fur posti i lor primi parenti Con quella cura, che doueano bauerne, Fer collocar le ceneri materne.

Fur nomati Corone: e con tant'arte Alcon si belle historie vi distese, Che, senz'altra scrittura, à parte à parte Ogni opra , ogni attion v'era palese. Il Principe Troiano ancor fe parte De le reliquie Frigie al Re correfe. D'una naue d'argento un don gli feo, Fatta per custodir l'odor Sabeo .

Con pna coppa regia ancor gli diede Vna corona d'or di gemme adorna. E poi di novo al Re commiato chiede, E per l'armata fua co'fuoi ritorna. Indi, per por fu quell'ifola il piede, Che di cento citta se stessa adorna, Fa, che'l nocchier ver Cretail camin prenda, Che tien, che di quel regno Apollo intenda. Gg 4

Fauille .

le fig. d'i chione i Corone giouani. Perche di Creta Tencro in Frigia venne, E'l superbo Ilion cinse di muro: Che fosse Tenero il lor principio , tenne, Poi che Teucvi da lui nomati furo . Perover Ereta fe drizzar l'antenne, Che, interpretando mal quel senso oscuro, Creta stimò la lor antica madre, Che non fi ricordò del primo padre.

Dardano bauca di già posto in oblio, Che pria d'Italia in Frigia si raccolse : E de l'Italia intefe il biondo Dio, Quando à la patria lor mandar gli volfe. In Creta andar, mal aere infame, erio Con tanta peste à perseguirgli tolse, Che fur costretti andar senz'altra querra A cercar noua patria, e noua terra.

Pensar poi meglio, e ritrouar il vero, Ester l'Italia la lor madre antica. E fer tosto drizzar ogni nocchiero Ver la terra fatal felice, e amica. Mail vento, e'l mar s'alzò superbo, e fero. E preser con tranaglio, e con fatica De le Strofadi infami il crudo porto. Done fer l'empie Harpie lor nouo torto.

Fuggir poi de l'Harpie l'ingorda fame, E cercando per mar nona ventura, Lasciar Dulichio a dietro, Itaca, e Same. D'Ambracia poi le combattute mura, Per cui fecer gli Dei si gran certame . E nel paffar di pietra alpestre e dura mbracio Quel gindue in quel loco ritronaro. Cheper l'Attiaco Apollo al modo è chiaro.

> Vider ( lasciate il sen d'Ambracia, e ascoso ) Le selue Dodonee poro discoste, Don'era quell'Oracolo famojo, Che daua in in pna querciale risposte: Dapoi con l'occhio intento, e desiofo, Vider nel cofleggiar le ifteffe cofte, Done i figls veffir del Re Moloffo , Per l'incendio juggir, di penne il dollo.

Difprezzail popol Frigio l'Oriente. Evà per done il nono affetto il tira; E passa, mentre aspira à l'Occidente, In mezzo fra Butroto, e fra Corciva. Giugne al fine in Sicilia, one si sente Di Scilla, e di Cariddi il grido, elira. E in quella patria Eneavuol, che si smonti. Che fiancheggiata in mar wen da tre monti.

Per far quel regno intrepido, e sicuro. A guardar Lilibeo l'occaso ba toleo. Ver donde rende l'Austro il mondo oscuro. Mostra Pachino d glimimici il volto. Contra il foffio di Borea horrendo , e duro Peloro il guardo berribiltien riuolto. Et assicuran di Sicani il Reyno Dal mar, dal vento, e dal nimico sdeeno

Qui ne l'arena Sicula Zanclea Die fondo il buon nocchiero afflitto, e stanco. Et à l'orecehie fe paffar d'Enea Di Cariddi il furor dal lato manco . Freme dal destro Scilla iniqua, e rea, Vergine il volto, e cagna il ventre, e'l fianco. Fu già vergine tutta, e fu dinisa In cagna, & in donzella in questa gnifa.

FV NE la prima etafi vaza e bella, !) Che d'infiniti gionani , à eui piacque, Chi per amante, e chi per moglie hunella Cerco, ma d'alcun mai non si compiacque. E,come vana, e semplice donzella, A le Ninfe se'n gia de le salse acque ; E lor contana le parole, e i pianti De gli scherniti suoi sposi, & amanti . 12

Fra tante di Nereo figlie, edi Dori, A cui solea la tanto amata Scilla Contargli altrni mal collocati ameri Di quei, ch'accesi banea la sua pupilla; Vn giorno à Galathea, che in grembo a fiori S'ornaua il biondo crin, piacque d'adilla. E. poi ch'ella finì, con mesto accento Fe fentir Galathea questo lamento:

F'el. di violoffe i ccelli.

nfaffe.

Beata

Beata te, cui fol gentili fpirti Per la tua gran beltà volt'hanno il core: Ch'à piacer tuo da lor puoi dipartirti, Senza hauerne à temer danno, ò disnore. Miserame , c'huomini alpestri & birti. Pieni d'ogni schinezza, e d'ogni horrore. Il piu feruente in me locar defio, Per far d'eterno duol colmo il cor mio .

E, se ben le fatali etheree stelle Fer la Nereide mia formar figura Da Nereo , e Dori , e tante hebbi forelle , Ch'effer da i danni altrui donea sicura : Fuggir però da l'amorose, e felle Voglie d'un mostro horrendo di Natura Non potei senza un danno estremo.e intato Le tolse la fanella il troppo pianto.

Scilla, che gli occhi à lei storge due fiumi, Con le candide sue parole, e dita Le dà conforto , e le rasciuza i lumi , E soccorre il suo mal di qualche aita: Deh, non lasciar, che'l duol più ti consumi, Ma scopri il mal , ch'à lagrimar t'inuita; Che da l'amor , ch'io t'ho portato , e porto, Haurai fido configlio, e piu conforto.

Poi ch'ella à Galathea sciugo le ciglia, E placo in parte il duol , che la trafisse: La Dea del mare alzò verfo la figlia Di Forco , e di Crateide il guardo , e diffe : Prender punto non dei di maraniglia, · Che in lagrime il mio duol si conuertisse; Che, quando la cagion n'haurai ben scorta. Ti marauiglierai, ch'io non sia morta.

Simetide arricchì d'on figlio il mondo Pur diazi che d'un Fanno hanea acquistato. · Bello , leggiadro , amabile , e giocondo , Fra i piu lodati spirti il piu lodato . Questi, à me sola il cor diede, secondo Piacque al mio buono in sul principio fato: E col suo dolce, e gratioso modo Al fin mi stringe at amorofo nodo .

Aci il nomaro , e dal suo nascimento L'Eclittica hauea corfa il Re di Delo Sedici volte, e'l suo luscino mento Cominciana à fiorir del primo pelo. Nonsi potea trouar gioia, e contento Margior nel centro immobile del Cielo . Del pari era l'amor, del par l'etate. E' ver, ch'ei possedea maggior beltate.

Mentre io vodea si dolce flato . occorse Per sempiterno mio pianto, e sciazura, Ch'un fier Ciclopo à caso un di mi scorse E preso fu da l'amorosa cura. loti fo dir ( s' vdite non hai forse De la deforme lor parlar figura ) Che quella, che vidio di Polifemo, Fu tal , ch'à dirlo sol pauento , e tremo . .

Era grande il fellone à par d'un monte. Non che le braccia, i diti parean travi. I peli de la barba, e de l'inconte Chiome , pareano gommone di naui : Vn occhio sol nel mezzo hauea la fronte. Pur se be mebra hauea si immense, e grani, Si lunge ne l'andare il piè stendea, Che i Cerui il tardo suo passo giungea .

Questi bramo di me farsi consorte. Per granare il mio cor d'eterni quai . Io l'hebbi in odio in uer pin , che la morte Ma per lo gran timor no'l dimostrai. Hor, se dame saper brami per sorte De l'odia , e de l'amor , ch'à due portai , Qual fu di piu poter dentro al mio core. Sappi, ch'andò del par l'odio, e l'amore.

O quanto è il tuo potere alto, e stupendo Amor, (chil crederebbe?) pnhuo tat'epio, Vn, ch' à le selue istesse è mostro borrendo. Che fa d'ogni mortal l'ultimo scempio, Che frezzail Ciel col suo poter tremendo, Te fente, Amor , con disusato esfempio . E per sermire à la tua santa legge. Gu antri abbaduna,il proprio vificio,e'l grez E,per

E.per mostrarsi gratioso, e bello, Col rastro, e con la forca, e col tridente Pettina, & orna il suo rozzo capello, E netta con la vanya il crudo dente. Recide con la falce al mento il vello, Poi corre à l'acqua chiara, e trasparente: Esta quini à frecchiarfi, intento, e fifo, Per comporsi la barba, il crine, el viso . 3

Del sangue, e de la morte empialasete Non si vede albergar piu nel suo petto. Le nani passan via sicure, e liete, Senza hauer più da lui noia, è sospetto. Hor, mentre preso à l'amorosarete, Penfa à quel, che da me brama diletto, Temelo à lui predice il suo destino, Cheillustre fra Ciclopi era indomino.

Questo faggio indonin, dotto, & esperto, Chemai d'augello alcun non fu ingannato, Dife: Ho veduto, o Polifemo , aperto Quel, i'ha de l'eßer tuo disposto il fato. Gnardati pur, ch'io ti fo dir per certo, Cb'on caualter, nel Regno Itaco nato, Giugnendo à caso à te dal lido Greco De l'occhio, che solo bai, ti faràcieco.

Ben tu sei quello, (il mostro al mago disse) Che più ne l'arte tua non vedi lume, Sia pur quel canalier d'Itaca Viiße, E per cercarmi in mar batta le piume: Che, quando in questo punto ancor venise, Vn'altra innanzi a lui m'ha to!to il lume. Har, come vuoi, ch'io tema di costui, Se m'ha cecato vn'altra innanzi à lui ?

Schernisce l'indouino, e'l grane passo Monendo và per la marina arena; E discorrendo va col capo baso Qualche rimedio à l'amorosa pena. Talhor fiterna al suo cauato sasso A dar riposo à l'affannata lena ; E fagli , onunque và , l'amor, che'l coce , Sempre bauer me nel core, e ne la voce.

Vn monte lunge in mar tanto si flende, Che quafi l'onda il cinge d'ogn'intorno . Il fiero innamorato un di v'ascende, Per volerni passar parte del giorno. Il gregge, se ben cura ei nonne prende; Va feco, e presso al suo pasce soggiorno, E giugne, menere ne la costa es siede", Quasi al giogo col crin, col piede al piede.

Pofato il pin, che fuol guidar l'armento; Ch'arbor farebbe ad ogni großa naue Comincia à far fonar quello stormento, Che à late hauea di perforata trane . La fistula dà fuor l'usato accento, Più tosto strepitoso, che soaue; E da lo stral d'Amor piagato, e punto , Col canto al dolce fuon fa contrapunto. 31

Ful'aspro canto suo tanto sonoro, di . 2 Ch'ndl ciascun, che volle, il suo concett o. E Lilibeo, Pachino, Etna, e Peloro Quel canto vdì, ch'al Mostro vici del petto. Et io, che in grembo al mio caro tesoro Il volto hauea con mio fommo diletto, L'orecchie al suo parlar con gli altri tesi, E queste fur le note, ch'io n'intesi : 1

Lo felendor de le rose, e de ligustri, Mentre si ftan nel più felice stato, Paffan le quance tue vaghe, &'illuftri Co'l ben mifto color luce.nbe, e grato: La tua fiorita età, sol di tre lustri, ab Sembra d'April, quado è su'l fiore un prato. Quanto di ben fra noi puù dare il mondo. Tanto n'appar nel tuo viso giocondo .

Promette altrui la tua benigna fronte, . Che zu sei d'ogni ben Lurga, e'leale,... Non men di quel , che suole effere il fonte, D'ogni suo don cortese, e liberale . 3 Le vagbe luci tue non fon men pronte Con la feledor, ch'è in lar vino, e immortale, A promettere altrui gioia, e mercede, Riposo, bumanisà, concordia, e fede. Man

Ma, ricercando poi le parti afoje,

Ch'albergan, Galatea, no la sua mente;
In vece de l'iquilir, de la enfe,
Ogni berba vi fi trona alfona, e pungente,
Ortiche, pine, el berbe vecleogie, lut

E, fi promotte il volto offen el mente;
Ne porge il vio pensier, chai dentro al core,
Neisa, pianto, sissemble, e fine a mo, e.

Dels, fa, che in te pictà regnì, e riffonda;

A latre parti ine gradite, e belle.
E poi che do gni gratia i vilo abonda;

Scarcia dalcor le parti imque; e felle.
E non fieggi da me ne la disl'a onda
A virrouar tua madre, e tue forelle.
Chanefol per amore io tivorre.
Ne contra il tuo voler ma gir potrelì.

Io credo ben, se u de l'esse mio
Sapessi part e à men, se non in tutto ;
Chemos bauresti il cor ver me si rutto;
Rè à andressi à gitte mel marin flutto.
Rè s' andressi i cor benigno, e pio,
E tidovria del mio lamento, e lutto;
Ma brameressi i gorban ogni altra cosa
Di farti à Tossi penna ogni altra cosa
Di farti à Tossi penna maria, o si possi.

Cli deri capaci mici ne fassi viui ,
Han si ben posso il lor vicetto interno,
Che non banno a teme gli ardori estitui,
Re me posso sensi ri borror del verno.
Forse, che : campi mici sin sessi, sessioni di sessioni di sili.
Di si utti, ch' al' human sernon gouerno è
Re han tenti, si maturi, e si soni
Che i rami romper sani, tanto son grasi.

In copia attendont el vue mature, Del bello aureo color lière, e gioconde, Molfran dattre vue anor el feorze ofisme, chè maturo il liquor, ch'enro è afconde. Portari veder fe a lumili venete Le fraghe roffeegiar fra verdi fronde: Esper ferbar da trus bianca mano, 10 fo guardarie, flatrue ogiumiontano. Se ben la siepe v ban sondata, e sorte,
Ogni horto bai lino cullode, e lino massino.
Di peri, e pomi, e sutti dogni sorte
Abonda ogni mio campo, ogni giardino.
Tomni pur per amante, o per consorte,
E togli ogni mio benein tuo domino.
Ogni arbore, ogni sintto, che vi pende,
La tua candida man broma, & attende.

282

Se vuoi veder, ch'i o più posso in esfetto Di quel, che detto i han le mie proposse; Ton mente à quelle vecage, à sui permetto, Che passan quesse valli, e quesse coste. Quarie u ho ancor , che per vario vispetto Per gli antri, e per le slues shav nascoste. Ne nunero saprei mai dirne intero , Quando bravuasse alle alcun saperne il vero . 1881.

E'da perfona pouera, e mendica
Le capre hauer per numero, e'i agnelle;
Viem à voder da ta, sença bi iol di ca; e
Quanto sian grasse, e ben format e, e belle
Che par, che porra possimo di fuica
Le copiose, e iumide manimelle;
I parti for più teneri, e gentili;
Sillamo ancor ne lor sepiai onisi.

Fra i molli latticini io mi confondo :
Tanti; e fi fre(bi n bo di giorno in giorno.
Se del latte indurato in copie abondo ;
Ne fan le gregge fg. cho qui diatrorno.
Deb litesa il viglo bomai grato, e giocondo
Fuor del paterno tuo marin foggiorno ;
Evienne à me, che di buon co ri chiamo,
E di bonorari fo di diforno; e bramo.

Forfe fol doni haurvi da me volgari,
Olepri, è capri, è pargoletti angelli.
Di prefenti communi, è ordinari,
Ben vorrò, chò ogni di vhubbi nouelli eMa vorrò ancor di doni illustri, e vari «
Contentar gli acebi twoi lucenti, e belli.
Cacciare à quelli giorni vologia ovolfi,
E con la viria del due felli colle

Estia la madre lor de l'alma prine, Evifit, e prefi fioi cert rigit, Difi, V o l'evar quelli à la mis dina, E pregar lei, che in don da me gli pigli: Laloro e cit sant oltre non arriva, Che nuocano ò co'denti, ò con gli artigli; Nè di fiberzar fi veggon ma faroli; Tante foju docto buffontini, e foli:

Deb, quel volto 3817.
Deb, quel volto 3817.
Deb, quel volto 1818.
Difeopra alquanto a luvio cupido spuardo:
E en le uoglie, al mio uoler seconde.
Il banon amore accetta, ontio tutt'ardo.
Pur latro di miriguardai ne l'onde,
Né mi tronai men bello, che gagliardo.
Mi rallegrai, mirandomi ne l'acque:
Tanto del corpo mio sombra mi piacque.
388

Riguarda, quanto io sia robusto, e quanto Sia grande à paragon de glà altri uni . Nel Regno, che chiamate eterno, e santo . Non so, se consecuta altezza arrisi. Fo i die pur, che porta il regio manto Non so che Gione in sele fra gli altri sini. Riguarda, il crine, e'i mento brigato, e solto Quata da gratia al capo, al tergo, al volto.

Nè ti penfar, chel duro, e spesso vello, Che cope il corpo mio tutto d'intorno, Mi venda men spettabile, e men bello; Anzi mi sa più nobile, e più adorno. Desorme spra piume appar l'angello; E. quando il Son viene a l'ar breue il giorno, Ogni arbor se co appar, chel verno crudo. Restar de le sue soglic il face iznudo.

D'm' occhio, come voed, jo mi contento, Ch' à par d'un terfo fudo arde, e rififende. Espenche folo fu,mi und per cento. Tanto il fuo giro, e figuardo oltre fi fende. Elo Dio, ch'o goni cielo, ogni elemento Vede, e col lume fuo lucido il rende, Diferne pur da funo d'altro polo Col lume, ond egli aggiorna, unico, e folo.

- Aggingni à tanto ben , che'l padre mie
Del moltro mimenfom ap opficéed it Regno.
E vedi ben, se cedi al mio desso.
E vedi ben, se cedi al mio desso, e degno .
Deb mostra il tore ver me benigno, e pio,
Ver me, ch'ancor del ciel sprezzo lo stegno.
Lopur son quel, ch'à te so la minchino,
E sprezzo Gione, il folgore, e'l dessino,

Certo io non li fare i tanto importuno,
Vedrei di raffrenare il roppo affetto,
Se tu furegi fip arimente ognimo,
Quid altro amor non i inflammaffe il petto:
Ma, perche facci il figlio di Nettuno,
Et Asi inviti al coningal diletto?
Perche, si io vengo di et pui fueggi, e firezzii
Et Asi chiami dopo, Asi accarezzie
Et Asi chiami dopo, Asi accarezzie

Hor goda Aci di te, folo d te piaccia. Ch'i owo, (fe ben per two conto mi fijace) Che vegga, chel valor de lemie braccia. A la grandezza mie ben fi conface. S auien, ch'o troui mai, ch'e it i compiaccia. Per tormi ogni mio bene, ogni mia pace; Vo tranții il cor, vo millepezzi farne, Ed quefii campi, ; a mar da la fue campi, ; a mar dar la fue camp.

Deb, mouiri à pietà, mia dina, un poco,
Abi, che di tanto ardore il petto ho pieno,
Che par, che l'monte Etnecon sustoil foco
Sia flato trafortato entro al muo feno,
Ebel, laficia il mar cerulco, el patrio loco,
E mofira il volto al ciel chiaro, e fereno.
Ma tu con Aci tuo fosfe ti flati,
Rè del mio amor ti cal, nel demier guat.

Irato in quello altrouc il camin prende,
E la vace, e i jolpiri alza dijorte,
Che'i mondo di qua gin non jolo offende,
Ma quello ancor de la edefle corte.
Tal, fel tros talbor vinto fi rende,
E cede la giunenca al bue pin forte,
Ser vis in diffrarée, ementre fer visorda,
Il mondo col mugghiare, el ciclo alforda.

Mentre il Ciclopo rio scorre la costa, Dali ra spinto, e da la pena acerba : Ver douc ioni giacca molto discosta, Viene à girar la luce empta, e superba: E ucede me, ciè este creden nasicosta . In grembo ad Aci mio, fra fori, e l berba. Ben la sua voce allhor cruda, & altera Pastò per quel, ch'odi, la nona stera .

197:
Tremò per troppo botrore Etna ; e Tifco
Fece margior la fiamma «feir del monte:
F achino, e Pedror, e Liliko
Quafi attiffan el mar l'altera fronte,
Cadde il martel di man nel monte Etno
di Re di Lemon, ò Strerope, è A Bronte:
Fuggin fere, o augi del lor ricetto,
E fifrinfe gom madre il figio di petto.

Vi veggio, (vijonò con mello accento
L'irato, horrendo, & orgogliofo grido)
Ma wò, che que flo Vultimo contento
Sia, che vidano l'enere, e Cupido.
10, che l'altere fue minaccie fento,
Fuggo, e m'attuffo entro al paterno nido;
Aci, ch'a mio fuggir volge lo fjuardo,
Fugge ach'ci verfo il mar, ma vie più tardo.

Datemel (egli dices) datemi aiuto,
Voi mici parenti, e tu fida compagna;
Si, ch' à dar vonga ambi o cenfo, e tributo.
Al acerulca e liquida campagna.
Prefa in tanto il crudel per darlo à Pluto
La cima in braccio bauca d'una montagna;
E tutto à l'ira, ela vendetta intefo
Scagliò ver l'amor mio l'bornili pefo.

Ben th' on angulo olo del graue feoglio
Ferific l'infelice innameratos
Fu per eterno mio pianto, e cordoglio
Tutto in un tempo morto, e fotterrato.
10, ch' aius arlo in quel, ch' io poffo, » oglio,
F' de o miei preghi, e col fauor del fato
Al a coperta jua fanguigna feorza
Trender de l'auo fuo la vivua forza.

Purpureo il fanga ogni de la gran pietra
Si vede, e larga ogni bor crejcer la vena.
Indi fi cangia, e quel colore impetra,
Chel torbido torrent cha per la piena.
Laficia poi d'esfer acqua insame, e tetra,
E dinien bella, lucida, e serva.
Quella pietra io percoss, ella s'aperse,
E l'acque in maggior copia al modo osserse.

Nel mezzo de la boca il fonte bolle, E intorno tuttauia crefice, e s'allaza . La cama in tento, e'l giunco il capo e'lolle, E fa la fhonda fua più illustre, e vuga . Toi done à l'onda par l'orlo piu molle , L'apres per gire di mar, s'aggira , e vaga ; E corre mormorando ogni borsa di chino, Per far con l'auto bomaggio al Re marino.

In belgiouane intan's in mezzo al fonte Io veggioinfino al petto apparir fivore, Ch'ornata di due corna busca al fonte, Di macflà ripiena, e di filendore, Ioriconobiò il e fattezze conte Aci, fenon che molto era maggiore. Lucide busca le carrii, criffalline, e di derona, camo camo le trime.»

Dapoi che fatto 30%.
Dapoi che fatto fon pertun mercede
(Mi diffe) d'huom mortal perpetuo fiume,
Ti prego, the lo flessio monoc, e fede
Tu serbi, Galathea, versoi limio Nyme.
Dapoi ch'ogn' ont' vitime gratie diede,
d/cose eutro al suo sonte il duim hume;
E mando di mar le noue ondosso mono.
E d'Acti de per sempre al summe il nome.

Si che tu, Scilla, puoi ben contentari;

S. Amore hor quello, hor il qi tu uo prigione;
Dapoi che fa da tali buomini amarti,
Che l'humana hanno in fe forma, e ragione,
E. se pur vuoi dalloro amor ritrari;
Rom però alcuno al tuo voler i opponet
Come (ece Cicapo empio, e tiramo,
Che fe quel, che porè, per farmi damo.
Giunta

Giunta la Ninfa à questo punto, prende Cômisto, e in mezzo al mar falta, es afcode. Scilla restando, in alto i lumi intende, E vede, ch'un ne vien sendendo l'onde. Come e i finise il muoto, e in terra steende, E vede le bellezze alme, e gioconde, Subit on arde: e su l'amor suo tanto, Ch'àlei fece bisorme il carnal manto.

Edice lei, se Galathea quel giorno Lei non hauesse tanto tratenuta: Che, i siin non facea tanto loggiorno, Forse che non thauria quel Dio veduta. Net al seguido a lei ne s'aria s'orno, Di vestiris d'un can la pelle hiristra. Colauco piacque il sino vosto divino. Cos sip per diarrio Dio stato marino.

Col più soase affetti of accento, Che più space ad vdir farmare altrui, Clusco le sopre i lipo amovoso si nemo. E tutti ad vmo ad vmo i preghi sia. Non ode ella i spoi merri, el sivo lamento; Ma sigges più, che può, sontam da lui. Sopra vn ripido monte al sine assenza Chemolto dettro in mars i sineurusa, e prêde.

Glauco, che evede, ch'ella iui post habbia I piè, perche piu tosso ami la morte, Tiu tosso darsi la elamarina rabbia, Checonsentir di farsi à lui consorte, Di noul orma, stempa sepra la fabbia Resta, elontan da lei parla di sorte, Ch' ad vair pur alquanto ella si piega Quel, che lo Di del mure espone, e spiega.

Ella fi flà confider ando intanto, Nel sà, fe la biforme fiu figura Si amostro, ourer Name immorale, e fanto, E pure il brama valir, nel safficara. L', mentre e il amor fino scapre, el sino piùto, Can l'acchio, e col pensero ella il misira; E stà maranigitara, e parle strano Vedergi, i pi cià posse, chosso homano.

O vergine, le dice, vnica al mondo, Clauco, non mi tener portento, è mofivo 3. Perch'io fon Dio del mare alto, e profondo, 8. e ben l'afectto mio biforme mosfro: Xe men di Proteo, e di Triton abondo D'imperio nel marin gouerno nosfro. Fut ben mortal nel modo on tempo anch'io, E ti vo dir, come diuenta fibro di trito di Norme diuenta fibro di Petro di Norme diuenta fibro di Petro di Norme diuenta fibro di Petro di Norme diuenta fibro di Norme diuenta fibro di Norme diuenta fibro di Norme diuenta fibro di Norme d

O NACQVI ginet Enboica terra: E, mentre ch'o godei mortale il gierno, Oficion gli homai appie terra guerra; Olar conveti il mar cinfi d'intorno. Picino al mare un bel prato fi ferra D'herbe, et à vay fior rago, go' adorno. Ma, i'ini d'herbe, e fior la terra e pienes Frail prato, c'imar v' goli quera arena.

L'herba tenera, vorde, illuftre, e folta Co fior di perle, di corallo, e d'oro Non hause falce, o mun fecate, ò coltas, Né agnello bumil pafeiuta, ò altero toro 3 Ne l'ape, accorta a fior, l'ambrofia tolta Hausea per daria di publico lauroro Io fui colai, che pria quell'herbe offelfi. Montre le ret i a Sol il deutro 16 del

Per segliere, com 3 4, 4 to galvan, che pesea, Le varie predemie di sorte in sorte, Quei posi van di versi in schecha fessea, che presi hausa la maglia vaita, e sorte; E quei, che troppo hausan creduto à l'esta, Che vi trous la non pensista morte. Hor si grande shapor vos farti aperto; Che ti para, ch'o si suga, ch'o singa, e pur sin cerco.

Tofto, che'l pefe in terro jepulo, e priuo,
Già de la vita in tutto jepulo, e priuo,
E che venne à toccar l'herba del prato,
Non pafè d' un balen, che torno vino.
Mentre io flupifio, come habbia acquiflato
Lo firito informante, e funfitiuo,
A guifa d'una funadra il veggo unito,
El faito verfo il mar drizgare al lito.

Come

Come octgiam tallido gli acrei angelli Da terra infieme uniti il uolo alzare, E in battaglia andat neloti, e faelli E, done pofi lun, tutti pofare. Cofi gli uniti pedi, come quelli, Ch'ardean di riornar nel patrio mare, Voluri opera la ficpe, che circonda lliprato, e du moler calar nel onda:

Tal m'ingombrò flair?
Mi parue fi fluspendo il cafo, e flrano,
Asi parue fi fluspendo il cafo, e flrano,
Che pre miferi e foi da t'incelletto,
E pendia col penfer qualfi nan flano,
E foffe qualdhe Dio di stano e ffetto
Stato e-gione, ò l'herba di quel pixno.
Dreža quell' herba in man fatto il difcofo,
E fonne di dente fai negio col morjo.

Passato era de l'herba il succo à pena Per quel, che ne la golababbiam condutto, Per lo qual sibol del praudio : de la cena ll cupido mortal gullare il fiutto ; Ch'un nuouo bumor mi spasse in ogni uena, Che natura camziar mi se del tusto : E subtio senti dentro al cor mio Nono affecto reguar, novo desse.

Né molto resissenza al nouo instinto lo potei far, che da quell'herba nacque, Anzi, da lus signoreggiato, e uinto, Hebbi in odio la terra, el mar mi piacque. E dal mouo desso spronato, e spinio, Saltai la sicpe, e m'attusfa in el acque. Doue à gli bei, chel mare hanoin gouerno, Parne di sarmi lor compagno eterno.

Pregar Theti, Nettuno, C Decano, che quelmortal, che in me facca fogiorno, Dileguato reflat feffero, esuno, Pecche il salto dinin mi feffe adorno, Pecche il salto dinin mi feffe adorno. Corred purgarmi, C ogri mare intorno, Mentre con gli diri Del lo Dio Nettuno Mi diceli ficro carme, co poporturo.

Dapoi, che cento mari, e cento fiumi
Cadder fu'l capo mio per mondo farmi,
El maggior Dio marin con glialtri Numi Dio maciCantaro noue nolte i farri carmi;
D'altre uoglie, e penser, altri cossumi;
Subito dentro, e suor fenti canviarmi;
E mi dere quelle, c'hor mie ucid, membra,
Ma, per qual modo, e uia, no mi rimembra.

Bafla, che lmarin Dio reflò contento Di pormi in mar fia i fuoi beati, e fidi . E questa encese, e lunga baba al mento , E questa mona chioma hauer mi util . Questo nuouo fentiy marino auccento, Onde à te mouo i miei pietosfi gridi : E questo peste, e questa coda foorsfi , Onde poi tutto i lmar sieuvo corsfi.

Ma, che mi giona, 5 me, se in mar mi prezza
Tanto Nettuno, e l'Oceano, e Theti;
E tenuto esse l'or Dod in anta altezza;
Fra gli altri Dei del mar tranquilli, e sileti;
Sel tuo sgundo genti mi chima, e sprezza,
Ch'inuolto m'hà ne l'amorose retir
Deb, sedi homa, donzella, ad mio desso,
Che ti sirani nel mar consorte un Dio.

Tosto che marin Nume ella il comprende, Non penlapiù gitta fi in mezzo d'onda s Ne di filavani fi n quella parte insende, Done quel Dio di piu potenza dionda s Terò per tera un'altra finza prende, Acciò chel uicin bofeo d ini 'afronda . Lo Dio, per non noiarla, arrefla il piede, E nono à tatto mal timedio chiede. »

Fra Partenope, c. 13-15.

Fra Partenope, c. 13-15.

«A Gaeta uitin fea faggiorno
Cree, uma maya accoria, e fingolare,
Che nacque de lo Dio, ch' apporta il giorno.
L'altre proue fine, finpende, e rare,
Chancan ripieno di mondo di ogni intorno,
Tec, the Glauco ner lei vinolgi il corfo,
Perhauce a fino mad qualche foccofo.

IL FIN'E DEL TER ZODECIMO LIBRO.

## ÂNNOTATIONI

## DEL TERZODECIMO LIBRO.

CI veden:lla contentione trattata diffusamente da Homero, tra Aiace, & Vlisse, per l'arme d'Achille, quanto vaglia ne gli efferciti vu Capitano cofi effercitato, e pratico, e bel fauellatore. e prudête ne' maneggi di guerra, come ancora ardito, e coraggiofo nel maneggiar le armi, come fi vede, che era Vlisse: perche la sola fierezza e brauura di Aiace, è bene di seruitio, quando è regolata dall'altrui faggezza, e prudenza, non effendo, che furiofa, e precipitofa per fe Reffa, & atta a voltar fossopra tutte le cose: ma quando si trouan ambedue queste cose, cioè il cuore e la prudenza in vn folo loggetto, si può dire, che quel soggetto meriterà lode di perfetto Capitano, perche non hauerà bilogno di effer regolato da altri nell'effeguire, come ha bilogno quello, che ha folamente l'ardire poco regolato, e non è buono, che da effeguire. Si vederà ancora quanto possi nei cuori ge nerofi, che fanno profession d'arme, il defiderio di auanzarsi nelle cose d'honore, poi che spinte i duoi valorofi guerrieri à contédere infieme per l'arme di Achille, nanti à l'Imperatore, e i primi Capitani de' Greci nella quale contentione, si scopre quanto vagamente l'Anguillara habbia arricchite le ragioni, cosi dell'una, come dell'altra parte, poste da Ouidio, di molte belle contraposte, e modi efficaci per esprimerle meglio, e di molto vaghe conuersioni, come quella della fatta alle naui, nella ftanza, Può star'o fommi Dei, che m questo loco. rappresenta ancora felicemente lo scherno, che si fecero i Greci nell'vitimo della stanza, Dapoi che dalla schiera armata, e folta. come rappresenta medesmamente la perfettione di vn perfetto Oratore, la quale è, vsando l'arte, fingere di non vsarla, come fi legge nella stanza, Poi che cemun alquanto i lumi incenti. Bella ragione è ancora quella, che adduce Vliffe nell'yltimo della stanza,per ottener l'arme di Achille, Quell'armi, and'io tronai quel Canaliero. come ancor bella la digressione, ch'ei fa nel persuedere i Greci il continuare l'assedio di Troia, come si ve de nella stanza, Mille prattiche occolte ognibora tenni. Bellissima è poi, e molto meglio deteritta, che non è in Quidio, l'Aftrologia posta da Vulcano, nell'arme di Achille, in quella stanza, Le Hiads con le Pleio di vi fure. Come è ancor vaga l'interrogatione ch'ei fà nell'vitimo della stanza, Se la sua stolsa lugua il mode eccede . Vaghissima è medesimamentela conversione fatta à Filotete, nella stanza, Se ben en Filottete dalla rabbia.

POLIMNISTORE, che marzò Polidoro per auarità, volendo ricener fi l'Teloro, che gli funnadaco de Firmion in guarda, nifeme coli figuiloso, ci da felimpio, quanto fia violente, e crui dele Juaritia infame, poi che corrompela fede, di modo, che non mira ne à i modi della fanta ami citia, ne al councenuele, a lquale doueremo per candiderza d'anno fentpe mirare in tutte le non flere operazioni; ne non contenta di queflo ci fipinge l'empia furia à infanguinarei le mani de gli innocenti contra ogni riagione di humanicà, e ogni debto di amicitana per altro fine, le non per fauire le noftre ingorde voglie de i beni altrui: fiamo pol a fine accesati dalla penitenza, figurata per Heutha, per giuttifisimo giudicio di Dio, che to copie foli, con la medefima auarità; adila quae per Heutha, per giuttifisimo giudicio di Dio, che to copie foli, con la medefima auarità; adila quae

le îngannari, habbiamo officia la fua diuina bonta, e'l profismo nostro.

HECVEA, poirtaformata in cane, dopo tante, e tante affittioni, & amerizara al fine con if, fid ai Greci, ci à conoferce, che la patienta, oldefa piu, e piu volte, aline diute muroe, e rabbi, aquale me defimamente poir iman (penta dalla fouerchia forta, filegge in quefta hiftoria di Hecuba, l'incendio di Trois, adecirito del Abmero, da Vigilio, e da Oudio, e trafportato molto felicemente dall'Anguillara, nella flanza, stela inmigrabil Trais, e cade infieme con la morte di Affiantte, fie qui colo di Hecrotra, nella flanza, stimata individuale si con convenione di Achille ai propri Greci, nella flanza, Danque vi midata al bel regionario. Deleriue ancora molto propriamente l'Anguillara l'inficieità di Hecuba, nella flanza, Ne piumpo historio regione e nella teguenci infieme col los lamento fopra il corpo morto di Polifica, nel e flanze fequenci, con quella cofi bella y epopria efeda matione, O delime gran adates vitimo soltete, o quell'altra, Oldo piumpia, sona credibi mostifica con quali ratorio di continuo della flanza, Data Rota (in deviate li mina fla fanze, in contenta canora come monti tene, e integna i fingere vino fleguo per il defiderio, che s'ha di vedere la vendetta (psya chi ci ha officia, come fi vedenulla flanza, 1,6 fagra betta ano pranto in minato in contenta della flanza, 1,6 fagra betta ano pranto in minato in contenta della flanza, 1,6 fagra betta ano pranto in minatorio.

LA trasformatione di Mennone, figliuolo di Titone, e dell'Aurora, in vecello, perche essendo ve

a prephi della madre Gioucomente fi accua cencre del corpo (uo,) trasformò infeme con le faui. le del fiuco in avecelli chianam demono dal fuo no mesveccillo, che microja per quello, che fi dice, volano per il p à l'oprale (epolture de morti, può quella fittione di Oudio havet rolto il fion principio da quelle coltume antico, che, quanda s'abbrucianano infeme con ess. onde, effendo fatto il dopo haver circondato molte fiate il corpo, s'abbrucianano infeme con ess. onde, effendo fatto il medefimo a Mennone, ciede occasione, effendo fost vedui per auentura all hora di quelli vecelli inell'arer lopra il fuoco, di formare quella fittióne, ch'egli con quello, che s'abbruciò con effo lui, ele l'arulle, con che fi faccua il fuoco, offerto ratsoformate in vecelli, Quiusi five de, con quanta area bia bia l'Anguillara eliprefi, e tralportati i preghi dell'Aurora a Gioue nella flanta, Efforfa d'erins, ela-grimofa l'ori, e nelle feguenti.

Lé figluole di Anto trasformate in Colombe, prima che voleffero feruire all'effercito dei Greciain tenerlo vettouaghato, hauendo virtà di conuertire in pane, vimo, & oglio tutte quelle cofe,
che toccasuano, non iono altro, che le parti della contemplatione, la quale è verfo le cofe create,
che non habbamo innanzi a gli occhi, & ancora verfo le diuine, & eterne, quefto, e tutto quello, o
che toccano bene con l'untelletto, o fe ne lanno padrone, duinene cibo dell'anima il qual cho è figu
rato per il grano, vino, e per l'oglio, e, quando altra fi vuol feruire del medefimo cibo feleraraneute, e in danno altrui, effe fono trasformate in Colombe, che non è altro-che cfler volte con pu

ra intentione verso il cielo.

I LVNG H i giri, che fece Enea per marc.prima che giungeffe al pacle fatale definategli da i cicle, ci molti percelo ja, che fece fice i da vodere, che non poriamo giamia ni cha mare di quelto mondo giunger a porto alcuno, checi dia quantunque bruue, e trausgliato ripolo, che non feorifica molte didacunure, e molti percicoli, fived e quinti, quanto vagamente deferire l'Angullara la città di controlle di controlle de l'accompanie de controlle i Angullara la città di controlle di controlle di controlle de l'accompanie de controlle ne de l'accompanie de l

di Thebe in quella stanza , A quel, che guarda il formater del giorne.

POLIFEMO, che ama Galathea, che è la Dea del latte, non è altro, che il pastore, che è ir gor do de i frutu de' suoi armenti e, perche i luoghi humidi fanno del latte affai, non volcua, che Gala thea s'accostasse ad Aci, siume di Sicilia, che ha proprietà di ascingar il latte dicesi ancora, che que sta fauola è mera historia ; e che Polifemo fu un crudelissimo tiranno di Sicilia; ilquale, amando fmisuratamente Galathea, nobilissima donzella, non potendola hauer per amore, la prese per foi za; dapoi, effendofi aueduto, che faceua copia di fe à vi giouanetto dell'ifola molto amato da effa; ne fali in tanto fdegno, e furore, che l'amazzò, e'l fece gettar nel fiume, ilqual prele il nome poi dal nome del giouane. Si vede in questa descrittione, quanto felicemente habbil'Anguillara nella lir gua noftra ciprelsi i spiriti, e i nerui del Poeta Latino, & in alcuni luoghi arricchitolo di alcune belliffime digressions, e vaghissime descrittioni, come è quella dell'isola di Sicilia, nell'ylumo della sian 22, Dispregia il popel Frigio l'Oriento. Come ancora è quell'altra della bellezza di Aci, e della descrittio ne di Scilla,nella ftanza, Simetide arricchi d'un figlio il mondo. Bellifsima ancora è la conucrfione che fa il Poeta ad Amore, nella franza, O quanto è il tue potere alto, e flupendo. come è medefimamente vaga,e leggiadra la descrittione de i modi, che tiene Polifemo, per piacere alla sua amata Galathea. e quella della fua mufica, della ftanza, Pofato il pin, che fuel guidar l'armento, bellussima ancera è la deferittione della bellezza di Galathea, della flanza, Losplendor de le rose, e dei liguiliri, come è ancora bella la descrittione delle vue bianche, e nere, nella flanza, In copia attenden, se touc mature . Bella ancora è la descrittione de gli Orsachini piccioli, che intende di donar Polifemo a Galathea, che è pur dell'Anguillara, come molte altre ancora, che fi legge nella ftanza, Fatta la madre ler dell'alma pruta. Ma, che diremo di quella della stanza, Trimo per troppo horrore Fina, e Tifee ? Fat:a à concorrenza di quella dell'Ariofio, Tremo Parige, e turbidosfe Senna . è bella ancora la trasformatione di Aci in fiume, che fi legge nella franza, Purpureo il fangue vfci della gran pietra

Cl de ellempio il peles, che fugge a Glauco, c fi getta nel mare ; che i piaceri, che ci acquificamo dopo mol e fatiche, perictoli, fono becula, e fuggitui, onde par, che habbi melle Li fi coppendia laficiaria tutti flupidi, e confufi, e fuori di noi fleli, come trasformati in altra forma, che quella, che ci rapprefenta per huomini. Bellifisima deferritione è quella del praco, doue pe ci prefi da Glauco riperiero vigore, e fi gettorono nel mare, che fi legge nella llataza, linnaqui guani Eudobiastera, cue la figuenne, come è medefinamente bellistima la comparatione della fianzi. J. Crima (giguent rabbegli avilinaggli) che dell'Anguillara, come è ancor fua la defertitione de i fiumi raf

vanno à purgar Glauco, che filegge nella stanza, Pregar Theis, Aeriuno, el'Oceane.







ORNATO
Glanco in
mar, drīzza
la fronte,
Spinto dal no
no anor, ner
fo Occidente;
Elafcia à mã
finistra à die

Onde essala Tifeo la fiamma ardente, E i campi, che non mai gli oltra gi, e l'onte Sentir del crudo aratro, è del bidente : Doue condusser tanti al punto ostremo I fratelli empi, e rei di Polissemo.

Gingne poi doueil mar continuo stride, Doue giàl terremoto aprila terra. El Regno Alponio, el sivulo divide Col maigno canal, el viu si serva tudi anan dellari al bel page vade, Doue la mamasil ciel benieno atterra. La ciando à dietro poi la bella, e vorça Cossa el mamasa. Paffa la prima, e la feconda porta, E de la fata il iluftre di erni chiede. Fin chim un prato, oi ella fi diporta, Giugne, e fa riuvente il cigito, el piede. To a che de Giuno, e dala mega accorta Il faluto reciproco fi diede: Lo Dio marin col volto affitto, e meflo Cofi I blofogno fo f'a marifelo

Elafoità mat Ben mostrail tuo sublime, e chiaro ingegno, si motta il morta il morta

Tu de less les les intendi il vario cosso, E sia quel, che l'incanto, el herba vale.

Terò rimedio à te chieggo, esoccoso, Che può dar solo aita al mio gran male.

Il tuo prudente, e magico discosso.

Il tuo prudente, e massico discosso.

Tuò lanare ogni piaga aspra, e mortale.

Tieta, pieta del mio misero core, Cni pur dianzi lo stral piagò d'more.

Hb 2 Fra Fraquenti maj gullar la pena acerba
D'Amor, non v'è chi ben fappia, com'io,
Quanto fia grande la wirth del herba,
Per quel ch'io ne pronsi nel corpo mio
Però che la virth, ch'ini [frethe,
Mi fi d' yn huom mortal yenire vu Dio :
Non però le cenofic, e fon yenuto
At te, che ne fail arte, per auto.

Scorrendo, come foglio, la maxima, Tur dianzi il livo Italico io mi porfi; Là dove incontro al muro di Messiva Scilla nomata vna, s'anciullas sorsi, D'una beltà fi trata, es si divianti porfi D'una beltà si trata, es si munica ch'à quante ne sur mai, puote autiporfi Tanto, ch'à pena in lei fermai lo ssura do, che un me s'accesi il foco, ond'ansi, & rado.

Ogni dolce parola, e grato inuito
holifi ver lei con ogni humano affetto.
Mofferfiper mannte, e per marito,
Di far commun con tutti i beni illetto,
Rè però volle mai prender partito
D'mirfi meco al coniugal diletto:
Anzi, fuggendo ogni promeffa gioia,
Mofirò me comici pregbi bauere à noia.

Hor tu, se qualche sorza è nell'incanto, O se pur l'herbain questo è piu essicate, Compiaci al preça mio, se per met anto, Ch'io la dissonza i emorosa pace. Nen prego gis, che tu, per tormi i pianto, Scacci da me l'ardor, che mi dissace; Mta ben, che in mio saure opra ri piaccia, Ch'ella di me s'accenda, e mi compiaccia.

In quanti luoghi mai girando apparfe
Il bell'iancta, the diffingue l'hore,
Non vide dutono mai pur porna a darfe
Di Circe in preda d'hotiolo amore.
Si tien, the Ciberca prevendicasse
Contra il suo, che l'osse se genitore,
L'accesse il con di filassime brance,
Ter fargil antor quell'altra sigliainsame.

Lamaga hauca lo Dio marina à pena Villo, e fentiro il fuo doteclamento. Che punta fiu da l'amorofa pena, E per lui nono di co-fent tormento. Dunque, per far, che la cannal catena l'anific al ci, cofi mosfe l'accento: Legno non è, ch' altru it u ponga prieghi, Ma bè, ch'ogni alta Dea te brami, e prieghi,

Se Stilla fugge te, dei fuggir lei,

Sprezzar la fus beltis, sella ti firezza.

E, si alcun latra i ama, amarla dei,

E filmar chi la tua filma bellezza.

Ot ama, e wolontier da te torrei

Quel dolce ben, che piu in amor fi prezza.

Hor, fe dieig hab tild et wo amor fi fregza.

A M A bii ama, e fuggi chi ti fugge.

Ecco io, che l'arte maga à pieno intenda, Che sò fi hene via l'hene, e gl'incanti, Che da quel chiaro Dio del del difficanta, Che tutti i luni alluna eterni, e fanti: «I cupido amor tuo pronta mi rendo, E te de l'onde Dio feligo fra tanti. Debí fa, volgendo à mele voglie tue », Con vno fla fatto il debriu eur due.».

Glauco, che da la maga islessiaintende, Ch' ei tha col suo bel guardo arsa, e, ferita, E quel, ch' clau norvia, nel corn e prende Non senza gran cagion doglia infinita. Che sà, che per lo sin, ch'ellan attende, Non è ne l'amor suo per dargii aita. Hor, per torse ogni speme, e per viratala Das suo mode des co, cos se per la presa

Mi fià talmente impressa in mezzo al core L'imagin di colei, di uni i bo detro; Che mà hi da perdonar, s'i anon amore Non posso da ma labergo entro al mio petto. Si vedrà pria la totrora, e'l associato l'impressa de coningal diletto i E sare insteme i lindo, i figli, e'onas Che mi scopissa il cor bellezza noua. Prima farà del fasso adamantino Scarpel di piombo ftatue illustri , e conte ; Di cedri , aranci , e palme il giogo Alpino , E non di nene ornata haurà la fronte ; E'l fiume à l'erta andrà fu l'Apennino Per tronar la quiete in cima al monte, Che bellezze giamai d'altra donzella L'alma di nono amor mi faccia ancella.

Sdegno non è, ch'à quel possa aggnagliarsi, Che in vn cor feminil nafcer fi vede . Quando da chi defia, vede forezzarfi. Esfendo ella colei , che l'huom richiede , S'arma , subito irata à vendicarsi: Ma'l troppo amor però non lo concede, Ch'offender poffa quel per cui fospira, Onde rinolge altrui lo sdegno, el'ira.

Tutto volge à colei l'ira, e lo sdegno, Ch'al marin Nume il core accende, e piaza. E tutta in opra pon l'arte, e l'ingegno Per farla meno amabile, e men vaga. Offerua à tempo ogni Pianeta, e fegno, Et ogni opra propitia à l'arte maga; E pesta , mormorando i propri carmi , L'berbe, che fan mestier ne cani marmi.

Poi c'hebbe pesta, e tolto il succo d' herba, E postesi le vesti, infauste, e nere, Vici de la suacorte alta, e superba Fra mille , e mille adulatrici fiere . L'afflitto Dio da la sua pena acerba. Che non sà il suo pensier , si sta à vedere , La scorge al fine entrar su'l marin flutto. E correr per lo mar col piede asciutto .

Lo Dio ne l'onda anch'egli entra marina, Che veder brama il fin del suo pensiero, E per tutto, oue il passo ella incamina, Seque l'acceso Dio non men leggiero : Al fine incontro al muro di Messina La maga pon la meta al fuo fentiero . Quini l'irata Dearitenne il passo, Done canata hanca l'onda un gran faffo . In questo sen di mar , cinto d'intorno Da cani fassi, andò la maza à porse . Done, quando era il Sole al mezzo giorno. E fea l'ombra minor gir verso l'Orse . Solea talbor colei farsi soggiorno, Cui per mal di ambedue Glanco già scorse . La doue entrata, e sciolta il crine el manto. S'aggira intorno, e diceil mago incanto.

Poi che di fucchi , e d herbe velenofe Scorfe infettate à pieno hauer quell'onde. A gli occhi de lo Dio marin s'ascose, Senza partir però da quelle fonde. Nè molto andò, che ignuda ini fi pose Per far le membra sue purgate, emonde Scilla , e per torfi al Sol poi ch'effer giunto Frala fera, el mattin lo scorse a punto.

Si bugnad pena Scilla entro à quel lago, Lo qual pur dianzi banea la maga inferto , Che l'iniquo veleno, el verso mago Comincia à fare il suo crudele effetto. Quel corpo, c'hauea pria si bello, e pago. Diniene un schino, e mostruoso obiettto, E gia nel fianco, e ne le basse membra In ogni parte à Cerbero rassembra.

Ella meglio vi guarda, e ancor no'l crede, E'l pel tocca, e la pelle hirsuta, e dura: Ma, quando chiaro al fin conofce, e vede, Che tutta è can di fotto a la cintura : Si straccia il crine, e'l volto, e'l petto fiede. E tale ba di fe flessa onta, e paura, Che fugge il n ouo can , feco s'adira , Ma fugge onunque unol , dietro fe'l tira .

Per lo mar , per gli scogli, e per la sabbia Sdeenata il nuoto, il falto, e'l corfo flende, Etanto piu dira maggior arrabbia, Quanto piu nel suo can le luci intende. Serba lo ftello ardor , la ftella rabbia , Onde si tosto il can d'ira s'accende . Done al fin fe di cane i piedi , el tergo , Si torna, e quini il proprio elegge albergo.

Tofte

Tofo che Circe la fanciulla feorge Senza vna parte de le membra humane, scopera du marin Dio preglo igi porge, che la forma d'emore refli d'un cane. Pianze lo Dio marin, come Sucorge De l'altre membra fue bijorni, e strane; spezza, s fugge la maga empia, s puperba, che troppo voi, crudel l'incanto, e s'berba.

Si fensò con la Ninfa, e li feoperfe, Che l'empia Circe infeste hause quell'acque. Ma beu fi vendicò șe come soffere Il tempo, e ben pius d'om morto ne giacque. Che Greci affai di quei nel mar fommerfe, A cui fequire il fargio l'ilfe piacque; Che Circe à l'ilfe poi Lamor rinolfe, E scilla molti dui compagni cosfe.

Ne men dira, e divabbia allton faccefe,
Che nelegni d'Eneael luci fijle:
Ne men degli altri profondargli intefe,
Che penso del farmata effer d'ville.
cilla fa Ma, qual foffe lo llo, che tal larvée,
Perche fivio pensien non é effequisfe.
Mentre che mouer volle in notos e il passo,
Sopra lo stesso ma dineme un salgio.

Mostra nel volto ancor lo stesso de seno. E lo stesso ancor lo stesso. E lo stesso ancor lo stesso a la checina Enea, cha sipira al Lario Regno, Indi carddi, e al mar Tirrbeno arrina. Mas substantia si tonglio equi disposo Il crudo tempo, e de l'Italia il prina. Lo sipinge il tempo, one Didone bacura Di sommo accura con successo de consegio el mura.

Là done Citherea fe il fino Capido
Trasformare in Afanio à quello effetto,
Per fura exender l'infelie Dudo,
La qual fe con Enea commune il letto.
Mas tofle pro affare al Latio ideo
Enea prinò Didon del fino cofpetto.
Ella tingamata ancor maneò di fede,
Efemedefina di fror o e al foco diede.

Temendo il Jaggio Enca none tempoffe, Verfo il Sicano fen drizza la prora ta Done dad fido ricento Accefte, Del padre Antolici li pio spolero bonora, Fatte le pompe po fiare, e, funelle, Hanendo al fino camin propitia i bora, Silaficia deiero tipportada, e, quel toco, La cui fulfarea vona effola il foco.

Dritto à Maestro poi tanto si tenne, Che in breue tempo Pribeceda vide -Done à Cecropi va malo incontro aucune Ter le lou lingue per side , d' instal. Ciascun di loro va altra forma otteune Dal gran vettor de l'alune eterne, e side -Furo in digratia al Re del sommo choro l' Terlo per gune e, per la spada loro.

Tntto era fallind, tutto era inganno Lucl, che di bocas, ère i Cecropi yolia. Ré folo foro a gli buonnin l'ar damo Collor pergimo, e con la lor bugia: Ma contra il Re, cha il pinfebime fianno Ne laccleite, e fanta monarchia, Trouac o far la lor fode, e menzogna, Ma con perpetuo lor biafuo, e vergogna,

Gione, ch'odia tal l'ingua empia, e pergiura »
Fa fi, che'l volto human da lor si parte :
F. per moss rua la tor pirma natura,
Mentre fa trassormargis, vola taustarte,
Che la presi ado lor noua si quesa.
Ala forma de l'huom simiglia in parte.
Nan ba più il corpo lor l'huvanne membra,
Ha più daga da tro bruto d'huom rassibuta.

Si fa pin breve il corpo, e pin razcolto,
E di crefpe fenili empie le gote:
Il nafo i pritira entro nel vonteo,
E, fic bem non bapia l'humane note,
Se bem I amnata ra pel ruuido, e folto,
Studia d'imitar l'huom via più, che puote.
Mai n vece del parlar pergiuro, e infido
Tuò dar folo il lameuro, e l'urco firido.

Cecropij in Simie. L'ifola de le Simie à dietro lassa Il Frizio Duce, e scorre il mar Tirreno; Vede poi da man destra in breue, e passa Il sen Partenopeo, vaugo, & ameno. Vede à man manca il toco, ost è la cossa De le cemeri illustri da Misjon Poi giugne à Cuma, e di veder concliude L'autro, che la sibilla al fonde, e chiude

Spronato da penfer pietofo , e fanto
Entra nel aprofonda atra cauerna ;
Epega lei , she fial eterno pianto
Lo florga à vifica l'ombra paterna .
Ella tien gli occhi in ginè chin ati alquanto
Tria , che dar voglia fiori la forte interna :
Ma, poi che l'atad Dio l'infiammò il petto ,
Alzò con quello fiono ver lui L'affetto ;

Omagnanimo Enea pietojo, e forte, Che la pietà mosfrashi in mezzo al soco, Veder jesti it valor con l'attru inorte Col fero in man nel bellicoso giaco; Xon permette ad ogra una latas si forte Di penetrare al pin prosondo loco: Il sino camino è disperato in rutto; PVR la virtis si fia lavia per tutto.

Uchai l'inferno, & lo farò tua fiorta; Si ch' ouunque vado io, moui le piame. E fà, che fèco in parte fi trafiperta, Douè vu tronco fatal fra molte piame. Oli moftra vu ramo d'oro, e poi l'efforta, Che col proprio valor quindi lo fibiame. Enca toglie que l'amo al fatal piede, E col fanor di lui l'inferno vede...

Vide del formidabile Plutone Le spoolte vichezze, & infinite, Le pene, che dungs han le persone Dal tribunal del acittà di Dire. Anchis poi sa Combre elette, e buone Vide, e l'illustri, e gloriose vite Del suci mipoti, il un stao secondo Douese l'imporio i lor douar del mondo. Poi c'hebbe il padre Eneaviflo, & intefo, Che i fuoi douean figuroregiar la terra, E quella, c'houea, ane Lanigefo Dal Cie foffir predefinata guerra; Mel ritorrafi di di chiro; & accep Tre lo fisro c.min, c'houea fatterra, Con vona affettion divota, e fida Coft parlo ver la fius faggiaguida:

Alma, the vai de le riss ofte altera,
Onde il suuro à noi da te predetto,
Onde il suuro à noi da te predetto,
O the Da tu ti slappelme, e vera,
O th'a gli Dei tu su su signite diletto,
Menne la parea rigida, e seura
Terrà quest'alma mita à questo petto,
Farotti ; come à Dea, mai sempre bonore,
Sempre in boccat s'hanvo sempre ne s'eore.

Tu m'hai mostrato il regno de la morte, E le contrade foit wante Elife; Tu m'hai fatto veder la fatal forte De miei nipoti;, tu l'embra d'Anchife. E degno è ben, che, come io mi rasforte Al regno, che ghà il fato mi promile, Drizzi al tuo Name e tempi, e simolacsi, E che la wita propriaio ti confatri.

La fatal domn al fin di questiennee
Di l'occhio al buon Troian dinoto, efido ;
E d'un caldo fossirio il ciel percote ;
Peo sopre il mello cor con quello grido:
Sacra a la Data le flatue dame, e deuote ;
Che ti diè nel fuo seno il primo nido:
Ch'io son mortade, e quello corpo sia
Tosso di carra amb'et per colpa mia ;

Febo ne l'etàmia piu vorde , e bella , Si come piacque al Ciel, di me s'accefe : E con faconda , e cavdida fauella L'interno foco fuo mi fè palefe , Mi dife poi , beliffima dornegla , Cui ju di tante e yraie il Ciel cortefe , Poi che m'ba piefoil core il ruo bel guardo , Habbo pieta del joco , ondio tuti ardo .

Hb 4 E, fer

per mastrar, ch' 10.

Ret raccontar, quanto io t'ammin', e ami ; 5

Ret raccontar, quanto io t'ammin', e ami ; 5

E a vaile gran desso ame che in certo ; 6

E a vail sapor , qual dò pin cerchi , e brami ,
Che siguo per quel terbido torrente ,
Che lega d'insolubili tegami
Cit et uni Dei, che, se scopi il tuo intento,
Ti farò dogni gratia il cor contento.

10, chè l gră giu amēto odo, chè l lega, (bia, Ched ogni do, chi o bramo, a gradir m hab aftire il moi tomei il guardo i sorra piega, Vede va monton di ben minuta fubbia: lo n'époi al pugno, e măre aucor mi prega, Al dan, chi o bramo husere, apra le lubha, Tant'ami bramo vnito il corpo à l'alma, Quanti bo grani di polse in quella palma.

Atifera me, non feppi il dono osare Del biondo Dio, chè l'tempo ne gouerna: Che , s [ciputo hanes] io dimandare , Viuer sisto mi hauria siponane eterna: Octemi il don, uè volli contenure Lo Dio de la margior luce sipreria . Et egli , din el da siuo voler uni pieghi , Cos si a nono ame porge i sino preghi:

Habbi pict à de mie inioli affami .
Che la gratia, c'hat c'hiefa, e'brene, e mllat .
Ma, quindo ripara vogla à mite domi, .
Esrò, che tu viurai fempre funciula .
Quado funt difagla olor la ceut ami .
Da' primo di, ch' entrafii ne la . ulla ,
Se ben la mia promeffa io tetrà ferma,
Vecchia viurui, diluitle, c'i nferma.

Era alloon ne leci mia piwarede, e hella, Paffaco il terzo lufro bauca di poco, E mi fontia dipofla, agite, e luella, Tutta vinucia i, tutta era foco: Tal che di teloli piriego, e la fauella Sprezzai, ne à l'amor fino volti der loco. Chel eci, done alibora io mi rovai. Credea, che non docafe finir mai. Coft, sprzezemdo il don del biordo Dio,
Mi slei serza consorte, e serza zamante.
Ma zià quel vazo, e raro aspetto, ond io
D'amore access calle la me eterne, e sonte,
S'è via speggior, e in questo staro vio.
Mi trouo inserma, debile, e tremante.
E quel, che sa pregior l'empia mia sorte,
E', chi so son mosto lunge da Lamorte.

Mi conuien pria, mifera me, fosfirire, Quel mal, che na ho cercato da me stessa. Mi conuien quella et a prima fuire, La qual dad biondo Dio mi sa promessa. Da fattecento verni ho visso pière L'horror, che tien dal giel la terra appressa. Non però in terra il tempo mi visolue, Chi o dimanda mull'anni na quella polue.

Consiennianor veder trecento volte
Dal maggior calou maturar la biada
Dria, chemi fian le forze in susto tolte;
E che l mio corpo efismo in polue cada;
Soffendo intanto iome ni andrò le molte
Pene, c'oe darne à la vecchiezza aggradas
Fin che l'esof del Ciel meni quell'anno,
Ch'ultimo trar mi dee di tanto affanno

Ben anch'in parrò fine al longo pianto; Ben quel tempo verrà, c'bo tanto attefo; Ben vedrò quello mis terreno manto Ridotto à jí diforme, e picciol pefo: Cibalcun nouverà mai creder, che tanto Foff di me lo Dio del tempo acesso. Anzi ei dità, nedemoni il trilla, Di non m'hamer giamai bramata, o vista.

Altempo, che và via litto, eveloce, se leva noisò à une pare, e leuzale, Ch' à 'huō, mètre declina, ogn' hor pin noce, Perrà a vidur quesso mio corpo à tale, Che non ni vesteral nou la uoce, Che sol al ventra il cie unale immortale. Porrà, perche il mio ovacol non s'essingua, Chi o putili senza corpo, esenza lingua. Fè de la donna il dir grato, e facondo, Che con minor fatica Enea persenne Da l'atra notte al di chiaro, e giocondo; E giunto à Cuma, al tempio il camin tenne, Done per fuffi il Re dei ciel facondo, Quel fanto vificio fè, che fi consenne. Quindi jecje in quel lito almo, e felice, A cui die nome poi la fue natrice.

Nel porto, che Gaiesa poi si disse Da la mutrice del pietoso Emea, Vin de compagni virroutar d'Visse Che da Nevito origine trabea. Costini, che Massarro si detto, sisse Il bum Troismo 5e, poi che conossimo L'Euche, si diacet il debies flaturo

Gil quando i Frigii cofleggiar quel fito, Doue ceuerfi fuel Strope, e Bronte, Soulir pregard o'm biomo, bêr a fiel lito. Deb. per pietà gittate in terra il ponte, Si chi in om fin dei queimofiri inghiotitto, Li quali ban folo un occhio ne la fora. Enca, mofo à pietà, fè, che l'mefebino «Monto congi da tari fuel fiel Frigio pino.

E, se ben esser Greco il vide, e intese Di quei, chi al Frispe se pre rataco damo: Fu però verso lui dolce, e cortese, E volle valure il suo possimo offano. E, poi che tutto il mat gli p hales Des supero ciclopa empio, e tiramo: Hebbe del suo gran mai pietà maggiore, E gli se si supero gratia, e fauore.

Come fmonts, Achemenide fil ports
(Cofi il noman) col principe Troisens,
(Cofi il noman) col principe Troisens,
(bogn's na credat, the diunora, emorts
foffe flato dal maftro empis, e Sicano;
E dal comparso fin d'Viliffe forts
(Dopo il faliato debito, & humano
Dopo Tabbraciamento amico, e fido ,
if da tuti tuti eva quello grido,

Qual fortuna Achemenuide, o qual Dino, o da gli anti lagrimato tanto, o la gli anti lagrimato tanto, o l'a vedere die mie luci viuto, pianto è Che l'ban per morto fofipirato, e pianto è Ond è che flegado tu del campo Arigino Di quei, ch' à Troia dier l'efiremo pianto su Larmata Troiani l'acofi permis, E come, e done andar con esfi intendi è Ecome, e done andar con esfi intendi è

Dapoi c'hebbe Achemenide risposto Co'propri modi, e i propri albracciamenti , Di Jatasfare di la i pronto, e disposto, Compiacque al sno desfir con questi accenti: Tornar posto di mono, one nafessto I o temes qi di Polifemo i donzi; Rueder possi il mostro insiame, e vio , Sio "mo meno Enea del pader mio .

Possa i o empie veder di nouo labbia
Di sangue strollassi, c carne homana;
Di nouo acuor da la sua crata trabia
Fuggaio per la contrada empia Sicana;
S'à quessa nue ho meno amor, chi om basa
Al Itacense mia paternatana;
Ghia
Se quessa classica me non è piu grata
Di quessa, the condusse vissis amata.

Se tanto il pio Troiano amo, & ammiro, Giufa, e degna cagion mi moue a findo 2 che, s'io, come tufa, parlo, e rilpiro, Per dono, e gratic fia nifero, e parlo. Sel cielo, e lo flevador de gromo io miro, Sal per la fua pieta posso mi mirarlo: N., quando simio poter faccia ogni vissicio. La la sia pipire à tauto beneficio. La la sia jappire à tauto beneficio.

Ei fu cagion, che est Ei fu cagion, che est Ei fu cagion, che est Eingorda gola Di Polifemo in non reflasifepolto , Pai che dela fulla lue evenica, e fola Il mostro Capitan gli primò il volte . E. mentre la memoria mon minuola Il fato, o la muno rimbambito, e flotto, L'bawo fempre nel cor: chi io fon sfor ato, Mentre me ne ricyrdo, effestiggiarao.

Qual

Quel animo fu il mio, quando m'accorfi D'esfer reslato foi nel reudo lico, E che la rane adortanar ficorfi, Ter timor del Ciclopo empio, & infidot Toi che piu cenni à voi fu'il lito io porfi, Fui per alzar piu vode iruto il grido, Ter lumentarni del negato aitus; Mapur per lo timor mio mi fletti muto.

Vidi, che con le braccia vm monte prefe, E poi fiscome vm finifirato fooglio. E ver doue gridat Vilife intele, L'auenté con tanti ria, e tanto orgoglio, che fig. ché trane infino al cielo afiefe. E tanto io ne fentif tema, e cordoglio, Che pianfi in noftro espon, e l'noftro aflo ten Come fe deutro auch io vi foffi flato.

Poi che più volte hobbe lo foglio al monte Rubbato, e trattol ver la nofira nute, E chauefle (binati i dami, e lome, que, Onde ancor il mio cuor s'agghiaccia, e pa-E che fenza aud lume hobbe lafi onte, Che già fu fivrta à l'opre infami, e praue; Al zandoil grido infaritao, e cieco, Mando mile bellemmie al Jangue Greco.

Per non wrtan ne le silvose piante,
Mentre poi và ver l'empta sia contrada,
Disses l'empta sia contrada,
Disses si con si contrada de la contrada de la compa si con la non cada.
Che spession qualche sicossio wrtale piante,
Tal volta sotto al pre manca la sirada,
E mueghia per lo duol, per l'ira arrabbia,
Con questo siriolo poi sigo al rabbia:

O Dlo, fe i fati finoi e rudi, e în felici
Vorran mei ne le man fa cepirami
Viifle, o alcun de fuoi più fidi amici
Sopra cui poffa d mio modo sfogarmi;
Se mai le patriepiu veggou rudici,
Se mai put contra me fan moner l'armi,
I vo be ne mi, vo fe la ferna voi li cielo,
Chel foco agghiacci, e che rificul di di gielo.

Sel fino fato maligno à me confente, Ch'io poffa à modo mio ovendetta farme, Salcun poffo afferrar de la fixe gente, Stracciarlo intendo, e mille pezzi farne. -E godrò di fentir fotto al mio dente Tremar la finanon ancormora carne. 10 vo del corpo fino far ogni firatio, XÈ mai del jangue fino mi vedrà faito,

Haurò tanto piacer del fuo tormento,
Dhaurer il fangne fuo fallo benuto,
Che non fin nulla i diffiacer, chi ofento
Dhauer l'unico mio lume perduto.
Dhauer l'unico como lume perduto.
De men e flauta colmo di ffauento,
Per non mi far fentir, quieto, e muto, i
Mirando il crudo, b o fluntato affecto
Tutto di fangne il volto, il mento, el petto.

Mentre mistò à mirar l'irata faccia, E la concauit à lenza il suo lume , E che crolla la testa, e che minaccia, Versindo in copia le fanguigne spume , E vergo, ch' à scampar da le sue braccia Mi sarebbe biogno hauer le piume. Puoi 85 pensar, qual tema il cor mi tocchi, Che mi veggio la morte inmanzi à gli occhi.

Già mi parea di pendergli da lato,
E d'esfer preda al suo vorace morso
E di veder serito, e lucerato
In ogni parte il mo misero dorso:
E dopo bauere il crudel mostro dato
Al paco sangue mio l'oltimosorso,
Veder pareami in questa, e in questa parte
L'ossa infelicimie divise, e spare.

Di quel tempo, ch'io vidi, mi foneme, c Che fei de nosfiri il crudel mostro prefe, E fopr al imiser lor corpo fi tenne, E la fue crudeltà mi fe pales e Terche non folo d dissorar lor venne. La carre, che pius morbidas à arrefe à Ma ruppe l'osfia già ficarnate, e volle Surgersi au cora insimo à le medolle.

Io me në flauapallido, e dijiofto, Atirando vno lpettacol fi ficietato. Poficia ebro i visite, e oli fouerchio molto Tutto il cibo dar fuor, e bauca mangiato-Cofi flando da uli lunge, e nuliofio ; In me fielfo finge a lo fielfo fato. Pare ami al crudo mosfro esfer fra denti, E glifteli fratir flutiy, e tormenti.

Cos per molti giorni astopa madat, Tascendo d'herbe, e ghiande il mio diginno, E ad ogni villmoto dubitai Di non farmi esca al fino dente importuno. Quando il mio poner manto io rimirat, Stracciaro boradal rono, bora dal pruno, Con spine, onde di le sie piagbe sovemi; La mia mistra vissa contrata

Men gia la barba il mento, el crine incolto, Naficondendomi à lui fra l'ectro, el l'aggio: Everamente il [foc babito, el volto hi fean parer in tutto un buom [chaggio. Ben uidi fregl'ovolt est mar rinolto Andar molti nauiti al lor viaggio. Et accennai col panno, e con la mano, Che voleffer faluarmi, efempe in vano.

Paffat on lungo tempo, yn lungo affamo; Queffa naue, the wedi, à cafi forfi: E coi cenni, che diè lamuno, el pamo, La mossi a pieta, e cauto al lito corsi. E, per liberame da nuto damo, Sol vidi lei dal suo viaggio torsi; La unuè Frigia a me sols servente, i E fola dal meeto a Greco assistico,

Si che, s'io feguo le Troime antenne, Seffalto il forte. Enca, s'amo, e l'ammiro; N'ho beu ragion, s'à libreurmi ci venne, Se per la fia pietà vergo, e rifitro. Ma dimni it upele, che de loftri auenne, Poi che dal crudel moltro fi fingiro. Bramo fapre dogri va quel, che figuiffe, E molto piu del Signor nostro Visse.

Poi che'l grato Achemenide hebbe esposto, Com'egis si slavo da Polisemo, Cost da Macarco si si urisposto: Poi che singismo in Esna il dano estremo, A tanti attri inspersum si otro posto Fu ciastivedun di noi, ch'ancor na tremo. Di tanti amici tuoi sei quasi solo, Come valrai, se mel comporta il duolo.

Toi chel noftro Signor priva la fronte Del Ciclopo erudid el a fue luce, E che da più d'avio auentaro wonte Saluamno i noftri legni, ci noftro Ducet Nefe gittar più mar i riveno il ponte L'infelies deffin, che ne conduce, Sopra un jilo anto, nie colo regge, Ch'a finperbi d'Aftreo figli da legge.

Eenche, se'l nostro error non fosse state, Il nostro animo auaro, el nostro torto, Ne se prenomua ben Sereno stato Prender per riposar l'Eslio porto. Preche de beneti il se benigno, e grato Al dolet dir del Duce Iraco accorto Re diede la faltate vininersale; Ma da nos selsos selsos l'accemmo il male...

Tofo chel Signor noftro il porto profe, Arimerire ambo come prudente -Il Re devenite, posì fece, socie intefe Col fuo dir piem d'afferto, & cloqueste Fur le differatie : e mosfe il Recortagle A fargli va mobiliffimo prefente, Onde tornar poteffi è la fila terra, E dar quite e cio filunga guerra. In una ptre di bue grande, e capace I venti tutti il Re de venti asconde. Sol restar suore alcun Fauonio face, Che spira l'aure sue dolci , e seconde . D'ogni vento piu fiero, e pertinace, Che suol col soffio suo far munghiar l'onde, Dentro à quell'otre ascoso, e prigioniero Fece un presente à l'Itaco guerriero .

Indi gli dice , trattifi in difbarte , Ch'ogni vento contrario ini è prigione; E, seper gire à la sua patria parte, Sol l'aure haura per lui propitie, e buone. Ma, come doni i legnie, il tempo, el'arte Al porto de la patria regione, Apra quel terzo , à fin che i venti chiusi Ricornino al lor Re , come fon'ufi .

Mache non apra le bonine pelli , Se dentro al porto pria non è sicuro: Che i venti contra lui crudi, e ribelli, Gli farian grosso il mare, e'l tempo oscuro. Poi che con detti, emodi adorni, e belli Rendute à pieno al Re le gratie suro ; Contanto don montati in fu le nani Con l'aure andammo via dolci, e soani.

Già noue giorni fra il ponente, e l'ostro Solcato con buon vento haueamo il mare: Come il decimo di di perle, e d'ostro L'Aurora ornata à rallegrarne appare. Si viene à poco à poco il regno nostro Con commune allegrezza à dimostrare. E ben tosto l'haurium preso, e goduto, Se'Inostro auaro cor non fosse suto .

Di quei, ch'Vlisse bauea su'l legno seco, Prese piu d'un da troppo anaro affetto, Resto del senso interior si cieco, Che prefe entro al suo cor tanto softetto. Che l'utre , che chiudea Libecchio , e Greco, Ch'Vlisse custodia contal rispetto, Non fosse pien di gioie , e di thesoro , E jarne parce ei non volesse a loro .

Poi che parlato s'hebbero in disparte Del Duce loro , e de creduti inganni , E come effi, che in questa, e in quella parte Eran stati compagni in tanti affanni, In tanto don non doneano haner parte, Per ristorare i lor paffati danni; Voler guardar , conchinfer di nascosto , Quel, che dentro à tal pelle era ripofto.

Mentre che Vliffe banea rinolto gli occhi A mirar le sue patrie regioni, Quei, preso il tepo, e tratti fuor gli stocchi; Deventi aprir l'incognite prigioni. Subito volar fuor gli Auffri, e i Sirocchi, I Fauony , i Volturni , e gli Aquiloni ; Che, come si sentir senza gouerno, all Fer de l'aria, e del mar proprio pn'inferno.

Poi che quell'aria scorfer d'ogn'incorno, E fer con ogni sforzo al mare oltraggio, E con nostro terror , perigli , e scorno Fer spauentare ogni nocchier piu saggio, Tutti, per fare al lor Signor ricorno, Drizzar verso occidence il lor viaggio, E l'armatatornar fecer d'Vliffe, Dinono al regno d' Eolo, onde pareisse.

Come poi parue al nostro iniquo fato, Andò l'armata incauta à prender porto Nel Regno empio di Lamo, odio mandato Ambasciador vi restai quasi morto: Quini regnaua on Re fiero, e fpietato, Chene fe à suo potere oltraggio, e torto. Costui con la sua gente empia, e profana Si pasceua di sangue, e carne humana.

A questo Re , ch' Antifate fu detto , Come ordinar , con due compagni andai , E prima, ch'io giugnessi al suo cospetto, Venir verme con tal rabbia il mirai, Ch'A fuggir fui per viua forza astretto, F. con un folo à pena io mi faluai. Il terzo, c'hebbe al corso i pie pin lenti, Al crudel Lestrigon vidi fi a' denti .

Il terzo caualier, che non ben cosse; Il mosse propie se energe aggiunse, e prese; E spoi che in ogni membro ingrodo il morse, Lo strido alzò, ch'insso al cel s'intese, Ogni altro Lestrigon ver lui concorse; Ogn'altro seco a più poter n'osses, N'aucusaro empi e salsi, ce dardì, e trani, E dire la signa a le Sparta en nui :

Gli empi mandaro vndici nasi al fondo Co i [df] fenza fin , che n'auentaro: E di tatti pisuro buomini il mondo, Quanti n'evan fit ilegni, ch'affondaro. Tini li ciel Jolo va nasuli bebbe fecondo, Al qual gli feogli lor non arrivaro: Quel legno fol da l'arme lor fuggio. Sopra il quad me fellammo Ville, & io.

Dapoi che quei fi feri empinimici
Nefer fentir fi dolorofo Marte,
Perdati buendo miferi, e infelici
De'tupi copagni, e mici la maggior parte;
Fuggimmo in quelle mifere pendici,
Che feorger puoi lontan da questa parte.
Kin aver done addite bor la mia mano,
Che da veder quel luogo e da lantano,

Etu, Troian giufiifimo, che feendi
Da la piu bella in ciel gradita Diua;
In quella parte ilmo configlio prendi;
Nosi accoflar collegno à quella riua;
Che i fingami affilia; bor foficintendi;
Che finamicia à te la gente Argiua.
La guerra è già finita 3 e in questo efficio.
Da vero auteo i amo, et i configlio.

uggi pur da quel monte, ch'ioti mostro, Se desser quel, che se h' è punto grato. Se non ti bramis far dun buomo vn mostro, Se l'mal në vuoi pronar, ch'io n'ho pronala quel porto ripelice il legno nostro (to. Dié sondo, come piacque al crudo sato e Done sa Le mortuno à tutti auenne, Che di maggior non mai criffer le penne.

E, fe ben ne falud da canto borrore.
Del nostro Ducci si fenno, e la prudenza:
Non però gire à far del suo valore.
In cosi gran periglio esperienza.
Perche fenon bauca da icel funore.
Reshaus anche i de la fius forma senza.
E sura min que bosco compros, e posto.
Passando i nostri al port altro volto.

Dapoi che'l nostro legno entrò nel porto, Temes di noi smontare in terra ogo uno, Chaucen del Lestrigone il grane torto In mete, edel Ciclopo empio, e importuno. Vedendo questo, di nostro Duca accorto Di trarne el forte sues parue opportuno. Che sean melliere al nostro legno afsitto Diursse cose necesarios de distro.

Fra primi jopra me cadde la forte, Indi vifel meco Burlooo, e Polite. Dicigoto andamino a le temute porte, Per nouo maldi quelle afflitte vite. Li doue ritrosummo entro di At corte Effer tant'empie belue infieme vnite, Lupi, tigri, pantere, offi, e leoni, Che me fer pius terrory, che i Chrisjoni.

Pur se ben cosi sero, e crudo obietto Giusta cagion ne dava da temere. Non era da temere per quel rispetto, Che poco appresso si farò saprec. Venner tutti ver moi con dotto e affetto Gli ossi, i lusi, i leoni, e le pantere, El mouer de la coda, e l'osdo dieto btostra da transità del cor secreto btostra da transità del cor secreto.

Circe, la dotta, e in comparabil fata, Per proprio albergo elette ba quelle mura. Le ferue a incontraro in fil e terrata, E promifero a noi la via florra. Sevendo noi la fê, che ne, fo data Nandemmo, non però feu za paura Di quei mofri no fin do datro male, Pedemmo in fin la dona empia, e fatale.»

Illor preprio effercitio, lafor mente E intormo à fiori, à le radici, e à l'herbe. La maga, che à dir diffintamente I gradi de le dolci, e de l'actribe, Comanda, come accorta, e diligente, Qual aval, ch'albor's adopra, e qual fi ferbe, Le fa prima pe far , poi mesfe infieme (me-D'altra il fors, d'altra il fullo, e d'altra il ferbe,

Ponçono in mille vaste, in mille ceste
Don'herbe, done barbe, e done store:
Ele dividon diligenti, e preste,
Come le sostie mossirano, e gli odori
Intanto giunti noi chiniam te esse;
E sacciam gli altri gesti esseriori,
Chindico dan d'honore, e di faltao,
Poi con questo parlar chiediamo aiuto:

Doma, a cui dicdeil Re del fanto regno Da dominure in questaillustre parte, Se in tel licie poma ogni fauco piu degno , Di tanti beni a moi fa quache parte, Tanto, che fi rifiori il mostro legno Di remi, vede, antenne, ancore, e forte, Che quella tratta non ne sia impedia. Che pub la flare à mantenerne in vita,

Agginns à questo dir sol queste cose.
Che in lei mazgio potean destan testa.
Ella con note allibor sante, e pietose.
E con maniera liberale, e lieta,
Ter same allicurar, cos i rispos:
Nella al vostro dessa qui non si vieta:
Chiedete pur con voci aperte, e pronte,
Chevostro è questo albergo, e questomonte.

Ma flanchi di vagione esfer donete ; Che s'hà per queste piaggie aspro il camino, Però dateu asquanto à la quiete, Fin che à l'occaso il sol sia piu vicino. E, perche thora e la siagno di sere, Farò venir per vises cami il vino : Vi darò pò di ogni mio ben la chiaue , Per gire à ristorar la vostra nauc.

Come ba la fata à noi cost risposto.

Al primo cenno, ch' à le Ninfe diede,

X andan done quel cibo era risposto,
Ch'in similio eccorrente si richiede.

En e portar cont insfile: emplo.
Lo cui valore ogni credenza eccede,
Il capparo, solina, y ognisputo.
Chepiu il patato fasso, y a silunto.

La fete nata dal fourchio ardore, Per lo fal , che gustiam, piu calda feorge: E moffo ogn'en di uoi dal grande amore, Che me la geniil donna ignota feorge, Di Bacco amas guflar quel bowo liquore, Che con la man fatale ella ne porge, Tal che beniam quel vin foame, e grato, C'bauca con varij fucchi elia mantato.

Come ha beuuto ogn'en di mano in mano, Per la forza del vin flordito refla; Toglie van verga allhor la fata in mano, E con la punta a noi tocca la tefla. Quel verfo intanto mormore pina piano, Che di fauore al mal, ch'ella n'npprefla. Quel, che feguì, vararati i om verzogno, Ma'l drio pur "fe ben parratti von fogno.

D'hirfuti, & afri peli in un momento l'est mi veggio, e far desponse, e nero; E, mentre m'amo a mouer il lamento, Formar non posso il mio parla primiero. La lingua articolar non pnò l'accento. Che scoprir suo l'interno buman pensiero; Ma seuto un votto mormorare, in loco Del mio partar, e lio i sonosios, e roce. Per vina força à terra il capo inchino , E guardo verfo il piè con tutto il volto . I punno , onde afferra il a coppa , el vino, Vego in om piè ferino effer rinolto . Hor , mentre col gragni fi irio deflino . Piango , a compagni miei gli acchi rinolto . E ferrogo, ch'anoi palo birto , e dinebioftro, . E le zame incurante , el lango il roftro .

Cőpagni di Vluffe in Porci.

Ancornel volto basean wiril affecto, (Ch'stimi forfe à ber fur quello incanto) M(fenore, e Poilide, è ver, chei l petto, La fhalla, el vello bauean poccino il manto. Hormentre il fin, che ne riefee, affecto, Vergeo la bocca in fuor finneefi tanto. Che la persona piu non ban bisorme.

She il wiril volto a labssi vien consorme.

Jogià per cofa bassea ficura , e piana
Di docer poco viuere , emoire,
Quadomi volgo, e veggio in forma humana
Da l'empia futa Euriloco fuggire.
E fol di noi la mente hebbe pu fana,
che non mai quel liquor volle inghiotire.
Nel per minancie mai, nel pregliere
Totel a fataria difporlo à berc.

E ben ne fece yn gran fauone il cielo, Che f<sup>2</sup>, ch ei non gullô quel crudo tofco, Ch'ancora bauremmo tutt il carnal velo Lordo, (chiuo, odiofo, infame, e fofco. Et egli, enoi col fetolofo pelo Staremmo ne la fi.ula, ouer nel bofo. Cran forte fu, ch'ei jol col voi to humano Tornar poteffe al noftro capitano.

Che, come il proprio Euriloco ne diffe, Dapoi che racquiflammo il primo vifo, Toflo che igimife al Signor nofiro Pitife, E che gli die di tanto damno quifo ; In foccorfo di noi venir prefig. Se ne doueffeben reflare veccifo. E per fuo male ei non faria venuto, Se non ye nia Mercurio a dargli aiuto. Ver noi , che siam serza la forma vera , Con un basson , che in man subit o prende , Per mandarne à la stalla ecco una altera Ninsa di Circe , el nostro dorso ossena Alto il muso ver lei leua ogni sera , E col grugnire alquanto si disende . Ella a cui sere il volto , a cui la spalla : N'andiam gridando al sin tutti à la stalla .

Mercurio intente al mello Plisse arriua Per la prese da no nouse sigura; Le don gli si da no inuce soro, che priua D'essetto o gni empia magica si uttura. Sappella ne la parte eterna, e diva Moli. la sua radice è lunga, e scura. Cli die col binneo siro enco un consiglio, Che di accere ne trasse, e de pressione.

Con Laufo del ciel, col biamco flore Newment in Siro Duce a dar foccorfo. Lieta Circe l'accoglie, e fagli bonore, E poi l'imaita a l'incantaci forfo. Schina L'Hef l'imanto, e quel liquore, Che le fetole a noi fermò fiel dorfo. La futa con la verga il cimi tocca, Terche il disponga a tor quei succhi in bocca

Staffi àmirar l'accorto l'iffe al quanto
Tria, che del fino defio certa la renda ;
Poi, quando vaga effer la ce de tanto,
Ch'ei quel wino m. antato accetti, e prenda;
Ech'arvor con laverage «fa limento».
A fin, che meglio in lui tal fete accenda ;
Moftrando ira, e furor, la ficada firinge,
Evoler lei ferir minaccia, e finge.

Tingami, (dife) iniqua incantarice, secon sal arte a me far credi oltraeggio, Choggi aglinanti tuni lo Ciel difdice, Chebuser contra di me possim suntargio. Ben possio le ses implice con quel fauor, che procurato m'haggio: E ben per farlo io son, se non c'emendi, E se tompagni miel falus nonrendi.

S'empie

S'empie Circe d'horror tofte, che scorge, Ch'ei de gl'incanti suoi nulla si cura; E, poi ch'a varij segni ella s'accorge, Ch'ei qualche cofa ha in fe, che l'afficura, A lus liberamente il collo porge, E dice, Non pensar farmi paura; Ben mi puoi fare oltraggio, e villania Ma nulla haurai da me per questavia.

Ferisci pure , e sammi in mille pezzi , Che non haurai da me quel, che t'aggrada; Ch'io gradir foglio ad un, che m'accarezzi, E non à chi m'affalti con la spada. Dunque, s'honoro io te, tu me disprezzi? S'io ti bramo effaltar, tu vuoi, ch'io cada? Io bramo con quel vin riftoro darti, Tu tormi il sangue, e farmi in mille parti?

Vliffe, come saggio, che comprende Quel, ch'effer suol talhor donna oftinata. Per quadagnarla vn'altra strada prende, La spada infodra, e poi dolce la guata. Poi le parla in maniera, che la rende Col suo parlar facondo innamorata. L'inuita ella al d'Amor dolce diletto: Entra ei per saggio fin seco nel letto.

Poi ch'ei gradi la donna iniqua, e bella Di quel piacer, che piu s'ama in amore, Conl'eloquente sua dolce fauella Cercò di nouo à lei placare il core. E si ben seppe lusingarla, ch'ella Promisse di tornarne al prime honore: Ne guida col baston tosto vna fante Grugnendo stretti insieme à lei danaute.

Disucchi il capo à noi sparse la maga D'herba miglior, d'incognito à noi nome. E di gradire al suo consorte vaga, Per torre à noi le setolose some, Dicendo il canto, e la parola maga Nelluogo, one fur già l'humane chiome, Ne tocca con la verga, e vede intanto, Ch'ella non vsa in van l'arte, e l'incanto. Quanto piu dice, e mormora quei versi, Che son contrai à quei, che disse pria, Tanto piu vera in noi viene à vedersi La primiera di noi forma natia. Tutti i peli su noi veggiam dispersi, Eccetto quei, che'l capo, e'l mento hau ia. Il piede, ch'in due parti era partito, Si parte in cinque, e fa ogni parte pn dita.

Quando hauer racquistato ogn'un si vede A pind un certo fegno il volto humano. N'andiom (si come il debito richiede) Ad honorare il nostro capitano. Piangendo ei con amor n'abbraccia, e fede. E noi piangendo à lui baciam la mano . Poi dice ogn'un , come il parlar gli è dato, Cofa, che pien d'amore il mostra, e grato.

Mentre noi dimorammo in quella parte, Trascorse il biondo Dio dodici mesi . E sò, fe val di lei l'incanto, e l'arte, Ch'altre cose ne vidi, altre n'intesi. E.fe grane non v'è, fia ben, che parte De le sue rare prone io vi palesi. Hor, fe v'aggrada, à dirui io m'incamine Di Pico, Re del bel nome Latino.

Dapoi che Macarea ciascun disposto Vide à volere vdir, cosi seguio : Vn dì, che con la fata era nascosto In feruitio d'amore il Signer mio, In un tempio, che v'è poco discosto, Entrammo à forte una sua serua, & io : Di quattro cameriere era costei La piu gentile, e piu gradita à lei .'

Per primo obietto dentro al fanto tempio; Mentre riguardo il suo maggiore alcare, Mi s'appresenta à gli occhi un raro essem-D'una statua, ch v'e, che viua pare. (pio M'ichino, e merce chiedo al mio cor'empio, Come ne facri tempi si de fare: Ammiro, come ho detto, i facri carmi, Lo stupendo artificio di quei marmi . Mentre

Mentre d'un Re se meisselle io miro il viso, Per quel, ch'a la corona esser in dele, E sopra d'un augello anco m'assio, Che la corona sua strinye cel piede , Per bauer di quel marmo in pate ausso, Da me la damigella s'richiede , Che mi saccia quell'opra manisesta, Chi sa quel Re, c'ha quell'angello in resta.

La bella cameriera , a me rivolta,
Mi fi cortefe vdir quelle parole:
Dolcemio Macareo, tati, «x focta
Quel, che la flirpe può regia del Sole,
Chi ovo , che fappia, quato ogrì alma e flolta,
Chi da gran donna mia ceder non ronde.
Fur fatte quelle flatue, per far note
Topre sche far la mia Regima puoce...

DA diece miglia al Teuere vieino
Trico già di Saturno al mondo nacque,
Yel a regia città delfiso domino,
Cha lui fondare in quel pade piacque,
Quando di elegge al popolo Latino,
E che per Gione Creta gii diffisacque,
Quini fispoi, chel padre al ciclo afgle;
Trico Rede Savarnio almo pade.

Ei fu nell'età fina più verde, se bella , D'umo asfecto fi nobile, e fi vazo , Di finto fi gentil, ch' equi donzella Hausa de l'amor fino locchio, el cor vazo . E da re flesto, contempland quella Statua , il puoi ben consiere a l'imago. Da quelli opra trar puoi di spirto priua, Qual fu la fina bella verace , e viua .

Ngn ti dirò, che l'uniuerfa terre
Mai di figran valor non videa aleuno
Nel rendere i caualli atti di Squeria
Collor maneggio proprio, & opportuno.
Ma, perche lama Dea qui destro ferra
Quel marmo, che finpir fi teco ogn'uno,
Solti no ricordar, p. riche ti fia
Neto il poter de la Regina mia.

Già Tico il quarto luftro bauca fornito : E le più belle Dee parire Latine Vedendo fi legiadro , e fi gradito , Di fi sare bellezze , e fi diuine , Tre amante i wolcano , o per marito Tre ruenir feco a l'amorofo fine ; La Najada , le Driade , e le Napee , Le Najade , e tutte faltro Dec. .

Ma gingnersi ad alcima egli non volle, Che sal fra tutti vn bel sembiante humano Pran Nijns sig hipacque, che nel colle Palatin partori Venilla a Giano. Costei , giunta a seta martu a, e molle De laqual volle amor l'imperio in mano, Non men de l'altre accessis di Pico, Amb consorte huerto, o unero amico.

Oprò l'amor reciproco di forte, Che fubito, che mosse la fueta, Il figliuo di staurmo per consorte Otteme la bellissima donzella. Cercando allova agni terena corte, Non si potea trouare coppia più bella: Tal valore, e best i sin ambedui. Che lui se di lei degno, e lei di lui.

Ne la beltà nel ver fu'rma, quento
Si puote imagina ne l'intelletto;
Ma fu più rara, e nobile nel canto,
Per quel, che ne feguia, flupendo effetto.
Tota col verofo fuo mirabil tanto,
Che ne le fere ancor monea l'affetto.
Fea per l'aria gli ungei (France le piume,
Atour di luogo il monte, e flare il fiume).

Dal canta, ch'egni corpiu duro prefe, Nomar la bella giosane Camente. Ho z zmeutre om de o'ffio bel evolo întefe. A far maranipliar de fe la gente, Estat al corno fonar fineriro, afe fe Sopas yn canallo fao fero, e poffente Tico & entrò ne le vivine felue, Per dar la caccia a l'infelio blue. N'anth fuceinto, eviccamente adorna, Come convient à Re giasame in caccia (no, Tuppure obs ai maîto, e d'oftro ornato è icor Et ogni fibbia è d'or, chel panno allaccia , Gli pende al famo di villucente como, E' ferro, onde le fere vaccides exaccia. T alha il wenfero autor ricamo, dir opra, Qual fi conniene in caccia, chi n'è fopra.

Lafeisto allhor la mia Regina hauca Il patrio monte fiso letto, e fecondo, Ter ritronar quell berbe, o unte folca Fare flapir di maranegha il mondo. E, done à punto in quel cempo currea Dierro à le belue il giomane giocondo, St vitrosio cogliendo il fore, e l'berba, che lei de Lene fisa fin gri fisperba.

Mentre ella flà cogiendo berbette, c fiori Per dar fauone a fiusi faturi incanti; Di corni, e guidi bumani diti romori Sente indizenfi al Ciel da tutti i canti. Si volge, voedecani, ecaciatori; Paggi, e liunea, con canalieri, e fanti. A manti, & à deffrier di ricco pregio En vede, che è Signore illufte, e regio.

Ecco ch' a gli occhi s so propresenta
Via piu do gui altre a adorno il Re Latino.
Hor, moutre teiu in lui altu ce interna,
E mirra ll'assi multis e, e dinine,
Di tal sonità d'acchie contenta,
Che's oblia la cuejion del suo camino
Nessa non cosie shrota, the s'accade,
Ma quella, che in mantiera, di munte cade.
Ad quella, che in mantiera, di munte cade.

Penís accolturís, 1800
Penís accolturís, moure la faziella,
E lí foco paleiar, chel cor le coce.
Rufléta di volo, el jusavos, efis fabella,
E penís à quel, che des foomir la voce;
Ata non s'accolta al Re, me gli faziella,
Checurre il fino defirier troppo veloce.
Le victa antonal passio, el er affiena
La gran caudieria, che feo mema.

Come racoglie s]e la merci a ignanto,

Fa l'aria rifonar di questo accento :

Corri pur sia, non correcti mai tanto
Che noccia d me, fe it portasfe il vento.

Se in tutto il imio non e perduo incarno,
Son per fermarti, e diri il mio talenno.

Ti feoprio quad fiammo il cer mo opprima.

Sel berde ban quel valor, e bautamo prima.

Comincia poi pian piano à mormorare Quel verfo, ch' è propirio al fino penfiero s. Et ecco un porco fino feliangeio appare, che finta imagine e, non porco vero . Argell ombre piedi poi si forç a pafiare Innanzi al valenojo canadiero . Il Re, ch' è diferène acceso, e mago , Spinga il canadi detro a la finta mago .

Secondo de la fata il verfo chiede, Ne la felua il vimphiale entra pin firetta. Il canalier, che mamifilo von dimetta, Ten poserbo fequir difended pinelle, Ten dietro ali porcessimo il passio sirieta, Tal che di Circe al sin l'incano, el cane Da gli altri il trassio in solitario, pe l'ante Da gli altri il trassio in solitario per escre-

Ogni parolapoi. e opportuna
Ter quel, che più importate oprane imtèdee
Onde il sole ojentar finole, e la Luna,
Quando di ciò defio i alma gli accende.
Cià perdo fand verfoi Ciel s'instruma,
Già la terva il vapore e filala, e rende;
Cià con le mois ragunate intorno
Fornia vullettora unorte in mezzo al giorno.

Come score des Ciel Fost was aspecto Ogni livo, c'haue il suo ne seguito in caccia, Tec lo timo de siel denso, evisivetto, Che stogravi in grapinela il Ciel minaccia, Cerca in parte trouar capama, è tetto, Che da quel tempo rio siemo il faccia. Altricca del Re, che gli era appresso Altri sol di aluar cerca se sessione. Come dal tempo inginriofo, e rio

Diferfo effer ogn vala maga fcorfe. Trouto it loco, e'! sempo, il core aprio, E con questa favella al Re si porfe: Per quel chiaro (blendor, che'l fommo Dio Del Dimin raggio à le tue luci porfe, Per quel lume diuin, che'l mio cor prese, Mostrati à l'amor mio grato, e cortese.

Per quella gran beled, che in te riluce, Ch'oprar può, sedo io Dea, che t'ani, e pre-Cofenti, ch'io, che de La mazzior luce (ghi, Del Ciel son figlia, al mio voler ti pieghi; Lafcia, che quel sch'in Ciel del giorno è Duce, A me sposo, à te genero tileghi . Fà lietame nel tuo beato letto Di quel, ch' Amor può dar, maggior diletto .

Il Re, c'hauea riuolto ogni desire A la sua moglie valorosa, e bella, Con suo gran dispiacer la lasciò dire, Poi ruppe in questi accenti la fanella: Amore, & Himeneo già fermi vnire Con una nobilissima donzella: E'l douer vuol, come faper ben dei , Che tutto l'amor mio sia volto à lei.

Mentre mi serberanno i fati vina La bella mia dolcissima Canente, Ella sarà il mio bene, e la mia Dina, Ella donna sarà della mia mente. Pregal'accefa maga, egli la schina, E, quanto più il lufinga, men confente . Sdeguata al fin del Sol l'accesa prole, Dice dentro al suo cor queste parole:

Sprezzami pur,non ti darai mai vanto D'hauermi ingiuriata, e vilipesa. Più non godrai colei, che lodi tanto, Che tanto del fuo amortha l'alma accefa. Io ti vo' far prouar, lo sdegno quanto In donna poffa innamorata, e offefa: Son donna, innamorata, e offeja; e poglio, Che proui in parte il muliebre orzoglio.

Due volte ver l'occaso alza le ciglia, Due la, ve il giorno acquifta il primo lume: Tre volte con la perga il tocca, eipiglia Già qualche horror del fuo mazo coftume Fugge, e prende fra via gran maraviglia D'andar fi ratto, e fiorge hauer le piume . Quanto più di, più viene aero, e fnello. Fin che s'accorge in tutto effere augello.

Il purpureo color, c'hauea la vella. L'arme, e'l cappel con gli ornamentiloro Ne le sue noue penne passa, e resta Con più superbo, e natural lanoro. La fibbia d'oro ancor quell'or v'inesta, E gli fà intorno il collo, el capo d'oro. Tutto si vede angello, e non facome, Ne gli resta di Pico altro, che'l nome.

Come di noua forma esfere herede Saccorge, più non torna al patrio Regno ; Ne boschi và, che più propingui vede, Ne può nel cor placar l'ira, e lo sdegno Col duro roftro a tronchi i ramı fiede, E dentro più, che può, ferifie il legno. La maga, fatto questo, opra, che debbia Il vento, e'l Sol far via sparir la nebbia.

Tutti, c'haueano in caccia il Refeguito, Toi ch'ogni pian cercaro, ogni pendice, E che su il nero nunolo sparito, E siscoperse il di chiaro, e felice, Non sepper ritrouar altro in quel sito Se non la trasformante incantatrice. Dimandan tutti à lei per cortesia, Che dica del lor Requel, che ne sia.

Dice la fata, e ftringefi nel petto, Non l'hauer vifto, e mormora pian piano, Tanto, che'l mormorar die lor fospetto Di qualche periglioso incanto, estrano. Le dicono ogni oltraggio, ogni difetto, Di batterla altri accenna con la mano, Minaccia altri col ferro (e non gli giona) Di farla allhor morir, fe'l Re non trona.

Pico in v cello.

Toflo che Circe la funcialla feorge Senza vana parte de le membra himane, Scoperta at marin Dio prephi gli porge, Che la forma d'amor refli d'un cane. Piange lo Dio marin, come s'accorge De l'altre membra fue biformi, e firane; Sperzaze, e fagge la maga empia, e sperba, Che troppo viò crudel l'incanto, e l'herba.

Si funi con la Ninfa e li feoperfe.
Che l'empia Cire infeste hauea quell'acque.
Ma beu fi vendicò , come s'offerfe
Iltempo, e ben piu d'on morto ne giacque.
Che Greci affa il que in la mar fommerfe,
A sui feguire il fizgio r'liffe piacque;
Che Cine à l'liffe poi l'amor rivolfe,
E Scilla molti duit compagni olfe.

Nê men dîra şe dirabbia alltor saccefe,
Cebeneleşni d Enca le luci fijle:
Nê men de şli altri profondarçli intefe,
Che pensò de l'armata esfer d'Fijle.
Ula î la Ma, qual fosse lo lo, se te al la refe,
Pecche si rio pensier non s'esfezuisse,
Mentre che mouer volle in moto, e' l. passo,
Sopra lo Bello mar ditume pa sasso.

Melfrand volto ancor lo flesso (degno, E lo flesso nechero ancro lo schua. Lo schua Enca, ch aspira al Latio Regno, Indi Carddi, e al mar Tirrbeno arriua. Ma fubiro gli toglie ogni disgno Il crudo tempo, e de l'Italia il priua. Lo spinge il rempo, oue Didone bacura Di formare à Cartagluele mura.

Là done Citherea fè il fino Capido
Trasformare in Afanio à queflo effetto,
Per fue accendel rinfelice Dudo;
La quel fè con Enea commune il letto.
Ma tolho per paffare al Latio lido
Enzaprind D'don d'il fino coferto.
Ell'atingamata amon mancò di fede;
Elmedifina di fron q. el foco ded.

Temendo il Jaggio Enea noue tempesse, Verso il Sicanio sen dirizza la prora : Done dal fido ricenuto. Accesse, Del padre Anchisi il pio spodero bonora, Fatte le pompe poi sare e, simesse, Hauendo al suo camin propitia l'bora, Si lassi à dietro tilopatala, e quel loco, La cui fuls mer aven assa l'ala il foco.

Dritto à Maestro poi tanto si tenne, Che in breue tempo Pithewsa vide: Done à Ceropio va malo incomra assemse Ter le lor lingue perside. & institute Ciassem di loro va altra forma ottenne Dal gran vector de l'alme eterne, e side. Furo in dispratis al Re del sommo choro Terlo persiono, e per la frande loro.

Tutto era fallità, into era inganno yuel, che di bocca di rei Cecropi yolia.
Ne folo oforo a gli buonini far danno 
coll up perginro, e con la lor bugia: 
Ma contra il Re, c'hai li pithilone feanno 
Ne laccleste, e fanta monarchia, 
Prouare ofarla lor foote, e menzogna, 
Ma con terpetulo or biafno, e veregogna.

Gione, ch'odia tall lingua empia, e pergiura »
Fa fi, chel wolto human da lor fi parte :
F, per moltru a lor prima natura,
Mentre fa trasformargli, vola tant arte,
Chel a prefa da lor noun figura
Ala forma de l'huom fimiglia in parte
Nan bapiù il corp lor l'huvane membra,
Ma più dogi altro bruto d'huom raficira.

s; fa piu brene il coppo, e piu raccolto,

E di crespe fenili empie le gote:
Il nafo i iviti caentro nel volto,

E, fe bren non hapiu l'humare note,

Se hera l'amanta en pel ruuido, e folto,

Studia d'initar l'huom via più, che puote,

Ma in vece del parlar pergino, e infloo

Può dar folo il amento, el reco sprio.

Cecropij in Simie. L'isola de le Sinuie à dietro lassa Il Frigio Duce , e scorre il mar Tirreno ; Vede poi da man destra in breue , e passa Il fen Partenopeo , vago , & ameno . Vede à man manca il loco, ou'è la caffa De le ceneri illustri di Miseno . Poi giugne à Cuma, e di veder conchiude L'antro, che la Sibilla afconde, e chiude

Spronato da pensier pietoso, e santo Entra ne la profonda atra cauerna : E prega lei , che fra l'eterno pianto Lo seorga à visitar l'ombra paterna. Ellatien gli occhi in giù chinati alquanto Pria, che dar voglia suor la sorte interna: Ma , poi che'l fatal Dio l'infiammò il petto , Alzo con questo suon ver lui l'aspetto:

O magnanimo Enea pietofo , e forte , Che la pietà mostrasti in mezzo al foco, Vederfesti il valor con l'altrui morte Col ferro in man nel bellicofo gioco ; Non permette ad ogn'un la fatal forte Di penetrare al piu profondo loco : Il suo camino è disperato in tutto : PVR la virtu fi fala via per tutto .

Vedrai l'inferno, & io sard tua scorta; Si ch'ounnque vado io, moui le viante. E fa, che seco in parte si trasporta. Don'e un tronco fatal fra molte piante. Gli mostra vn ramo d'oro, e poi l'esforta, Che col proprio valor quindi lo schiante. Enea toglie quel ramo al fatal piede, E col fauor di lui l'inferno vede.

Vide del formidabile Plutone Le sepolte ricchezze, & infinite, Le pene, che diuerse han le persone Dal tribunal de la città di Dite. Anchise poi fra l'ombre elette, e buone Vide, e l'illustri, e gloriose vite De suci nipoti, il cui fato secondo Donea l'imperio à lor donar del mondo .

Poi c'hebbe il padre Enea vifto, & intefo. Che i suoi douean signoreggiar la terra. E quella, che douea, nel Latio sceso Dal Ciel foffrir predestinata guerra; Nel ritornarfi al di chiaro, & acceso Per lo scuro camin , c'hauea sotterra . Con una affettion dinota, e fida Cosi parlò ver la sua saggia guida :

Alma, che vai de le riff ofte altera, Onde il futuro à noi da te predetto, O che Dea tu ti fia presente , e vera. O ch'à gli Dei su fia frirto diletto, Mentre la parca rigida, e fenera · Terrà quest alma pnita à questo petto, Farotti , come à Dea , mai sempre honore , Sempre in bocca t'hauro, sempre nel core.

Tum'hai mostrato il regno de la morte, E le contrade fortunate Elife ; Tu m'hai fatto veder la fatal sorte De'miei nipoti , tu l'ombra d'Anchife . E degno è ben, che, come io mi trasporte Al regno, che glà il fato mi promise, Drizzi al tuo Nume e tempij, e simolacri, E che la vita propriaio ti confacri.

La fatal donna al fin di queste note Da l'occhio al buon Troian dinoto, efido, E d'un caldo fospiro il ciel percote, Poi scopre il mesto cor con questo grido: Sacra a la Dea le statue alme, e denote, Che ti diè nel suo seno il primo nido : Ch'io son mortale, e questo corpo fia Tosto di cerra anch'ei per colvamia:

Febo ne l'età mia piu verde, e bella, Si come piacque al Ciel, di me s'accese: E con faconda, e candida fanella L'interno foco suo mi fè palese, Mi difie poi , beliissima donzella , Cui fu di tante gratie il Ciel cortese, Poi che m'ha presoil core il tuo bel guardo, Habbi pietà del foco, ondio inil'ardo. H b

E, fer

per mastrar, ch'i mio parlar non mente Nel raccontar, quanto io i ammiri, e ami ; se qualche gran dessi ange la movete, Fa nui sper, qual do pin ecechi, e brami, Che signo per qual et rebito to rene. Che leça d'instabili tegami Gi eterni Dei, che, se sopri il tuo intento, Ti farò d ogni gratti al cor contento.

10, che l gră giuramete o do, che l lega, (bia, Che d ogni do, ch lo bramo, a readir m bab Mêtre il mio lume il guardo à terra piega, Vede vn monton di ben minuta fabbia:
10 ni spio il puguo, e mêtre accor mi prega, Al dan, ch io bramo basere, apro le tabbia,
11 ant'anni bramo vnito il corpo il lalma,
Quanti bo grani di polete in quella palma.

Asifers me, non feppi il dono viare Del biondo Dio, che l'empo ne gouerna: Che , s [ciputo hant] si odinandare, Viner fato m hauria gionane eterna: Ottenni il don, al volli contentare Lo Dio de la mar gior luce singuentare Lo Dio de la mar gior luce singuentare. Lo dio de la mar gior luce si priegbi. Cost di navo a me porge i singui pregbi:

Habbi pictà de mie: noio suffanni, Che lu gratia, c'hae c'hiefa, è brene, e nulla: Ma, quindo rispara voglia aniec domi, Earò, che tu viura i fempre fanciulla. Quando frazi difogla dor è cent'anni Da! primo di, ch'entrafli ne la «Nla, Se ben la mia promesfia io tetrò ferma, Vecchia viurai, diluïle, yo'n njerma.

Era dibon ne l'età mia piu verde, e bella, Ta flato il terzo lufro hausa di poco, E mi forita dipofia, agile, e juella, Tutta vinuciei, tutta era foco: Ta cho di debol piereo, e la funella Sprezzai, ne à l'amor fiuo valii dar loco, (bel et.), done alibona io mi trona i, tredea, che mo dougle fivir mai. Cofi. Prezzando il don del biovado Dia, Missel senza conforte, e sevza amante. Ma già quel ougo, e raro assetto, ond io Damore access il alme eterne, e sante. Se via singgito, e in questo stato vio Mi trono inferma, debite, e tremante. E quel, che sa propose gio re la quel attante. E', ch'io son molio lunge da la morte.

Mi conuien pria, mifera me fosfrire, Quel mal, che na ho cercaro da me stessa Ai conuien quella et a prima fuire, La qual dad biondo Dio mi sa promessa. Da fatecento oversi ho vissi o viere L'horror, che tien dal giel la terra oppressa. Non però in terra il tempo mi risolue, Chi o dimanda mall'anni na quella polue.

Convienti ancor veder trecento volte
Dat maggior caldo maturar la biada
Pria, che ni fique le forze in eutot colte,
E che l'unio cospo ellinto in polue cada.
Soffi endo intanto iome n' andrò le molte
Tene, c'o edarne i la vecchiezza aggrada;
Fin che l'cospo del Ciel meni quell'anno,
che vigino trar mi de dei trato affanno.

Ben anch jo powrò fine al longo pianto; Ben quel tempo uerrà, c'ho i anto astefo; Ben vedrò quello mio terreno manto Ridotto i fi deforme, e picciol pefo: Chilcum non varrà mai eveder, che tanto Fosfe di me lo Dio del tempo acceso. Anzi ei dirà, medandomi si trisla; Di non mi baner giamau bramata, o vista.

Al tempo, che và via lieto, « veloce, Se ben noiofo à me pare, e fenz'ale; Ch'à l'hois, mêtre declina, ogn hon pin noce, l'errà a vidar queflo mio corpo à tale; Che non mi reflera fie not a soce, Che fol [cruarmiil ciel unole immortale. l'ort, perche il mio oracol non s'ellingua, Ch'io parli fenza corpo, e fenza lingua.

Fe

Fè de la donna il dir grato, e facondo, che con minos fatica Entra persuenne Da l'attra notte e di de libaro, e giocondo; E giunto a Cuma al tempio il camin tenne, Done, per fari il Re del ciel fecondo, Quel fasto vificio fè, che fi conturme. Quel fasto vificio fè, che fi conturme. A cui de donne poi la fisa atmore e felice, de cui de aome poi la fisa marricc.

Nel porto, che Gaiesa pai si disse Da la mutrice del pietos Emea, Vin de companyi ristroata d'Visse, Che da Nevito origine trabea. Colini, che Macareo si detto, fisse Le luci in un di quei, che seco hauea. Il hum Traismo, epo ci che conoginto. L'berbe, giù dicce si debita faltuto

Gil quando i Frigij cofteggiar quel fito, Douc teamf find Stroppe, e Bronte, Swlir préga d'un biona, bêr a fiel lito. Deb per pietà gitate in terra il ponce, si ch'io non fin da que imofir inghiotito, Li quali ban folo vo occhio ne la four. Encu, mosso à pietà, se, chel messebino. «Monto con gii altri fino se la Frigio pino.

E, se benesser Greco il vide, e intese Di quei, ch' al Frispe sea fer tauto danno: Fu però verso lui dolce, e cortese, E voste vatre il suo pelsato assanzo. E, poi che tutto il mal glis palese Del superio Ciclopo empio, e tiramo; Hebbe del suo gran mal pietà maggiore, Eglis è suo potro gratia, e suoro.

Còme finantà, Athemenide fii i porto (Cofi il noma") col principe Troisno, Chogri va credat, che diunanto, emorto Foffe flato dal mofive empio, e Sitano; E dal compagno fiu d'Vilffe fotto. Dopo il faltato debito, Commano. Dopo Labractiomento amico, e fido, Si flata tutti viair con quello grido.

Qual fortuna. Achemenide, o qual Dino, o da gli amici lagrimato tanto, o da gli amici lagrimato tanto, Ti favedere ale mie lucivino, che è ban per morto foffirato, e pianto è nud e, che flecho tu del campo. Argino Di quei, ch' à Troia dier l'efiremo pianto. Su l'armata Troinanil l'orifo prendi, E come, e done andar con esfi intendi è

Dapoi c'hebbe Achemenide risposto
Co propri modi, e i propri abbracciamenti,
Di Jatesfare di lui pronto, e disposto,
Compiacque al luo defir con questi accenti:
Tornar posto di mono, one naciosto
Io cemea zi i di Polisemo i denzi;
Riueder posto il mostro insfame, e rio,
Sio amo meno Enea del padre mio.

Possa i o empie veder di nono labbia
Di sangue stollaris, c carne homana;
Di nono ancor da la sur cutur rabbia
Fungacio per la contrada empia Sicana;
Si a quessa nave bo meno amor, chi ombash
Al Etacense mia paetran tana;
Se quessa chas è me non è piu grata
Di quessa, che conclusse Visse armata.

Setanto il pio Troiavo amo, & anumiro, disfila, e digna cagion mi moue affalo : che, sio, come trafai, parlo, e rilpiro, Per dono, e gratis fin nifero, e parlo. Sel ciclo, e lo filendo del giorno io miro. Sal per la fiua pietà possi miralo: Nè, quando a mio poter faccia ogni officio. Ballo a fiapplire à tauto beneficio.

Ei fu caçion, che ne l'ingorda gola
Di Polifemo io non refla fipolto ;
Poi che dela fut luce vinica, e fols
Il moftro Capitan gli prinò il voite i.
E. mentre la memoria non minuola
Il fato, o l'amo rimbambito, e flotto,
Il harvò fempre nel cor: chi io fon sfor ato,
Mentre men rierdo, effetto,

Qual

Quel animo fu il mio, quando m'accorfi D'effer vellato fila de rudo lido, E che la raine allostananfi forfi, Per timor del Ciclopo empio, & inflod To che piu cemi à vaifal lido iporfi, Fui per alzar piu volte iruta il grido, Per lamentarmi del negato aiuto; Ma pur per lotimor mio mi fletti muto.

Tacqui, perchèl gridar non mi nocesse.

Ter non mi palesare à Polisemo.

Temei, ch' al grido mio non mi prendesse, chen o desse i mio corpo al damo essemo.

Io vidi bene, in qual periglio stesse l'isse, cancor per lo timor ne tremo.

Albor, che l'omssiro mor and grido uenne,

Est quasi assonate vostre antenne.

Vidi, che con le braccia vm monte prefe, E poi fisicome vu finifurato feoglio. E ver doue gridar Vilfe intele, L'auemb con tant ra, e tanto orgolio, Che fg, che l'amare infino al cielo afeefe. E tanto io ne fensi sema, e cordoglio, Che pianfi il noffro legno, el noftro fato, Come fe danto anch'i o vi foffi flato.

Poi che più volte hebhe lo foglio al monte Rubbato, e tratt ol ver la nostra name, E chauesse schair i damni e e lonte, (ue, Onde antor il mio euro s'aggihaccia, e pa-E che senza eut lume hebbe la fionte, Che già fii scorta al topre insami, e praues, Alzandoli syrio insfirato, e cieco, Mandò mille bestemmi e al sangue Greco.

Per non vrtarne le filuofe piante, Mentre poi và ver l'empia fia contrada, Diffe fempio tim le mani auante, Ma non può fur tal volta, che non cada. che fieffio madache ficolic vrta le piante, Tal volta fotto al prè mante la firada E mugghia per lo duel, per l'ira arrabbia, con quesso firido poi s'oga la rabbia: O Dio, fei fati fuoi e mái, e infelici
Vorras mai nel man fa e capirami
Viffe, o alcun de fuoi più fidi amici.
Sopra cui posfa à mio modo sfogarmi;
Se mai le patrie più vergov radici;
Se mai pu contra me fan moner l'armi,
I voo ben dir, che fia fermatoli cielo, ,
Chel foco argibiacci, echevifial di il gielo.
72

Sel fin fao maligno à me confente,
Chi o possa à modo mio vendetta fame ;
Saleun possa di fanta de la fau gente,
Stracciarlo intendo, e mille pezzi fame ;
Egodrò di fanti sotto di mio de la fame ;
Tremer la fuanna aucor morta carne,
to wolde corpo sino sia rossi siratio,
Nel mai del fangue sino mi vodrò fatio,

Hand tanto piace del fuo tormento,
D'bauere il fampe fuo fallo beunto,
Che non fia nulla il diffiacer, ch'io fento
D'bauer l'unico mio lume perduto.
I ome ne flanc a cloma di fianento.
Per non mi far fentir, quieto, e muto,
Bitando il crudo, ro flunta affetto
Tutto di fampu il volto, il mento, el petto
Tutto di fampu il volto, il mento, el petto

Mentre misso à mirar l'irata saccia, E la concauit à lenz ai shoi lome ; E che crolla la tessa, e che minaccia, Versando in copia le sanguigne spume ; E vergo, chè stampar da le sub-raccia Ais sarche bisgono haver le piume. Tuoi bS pensa, qual tena il cor mi tocchi, Che mi veggio la morte inuanzi à gli occhi.

Già mi parea di pendergli da lato,
E d'elfer predia al fuo worace morfo
E d'oveder ferito, e claveras de la colorio.
In ogni parte il mio mulero dorfo:
E dopo havere il crudel mosfro dato
Al poco fangue mio l'ultimo forfo,
Veler pareami in quella, e in quella parte
L'osa infelicismie diusfe, espart c.

Di

Di quel tempo, th'io widi, mi foneune, Che fei denoftri il crudel moffro prefe, E fopra ilmiffer lor copo fo transce E la fus crudeltà mi fe palefe. Perche non folo à diuorar lor veune La carre, che piu morbida s'arrefe s Ma ruppe l'offia già fearmate, e volle Suggerfi anora infin a le medolle.

I ome ne stauapallido, e discosto, Mirando vno spettaco si spietato . Possia elvo si visia, e to sporeccio mosto Tutto il cibo car sivor, e banca mangiato . Cos standa da lui unege, e anascosto , In me stesso si cua con constitució si suche Tarcami al crudo mossiro este si denti; E gli stessi senimi stato, e tormenti.

Cosi per molti giorni ascoso andai, Pascendo a berbe, e shiande il mio digiuno, E ad oqui vilmo to dibitai Di non farmi esca al suo denee importuno. Quando il mio poner manto io rimirai, Stracciato bora dal rono, hora dal pruno, Con spine, onde di e sue piagbe sovenni, La mia missera volta vutta enni.

Men gia la barbasil mento, el crine incolto, Naficondendomi à lui fra l'ecrro, el faggio: Everamente il fogo babiro, el volto Mi fean parerin tutto un buom feluaggio. Ben udi frefle volte al mar rinolto Andar molti nauliy al lor viaggio. Et accennai col panno, e con la muno. Che voleffer faluarmi, efempre in vano.

Paffar on lungo tempo, yn lungo affarno, Queffa nane, the weis, à cafo forfi: E co i cemi, toc deil lamano, el parmo, La moss à pieza, e canto allito corsi. E, per liberarme da tanto domo, Sol vidi lei dal suo viargio torsi; La nane Frigha i me fosse tragitro, le E fola dil rettero di Orteo affitto.

Si che, s'io seguo le Troiane antenne, Sessia li forte Euca s'amo, e l'ammiro; No bo en ragion, s'à librearmi ei venne, Se per la sia pietà veggo, e rispiro. Ma dimmi it quel, che de nostri anenne, Poi che dal crudel mostro si singuio. Bramo spere do govi en quel, che seguiste, E mosto piu del Signor nostro Visse.

Poi che'l grato Achemenide hebbe esposo, Com'egis fi falsa da Polifemo ; Cofi da Macareo gli sursiposto : Poi che fuegimmo in Etna il dano estremo, A tanti altri insparansi forto posso Fu ciaschedun di noi, ch'ancor no tremo. Di tanti amici tuoi se si quassi folo. Come vdrati, fe mel comporta il duolo.

Toi che'l nostro Signor privà la fronte Del Ciclopo trudel de la fina luce, E che da più d'wou acenta no mostro Saluammo i nostri legni, ci nostro Duces Nesseggia del la mari irreno il ponte L'inscitta destin, che uc conduce, Sopra va isola naca, on' e olo vegge, ch' al sperio il Astreo figli dà legge.

Benche, se'l nostro error non softe stato, Il nostro animo autro, el nostro torto, Me se promuma ben l'eterno stato Prender per riposar l'Essia porto. Perche de benti il Re benispo, es grato Al dolec dir del Duce traco accorto Re diede la salute vrimersale; Ma da nos stello s'accommo il male...

Tofto che'l Signor moftro il porto profe, A riserire andò come prutenze Il Redevenit, poi fece, soci usige Go'l Juo dir pien d'affecto, & eloqueto Fur le difratie: e moffe il Recorregie A fargit un nobiliffino prefente, Onde tornar poteffi è la fia terra, E dar quiete cio il lunga guerra. Il terzo caualier, che non ben corfe; Il mofiro più veloce agginnie, e prefe : Espoi che in ogni inembro ingrodo il morfe, Lo firido alzò, ch'infino al ciel i intele, Ogni altro Leftrigon ver lui concorfe, Ogni altro feco a più poter n'officie. N' auentano empi e falfi, e dardi, e trani, E dire la figga a le Spartae nani.

Gli empi mandaro y y dici naui al fondo co i falfi fonça fin che n'auentaro : E di tanti primaro hominii di mondo, Quanti il cran fii ilegai, ch'affondaro . Al qual gli feogli lor non arribaro : Quel leguo fo da fame lor fuggio, soprai d qual ne faltamon b'flig. Crio. Soprai di ma fellamono b'flig. Crio.

Dapoi che quei si feri empinimici
Refer senti: si dolorgo Marte,
Perdati baundo misrie, ensessi espesia De tupi copagni, e mici la maggior parte;
Frugsimo in quelle misser pendici,
Che sorger puoi lontan da questa parte.
Miraver done addit a bor la mia mano,
Che da veder quel luogo è dalontano.

Etu ,T rojan ginliffimo, che feendi
Da la piu bella in ciel gradita Diua 4
In quella parte il mo conigito prendi,
Ngos i accoflar collegno à quella riua 2
Che i ingami da fiffia, then figinitardi 5
Che fia mimica à te la gente Argina
La guerra è già fini a z e in quello effizio
Da vero anuico i amo, e ti configlio.

uggi pur da quel monte, chio ti mofiro, Se di effer quel, che fei, t'è punto grato, Se di moti promi fin d'un humon on mafiro, Se la mal ni vuoi provar, chio vi ho provala quel porto infelice il legno nofiro (to. Die jondo, come piacque al trado fato: Done ta e ni fortunio à tutti auenne, Che di maggior non mai jurife le penne.

E, fr ben ne falud de tanto borrete.
Del nostro Ducci senno, e la prudenza:
Non però gire à sar dei tuo valore.
In così gran periglio esperienza.
Perche seno hunca dai cia sunore.
Restaua anche i de la sua sorma senza.
E, sura mon inque los sconostros e, colto,
Passano inostri di sort altro vosto.
Passano inostri di sort altro vosto.

Dapoi che'l nostro legno entrò nel porto, Temes di nos imontare in terra ogo uno, Chaucem del Lestingone il grant torto In metes, del Ciclopo empio, importuno. Pedendo apuello, al mostro Duca accorto Di trarne à sorte sue parue opportuno. Che sea messiere al nossiro legno afsitto Diucife cos mecetsarie a nossiro legno afsitto Diucife cos mecetsarie a vivo.

Fra primi jopra me cadde la forte, Indi vici meco Emiloco, e Polite Dicigito andemo a le temne porte , Per moso mal di quelle affiitre vite. Li doue ritrosummo entro di La corte Effertani empie belue infleme vnite, Lupi, itori, pantere, orfi, e teoni, Che ne fer piu terror, chel Lefrigoni.

Pur fe ben cosi freo, è crudo obietto Giusta cagion ne dava da temere, Non era da temere per quel rispetto, Che poco appresso i faro lapere. Venuire tutti vernoi con dolce assetto Gli ossi, i lupi, i leoni, ele pastere, El mouer de la coda, el vusto lieto biosi relimanti del cost per la costa el control de la costa el vusto lieto biosi relimanti del cost fecreto.

Circe, la dosta, e 105

Circe, la dosta, e 105

Per proprio alvergo elette ba quelle mura, Le ferue a incontraro in fil e terrata ;

E promifero a noi la via ficura.

E promifero a noi la via ficura.

Sequendo noi la fiç, che ne, fin data

Riandamno, non però feuza paura
Di quei mofiri non nori, o d'altro male,

Vedamno a fin la dona empia, e fatale.

Le flanze one la fata fulozgiorno, Si vergeon tutte do livo ornate, ed oro. Le la va fuperbo manto il fanto adorno, Distinto a genme in va fottil lauvo. Ella al tem olte (Ninfe, c'ha di morno, Comanda altera, e vario visicio è ii loro. La falola, e la goi uin on bamoi nu vio, Rè il trarre il fil dal lin per darlo al sufo.

Il lor preprio esfercitio, lallor mente E'intorno a fiori, a le tradici, e à l'herbe. La maga, ches à dir diffirmamente I gradi de le dolci, e de l'acerbe, Comanda, come accorte, e diffigente, Qual wol, ch'allhor à adopra, e qual fi ferbe, Le sa prima pesar, poi messe cinième (me. Dalto a il for, a ditra il fullo, e d'altrail fe

Ponçono in mille voss, in mille ceste
Dowberbe, done barbe, e done siori:
El dinidon diligenti; e preste,
Come le sossie mostrano, e glio dori.
Intanto giunti noi chiniam le teste,
E facciam gli altri gelli estreirori,
Chindicio dan d'honore, e di faltato,
Toi con questo parlar chiediamo dinto:

Doma, a cui diedei IR, del fanto regno Da dominare in questa illustire parte, Se in te il ciel psoua ogni favor piu degno, Di tanti beni anoi fa quaiche parte, Tanto, che fivifori il nofivo legno Di remi, vele, antenne, ancore, e farte, Che quella tratta non ne sia impedia, Che può bastare a mantenerne in vita.

Aggiunți à quello dir fol quelle cofe, Che in lei maggior potean deflar la pietă. Ella com note allbor fante, e pietofe, E com maniera liberale, e lietă, Ter farme alliverar, cofi riplogi: Nulla al vostro deflo qui non fi vietă: Chiedete pur con voci aperte, e pronte, Che vostro è questo albergo, e questo monte. Maflanchi di ragione esfer donete; Che s'hà per queste piaggie aspro il camino, Però dateu diquanto à la quiete, Fin che à l'occaso il Sol sa piu victno. E, perche l'hora, e la flegion di sere, Farò venir per vises servi vivo: Vi darò po il dogni mio ben la chiaue, Per gire à ristorar la vosstra nauc.

Come ha la fata à noi cofi rifpofto,
Al primo cemo, tà le Rinfé diede,
X andar doue quel cibo cra rispolto,
Cibin fimili occorrentie firichiede.
En e porta con linfelicemofto,
Lo cui valore ogni cradevza eccade,
Il capparo, l'olina, & ogni fruto,
Chepiu il palato fà falfo, & afainteo.

La fete nata dal fonercisio ardore, Per lo fal, che gustiam, piu cada feorge: E mosfo ogrin di noi dal grande amore, Che me la gentil donna ignora feorge, Di Bacco ama gustar que lbono liquore, Che con la man fatale ella ne porge, Tal che beniam quel vin foame, e grato, Chauca con varij fucchi ella incantato.

Come ha beuuto ogn'en di mano in mano, Ter la forza del vin flondito refla: Toglice ma verga allbor la fata in mano, E con lapunta a noi tocca la tefla: Quel verfo intanto mormora pian piano, Che di fanore al mal, th'ellan' apprefia Quel, the fegul, narrarti i oni vercogno, Ma'l dirò pur, fe ben parratti vo fogno.

D'hirfuti, e afpri peli in vn momento Vestir mi seggio, e sa desprine, e noro E, mentre mi armo a mover il amento, Formar non posso il mio parlar primero. La lingua articela mon pub s'accento, Che scoprir suol s'interno buman pensiero; Ma seuto our votto mormorare, in soco Delmio parlar, chio so mosso socio e roco.

Per viua forza à terra il capo inchino, E quardo perfo il piè con tutto il polto. Il pugno, onde afferrai la coppa, e'l vino, Veggo in un pie ferino effer riuolto . Hor mentre col grugnir si rio destino

Piango, a compagni miei gli occhi riuolto. E scorgo, c'hano il pelo hirto , e d'inchiostro, E le zanne incuruate, e lungo il rostro.

di Vliffe in Porci.

Ancor nel volto hauean viril aftetto, Copagni (Ch' pltimi forse à ber sur quello incanto ) Alsenore, e Polide, è ver, che il petto, La spalla, e'l resto haucan porcino il manto. Hor mentre il fin , che ne riesce , aspetto , Veggo la bocca in fuor fpingersi tanto, Che la persona piu non ban biforme, Ma il viril volto al busto vien conforme .

> Io già per cofa hauca sicura, e piana Di docer poco vinere, e morire, Quado mi volgo, e veggio in forma humana Dal empia fata Euriloco fuggire . Ei fol di noi la mente hebbe piu fana, Che non mai quel liquor volle inghiottire. Ne per minaccie mai, ne per pregbiere Pote la fataria difporlo àbere.

E ben ne fece pn gran fauore il cielo. Che fe, ch'ei non gusto quel crudo tosco, Ch'ancora hauremmo tutti il carnal velo Lordo, schino , odioso , infame , e fosco . Et egli, enoi col setoloso pelo Staremmo ne la stalla, ouer nel bosco. Gran forte fu , ch'ei fol col voito bumano Tornar potesse al nostro capitano .

Che, come il proprio Euriloco ne diffe, Dapoi che racquistammo il primo vifo, Tofto ch'ei giunse al Signor nostro Vlisse, E che gli die di tanto danno quifo ; In soccorso di noi venir prefisse, Se ne donesseben reftar veciso. E per suo male ei non faria venuto, Se non ve nia Mercurio a dargli aiuto .

Ver noi, che siam senza la forma vera, Con vn bafton, che in man subito prende. Per mandarne à la stalla ecco una altera · Ninfa di Circe, e'l nostro dorso offende Alto il muso ver lei leua ogni sera, E col grugnire alquanto si difende . Ella a cui sere il volto, a cui la spalla : N'andiam gridando al fin tutti à la stalla.

Mercurio intanto al mesto Vlisse arriva Per la presa da noi noua figura, E don gli fà d'on bianco fior, che prina D'effetto ogni empia magica fattura . S'appella ne la parte eterna, e diua Moli. la sua radice è lunga , e scura . Gli die co'l bianco fiore anco pn configlio. Che di carcer ne trasse, e di periglio.

Con l'auiso del ciel, col bianco fiore Ne venne il nostro Duce a dar foccorfo : Lieta Circe l'accoglie, e fazli bonore, E poi l'inuita al incantato forfo. Schina Vliffe l'incanto, e quel liquore, Chele setole a noi fermò su'l dorso. La fata con la verga il crin li tocca, Perche il disponga a tor quei succhi in bocca

Staffi àmirar l'accorto Vlisse alquanto Pria, che del suo desio certa la renda : Poi, quando vaga effer la zede tanto, Ch'ei quel vino incantato accetti, e prenda; E ch'ancor con la perga a fa l'incanto, A fin, che meglio in lui tal sete accenda; Mostrando ira , e furor , la spada stringe , E poler lei ferir minaccia, e finge.

Tinganni, (disse) iniqua incantatrice, Se con tal arte à me far credi oltraggio, C'hoggi à gl'incanti tuoi lo Ciel disdice , Chehauer contra di me possan vantaggio. Ben posso io te far misera, e infelice Con quel fauor, che procurato m'haggio: E ben per farlo io fon , fe non i'emendi . E se i compagni miei salui non rendi.

S'empie

Mentre d'un Re fanciullo io miro il vifo, Per quel, ch'a la corona effer si vede. E sopra d'un augello ancor un affio, Che la corona sua stringe col piede, Per hauer di quel marmo in parte ausio, Da me la damigella si richiede, Che mi saccia quell'opra manifesta, Chi sia quel Re, c'ha quell'augello in testa.

La bella camericra , a merinolta,
Mi ficortese viir queste parole:
Dolcemio Macareo, taie, 24 foctas
Quel, the la slirpe può regia del Sole,
Chi vo vi, che fappia, quata ogni alma el folta,
Chi a la gran donna mia ceder non vuole.
Fur fatte queste state, per sar note
L'opre, che s'a la mia Regiana puote.

DA diece miglia al Tenere vicino
Trico già di Saturno al mondo nacque,
Rel aregia città del fiso domino,
Cha lui fondare in quel pacle piacque,
Quando die legge al popolo Latino,
E che per Gione Creta gli diffinacque,
Quini fupoi, chel patre al Ciclo afele,
Trico Re del Sautrino almo pacle.

Ei fin tell età fina più verde, i bella ,
D'ono affetto fi nobile , e fi vago ,
Di firto fi gentil , ch ogni donzella
Hause de l'amor fino l'occhio , e l cor vago .
E da re flefo, contemphando quella
Statua , il puoi ben conofiere a l'imago.
Da quell'oyar trar puoi di firito prina,
Qual fu la fina beltà verace , e vivia .

Non ti dirò, che l'universa terra
Mai di strav valor non vide aleuno
Nel rendere i cavalli atti da guerra
Collor maneggio proprio, & opportuno.
Ma, perche la mna Dea qui dentro serra
Quel mamno, che shipir si teco ogn'ono,
Solti mortecodar, perche ti sia
Neco il poter de la Regina mia.

Già Tico il quarto luftro bauca fornito:
E le piu belle Dee parie Latine
Vedendol fi leggiadro e, fi gradito ,
Di fi rare bellezze e, fi dinine,
Per amante i volcano e, per marito
Per penir feco a l'amorofo fine ;
Le Ngiade , Le Driade e, ele Nepee,
E le Nereide e, et utte l'altre Dec.

Ma giugnerss ad alema egli non volle, Che sid fa tutti vo bel jembiamte humang Drna Ninja gii piaque, che nelcolle Palatin partori Venilia a Giano. Cofie; giunta a Atelà matra, e molle De laqual volle amor l'imperio in mano, Ron men de l'altre accégli di Trico, «mò conjorte bauerio, o nero amico.

Oprò l'amor reciproco di forte, Che fishito, che moffe la fiutella, Il figlino di saturno per conforte Otteme la belliffima donzella. Cercando allova agui terrena corte, Non fi potea trovar coppia più bella: Tal valore, e belt i fivin ambodui. Che lui fè di lei degno, e lei di lui.

Ne la beltà nel ver furara, quanto
Si puoce imaginar ne l'intelletto;
Ma si puir vara, e nobile nel canto,
Ter quel, che ne seguia, shupendo essetto
Tota col veros so mi ma si monte la monte la monte
Che ne le sere ancor monea l'assetto.
Fea per la ria gli angei serman le pinme,
Rouer di luogo il monte, e stare il siume.

Dal canto, ch'ogni cor piu duro prefe,
Nomar la bella gionane Canente.
Nor amenter von die of floo bel worfo intefe
A far maraniplian di fe la gente,
Fatta il corno fonar fuperioo, afiefe
Sopca vn. canallo fio fero, e posfente
Pico, & entrò ne le vivine felue,
Per dar la saccia al fin feltio belae.

N'andà fuccinto, e riccamente adorno.
Come convienti di Regiovame in caccia (no, Turpurco basil mileto, e d'oftro ornato e isor Et ogni fibbia e d'or, shell pamo allacela, Gli pende al famo il rilucente como, E' ferro, onde le fiere vecide, e caccia.
Tal ha il wenfero aucor ricamo, de opra. Qual fi conviene in caccia, chi v' e fopra.

Lafciato allhor la mia Regina banca Il patrio monte fiso letto, e fecondo, Ter ritronar quell berbe, o unte folca Fare flapir di maranegia il mondo. E, done à punto in qual cempo correas Dicero à le betire il giomane fiocondo, Si ritrono cogliendo il fore, el berba, Che lei de Langelia faz gir fisperba.

Mentre ella fià cogliendo berbette, c fiori Ter dar fauore d fino favarrimeant; Di corni, egidi humani alli romori Sente inalzanfi al ciel da tutti i canti. Si volga, e voca cani, e cacciatori, Paggi, e l'iuvee, com canalieri, e fanti. A mauti, & à deffrier di vicco pregio. Ben vede, che è Signore illufre, e vegio.

Ecco ch'à gli occhi faoi fi rapprefenta
Via piu dogni altro o adorno il Re Latino.
Hor, montre teiu in lui la lue wienta,
E mira le affo amabile, e dinino,
Di tal fiosaita docchio contenta;
Ché s'oblia la cagion del fio camino.
Réfal non coglie l'herba, che l'accade,
Ba quella, che in mantien, di mante cade.

Penfa accoltarfi, e mover la fatella, E i foco palelar, chel tor le core. Reflicta ai wolo, e li manto, e fi fa bella, E penfa i quel, che dee foorrir la woez; Ma non s'accolta al Re, ne gli fuella, Che curre il fao defrier roppo veloce. Le vice annovali palfo, e le raffrena La gran camelleria, che feco mena . Come nacovité de l'abuvet a dynante,

Fa l'aria rifonar di queflo accento :

Cori pur visa, non coverai mai tanto
Che noccia d me , fe it portaffe il vento .

Se in tutto il unio non e perduo incarto ;

Son per fermarei, e direi il mio talento.

Ti feoprivà quad fiamma il cer m'opprima,

Sel berbe ban quel valor , è bautamo prima.

Comincia poi piam piano à mormorare Quel verso, chè propitio al suo repriero s. Et ecco un poveo sun elluaggio appare, Che suta imagine è, non porco une L'uell ombra sius pos ssor a à pussare Innanzi al valoroso cancilero . Il Re, chè diferire acceso, e vago . Spinge il canal dietro da linna mago .

Secondo de la fata il verso chiede,
Re la selua il cimphiale entra pin stretta.
Re la selua il cimphiale entra pin stretta.
Il canalier, che manifesto vude.
A qual periglio egli, elecana si metta,
Ter potento segun dissende à piede.
Poi dietro al porcostruro il passo dietro al porcostruro il passo dietro al porcostruro de l'arte 2
Da gli altri il trasse in solitaria pare.

Ogni parolapoi e eopportuna Terquel, che più importate oprare intedec Onde il Sole ejenvar juole, e la Luna, Quando di cio defio laima gli accende. Già prelo fatal verfo il Cele imbrana, Già la terra il vapore effata, e rende; Già com le anbi ragunare interno. Fornia a violena avotre in mezzo al giorno.

Come storge desl'ciel t of envo aspecto Ogni bio, c'haue il sio ne seguino in caccia, Tec lo timo de sigi el ensi, es visivetto, Che ssograti in grapinola il Cisl minaccia, Cerca in parte t rouar capama, è tetto, Che da quel tempo rio sicuno il faccia. Altricceca del Re, che gli era aspresso. Altri id di slava cerca se sesso. Come dal tempo ingiuriofo, e vio

Diferfo effer ogn mala maga fcorfe, Troy to it loso, e! sempe, il core aprio. E con questa fanella al Re si porse: Per quel chiaro [blendor, che'! fommo Dio Del Dinin raggio à le tue luci porfe, Per quel tume divin, che'l mio cor prefe,

Moftrati à l'amor mio grato, e cortefe. Per quella gran beled, chein te riluce. Ch'oprar può, sedo io Dea, che t'ani, e pre-Cofenti, ch'io, che de La mazzior luce (gbi, Del Ciel son figlia, al mio voler ti pieghi; Lafcia, che quel, ch'in Ciel del giorno è Duce, A me foofo, à te genero tileghi. Fà lietame nel tuo beato letto Di quel, ch' Amor può dar, maggior dil tto .

Il Re, c'hauea rivolto ogni desire A la sua moglie valorosa, e bella, Con suo gran dispiacer la lasciò dire , Poi ruppe in questi accenti la fanella: Amore, & Himeneo già fermi unire Con una nobiliffima donzella : El douer vuol, come saper ben dei . Che tutto l'amor mio sia volto à lei.

Mentre mi serberanno i fati vina La bella mia dolcissima Canente. Ella farà il mio bene, e la mia Dina, Ella donna sarà della mia mente. Prega l'accesa maga, egli la schina, E, quanto più il lufinga, men consente. Sdegnata al fin del Sol l'accesa prole. Dice dentro al suo cor queste parole:

Sprezzami pur non ti darai mai vanto D'hauermi iugiuriata, e vilipela. Più non godrai colei, che lodi tanto, Che tanto del fuo amort'ha l'abna accefa. Io ti vo' far prouar, lo sdegno quanto In donna possa innamorata, e offesa: Son donna, innamorata, e offeja; e poglio, Che proni in parte il muliebre or zoglio.

Due volte ver l'occaso alza le ciglia. Dueli, ve il giorno acquifta il primo lame: Tre volte con la verga il tocca. ei piglia Già qualche borror del fuo mago coftume . Fugge, e prende fra via gean maraviglia D'andar firatto, e siorge haver le piume . Quanto più di, più viene aero, e suello. Fin che s'accorge in tutto effere augello.

Il purpureo color, c'hauea la vesta. L'arme, e'l cappel con gli ornamentiloro. Ne le sue noue penne passa, e resta Con più superbo, e natural lauoro. La fibbia d'oro ancor quell'or v'inesta, E gli fà intorno il collo, e'l capo d'oro. Tutto si vede angello, e non facome, Ne gli resta di Pico altro, che'l nome.

Come di noua forma esfere herede Succorge, più non torna al patrio Regno ; Ne boschiva, che più propingui vede, Ne può nel cor platar l'ira, e lo sdegno, Col duro rostro a' tronchi i rami fiede. E dentro più, che può, ferifie il legno . Lamaga, fatto questo, opra, che debbia Il vento, e'l Sol far via sparir la nebbia.

Tutti, c'haueano in caccia il Reseguito, Poi ch'ogni pian cercaro, ogni pendice, E che fuil nero nunolo fparito, E siscoperfe il di chiaro, e felice, Non sepper ritrouar altro in quel sito Se non la trasformante incantatrice. Dimandan tutti à lei per cortesia, Che dica del lor Re quel, che ne sia.

Dice la fata, e ftringefi nel petto, Non thauer vifto, e mormora pim piano . Tanto, che'l mormorar die lor fospetto Di qualche periglioso incanto, estrano. Le dicono ogni oltrazgio, ogni difetto, Di basterla altri accenna con la mano, Minaccia altri col ferro (e non gli giona) Di farla allhor morir, fel Re non trona.

Pico in v cello.

Come la fata inginisa fi fente,

Et effer minacitata anco da l'arme,
Col fitco, e col velen fe ne vifente,
E co fio di firor magico c.rme.
Dritza le note à l'Eretbo, e la mente,
E chiama lni, che in fiua diffa l'arme.
E feco per quel fin, ch' effegule brama,
La notte, e gli altri Dei notturni chiama.

Chiamando Hecate poi, tauto alça il grido, Che fembra à chi la fante in tutto infiana .

A l'alta voce, al pauento firido
Da lei fugge ogni felha, e s'allontana .
Lafcian tutti fii augeli il vamo, e l' nido,
Tutte le fiere vam finor de la tana .
Diviene il mõte, e l' pian pallido, e finorto ;
Erremando il terren, geme il fio torto.

L'herba imbiancossi, e venne il stor sarvuigno; Di goccie, e simpue ogni prato si sparie. E, preuedano il damo ossirmo, il cispa o Canto, tanto il moiri voicin gli appasse. Ogni seprente, ogni mossir modispo Sul palido terren venne i mostrarje. Restar le spottume ignude, e spombre, E per l'acre volar mille, e milli ombre.

Affalt tauto horror, tauto spacento, Quei, che pre les sieri leuard la mano, Che mano in loro il foliro addinento, E cercar via da lei fuggir, ma in vano, Ch'ella diè sinoraimanto il mago accento, E non poter fuggir troppo lontano. Gl'incantò tutti, es l'ersfare à un tratto Ogn'un come flordito, e suprestato.

La donna mia "che caffigargli intende Per la lor minacita offenfione , Tian pian lor con laverga il capo offende E dice intanto il magico franone. Solito oggivuo ovi altra forma prende , E diviene altri on orfo , altri un leone, Quegli ditenta un lupo , e questi un drago , Messanta del carta del carta del carta del carta del Messanta del carta del carta

Già fea del Ciel la più lucente spera, Stando ne l'orizonte in Occidente, A gli Antipodi l'alba, à noi la sera Per compartir la sia luce egualmente, Quando à la silitta, e misera mogliera Cadde piu d'un sossetto et un mente. Già manda i serui, e gli altri del passe Incontro al Re con le facelle accese.

Per le propinque filse, ont en entrato Per mala forte il mifer Re Latino, Le genti, che Saturnia hauean laficiato, Prendonchi quà, chi il vario camino. Ma ben poi viercara quello, e quellato, Che nol ritrous il popol Saturnino. La mifera Regina firide, e piange, E figrafia le gote, el cape fiange.

Poi che tornar lang.
Poi che tornar langer no l'vede,
Plè alcum di quei, ch' andar feco à diporto,
E di quei, che everaro, ogn on fa fede,
Che no l'Isport roum viuo, n' morto:
Al grido, al lagrimar talmente cede,
Che non folo à le gote, e al crin fa torto,
Na vuol darfi col ferro in mezzo al petto,
Per non veder del Re vedouo il letto.

Dapoi che da minifiri , e da ouffalle Le fui morir piu volte probibito, Pergli propingilio i filhefric alli Cercar volte in perfonal filho marito. L'accompagnaro affai fami; e caudli, E di nono cercar tatto que fito: E tanto il duolo in lei ogn borritirfica; Cheping galla non puote il fono, e l'efea.

La moglie di Titon di gigli, erofe
Sci votte il Cielo hausea ffurfo, & adorno;
Sci votte in Occidente il Sol 3 efofe,
E lafiò in quesfio Ciel firez duna il giorno:
E tella moro per monoi, e felle mombrofe
Cercando gia intro il pagi intorno.
Todarfi intorno al Tebro al fin le jacque,
Daue col pianto accrebbe il fiume, e l'acque

Cőpagní li Pico in nimali di

181

Non porce alcun rifloro, e non raffranca
O col fonno, o col cibo la natura;
Madebil fe ne fili; pallida; e bianca;
E de la vita fina pruto non cura.
Talbor la rocce alcando alfitta, e fianca,
Canta con verso pio lassa ficiapera.
Imita in que fio il Cieno, e la sua forte,
Che canta; à approfiar seme la morte.

Canéte in

Ter lo continuo fossirar suo tanto
La Ninfa venne in modo à consiumarsi,
Che linfelice suo terreno muanto
Tutte in sure, e sossir venne à disfarsi
Laripa, sos elle die l'attimo pianto,
Dal dolce nome suo se poi nomarsi.
Sempre dapoi la Tibevina gente
Quel luogo, o nos sparì, chimo Canente.

Queste, e mote altre cose imest, e feors, Mentre stei per ou anno in questa parte; Quindi venimmo poi di nono à tors, A por di nouo in opra antenne, e sarte. 10, che dei gran pericoli in accoss, Chauca di Circe à noi predesti l'aree, Ch'incorres si doncen per l'ampie mare, Come sui giunto qui, nou volli andare.

Dapoi che Macareo vatto brobbe despo Al prudente Trouval vir defino Di Camente, e del Re, dal qual furetto Quel popol, che fupoi desto Sutrino; Enca nona piete à fent nel petto; Che giunta al fin del fio mortal camino Vide la fue nutrice, e i vicchi marmi Notò, che lei coprir con quessi camin;

Quel, ch'io collate mino mantenni vino 3 Quando dal fin Venereo al mondo appar fe , Me nomata Caieta al foco Argino Tolfe, e col foco debito qui m'anfe. Come il mio corpo poi fi in tutto prino Di came, e'n poca cenere fi fiparfe; Qui mi fà porre, e ver la fua Caieta Volle fempre moflan la flefia pieta. Mostrata Euca la folita pietate, E E lius i, che ful porto eran logate, E Ea siorre, e con buon vento esce de porto. E E lunge vi da le maligne sia e E E I esce vi da le maligne sia e E Et alse vi da le maligne sia e E Scorre il Tirreno, e fab vitima scala, Done l'acqua del l'enere s'infala.

Quiui Eneada Latin con lieto volto, Figlinoldi Tamno, e Red l'amenti, Figlinoldi Tamno, e Red l'amenti, Fu con gran cortificavillo, e vaccolto, Con tutte l'altre fue Troiane genti. Doue tanto Samar, che non ller molto, Che voller rimoura de gler parenti. Che l'aun di Latino hebbe per padre Saturno, ch'ad Enea formo la madre...

D'Amata, e di Latin Latinianacque, Leggiadra sopra ogni altra, e gratiosi. Villa che l'hebbe si buon Troian, gli piacque, Nel a siu volomà ritenne ascosa. La chiese di adare, e e e i glie la compiacque, E col voler del Ciel Las siu associato, Suppliro à quanto hauca risposo il fato, E rinouar l'antico parentato.

Manon porè la moglie amata, e bella Godere in pace il nouo figo Enca. Chel' padre molto prima la conzella Promessaria marimonio al Turno hauta. E di morri disposso il prosento di Per la vagion, che si i pretendea, I stuttila mar secei n vuo instante, E contra il sorte Enca gli si sinje au ante.

Da l'altro lato il buon Troian protira
Con l'ame, con la forza, e con l'inegeno
Di far la fina militira fi fiserra,
Che vogilar più, che l'immite of degno.
Perè questo, e quell Re pono coni eura
Di faril amico ocni propinquo regno.
Ter accrefet e l'orez inliga. e prega
Chi quello, e, chi quello, e, e coi il lega.

i 3 Tutta

Tutta corre l'Italia à questa questa (s. Sil Re, sta Duca, è publico domino.

Sil Re, sta Duca, è publico domino.

Altri ceugon per mare, al tri per terra, secondo è lor piu commodo il camino.

Sama, a ce ll. que qui Tosant terra, per aintar: Enea col Re Lating.

Molti amici di Rutuli, e di Turno

Samana contra i nipoti di Saturno.

Enca, per dirne il vero, hebbe gran forte, Ch' Enandro armò le genti in fino favore, Il quad de la vicini era il pius forte, E la militia hanca di piu valore. Ma perdas fore il vergo e, la conforte, Forfe altri hanca di questa impresa honore, Se la Puglini Il Ref. argio, & antico Se la fatana da fino pie are muico.

Regnana allhora in Puglia il huon Tidide, Che, tornato da Troia al patrio tetto, Di Grecia fi fuegl per quel, che vide, Per piu d'un fiuo particolar rispetto: Da Dauno di fiu con note acorte, c fide, E con amico, anzi paterno affetto Che fi legar com piu tenace nodo.

Fatto c'ha il Re di Twglia il primo inuite Al canaler , s'ò è giunto in quella parte, E c'hail prudent ragionne funter ta gionne funter ca l'anniera , e la militia, e l'arte. Glip rude kanto amor , chel la marto De la fiziinola , e feco il Regno parte. Hor Turno à queso Re prudent Coro. Actor mando per sollegans Jeco.

M. I a forte d'Enea , c'hautea fermato Di farlo vincitor di quella imprefe, Nonvolle, v'hvu guerrite tanto pregiato , Sco voleffe più prender contefa. Anti, poi c'hebbe Penulo dicultato , E bro la volont di Timno intefa, Moffroff, in vifia al nuntio mal contento , El fe lutto antrifiar con questo accento:

Per qual si voglia Re von ardirei

Contra il popol Iroian prender piu guerra;

to non voglio condurg si huminimiei

A fargli diuentar cenere; e terra.

Troppo amici i Troiann han gli dici Dei;

Tutti i imite so fan gir sotterra.

Prinano oza von vimico al Re Troiano

O de la vuta, o ver del volto humano.

192

Onatri que fan , che già da l'a femura d' Di I rois per tornam montar fil legro, Ch'al ferno fi ceedam godar ficura La pate, che human melpatrio rogno è Ma gli di Da, che d' l'itosini hum ettad. Contrai miferi Greci armar lo falegno: De quai molti paffar ferne à Cheronte, Molti vinter l'amo fi fut l'attrifente.

E, perche ta non créda, chio r'accenne Quello, che detto io i'ho, per ifenfarme, Ti vo dir quel, ch'à molti Greci anenne Tois he Troia acquiffer per forza d'arme. F, hen che' l'air de l'affondate antenne Di memorist fi ria faccia attriflarme; Non vo' però vi flar di dirisi il tutto: Seguane quanto vinol dolore, e listeo.

Dapoi che Troïa in ogni parte acce, e La filma in gorda Argina empia, e proterna, E che'l Navicio Anace à porça prefe La vergine Caffardar, e fella ferna : Per commund annoin terra la diflefe, E la sforzò nel tempio di Minerua : La Dea siegnossi, e se' per colpa d'ono, Chefunel campo «diebo punto oggi» ono.

Che poi che si partir le Greche naui
Pert tornare à goders il sen paterno,
Clinati-venti, empessos, es grani
Fer de l'aria, e des ciel proprio minsterno.
Tonsar le sele mia spezzar le trani,
Fer perdere al nocchies l'arte, el gouerno,
T anto, che per lo man n'andammo spassi
Tempessati dal giel, da solgori arsi.
Quanta

Quanta segui piesà, quanto cordoglio D'un pezzo inmanzi à l'hora matutina, Quando cacciati dal vabbioso orgoglio

Del vento, e de la cruda onda marina: Tanti naulli vetar nel duro ficoglio, Per dare à Greci l'ultima ruina, Del monte Cafarco, che fe tal clade, C'haurebbe Priamo ancor moffo à pietade,

E, per non riferriti ogni partita
Di tanti, che fosfirimno, oltraegi, edanni,
Parue à Minerua à me porgere aita,
Per riferbarmi, a piu noiosi affanni;
Che m'ellung col marces i i i i

Che m'allongò col mantenermi in vita Il pianto, e le miserie à par de gli anni. Ben meglio era per me d'hauer la morte, Che giugner viuo à le paterne porte.

198

Che Venere in memoria ancora bauea, Che del fuo fangue io già gli fiarfi il manto, Quando ella ainto dar volle ad Enea, Che meco combattea fui i finne Xanto. E, preche vandicarfien intendea, Mi pofe à la mia moglie in odio tanto, Chô fè, che in cafa io non fui vicenuto: Ter l'honor mio del refi o vo flar muto.

Scaleiato dal mio regno errando andai, E fempre la fortuma bebis piu acerba, Che la săegnata Dea, ehe gia piagai, Ogalhor mi fu piu cruda, e piu fuperba, In qual fi vodici parte, oue funontai, Far vidi al popol mio fanguigna l'herba. La Dea Ciprigna à farme guerra acefo Territatto ogni militia, ogni pagfe.

La guerra poi , che dal mare , e dal vento Hebbi con gli altri miei fedil amici In no l'Iapra i drit, ch'anco pasaento. Di santi cali miferi , e infelici , Tanto firatio promai , tanto tormento , Che fouente color chiama i dici ; Cui fece il Cafareo l'ulimo torto : Emi doca , vià anchi o noro i fai morto , Già quefi oqu'un dicea d'abbandonarme,
Sofferto hamendo t'otime fatiche,
Vedendo, che di me le forze, e l'arme
Le Dec del Cielo haucan troppo nimiche,
E molt; ch'eraben, volean moffrarme
Di tornare à goder le patric antiche,
E flarui (e non envarfi d'altri bonori)
Vaffalli almen, fe non potean Signori,

Fra yli altri on canalier di gran coraegio,
Altro nel guerreggiar, caldo d'ingegno,
Dille, Deb qual pub farci onta; de ortage Quefla troppo empia Dea del Ciprio regno,
Che di quel damo flar pofia di praeggio,
C'habbiam fin hor fosferto dal fuo faceno è
Non fia chi più di lei s'habbia timore,
C'hallo s'ha fatro jima', che può maggiore.

Se non ha facto a no femir la morte, Sierro io fan, ch'ella mon ha potuto Che qualche Dio de la celefle corte Particolar di noi conto ha tenuto . Non poffiam peggiora fortuma, o forte, Poi c'babbiam qualche Dio per noftro aiuto. Perfeguane, fe i a sereji di rubbia . Peggio non pub fir sche fatto n'habbia .

Crediem d'haure softeroi il maggior danno; che può fopra è i noi mandare i l'ciclo: Che, mentre em di maggior dubitaatfi anno, Forçè, che volga d'ooti il core, el zelo. Ma quei, che flanno niutti: che mon fanno A coloi di fortuna il cordigielo, Monfiran força di cor, moltava virinte, El non cemer di peggio è lor falute.

Faccia, fe sà, la Dea, chen odia, e fiede ; Con la fiac truda sferz ai mare, e in terra, Non farà mat, eb appresso à Diomede 2. Tema l'odio di lei, ne l'altrui guerra. In quesso nea invite o la ranta sede, Ch'ognivazion contraviant tutto attera. Nou vo teme, munre ho si sida scorra. Ne'l poter suo, ne'l'odio, che ne porta. To non vo fotto vn tanto capitano Temer di questa putta, e infame Dea. Ei pur la fert già di propriamano, Quando ella ainto dar volle ad Enea. Con questo dir superbo, empio, e profano L'odio risuscitò, ch'ella n'hanca, Armone ; e fe col suo dire importuno, Ch'ella del suo mal dir puni puì d'uno.

Mentr'io con molti dolcemente il voglio Riprender del suo dir troppo frietato, E mostrar, c'huo non dee con tanto orgoglio Verso i celesti Dei mostrarsi irato: Ma che del suo fallire habbia cordoglio, E chieda à lei perdon del sus peccato: Dal mio nanilio in guifa il vidi torfi, Che non so, s'io me'l creda, e pur lo fcorfi.

Cerca egli con parlar non meno altero La poce alwar contra il Ciprigno Nume, Ma non odo il parlar suo proprio, e vero; E, mentre io tengo in lui ben fifo il lume ; M'accorgo del color contrario al nero La barba, el crin di lui cangiarsi in piume : Il monto intorno à lui tutto vien bianco. Tutto gii arma di piume il petto, el fianco.

De la Ciprigna Deal aspra vendetta A la figura humana ogni hor più noce. La penna al braccio vien, che'l volo affretta. E che in aria il fostien liene, e veloce . S'allunga il collo,e fa la via piu firerta Al cibo, al rispirare, & à la voce. La bocca forma ancora il diro roftro, Poi vola augello intorno al legno nostro.

Mentre ch'al nono augello alzo le ciglia, E che pien di flupor flommi à vedere, E Lico piu d'ogn'un si maraniglia, Che col cangiato Agmon fu d'un parere: Veggio, ch'anch'ei la fteffa forma piglia , . E con l'ale và via snelle, e leggiere. Stupido io'l mostro,e questo addito,e quello; E'n tanto Ida, e Nitreo vien anche augello.

Si cangia poi Rethenore, & Abante. In somma ogn'un de' miei, che fu conforme D'opinione à quel primo arrogante, Vidi andarsene à vol sott altre forme. M'inchino, e con parole bumili, e sante, Perche gli altri la Deanon mi trasforme, Mando preghiere à lei con pura fede, Che de gli altri miei Greci habbia mercede.

Sebrami disaper forse, qual sorte D'auxelli fece il mio popol maligno, Sembra l'augel, che canta anzi la morte, Cigno non è, ma ben simile al Cigno . Hor, sio fra tanto mal con poca corte Il Venereo flagello bebbi benigno : Non voglio andar contra il fuo figlio Enea, E f.r di nonoirar la Cipria Dea.

Genero al fin da Danno io fui raccolto Dopo tante fatiche, e tanti affanni . Si ch'oftinato eller non voglio, e folto, Ne mandar le mie venti à Friqu danni . ) Ch'io nongli vo' veder fott' altro volto Batter simili al Cigno in aria i vanni ; Non vo piu, che i Veneru afpri flagelli Gli faccian restar morti, ouero angelli . "

Si ch'appresso al Signor, ch'à me ti manda, Opra, che in questo affar m'habbia fensato, S'io no'l copiaccio in quel, che mi dimanda, Che far piu non mi voglio il cielo irato. L'ambasciador, poi che la sua dimanda Non fece frutto alcun, tolfe commiato, Verso i campi Messapy il camin tenne, Done pnanona maraniglia anuenne.

VN'antro ofcuro in quel sito si scorge, Che goccia d'ogn'intorno, e forma un fonte, Ch'à quello Dio bisorme albergo porge, Che due cornadi capraha ne la fronte. Le Ninse gia pertacqua, che risorge, Solean lasciar la selua, il piano, e'l monte Su'l mezzo giorno, e fresco essendo il loco, Vi facean più d'enballo, e piu d'en gioco.

Mentre

Mentre predeano un di su'l mezzo giorno In un momento un'olinastro appare Con la voce, e col suon vario diletto, Vn maluazio pastor di quel contorno Vi venne per suo male à dar di petto. E cominciò dir loro oltraggio, e fcorno, A far loro ceni noia, ogni dispetto. Le Ninfe da principio hebber terrore, E fuggir via dal rozzo empio pastore.

Ma, come tornan poi ne la lor mente, E vergon, ch'un vil huo lor dà la caccia. Conto non fan del suo dire insolente. Se bene ancor lontan grida, e minaccia. Tornando à cantar poi soauemente, Vn ballo fan , ch'un largo giro abbraccia. Girare internoil rio paster levede, Et accordar col tempo il canto, e'l piede.

Ancor con ogni sorte di rampogna Il rio pastor d'Apulia le flagella. Dice loro ogni infamia, ogni vergogna, Et addita, & ifama hor questa, bor quella. Finge con bocca il suon de la sampogna, E poi beffando lor, canta, e saltella. Dazado anch'egli in giro bor basso, bor alto Per burla il canto loro imita, el falto .

Finge il suon, moue il canto, il salto, e'l rifo, Le scherne, e torce in più guise la bocca ; Ogni altra infamia lor dice su'l viso Con fauella, e maniera ofcena, e sciocca. Vedendo il ballo lor tanto derifo Vnadi lor con una vergail tocca; Intanto il verso à ciò propitio dice, E fà, che forma in terra vnaradice.

Di nuovo il suono, il salto, e la parola Per derider le dee mouer volena, Mala radice al piede il moto inuola, E'l legno, che l'indura, e che l'aggreua. L'arbor s'inalza, e già chiude la gola, E la parola, e'l rispirar gli lena. I rami già l'han fatto arbore in tutto. (to. Et hoggi ancora amaro hà il succo, e'l frutInnanzi à gli occhi à le derise Dine . L'asprezza de le sue parole amare Ne le sue trapasso picciole oline. L'ambasciador di Turno, che tornare Brama al suo Re con le risposte Argine. Lascia quei campi, e giugne, e fa palese La scusa al suo Signor del Re Pugliese.

Se ben soccorfo i Rutuli non banno ( Come credeano bauer ) dal Re Tidide, Con grande ardir però la guerra fanno, Se ben la forte à lor non molto arride. Tinti di sangue al mare i fiumi vanno Per l'infinito popol, che s'uccide . Partorisce ogni campo ardito, e forte Pianto, grido, terror, miferia, e morte.

Ecco, che Turno un giorno il foco accende, Indi l'appieca à le Troisne navi, E di bruciarle in ogni modo intende, Ancor che l'onda le circondi, e laui. Gid per gire à l'antenne il foco ascende, E poggia al ciel per l'eleuate trani, Già la pece, e la cera arde e consigne. E mazgior sempre fà splendere il lume.

Fuman le naui afflitte in ogni loco Nelaprua, ne la poppa, e ne le sonde, Teme hoggi quel Troian morir nel foco, Ch'altre volte temea morir ne l'onde .. Per gli alti gridi ogni nocchier vien roco, Che vuol prender riparo, e non si donde. Che, s'egli ne la poppa il foco ammorza, Vede, che ne la prora alza, e rafforza.

A tanto foco, e mal volge la luce A caso la gran madre de gli Dei, E gli arbori auampar mira del Duce Troian, che nacquer gid ne colli Idei . Folle è, diffe, il desio, che ti conduce, Turno, à bruciare i facri boschi miei: Non vò, che la sacrilega tua destra Arda la sacra mia pianta siluestra.

Signame error per comportar non fono, Et ecco vien co filno carrover terra i La tromba feco vien con ogni fuono, Che fuole accender gli animi à la guerra. Appreffo aumapa i ciet, poi à ode il fuono, El nembo contapioggia il gifo atterra. Freme la pioggia, èl giel con rabbia, e cac'e Ter ammorzar la fiamma, e tanta clade.

Euro, e Fauonio, e seco ogni altro vento In sauor de la Dea ne l'aria venne; F, poi che l'isso lor resen s'es pento il soco, yn sol la Dea seco ne tenne; col cui sauove s simi in sumomento Recise, cin alto mar pinse l'antenne; Done dopo mille onde il mar s'aperise, E le s'et uter simone s'ommerso.

La parte, che nel legno era aspra, e dura, Ne l'acqua voeme delicata, e molle. Tanto, che quelle al fin pedel figiura, Che le silue gii dier del Frigio colle. D'ma vaga donzella ha giì sigura La poppa, e sopra l'ondeil capo esfolle. Passan l'antene in braccia, e in cossie, e in I remi, e o lovar le danno aita. (ta

Quel corpo, che tencanel fen riposte Lécose inecessiva de la galea, E' petro e, estamo e, e que banchi son coste, Ch'alsgenati à gli schiani il capo hauca. Le funi, che in pin parti eran disposte, Come diuesfo loro vojo chiedca, S'uniscon tutte inscense, c in parte vanno, Che al noso corpo buman le chiome samo,

cam Nin

Han già tonginnte infieme ambe le sponde, E chinjo in ogni parte il flanco, el petto. Vergini di belletz çe alme, e gioronde Appaion già nel trasformato aspetto. E, done pria temer foleam del onde, Vischerzam per diporto, e per diletto. E nate già nel daro immobili monte Celebran Vingo i in nolle influtisi sonto. Non però fi fordar del gran periglio, Che cosser con Enea per tanto mare : E sonente faltar più d' un nauiglio , Che funcl tempo rio per assonate . E' ver, cò aiuto mai, ne' men conssessioned . A le Greche galee non voller dare: Sempre in mente serbar l'ira, e l'ossessione des services per per services servi

Assertion de la constante de l

E, done tutto il n33
E, done tutto il n30
De la d'Alcinoo sientinata naue;
Quando preso à corpi dinenne un feoglio,
E pietra se d'ogni asse, e d'ogni sraue :
« queste accese ancor d'ira, e d'orgoglio
Contra le genti Achee non parue graue,
Ang si railezcar cos Remarino,
Ciron fas in mobil piun choòsi pino.

Toi che quel di la 34 execcinthia Dea Dato hebbe al fiso defir l'utimo fine , E che le naudie la fisha a lea E Fur fatte innanzi à lei Ninfe marine , Con gran ragion da tutti fitenea , Che dowelfer ceffur tante ruine , Che turno per l'augurio, ch'isi apparfe, No mai più contra Ense dowelfe armarfe.

Ma ê era în guifa l'ollimato affetto Fatto fig. con de l'ono, e l'altro core ; Che combatteau per odio, e per diffetto, Non pin per la conforte, o per l'amore ; Non per la doce, mon per quet riffetto, Che promettea nel Latio il regio bonore ; Ant tenean, che difror fosse colui; Chi acader fosse il primo a l'arme al trait. L'uno, e l'altro oftinato altro non chiede, Che d'effer vincitor di quella guerra. Ogn' pn ha più d'un Dio, (nel quale ha fede) Che in suo fauore il suo fauor disserra. Venere finalmente il figlio vede, Cha fa cadere il suo nimico in terra. La sorte, e Citherea talmente arride Al valoroso Enea, che Turno vccide .

Dapoi ch' Enea la vita hebbe interdetta Al Re, che torgli la conforte intefe; E la regia città, ch' Ardea fu detta, Ricca, e possente già per forza prese; Perche dapoi mai più farne vendetta Potelle, fe, che'l foco empio l'accese. Fer gli alteri Troiani in ogni loco De la presacittà splendere il foco.

Mentre ch'ardena Ardea, del rogo pisto Fu da Troiani vscire un grande augello, Non più veduto, macilento, e tristo, Che nacque di quel misero flagello. Dicenere, e di fumo il color mifto Fà noto il suo infortunio iniquo, e fello. Par la voce, il colore, el resto tutto L'horror d'un luogo preso, arso, e distrutto.

Ancor da l'arfo suo paterno nido Ardea si noma, e s'ange, e si percote Con l'ali proprie, e duolfi con lo firido. Poi che non può con le dolenti note. Già del pietoso Eneala fama, èl grido Del mondo empian le parti più rimote; Acceso il suo valor d'ardente zelo

Non solo il mondo bauca,ma ancora il cielo.

L'alta virtù del valoroso Enea Mostratain ogni affar s'era di sorte, Ch'insino àl'odio in tutto estinto banea Di lei del maggior Dio suora, e consorte. E già canuto, à quell'età giungea, La qual suole effer prossima à la morte :

Quell'hore benedette eran vicine. Che'l douean por fra l'alme alte, e dinine. . Con mille note pie.faconde, e grate . E con modo piacenole, e venusto Mosse bauea Citherea l'alme beate A fare Enea del Regno eterno, e giusto. E le ginocchie hauendo ambe chinate Al maggior sche nel Cielo ipera, Augusto. Serbando in tutto il debito rispetto, Cosi mouere in lui cercò l'affetto:

O padre, ò de gli Dei superno Dio, O non mai al cor mio duro, e ritrofo, Deb fatti dme più de l'usato pio, Fammi di noua gratia il cor gioiofo. Enea, ch'auo tife de! sangue mio, Fa degno de l'eterno alto ripofo. Concedi à me rettor santo, e superno, Ch'io'l vegga Dio nel Regno alto, Teterno.

Fà Re del Ciel, che fra i celestilumi La stella del mio figlio ancor risplenda . S'una volta varcò gli Stigij fiumi; Non mi par d'huopo più, che vi discenda., Gioue consente à lei con gli altri Numi, Che'l suo giusto figlinolo al cielo ascenda . Ringratia ella gli Dei, Giunone, e Gione, Poi per montar ful carro il passo mone.

Monto subcarro, e fe batter le penne A le colombe candide, e lascine, E dopo mille ruote in terra venne A dismontar su le Numicie rine. Sopra il firme Numicio il piè ritenne, Poi mirò l'acque cristalline, e vine . E, chiamato lo Dio, ch'ini risiede, Questa, con questo dir, gratia à lui chiede.

Poi ch'à l'eterno Dio fare immortale Piace il giusto Troian, che di me nacque; Per quella deità fanta, e fatale Ti prego, che dal Ciel ti si compiacque, Che tutto quel, ch'egli havile, e mortale, Tu toglivia con le tue limpid acque : Nel gran fauor, che'l Cielo à lui comparte, Fà,ch'anco il fonte tuo noglia bauer parte.

Ardea in vccello.

Grato lo Dio Nymicio à le irifiponde, Che in tutto ei darlei ntende il fuo contento. Il canuto Troian nel fiame afconde, E'l laua, c'l monda cento nolte, e cento: Come il vede purgato effer da londe, E'l fuo mortal da lui fiamito, e frento: Con la parte immortal di fopra aftende, E purgato à la madre il figlio rende,

La madre Citherea d'odor divino,
Proge il giuflo figlico) prograto, e mondo,
Indi d'ambrofia, e di celefe viño
Lo ciba, e'l f' del Regno alto, e giocondo.
Ne fol gli ereffe il buon popol Latino
Altari, e tempij pij, ma tutto il mondo;
E d'huom mortal religiofo, e pio
Indigete fip soi nomato Dio.

Dapoi che'l giufto Trincipe Troiano
Del Regno fatto fusanto, & eletto;
Dalfiglio Ascanio il buon popolo Albano
Col bel Regno Latin fus prejo, e retto.
A quello ci idica poi lo fettorio in mano,
Il qualfu da lefelue Siluio detto:
Siluio à colui laftio le regie fome,
Che del primo Latin rinouò il nome.

Dopo apuello Luin lo festro tenne
Epito de l'Aufonio almo paele
Dopo l'imperio in man di Capi venne,
Da cui l'illuffre Capeto difese
Da Capeto poi apueli il Regno ottenne,
Dal qual l'altiero Tebro il nome prese,
Di Tiberin , the diede il nome à l'acque,
Remulo pitma, e dopo Acreta nacque.

Remulo di più tempo, perche volfe Gione imitar col folgore non vero , Toich vin flogor mortan lepteto il coffe , Al più fazgio fatel lafciò l'impero . Auentin dopò lui lo fettro tolfe , Che, poi che i alima al Regno affitto , e nero Rende, done londo la regia fede Lepotto , da nobil monte il nome diede.

Proca di gonernar possialvebbe il pondo I padri Albami, el lopol Padatino. I padri Albami, el lopol Padatino Sotto quesso gran Recompagie al mondo Pomona nel best Regno almo Latino, Di viossi si legidardo, es sigiocondo, Di spirto si finessiale si di divino, Che i simo bie modi, es sisso santi esti su latti profer d'amor gsi agressi Nomi.

Fra l'Amadriade Dee, che de le piante Cura tenean nel lievo Aufoniofeno, Non cra dalema, che poffalfa auante Nel coltinarle, e cusfodire à pieno A quella le cus gratei illufri, e fonte Ogni Fauno, ogni Dio prefer terreno. Cercò ne gli borti fuoi con ogni cura Di dar con l'arte aiuto à la natura.

Pomona à pomi hauea rivolto tutto (Onde il nome preudea ] lo fludio, e'l core, Cercaua migiorar queflo, e quel frutto Di beltà, di grandezza, e di ſapore. L'uno il monte chiedea caddo, et a ficintto, L'altro la valle, e'l ben temprato humore. Et ella diffonca chi flutto il firo. E daua aiuto al lor proprio appetito.

Ella non ama il bosso, il finme, o'l lago, Non ama alenn diletto da donzella; Non porta il dando in mã, no ha il cor vago Di dar la caccia à questa sera, à à quella; Ne lo spectio la spia nou guaz da smago, Per farsi pin mirabile, e pin bella! Ma suel le sue bellezze altere, e conte, Senzas sudo purga col puro sonte;

Poi fe ne va ne fuoi giardini, e in mano
In vece de lo firal la falce porta:
E, se figargendo và troppo lontano
Qualche arbore i fuoi vami, ella gli accortat
E fà, che l'irnone i fluo vigen e in vano
Per gli diflefi rami non trafiporta,
A fin, chel fucco fuo propinquo, o puro
Tiu dolte fuccia il fiutto, e più maturo.

Tal volta in oma inuti pianta inelta
D'un tronco illulive un tenero vinciglio.
Lieta l'iguodio balia il late imprella
Al nobil, ch'à nutri gliè dato felio.
Che, fe l'avno primier vino le relia,
E d'un caldo, e d'on gel fugge il periglio;
Colfutto, che fazà doke, e felice,
Fazà nobile amor la fiuantrice.

Sel caldo fil tropp of arida la terra;
Perche de l'alms gli arbori non prini,
In piccioli canadii front front,
E fil vicino à lor correrei rini:
E con l'acqua, che penetra fotterra,
Maniten gli arbori filos fecondi, e vini,
Ogul fiac tera, ogni filo l'adio è intefò
A far, che l'arbor filo non euga offéo.

1 Satiri, Sileni, e gli altri Dei; Che di pino, e corna ornah le corna, Che cofa uon opran per goder lei; Di fi rare bellezze, e gratie adorna ? Vertunno anbe anai fiuo dolci bimenei, E in mille forme à riuederla torna. Pinu d'ognna fama: e, poi che non può farla Sua fpoja, mille viet tien per mirar la.

Sera la cafin Dea Jaggia, & accorta
Al lafeino mirar di queflo Dio,
Et à piu d'an figual piu volte accorta,
Ch'ardea de l'amorofo fiuo difio.
Però, quandella vifeia fiuor de la porta
De l'horto, ò de l'abergo fiuo natio,
Se l'incontrana, il più non haucastardo
A finggir via dad fiuo facilio Giurafio.

L'innamorato Dio poi che non puote, Come faria il defin, fanta fua moetle, Mirare dimeno i begli ochi, e le gote Brama, e per ciò varie fembianze toglie. La bella Dea, cui fon del tutto ignote Le fraudi fue, le fine mentie flogdie, Mentre innanzi à lo Dio buziardo puffa; Senza fospetto alcun mirar fi lassa.

Per dare effetto al fio lafcino fine, Tal volta un metito i Dio fi finfe, E d'arille noughle ornato il crine Segò le figipes, c'in fafcio indi le firinfe. S'armo d'arme leggiadoc, e pellegrime, E fopra l'arme poi la fipada cinfe: E,per farla fermar, come guerriero, Fe far vanj maneggi al fiu odifriero.

La maggior falce assor tal volta prende, E l'incolpeuoli berbe vecide, e fega: Indi al pin caldo Sol le volta, e flende, E dopo il fen col fleno vulfee, e lega. E in tanto accortamente il guardo intende Verlei, che la fua vifla non gli nega. I hamo prende talbor, e fefa, e la canna, E la Ninfa in van prato, el pefee inganna.

Bifolco, e potator d'arbori, e viçne Talbor fe apprefenta: ella fe'l crede . Di voler corre de lei le poma figne, E con lafeala in collo la richiede . Di mille, emille forme fidipiene, E in mille modi la vagheggia, e vode. Cofi Laccefo Dio , cangiando affetto, Mira la bella Dea fenza fighetto.

A fine in was vector is fit rasforms, Spargendo di canticiel wolto, el pelos E dicomuniente à questa forma, el velo. Con un hospo, di el poi fique. E, per dar loco à l'amorgo zelo, Entranel borto, & à la Minja bella Fàbilas, e pira voltr questa faucella:

Mentre

Tu fei de la belt: à l'essempio vero,
Tutte le gratie impresse bai nel tuo volto
E, benche doma io sia, tutto bo al pensireo
A riuerir la tua belt à riuastro.

Io à muo, a prina golar a dogni altro spero
De lo sistendor, che in te neggio raccolto:
Che mi concederai per cortesse.
E'n u dolce per anno basio io ti dia.

I'n bacio ella le diò tanto lafcino, Che tal mui non l'havriadato una uscchia. Nel volto de la Dea giocondo, e dino, E nel fuo bianco feno ella fi fipecchia. Con ogni modo poi caritati processio. I aprega, chi al fuo dir ponga l'orecchia; E fa, che la Dea ginra d'afoldarla, Senzache l'interrompa, mentre parla.

Promettendo far lei contenta, e lieta
I a finia vecchiu con la fua funella
I a finia vecchiu con la fua funella
Fer l'acqua, d'ò gil bei pentrif vieta,
Fa la Ninfa ginara e matta, e bella i
Che fin a' fumpre mai matta, e quieta
Ad valor l'amoreuno vecchierella
E, pecche meno ad avube i dir virunefea,
Si pongono à feder fu therba fiessa.

Innanzi à gli occhi loo al za la fronda
Con fiuri ini olmo, e ben diffosfir ami.
Vna, che fosfien, niet alma, e feroada
Con mille i foli fuoi lega legami.
In copia l'una luvida, e gioconda
Tende appie cata a fino i paterni flami.
Gode ella lolmo baser legato e profo,
El Comp al tire del fino lodup oppo.

La nechia atecorta à lei quell'olmo addita,
E dice: Mira bea quell'arbor teuto.

Tu nedi quella mite al tronco umita,
Con quel felicit à produce il frutto.
Tu nedi apro quell'arbor, bel l'aita,
A quante honor fi nede effec conducto;
Che, poi che s' putsi fuoi mancana diu;
S' adorna e flaffi altico del frutto altrui.

Ma, se quest obra nedono, e infelice Steffe forza l'honor, c'ha de la moglie, Qual fratto nutriria la fia radice, Fuor c'hel comare inutil she soglie e La uite si scooda, e si silice, Onde fratto si nobile si coglie, Superba è del sino s'uto, e d.: sino bene, Ter l'arbor, che l'ainta, e la sostiene.

E, se mancasse il tron o, one s'asserta,
e-L'aconsorte sua de suo suores
si giacerebbe inutile per terra,
Deserta, seva suorente se se se suorente
E quel, che ne la sua radice serra,
Ter la propria un'tà succo, e uigore,
Non bassando il euraria alta, e superba,
Nutriria sol le sronde, e l'una acerba,

Ma non però neggo io, che questo esfempio Ti faccia per tuo ben prender marito ; Arzi per damo tuo, per altrui scempio Sci ressistente al amoroso ininto . Verla natura bi il cor projuno, cre empio Ogn'un', che'l natural sprezza appetito. Mi Se R. e donne, bor qual unara paura Vi fai domi sprezzo e de la Natural.

Ahi, che di si benigno, e be jem'niente.
Dotat a' han l'alma natura, e Dio.
Le gratie, chet dier, son ature, e tante, c'once,
C'ogn'un, per seguir re, pon se in oblio.
Ogn'uno è per cossorie, o per amante
Ti brama: ogn'un in te serma il desso.
Huomini, Semidai, Fanni, e Sillanti,
E quanti babiran Numi monti Albani.

1/24

Ma dogni Dino, a eni gradijca, e piùccia di suo leggiulta, e finjolare afpetto, Sol quelo poffente fusi fengi, co-abbraccia, Ghedad popol Laxim Portumas è detto. Fà degro fol qual Dio, che bere giaccia; Teco vi fol goda il coming al dilesto. E eredi, co-habbi la mia fè per pegno (gno. Che fra gii Abban Nami eggi è il più de-

Ei più d'ogn'altro Dio vi porta amore: Credilo àme, ch'à lui fon fempre appresso. Et ogni in even asserva de lus occe: Et cost in even asserva de lui sego. Et cost not a me, come à lui sego. Ch'àl'est giouenile hà si crel concesso; Tuò prevalere agui forma, agui beli sade, E ben tollo wodam, quata più s'aggrade.

Ei tal von einhe voglin hor quella, bar quella, Come il più degli amanti esse si consone. Che voglinno opiù di nouadorgella, Che cercano ogiù di bellezzanona. Sempre di utu si fra il gradita, e bella, Sempre tappronerà, come hort approua. Ta il pirmo ardor, su i visimo farai, Ta il pirmo ardor, su i visimo farai, Ta il pirmo ardor, su i visimo farai,

Lui von prinare, ese di tanto bene,
Ted chelo stesso ese di tanto bene,
Ted chelo stesso ese di tanto bene,
Sel coltinar de gli borti di es aniene,
I primi sprati taoi si demono diai.
E ne la destra sua sprapre sossimi un el tene primitie, i grati doni tui:
Beuche i suoi dolci doni es pun on brama,
E solte chiede, ammira, bonora, & ama.

Habis mercè di lui, che l'ama tanto; Fà, ch' d'dolce timenco l'unifea, e leghi. E, fe beni operlui qui piono il piarto, Fà conto, ch' ei qui pianga, e che i prieghi. Farai filezane gli toti del Rezno fanto; Sauten, ch' a pregbi altrui un non ti pieghi. Nemofi, e Citherea di pene aceche Soglioni d'ame panir crude, e fiquerbe.). , per far fargia te con l'altrui femplo.
Voglio io (cheper l'est sò qualche cofs)
Inautrià q'i cochtiuni porre un ellempio.
Che forfe Lalma tua fari pietofa.
Draa donzella, c'ebbesi (cortan' emplo,
Che fin' diprepi d'. Amor tanto vitrofa.
Ch'un mifro amator conduffe d'un reservente.
Et ella pergiorò natura, efore.

Ne l'iols di Cipro von donzella Dell'impresilinire del gran l'eucro n acque. Coffei fin dovin gratin adorna, e bella, E pin, ch'ad alevni altro, ad di piacque. Il przyo e inoglè bun, e la finella. Ben versò da le luci in copia l'acque: Anala fancinila, detta Anafarete. Non mai le voglic fue volle far lucie.,

Questo è ben ver, che l'infelice amente D'humil condicten si vevous navo: Ma su de ors si faveno, si prestante E di tante virris dal ciu docto, che l'sso vastro, e si so gentis sembiante Gli douvebbe senz'airo esser pulla di Règli sotto però, che la fanciulla ggii sia vara parte hebbe per mella.

Da principioli mefèrir con ogni cura Si vitico da l'ama donna fi rara, Che vode la fina filirpe humile, e firma Mal comentif à l'altra altera, e chimat. Cerca i forza e Amore, e la Natura, Da colpi lor fi fibrina, e fi ripara: Malifarettano Dio ne mol la palma, E gliela imprime à forza i mezzo à l'alma,

Dapoi ch'un tempo il milero contese.

E che, mal gradosso, rimase vinno.

Con mezge accorri dele spece passe.

L'amor, che lo serro geuna, e l'cor non si no.

Mod-se inamazzi de la sempre, e corresse.

Tasso ed vostro di pierà dipinto.

Quando incontrolla, il debit si falusto.

Di darle una manco, ma cheto, e muto.

Sfogalacesso core, enon si parte; Che pria co vers la licenza prende: E, del sipo pianto bauendo le ton sparte, Di vazi fior varie corone appende: E n'orna le sine porte, coso goni arre Pero ogni via, che puote, bonor le rende. Mas faccia quest, che vuode, ella stadura; E de gli ossis sipo in ulla non occi.

Del tutto disperato l'infelice
Ad ogni amico suo chiede soccosso
Raggnaglia del suo amost a sua nutrice
Di ciò, che gli è sinà quel tempo occosso;
E che ; e sila sisso amosto dissilato ano
E i sarà tosso al sina del visual corso.
La prega, è ella ba in sui sunto di speme,
Che toglia via quel mal, che tanto si preme.

Quanda la balia à piu d'un seçuno serve L'intenso amor, è l'suo mortal perigitio, E che'l dual sempre in sui maggior riforge, l'uno con l'opra aintarlo, e coi consigilo. Lettre, ambassiciate à la sanciala porge Da parte del dalei metrito siglio. L'egger dara, e proterua ella non vole L'assertante de la consignation de l'assertante del L'assertante del parole.

D quante volte addolorato, estanco, 200 iche l'anto il suo duol sece pales, 200 iche l'anto il suo duol sece pales, 200 iche l'anto il suo duol sece pales, 200 in suo suo sece dapo un lungo assamo il sunco, 1 si sue gui l'anto pallido, e bianco, 1 se, 200 il suo suo intese. It e quel servo dissi ingiarria intanto, che nun apri la porte assono, e al canto.

Marda none ambajeinte, e noue carte Per messi à quesso spisio detti; e buoni, Ogni municraaccotta voja, o ogni arte; Perche date alei spa promesse, e oni, Male tant e datu si agrime spare Sprezza ella, e carte, e pini, e cartice suoni E, quanto ei piu l'honora, epiu tosserus; Tanto ella contra sui vien piu proterua;

En on bafta à la donna 20 mg influite, e fera, Che con ogni attione empia l'vecide, Ch'o gup parola ingrata, infame, e alte ra Gli dice, ér ogni fuo merso devide. Tal che forz'è, che l'inflice pera, Poi che di lui le voci, e l'opre inflide Ng/l' paudam fold defina bene, Sta di quel poco don, che dà la fèrne-

Non puote piu lo suenturato amante Sossiri si lungo suo dolo, e tormento; E inmarci a quelle porte, estu dauante Sentir col suon se il doloroso accento, Pria, che schiaris se il cito do accento, Disse, ma senza suon, questo lamento Laivinto, bai vinto Anassarete, sor godi Disacer via tossi i miei noiosi nodi.

Non baurai datemer, che piu i offenda Il mio amore, il mio tedio, e la mia noia: Pevò chè fin, che te contentior orala, Ha rifoluto Amor, chor bora io muoia, Hor prepara il trionfo, bor fà. (chi inenda Il popolo il tuo gandio, e la tua gioia; Di trionfule alloro orna la tefla, Ef adel mio morir trionfo, e fella.

Fra tanti offici, ondio si iii importuno,
Ondio me fui da te tanto odiato,
Ion hauro pure vna volta fate vno,
Che per for 2, dirai, che ti fu grato.
Che fubito, tha la Regno affitto, e bruno
Saprai, chi olo mio firito babbia madato,
Tu confifera pur, che da me nacque
Vnattion, che fola al fin ti piacque.

Sol ti vo vicordar, ch'è di tal forte
Quel che per ted amor desso mi preme,
che nol possibo salcar se non mer morte,
E però con la viat i lassico insteme,
E però con la viat i lassico insteme,
Oime, ch'immarzi à queste amate porte.
Mi spinge il crudel sato à thore estreme;
Qui vanol quel vio dessin, che mi conduce,
Ch'io prius me de l'yras, e starta luce.

La fama, che suo si fassa esser con entere.

Non ti fara la mia sorte sapere:
Pertre dubbio non siane la sua mente,
Tela potria da te su fassa vedere.
Io vol, standa qui morto à te presente,
Che l'empie luci sue possa podere
Di veder questa mia terrena falma
Qui, come tuo trospeo, pender senzi alma.

Hor voi, superni Dei, s' alcuna volta
Afattidi qui giù gli occhi volgete,
Dapoi che mi el a maggior parte tolta
De la vita, ch' al mom prefritta haucte;
Poi che la came mia s'ara s'epolia,
La mia memoria almen non nassondete.
E per pochi anni tolti ala mia vita
La s'ana del viuo mal sate sinnita.

Stana Jopra la portama feneltra, Ch'eza ferrata a guifa di prigione, Done il melsitin con la fiu propria deflira Hausea Jopefe già mile corone. Egli, Ch'al apriona agile, e deflira, Sopra, fenz' altra ficla, il piè vi pone, Ementre il ferro; e l'fuo collo infelite Annoda, al Za la yoce, e cofi dice :

Queste corone ornar denno il tuo muro, Queste damno empia de egiota, e dilettos Ondio, che lateriarti and, o proturo, Pò compiacere al tuo erudele affetto. Come Lenn nodo, e lattro estre ficare Scorge per fareil dolorolo estetto. Cader si lassica, e reste a teo sopposo Puimpleice, e miserabil peto. La scossa data, e'l calcitrar col pica Fer fare alquanto strepito à la porta. Subito la prel serva occoro, e vede , Quanto à la casa lo r tal peso importa. Tosso in utro calric tosset, thiede, Et à l'viso del morto cismorto porta. Al qual, perche di già morto crai padre, Il pianto, el riso pio diede la madre,

La fuentimata madre alza la voce, Fedendo il lin , ch' al figlio il collo allaccia; Al volto, e fien con le percofie noce, E le canute chiome afferra, e firaccia: Ron però dificerba il duolo atroce Ter pianto, o per gridar , ch' clla fi faccia al fin fè il fuercale vificio fanto, Non ferna vanierpia cordozilo, e pianto.

La fama già battute hauea le penne,
E fato di fii fi hi noto per tutto.
Hoy, mentre peri tetre di camin tenne
La pompa con commun lamento, e lutto ,
Innunzi à aquella porta à cofo venne
Il miferabil giotame condutto ,
Sopra la qual (aftrufe Anaffaret
A ber l'eterno oblio del fiume tete.

Come fente paffar l'empia donzella La trifla pompa, el genral delore, Che desfer fuis fipietata e flui Già qualche pentimento bauca nel core, Corre à vecter, done il tomor l'appella, Sù la sundra il finercale bovvore. Et si pa penta, e quella visla osserva Mirò, che ggi occlòssoi cangia natura.

Tofo, chein quella vifta of ura, e terra Ferma l'empia lo figurato, el morto vode, Si laduran per l'botro rel di coctti, e di pietra Si famo: ella gli tocca, e a pera il trede. Yuol wia inger, mal paflo non impetra, Che di già la diverzza aggrava il piede. E in quel, chel' pieda, el valo moner uofe, A l'uno, el altro il faflo il moto tofe. Le s'addurm' di modo l'intelictro. Che non mai più dapoi venne d'deflayfe. Quel dimo faffo, ve giel, c'hebbe nel petro , (Ondeil foco d'amor giamai non l'arfe) Rende il fho corpo in son i varie infetto, E per tutre le fice mendra fi ffigiefe. del faffo il virgor non vente manco ; Ch' na fimolacro fe mar moreo, e bianco.

E. per far faggia ogni doma fliperba,
La gran città di Salamina mecore
Nel tempio, chevir fil, laftamaferba y
Doue Emata Veneve Stootwa.
Si che non effer più ciruda, & neerba
Verfolo Diu, che l'ama, e duer adora,
Habbi pietà di dii per ve foffira.
E non voller la Dea monere ad ira.

\$\frac{3}{2}\$ is edd vernor in main on fia volto
Ilfrutto, mentre ancor chinje è nel fiore,
Quel Dio, ch'à fuo piacer prende opin volto
Content o fir del ruo heart amore.

\$\text{Foi che kaccefo Dio detro hebbe molto}
\$\text{Senze (a Dio detro hebbe molto}
\$\text{Senze (a Dio mile) vieto il tore}
\$\text{Senze (a Dio hebbe molto}

Qual, se vineends 369
Qual, se vineends sold sold enubis secret
Appar col volto suo tuido, e verov
Tal quando diseavio la fenish sevie
Versumoo, e pressi stende sold enuriero,
Yn Sole apparue, e già stende ale braccia,
Yn en ar per forza effetto al suo pensiero;
Ma non su d'huopo, chel suo bel sembiante
La se venti de sii sold romante.

Vertumo da Pomona il premio ottenne D'amor, che tanto bawea defiderato, Mentre che Proca in man lo festro tenne Del Regno, chei Troiani baucan fondato. Dapoi chei vecchio Proca Amorte venne; si fe tranno Amuio alelo flato, Harendolo occupaco emplo, erubello Al giullo Numiror, al fino fraello. Ma finalmente i die figli di Marte Romolo, e Romo tolfro i i youerio A l'empio Amulio; e fer, che in quella par Tenne l'Imperio il loro ano materno. (re Crévando poi con ogni l'Indio, d' urte Il fublime imitar valor paterno, Fondar nel fern del Latio più giocondo L'alma città, che poi uè legge di mondo.

Poi preuedendoil primo Re Romano, Che verria tofto il loro Imperio al fine. L be è opriman fenza dome in uno Ter eternar le fort i dime Latine, Rubbò con forte, e valtorola mano Le fogemada, e vergia s'aline: E fu cagion, the Tatio moffe querra. A la mona da la fi fondata terra.

Le guardie il forte Remolo diffofe Per tutto, à Baloardi, & de le porte; E de la cittadelle à guardia pofe I arpeio, un cualite pradente, e forte, Ma con I uppeile Tario fi campofe, Figlia del caffellano; e fe di forte, Ch al voto fiue con dun la conserfe. E fe, ch'à fluoi guerrier la porta aperfe.

Le promifer Sabini per mercede
Del braccio manco loro ogni ornamento
E vito mancra de la promeffa fede.
Che data c'hebbre effetto al rendimento.
Lo (sudo fiso fist votto ogreva le diede,
E fer paffarta a' toltimo torimento.
Che viveffo il fuo corpo al fis coperto,
En hebbe la mercel geordato i mercio.

Poi che i Sabini prifi bebbero il monte di De la rocca margior von le lor frodi . Mandao molità il Repro d'Acheronte Dal famo oppreffi, chi ni can cuflodi. Uce quelle parti poi drizza la fronte Coo ordinati, e tacitura imodi. Chaucan à piè del cole il Referrate Per margio ficultà de la sistare.

Ma Giunon, che fu sempre in disfauore

Del sangue soperbissimo Troiano, Apri, senza far punto di romore, La porta, c'hauea chiusa il Re Romano. Sol la madre dolcissima d'Amore, Che ne l'aperto allhor tempio di Giano Stana, senti cader le flanghe in terra In disfavor de la Romana terra.

Ben chiusa ella l'baurebbe, ma non lece, Chel oprarompa un Dio d'un'altro Dio. Maben per Roma un'altra cosa fece, Che'l passo al Sabino impeto impedio. Con una calda affertuosa prece A le Naiade Ausonie il cor se pio. Et elle, col fauor, c'hebber, dinino, L'orgoglio indierro star fecer Sabino .

Le fonti lor per vie chiuse, e coperte Fecer concorrer tutte in quella parte, Done Ginnone hauea le porte aperte In disfauor del buon popol di Marte . Tuste in vn luogo poil acque scoperte, Che prima stanan dissipate, esparte, In tal copia si videro abond tre, Che non l'osò co' suoi Tatio passare.

E, done pria era gelato, e poco Quelfote, ch'in vn tratto crebbe un fiume, Per farle Ninfe piu sicuro il loco, Lo sparsero di folfo, e di bitume 1 Et accesoui poi di sotto un foco, Ch'arde, se ben tien sempre ascoso il lume. Fer quel fonte bollir con tal feruore, Ch'accrebbe al Re Sabin dubbio, e terrore.

Poi che'l Duce Sabin dal monte scese Per dar l'affalto al principe Romano, La noua fonte il passo gli contese, Innanzi al tempio aperto allhor di Giano. Talchela Dea, che fauorire intese Il Re Sabin, aprì la porta in vano: Che gli fecer fermar quell'onde il piede, E tempo al Re Roman d'armarsi chiede

Romolo intanto corazgiofo, e faggio, L'arme Romane insieme vnisce, e ferra, Perche fattonon sea si grane oltraggio Ala noua da lui fondata terra. Fuor di Roma ne vien con gran coraggia Con tutti quanti gli ordini da guerra: E col folito suo core, e configlio, Vien col nimico al martial periglio.

Poi che con aspra, e miserabil clade Si venne al fatto d'arme oscuro, e tristo. E'l sangue da le picche, e da le spade De soceri, e de generi fu misto ; Fu da la gloriosa alta bontade A tanta strage, à tanto mal prouisto. L'amor de le ior donne, e'l buon ricordo Fè l'ono, e l'altro Re restar d'accordo.

D'accordo l'una, e l'altra monarchia Depon con questa legge ogni odio, e sdegno, Che la noua città commune sia A gli huomini del uno,e l'altro regno : E debbia regnar Tatio in compagnia, E d'auttorità giunga ad on fegno, Col fondator Roman fernanla legge, E del par l'uno, e l'altro impera, e regge.

Ma,poi ch'à Tatio, giunto à l'hore estreme, L'anima vsci de la terrena soma, E dui popoli resse uniti insieme, Senza altro aiuto, il fondator di Roma, Hauendo con le sue forze supreme Ogni potenza alui propingua doma, Nel ciel comparso innanzi al maggior Dio Marte in questo parlar le labbra aprio:

Padre del cielo, e mio, quel desiato Giorno promesso à me già nasce, e splende, Nel qual da me nel cielo effer quidato Deue il Re, che da me d'Ilia discende . Hor, che'l Romano impero è ben fondato, E dal voler d'un principe dipende : Ratifica il tuo detto, e fa, ch'io quide Fra l'alme il tuo nipote elette, e fide .

Secola Dea del 1916
Secola Dea del indoma chiede,
E fopra il colle di Quirin I adduce,
E forra il colle di Quirin I adduce,
E fecco una dal civi diffirecar usede
Stella, e calar di memparabil luce.
Su la chiomna di Herfilia ardendo fiede,
E uaga intorno alei s'aggira, e luce;
E col foco immortale, onde i alluma,
Tutto il morta di cici folue, configna.

Le uaga intorno il fondator di Roma, Che in quella flela incognito fi ferra, E foluendo di cia carnal fonna, L'a ma del mortal carce le differra. Fatta che the immortale, orca la noma, Poi di comun noler lafcian la terra. E t boggi ancora il buon popol Latina -Altora in mol fe emplo ir ac Quirino.

### ILFINEDEL QVARTODECIMO LIBRO.

# ANNOTATIONI

## DEL QVARTODECIMO

LIBRO.

TRCE, che trasforma gli huomini in fiere, e in sassi, è quella fiera passion naturale, , che chiamano Amore, laquale il piu delle uolte trasforma quelli, che son tenuti piu sag gi, e giudiciosi, in animali fierissimi ; e pieni di furore, e tal'hora li rende ancora piu infensibili, che pietre, intorno l'honore, e la riputatione, che preservauano con tanta diligentia prima, che si lasciassero accecare da questa serissima passione, la quale non si uede giamai discompagnata dall'inuidia, especialmente nelle donne, le quali, come inuidiose, sentendo, che una sia amata da un tale, subito sanno ogni opra, & usano ogn'arte, per ritrarlo dal suo primo Amore, & infiammarlo del loro, &, se per auentura non uien loro fatto, conuertono, a simiglianza di Circe, l'amore in odio, e s'adoprano quanto possono con la malignità loro, per porre discordia, e gelosia, passioni ueramente aspre, e canine, nella donna amata, però finge il Poeta, che Scilla fu da Circe trasformata in Cane. Altri dicono, che quella fittione è historia uera, e che nello stretto, che divide la Calauria dalla Sicilia, vi fu già una bellissima donna piena di tanta lascivia, che si congiungeva con sutti quelli, che passavano per là, ma lo faceua con tanta fecretezza, & arte, che pochi fe n'auedeuano, ond'era quafi da ogn'uno per i suoi modesti simi modi tenuta per donna cassissima, di maniera, che con questa sua dissimulatione si pigliaua piacere con ogni uno es spogliaua poi i miseri passaggieri delle softanze, e mercantie loro . e per questa cagione su detto poi, che erano trassormati in fiere, e in sassi . Silla poi dicono effere trasformata in Cane, perche in quella parte ui sono alcuni fassi acuti, e cauernosi, i quali per il continuo percotere dell'onde, fanno un firepito, che simiglia all'abbaiare de i Cani. Si uede quiui, con quanta arte Glauco tenti di persuadere Circe,ad adoprarfi in auto suo, in questa ffanza, Ben moffra il tuo felice, e chiaro mgegne, e nelle seguenti.e, quanto sia arricchita la medefima persuassone, come l'amore di Circe uerso Glau-

P B. P.

3 co,e

22, Saegno non è, che à quel poffa agguagliarfe.

QVANTO, felicement ancora decriue l'Anguillària le trasformatione dei Occropțiin Sinie per leoro befermiti versit. Guote dell' finara, 3 s. p. p. p. trast versit, esperatore, c. c. d. d. effempio, c. de i Operatore, c. d. d. effempio, c. de i Operatore, c. d. d. effempio, c. d. d. effective ancora felicemente il camino, che fa Enea, guidato dalla sibulla all'Inferno, doue videil padre Anchife, e l'ombre di trutti fivo dificendenti, nella Intara, 2 magnomio Essa, pistori, s' foris, e nelle feguenti 2 come ancora felicemente del camino della finara, del composimo Essa, pistori, e foris, e nelle feguenti 2 come ancora ha defenito le gratie c. de rende alla fua guida, prometendo dolo ogni maniera di gratificiali, edalla quale intendendo la cagioni della fuzi lunga eta, ci dele fempio che dobbiamo effer cauti nel chiefe gratie al Dio y perche il viture lungamente nelle infelicita, enferie della vecchizia como è visama van morre continua.

I COMPAGNI di Ville, trasformazi da Circe in Porcis fignificano, gli huomini, che fi lafcia no vincre dalla libidine, diucini e come Porcis, perdendo l'ivo della ragione. che foffero poi liberati da Ville per nezzo della infruttione di Mercurio, ci fa vedere, che la prudentia lola può guidare gli huomini fivori dell'inellimabile laberito delle pertunbationi. I venti chiufi nell'ivec, a în che Ville possi ficuramente nauigar nella patria fiasa e che poi, a per fundone dei compagni, sisgal vitre, e i veini vietne di infanto ritoriare in dietro, e fatnon vedere, che alle volte glituo-mini fagga, e prudenti fono isforzati è condefendere a compièrere ancora con loro danno, e pericolo, a gli imprudenti, pazzi, e fospetto fi, che falciano giravi l'atepo da egni viscont di fospetto, di nche al fine venghino in cognitione dell'error loro, e fir endanopoi da all'hora in por più facili, e vibidenti altaciare rieggere a quelli, che fanno, fenza nodrire le loro firaboccheculi passioni, e vibidenti altaciare rieggere a quelli, che fanno, fenza nodrire le loro firaboccheculi passioni, de vibidenti altaciare rieggere a quelli, che fanno, fenza nodrire le loro firaboccheculi passioni, de vibidenti altaciare rieggere a quelli, che fanno, fenza nodrire le loro firaboccheculi passioni, de

e vani lospetti.

PICO, Rè de'Latini, trasformato nell'occello del fuo nome da Circe, per non hauer voluto consentire alle sue innamorate voglie, ci fa conoscere, che la natura di questo vecello ha dato materia a quelta fauolofa fittione, effendo stato Pico huomo eloquentissimo, e tale, che con la sua cloquentia haucua ridotti molti popoli del Latio da vna vita rozza, e fiera, à vna humanità focieuole', e ciuile , e s'era fatto loro Re . leggefi in Plinio , che la natura di questo vecello è di andar cercando per gli arbori i fami delle formiche, e, doue ne troua, spinge suori la lingua, laquale è molto lunga alla proportione del suo corpo, e, tenendola fuori, sopporta, che le formiche glie la forino con i loro acutissimi aculei, e, quando la vede ben carica la ritira dentro, e si ciba delle formiche di questa manjera però si dice, che Pico tiraua i popoli a se con la sua lingua,e, sattos Reloro , pascena la sua ambirione. Descriue l'Anguillara molto vagamente le bellezze di Pico nella stanza; Esnell cea fun piu verde, e bella. come ancora lo rappresenta bellissimo in habito di cacciatore nella flanza, N'ando fuccinto, e riccamente adorno. e nell'altra ancora, doue fla mirando Circe, come ancora rappresenta molto vagamente Circe innamorata di lui, nella stanza, Ecco a gli occhi men fi rappresenta, e pelle seguenti mostra ancora, quanta forza habbi in vna donna innamorata lo sdegno, e maggiormente, quando li vede spregiare dalla cosa amata, nella lianza, Sprigamipur, son ti daras mai vante.

22 , Tusta corre l'Italia a questa guerra.

11. rozzo paltore Pigitelis, trasformato in Oleâfro, per effetti fatto Cherno de canti, de fuori, e delle danze delle Nints, arbore, the ancora rigene il uno futto, e il fuo fueco amarisimo, ci da effempio, che, chi e trifto, e federa o, da a femp di mendano, & fe ben cangierà habito, & apperenzanon rimarrà di effet l'iteffo, come a voci qui el paltoge, tutto che cangiaffe (corza, non cangio per lo fatto nauta amarezza.)

Le Nau di finea, trasformate in Ninfemarine, per opera di Venere, fono le sperante humane che ci conductono per il paliggio di quello mare, che alla finen imangono pois, partendo noi, per condurre, & effer fauoresuolia quelli, che lopragiungono di mano in mano, fonto l'imperio di Venere, dimottrando si fempre nimiche della prudenza, figurata per i Greci, quali sino o alturisimiche non latica fondes la speranza altrui in colevane, e instabili, come l'unide del mare desfrire equiui in va verio folo l'Anguillara molto va sgamente tutta l'infelicità della guerra, & el Visimo della fizza, Sobon fecurità i Raval uma hanno. come annora delcriuci dar fuoco, che sa Turno alle Naul di Enea, nella fizza, se esconora del considera di monora del considera del supera se esconora del considera del supera se esconora del considera del considera del supera se esconora del supera del supera se esconora del supera del supera se esconora del supera del supera del se esconora del supera del supera del se esconora del supera del supera del se esconora del supera del se esconora del supera del se esconora del se esconora del sesconora del se esconora del se esconora del se esconora del se es

tuolamente, nella stanza, O padro, de gli Dei superno Dio. e nella seguente.

VERTVNNO, innamorato di Pomona, che diremo, che sia altro, che l'auaro, auido de i frut ti della terra? che, si come Vertuno si trasforma in molte forme, co si l'auaro, spinto dal souerchio defiderio delle ricchezze, si cangia in tutte le forme, come di mercatante, di pouero, di artefice, di villano, ne si rende schifo tal'hora, pur che gliene torni bene, e che vi concorra il suo guadagno, di trasformarfi in facchino, che Vertunno fi trasformaffe poi in vna vecchia, per poter meglio ingannar Pomona, ci dà effempio, che dobbiamo molto ben'hauer l'occhio alle vecchie, che conuerfano con le nostre figliuole, che sono giunte horamai all'età conuenezole al marito, perche molte giouani saranno con trantissime a i prieghi, & alle lagrime degli amanti, à i pretenti, all'oro, & a qual fi vo glia forza di perfuadere; ma alle parole di vna triffissima, e scelerata vecchia subito si veggono vin te.e danno il possesso di se stesse, e del loro honore alle fassissime maghe, vinte dalla riberentia, che hanno alla loro età, & dalla speranza, che hanno nelle loro secretezza. l'Anguillara quiui ancor a và ampliando il poema di Ouidio con le sue vaghissime rappresentationi; come questa di Pomona nella ftanza, Ella uon ama il bosco, il fiume, o'l lago. e nelle leguenti, insieme con la cura, che si pigliaua di non filasciar cogliere à i lasciui sguardi dell'inamorato Vertunno, ne meno al uariar delle sue forme, lequali tutte sono felicissimamente rappresentate dall'Anguillara, insieme con la forma del la uecchia, e le parole sue in faccia di Pomona, che si leggono nella stanza, Mentre'l suo bel guardino attente, ffo. bellissima è ancora quella conversione alle donne, che è nell'ultimo della stanza, Ma non però veggio io, che questo essompio. insieme con quella, che sa ritornando le sue parole uerso la sua amantifsima Pomona,nella ftanza, Abi,che di fi denino, e bel fembiante.

LA morte di lphisper l'ingratitudine di Anaffarete, cifà ved-re, quanto fieno uchementi le fiam me d'Amorte, poi che finigno no gli huomini è atano cliftemo dolore, che s'ammazzano da fe fletis; tutto che fiano uchementa, e grandisime, non è però, che non fia di grandiugia maggiore l'ingratitudine delle donne, poi che l'annoul cuore cofi agginacciato, che non lo possono i prisono rificaldare ne lungasterairà, nel ettere, ne hanbelicate, ne l'uomini e canti, ne qual fiu toglis codo, che fi faccia per piacer foro - rapprefenta allicemente quiui l'Anguillara l'amore d'Iphi, e i modi, che tiene per riical dare il ghiaccio della crudelfisima fua donna, come fiu ede nella flanza, s'envi dispaterimanti alle fan partire, inference on le figuenticome rapprefenta ancora la morte, cle ultime parole, dette alla increasiona della canta di la ganza, il autume, han une, candimente for gali, inficme con il pianeratisma donna, nell'ultimo dolla flanza, il avunuo han une, candimente for gali, inficme con il pianeratisma donna, nell'ultimo dolla flanza, il avunuo han une, candimente for gali, inficme con il pianeratisma donna, nell'ultimo dolla flanza, il avunuo han une, candimente for gali, inficme con il pianeratione della canta di suvuno han une, candimente for gali, inficme con il pianeratione della canta di suvuno han une, candimente for gali, inficme con il pianeratione della canta di suvuno han une, candimente for gali, inficme con il pianeratione della canta di suche della canta di sucuno della canta di sucuno d

to della infelice madre di Iphi, nella flanza, La fuenturata madre alza la voce.

NBL tradimento di Carpeia, che intro duce i Sabini, corrotta da doni nel Campidoglio, fi conofica quanta forza habbi ne gli animi delle donne l'auarità, poi che le fininge ancora a tradire la patria, il padre, e la propria famiglia, del quale tradimento m'hebbe il meritato caftigo da i Sabini, che l'ammazzorono con quelle braccia, con la juitoria delle quali ella doueria ornare il fuo di oro, e di giote.

ROMOLO fatto immortale, ci fà uedere, che gli huomini di ualore rimagono per sempre uiui nella memoria de gli huomini, perche la morte non hà, ne giamai hauer à potere corra il ualore.







OI che paf fato al suo uiner secodo Fu il primo auttor del gran nome Romano, D' vn' buom cercoffi idoneo à tanto pondo,

Per confidargli il regio scettro in mano. La Fama celebrana allhor nel mondo (no, Per più saggio buo, c'hanesse il germe huma Numa Pompilio, il qual nacque Sabino. Di spirto raro, angelico e diumo.

Cosi purgato hebb'ei l'interno lume, Che pose ogni suo studio, ogni sua cura Non fol nel pio politico costume, Mai ciò, che afcode à l'huo l'alma Natura; Onde la pioggia, il giel, la neue, el fiume Nasca, & ogni altra origine più scura. Ogni suo findio egli in conoscer pose La Natura nascosta, entro ale cose.

L'amordi questo studio, e di quest'arte Hebbe nel genio suo tanto potere, Che ogn'altro amor più pio madò da parte. Et ogni suo pensier diede al supere. E perche cominciar le dotte carte A farfi per lo mendo allbor vedere Di Tithagora il saggio, il piè vi volse, E con le proprie orccchie vdire il volle.

Maraniglia non fu, se tanto apprese, Setanto dotto fu, tanto facondo: Che ne primi anni suoi la voce intese Del più raro buo, c'hauesse allhora il modo. Ne ftupor fu, se il suo sapere accese Roma à fidargli vn si importante pondo; C H'ogni union, c'ha in se ragione, e legge, Principe sempre il più prudente elegge.

Di ciascuno à gli study, è ben ch'accenne Parte di quel, ch'odi, che'l fe fi faggio. E doue allhor Pithagora si tenne. Si mise Numa subito in uiaggio, Che si degno pensier nel cor gli uenae, E giunse, andando ogni hor uerso Oriente, Doueleggea quell'huom tanto prudente. La

E,per accender l'animo, e'l coraggio

Dictre ne-

Hor, mentre di fuggirfi et s'apparettehia Per vbidire al gran figlinol di Gione. E vuol lasciar la sua fabrica vecchia Per gire à procurar fabriche none; Al publico fifcal viene à l'orecchia, Che si cerca fuggir Miscelo altrone . L'accusa al tribunal, ribello il chiama. E contra il capo fuo cradele esclana.

La cosa per se stessa era patese, Che tronar le sue robbe in su la naue. Mostra il fiscale il già imbarcato arnese. E fa l'eccesso sno sempre più grave . Si danno à l'infelice l'difese Ma chi da colpa tal fil be lo forane? In darno ei fu dif in voce, e in feritto, Per effer troppo publico il delitto.

Allhor da certe palle eran di pietra Le opinion de giudici ritratte, L'une eran d'una tocca ofcura, e tetra, El'altre eran pin candide, che'l latte. La bianca assolne il veo: La morte impetra La nera, e danna l'opre empie, e malfatte. De giudici due faffi hanea tiafcuno Per gludicar , l'on bianco , e l'altro bruno.

Come si danno i fassi, e i bianchi, e i negri, Che dar la edpital fentenza denno, Alzando gli occhi il reo languidi, & egri, Dice: Q tu Dio, lo cui valore, e fenno, E le gran proue à regni alti, & allegri Di dodici atti illustri ascender fenno, Pronedi à me del tuo dinin fanore, Por che del fallo mio ta fei l'auttore.

Intando ogn'un, che vuol con l'anra il Sole Torre al misero reo, quel sasso appresta, Checol colore in pece di parole La sententia suol dar nera, e funesta. L' vina ogn'un di quel faffo empie che vuo-Ch'al'infelice reo taglin la testa. Attende ei quel decreto empio, & inginfto, Che vuol del capo suo prinare il busto .

Colui, che quini à questo vificio intende. Su'l tapeto honorato il vafo volue; Et ecco, ch'ogni faffo, che gin fcende. Di nero in bianco subito si volue. S'allegra il reo, che vede, e che comprende se in bian-La candida sengenza, che l'assoluo: E verfo Alcide i lumi bumile, e fido Alza, e ringratia lui con fanto grido,

Tofto che viene il vafo in giù rivolto. Resta ogni Senator tacito, e muto : E con stuper fi guardane nel volto, Che dal delitto il veggono assoluto. Poi che molto tra lor discorso, emolto Hebber, da tutte fu chiaro veduto ,.. Ch'egli del sogno suo detto banea il vero. E ch' Hercole fe bianco il saffo nero.

Tunto, ch'al fin da tutto il parlamento Al canalier licentia si concede, Che parta da l'antico alloggiamento, E pada à fabricar la noua fede. Naviga il mare Ionio egli, e Tarento, Che già fondò fulmar Falanto, vedes Paffa Sibari poi, col Salentino Neheto, e'l campo fertile Thurino .

Queste, e molte altre terrevede, e passa E finalmente à quel lito peruiene, Done il nome del fiume Efaro lassa, E percuote col mar le salse arene. Quindi non lunge vna marmorea cassa. L'offa del gran Crotone afconde, e tiene ; Done la città nona ordina, e pone, E da quell'offu lei chiama Crotone.

Coli questa città, che tanto approui, Hebbe il principio fino con si degna arte E, s'altro io sò, che ti diletti, e gioni Saper, di pur, ch'io sene farò parte. Vorrei faper, (diffe ei) doue fe troui Colni, che infegna in voce, e in vine carte Quei, the l'eserno Dio fecreti afcofe Ne le proprie softantie de le cose

Molti

E non ha par dal'uno àl'altro polo .

In Samo acquistò l'alma, el carnal panno,
E in varu i luoghi il fio fapere accrebbe.
Ma perche de la patria il vio tiranno
( che le fè violenza) in dio eqi hebbe si
Vra volontario effiglio per qualch'anno
( Tanto de la fiu patria il mal gl'increbbe) si prefe, e venne ne la terra noftra, (fira,
Doue mostrò il fio 'gegno, e anc'hoggi il mo,

Penetra tanto il fino fiablime ingegno, Locchio fino interior, viapiù chumano, Che vode aperto il fempiterno regito Se ben eggi ad Ciel vine lontano. Intende à pieno ogni pianeta, e s segno: Linflusfo, el corfo lor tocca con mano. E coff bene il Celi molita que diferime, Che par , che nato ei fia fia l'alme dine.

Tutto quel, che nego l'alma Natura Di far vedere al Ibuom vifibilmente, Cerca con ogni findio, & ogni cura Veder con l'occho interença de la mente, La fiscalace mental luvida, e, para Ogni afcofa cagion vede prefente: E tutto quel, che con lo fludo impara, Liberamente à ogni vno apre, e dichiara,

E la [oflanza, e l'ordine, c l'effetto
S à dogni cofa, e l'hivo patre natio i
E poggia tanto d'hos provincelletto,
Ch'à pien conofice la Nestura, e Dio
E nulla à lui faper, donde è confiretto
I acre à mostrame il tepo bor buò, bor rio ;
Di qual materia fuffi, c'r in qual forgia
E l'aneus, e la grandine, e la pioggia.

De'tuoni, e de gli etherei empi tormenti Suol la propria eagon parlando aprire; E come in acre due contrari venire; E and e le nubi ratte il foco vifire. De le stelle, del, (cil. el, de gli elementi Ciò, che chieder faprai, il faprà dire. Dirà la forma, la mifira, el pondo. El averace ergime del mondo.

81 at vna cofa è 8 a 1 a vna monifea Pria chìo dimofiri à te, done hai d'andare s Che per un cert o tempo non ardifea Di voler dimandar, ne disputare. Ne vuol, ch' vn domandando lo 'mpedisca', Se co' termini sioi ng lip artare. Cost dicendo, gli mostira si camino, Ch' al riosofo i guida atto e, disino.

Gimfe Noma à le fisule, e quini intege.
L'hora, e la legge à gli ficolari imposta.
E qual fu la caggion, che l'imoste, apprese
A negare à nouisi la risposta.
This hagor aa ligo cumpo a fleggio affest; s
E quella lettion, c'hauea proposta
Voler legger quel di, s'è manifella:
E la prima, che Numa voit sile questa:

Quanto commette 3 37
Quanto commette errore ogni mortale
Innanzi à chi del vuinerjo ha cura ,
Che impedige quel corjo à laminule ,
Il qual preferitro gli ha lalma Nestura,
Mostrarui intendo ; e come uniuerfale
Del mondo inferior danno , e latura ,
S'un per far lanimal , non wool , che crefca,
Vittima degli Dei ; e de gli homomin esca.

Nonsi dene à gli Dis vistima ossivire, che faccia à la Natureostraggio, edanno, Non dee quelcho gli homain mutrie, ch' al misero animal soglie qualche anno. Quelle hossie, per placur le disine ire, Date à l'altra, che gli aboor in danno s' Eciò, che si compone di quel s'utto. Che la benigna Cener ha produtto. Se la prodiga terra d'anoi nutrifee
Tanti alberi, e tant berbe, ond ella abonda;
E se l'albero, e l'herba d'homon offrisce
L'uno opni fintro suo, i latric ogni fronda :
Onde', che l'homon si temerario araisse
Per l'ingorda sua gola, empia, e prosonda;
Del viner l'animal prina prescritto,
E nutrir se col sangue, e col delitto ?

L'berba, la barba şil feme, il frutto, e'l fiore
A' l'buom per dimento ficomporta;
E quel foate, canddo diquore;
Che la mammella granida n'apporta;
E quel fiole emel, che con l'odore
Del Timo; e d'altri fior tanto conforta.
Dec di quel cibo l'buom reflar contento;
Chel'gregge comtenta puote, e'l ermento.

Laterra liberalgli baomini inuita A cibi d'altro gullo, e d'altre forte, Sousi al gullo, e veili d'a vita, Che fan la vind'a l'buom piu lunga, e forte e Sol l'empie fere il gram furore incita A godrfi del fangue, e de l'amorte e L'orfo, il lupo, il leon, la tigre, el angue Aman con empio cor la morte, el fangue.

Malí maníneto armento, el gregge mole, Che l'animo hà tranquillo, è temperato, Ter nutrir se, la vista altrin inn tolle, Efibina l'altrin morte, el fino peccato; E talbor paleci di dietenou colle, Talbor nel ferili pian l'herbofo prato. E così il cibo, el natural conforto Prende, fenza de l'altri faccia alcan torto.

O quanto ègran delitro, è quanto e ingiufio.
O quanto è triflo, e fecterato effetto,
Che debbia no bufio afondarfi in un bufio;
Chingraffar debbia un petto un altri petto:
Che fia è un atimad benigno, e, giufio
Pet l'altrui vita il viuer interdetto;
Che per tenere in vita un'homo ent'ami,
Tanti copi à morire un fot condami.

Non può de fruit i l'umero infinito , Che la tera wi dà filiberale , Cibare i natural vostro appetito , Senzaferire altrui , fenza altrui male è Che non feguite ancor , crudeli, il vito Di Tolifemp è el piu saggio animale , Che non ferite ancor col vostro altuso , Ter satisfare al ventre empio , e mal vijo è

Però felice fa l'età de l'oro,
Perche fi contento l'bumano ingegno
Di dave of piutti debito rifloro
Al e fie vene, al fiso cannal foltegno.
Al fie vene, al fiso cannal foltegno.
Ré contra gli animali arman lo falegno.
La lepre per i campi era ficura,
Ré del human rabbito bauca paura.

I vaghi angeli allhor liberamene
Per l'acce innanzi il hinom batter le penne:
El pele per le fla credula meate
Solpejo al hamo il pefeator non tenne:
Chel hino non basea aucor macchiato il dete
Di fangne, onde dapoi fi crudo venne:
Anzi era, effendo ogn'un fenza timore,
I'm mondo pren di pece, e pien d'amore).

Qual poi foffe l'auttor di quella etate, C'hebbe al vitto de l'huom, si grata inuidid, Scatai da l'huom la situ nata pietate, E diè luogo a la nostra empia persidia, E s'è, che l'huom con ogni crudeltate La sorzain opra a por venne, « l'insidia : E crudele, e tiranno il serro stringe. Tinsidia : E reudele, e tiranno il serro stringe.

Nê fol lalepre, el caprio fuggitino
Vecife, ma ogni belua ardita, e forte.
E, ferze punto bauer dor carni i fibuno,
Viuande ne fe fa di varia forte.
Tanto, che li ob humor troppo, e nocino
Oprò, ch'à l'buom s'accelerò la morte.
Che quindi naequer gi infiniti mali,
Ch'acortano e vite de mortai.

Quindi

Quindi l'huon venne poi piu trudo, e fello, Ch'à l'animal dimellico fe guerra; E fece con l'ingiusho empio coltello Trima il porto cader gvidando in terra, Dicendo, che fu à Certer tibello, Chel gran mangiò, c'hauea polio fotterra : E ne fece borita à lei, perchel fuo danno Tolta del grano bane a la speme à l'anno.

Scannò poi ful altrue à Bacco il hecco, E trous feppe fiunta, chel mefichino A la fia vigna il pampino bauca fecco, E la fieme alo Dio rotto ad vimo Adi fle, che di tiu volle omgerfi il becco ; E con Vificio, che il fințe dinino, Per i fiu fia la fia ingordigia inguilla, Chiamb la morte fina legale, e giulla.

Eche fia il ver, che la gola fia quella , La qual vi finife à l'empio facrificio : Che fece mai la ferrit peccrella , Che l'mondo ne femilie prezindicio ? La qual col intertar de la fiu mammella Fà per ogni huon fi liberale rificio ? Checon la lana fila ne forma il manto , E con la vita fia ne regiona tanto ?

Che male il bue fe mai puro innocente, Che tato stravio, e mal per Ebnom sopportat E pur la sieve, e la persenfagente Contra ogni legge a lui la vit a accorta. O quanto è indegna quella iniqua mente Dei nobil don , che Cerrer n'apporta, Ch'à quella agricoltor percote il volto, Che al Paratro bauca pur dianzi iolio.

O voglie, troppo a 1 homesta nimiche, Hor, quando s'ud mas si crudo ossempio e Quel, che durò per lui tante statiche, Pisidiente bue, conduce al tempio. Quei, che rise tant'amia si bui s spitche, Tercuote con la scare ingiusto, co compio. Quel proprio agricoltor l'iniquo atterra, che tanti anu per lui rupe pela terra.

Nè bafla, ch' an versor fi infame, e crudo Con fi ferino cor gli huamini famo, Che, per fati al mal far viparo, e fcudo de fi innocenti Dei la colpa damo. E, chel' bue fan velar de clama ignudo, Dicon, perche gli Dei gran piacer n' banno: E in pregindicio def futroo grano Famo boflia del più bello, e del più fano.

O feiocchi.e forfe d yn tratro ognun non corre, Toffo chelmifer bue i apre, e fi parte. E forfe ognun hemete eno diforre De gli dii Dei ne la fiue internaparte. Quani' ra meglio a fino Signon no i torre Dal crudo aratro, e dal la ruflica acte: E yinter di ques gran, che pote atrante, Thi toffo, o che fina dinora carne.

Onde, oime, nasce on desir tanto ingordo
Del cibo irrazionenole, e ovietato 8
State, vi prego, o Amio ovoler d'accordo,
E non vogliate sur signa peccato.
Deb, nol si ate, i ovi prego e vi ricordo,
Che "si mettete il bue sotto al palato,
Mangiate un vostro opprio agricoloro.
E sur se sur molto maggior.

Hor, poi che Dio la mia fauella moue, E quel, che v'ho da dir, mi pone auante; Al regno voglio anchi o ladir di Gioue, Voglio le fipelle anchi o premer d'Atlante . E quind joi cofe l'înpende , e noue Vo fare voir al voltro animo errante. Hor voltie il dir mia, mentre apre il velo A fecreti mirabili del Cielo.

O germe humano attonito, e flordito Quanto dad wer ca femo i allontani. Ond è, che tanto il regno di cocito Temi, e la morte, e gli altri nomi vani è Tofto, che l'uital corjo hamno fornito I corpi, o fem ferint, o fiano humani; Son fatti polue, o dal tempo, o dal foto, Et a viuer vani alme in altro loco. L'alme

Anime entrano i diuerle forme.

II Ten

in dine

L'alme non posson mai fentir la morte, Perche fur fatte eterne , & immortali: Ma van , come di lor porta la forte , I corprad animar d'altre animali. E mi fonien, che ne la Frigia corte , Quando Troia fenti gli eftremimali , Ioera Enforbio , e già di Panto nacqui : Quini al fin Menclao ferimmi , e giacqui .

Nel petto qui con l'hasta un colpo crudo Mi die, tal che fe via l'anima andarne: Em Argo il mio riconosciuto ho scudo Nel tempio di Gismon piugato flarne . . Tofto che de la carne refin ignudo Lo foirto ad animar corre altra carne ;

Cofa non può giamai perire alcuna, Ma ben loco cangiar forma , e fortuna .

Da questo corpo qui l'alma si parte, Et à quel'corpo là subito arriva. Ritorna poi di quella in questa parte, E in vari tempi varij corpi annina. E, se ben l'almanostra ha ingegno, & arte Talbor và in qualche fera, e la fa viua. L'almatathor d'un lupo, o d'un leone Dentro al corpo d'on huom s'annida, e pone.

Come la cerabor questo , bor quel suggello Soglion mostrar di noua imago impressa : E je ben forma hor questo volto, hor quello, E la cera però fempre la steffa : Cofi, se ben nel lupo, o ne l'agnello Auien , che la nostra alma si sia messa , L'anima è la medesma, ch'era prima, Ancor che noua imagine la mprima .

Hor perche il ventre rio fuggir non faccia Ogni pietà da voi , vi dò conforto , Che lasciate la carne, che vi piaccia, Che vi nutrifca il mele , il latte , e l'horto, Che far potreste atanola, & a caccia A qualche foirto, a voi congiunto, torte. Non cibi il sangue il sangue con periglio Che mangi il figlio il padre , il padre il figlio.

E poi che in alto mar mi fon condutto E che vento propitio il legno mone, Vi vo mostrar, che non è cosa sotto Lo ciel , ch'al suo girar non si rinoue . Sia che fi fin qua giù , com'e corrotto . Si vede rimeflir di forme none. Ciò, che trouar si puote, è errante, e pago, E prende andando ogn'hor nouella imago.

E'l tempo sempre appar con noua fronte, E d'hora in hora un nono tempo forge .. Come corre ogn'hor nouo il fiume , e'l fonte, Che sempre verso il mar noua onde scorge. Perche l'acqua , che pria calò dal monte, Quella steffa non è , c'hor vi si scorge . Quella, che vi paffa hor , più non vi fia, Chel'altra onda , che vien , la fa gir via .

E cofi giustamente i tempi fanno, Ch'un fugge, vn fegue, e sepre han vario fta-Erinonano il giorno, il mefe, el anno, (to: Ma non rifan giamai quel , ch'è già flato . Vien notte, e poile tenebre sen' vanno Et apparisce il di lucido , e grato . Viene pna notte poi del tutto noua, Che quella , che fu già , pin non si trona .

Ma non veggiamo noi , chel giorno steffo Non mostra tuttania la stessa luce? Che la sera, e'l mattin rosseggia, oppresso fi cangia. Dal vapor, che la terra, el mar produce : Ma quando al nostro globo è men da presso Il Sol, ne l'alto Ciel piu chiaro luce. Ch'à noi non può mostrar rosso il suo lume' Il vapor, the fail mar, laterra, el fiume.

Ne la Dea , de lo Dio lucido , e biondo Sorella, ogni hor la fleffa à noi si scopre, La Luga Chor è cornuta, hor mezza, hor pien balto fi trastos-Hor tutto'l lume suo nasconde, e copre. (do, E fà le cose ancor del basso mondo (Qualsi siala cagion, che questo adopre) Hor piene, hor vote, e viene anco ad oprare C'hor scema, hor cresce, e mai no posa il mare.

E mentre

Il giorno

le quattro

trigioni

Ementre l'anno un anno in gino è ustro, Mon imita egli aucor la noftra etadet No cangia anbi egli in quattro guafe il uol No muta anch ei natura, e qualitadet (tot Quado il Sol nel Motone il feggio ha telto, E i prati già uerdeggiano, e le biade, D'herbe, di fior, di freme, e di traftullo Non ne fuole ci nutri v, come un fanciallo?

Ma come al Sole il Cancro apre le porte, E chel giorno maggior da noi s'acquifla, E per ferbar le spette d'ogni sorte, Ogni serba il seme già sorna, e l'arisla; L'anno un gionane appar robusso, e sorte A l'operatione, C'à la sulta: El calor natural tanto l'infamma, Che tutto nel oprare è soco, e summa.

Come à la Libra poi lo Dio s'argiunge.
Chauca prima il Leon tanto infiammato,
L'anno da tanto foco fi digiunge,
Et uno aspetto à noi mostra piu grato:
A quella est une associate igunge,
Che fa bhuom piu prudente, etemperato;
A quella est, che piu ne l'huom s'appregae,
Ché fi da gionentute, e la vecchiezza.

Dinenta l'anno poi debile, estanco, Il volto crespo, assistito, e macilence. Il capo ha caluo, ol terine ha vavo, e bianco: Raro, tremante, e rueginoso dente. Trake con dissistito del antico successi. Al fin del corpo infermo, e de la meste. Cade del tutto, e muor: ma ne conforta, Chel nono i 250 van nuova anno n'apporta.

E'l corpo human fi volue, e fitracfo ma In mill guife, noi fimmo già fime, Ne volto d'huon vedeafi in quella forma; Ba fol del futuro huom vera la fleme. Ma l'aima Dea, ch'ogni compolio informa, Ne formò moite membra vunit i infieme; E data l'alma al corpo, oprò, che falino Finito il tempo vidi del materno aluo, Piamendo ferza femo e sforza forza Efic ala lune i progletto injute ;
Poi crefee e i quattro piè d'andar fi sforza, E come on animal fi pinge asunte .
Indi luvigere in lui entro 1970za, Che rutto il pefo fuo portan due piarte ;
Eva tanto crefendo a poco a poco ,
Chegingne à quella etc., chè è tutta foco.

La piu temprata et à li già possede,
Che di vigore abonda, e d'intelletto;
Per quella inferma et à poi moue il piede,
Che guida Chomo vers si il junche, letto,
Tal che chi stà qualche anno, e dopo il vede,
Nenviconosce il rassformato aspetto :
Perch ogni et à talmente il trassforma.
Ch'un tempo, che l'huom slia, no l'rassigura,

Milon, che diè co l'oli puguo la morte de Atanti mostris, est si rare prone, che pareggio quel canalier si forte, cò Almena partori del sommo cione, la peggio rada fue la grima si orte, dentre si debilmente il passo mone. E mentre per set, ci è curvo l'agghiaccia. Si vede si tremanti bauestotraccia.

Colci, c'hebbe già listio d'esfer belle,
Chèn due volte da due venne rapita,
Mentre prande lo specchio, emira anch ella
La guarria crespa, assistia,
Vr si grane dolor l'ange, e shaqetla,
Chodia se stessio, la sourchia vita s
Estupisce sa se, che per quel volto
Il mondo assistia solto.

Tempo empio, e no co i cridi imudi denti
Ogni ce fa qua già firuggi, e rifaini;
Sotto clira forma al fin tutto apprele ni
Mestre con gli ami tunoi ragini, e volui
E queffi, che chiamiam quattro elementi,
A poco a poco in alra forma voldi;
Hor del modo, che tien, uo farui accortiTer far, che è un ne l'altro fi trasforsi

76

Haquatire copò genitali il mondo, Che d'ogni cofid fon principio, efene. Due fenza gravità, due, c'hauno il pondo. El glebo inferior formano infieme. Tira la terra, e l'acquie il poda flondo; Volam gli altri à le parti alte, e fuprome. Sopra la terra e l'acquie bal alere il loco, Più puro fopra l'arre afende il foco.

Di quelli, fe ben on fra lor diffiunti,
Tutti i corpi non femplici fi fanno.
E, come del lor corfo al fin fon giunti,
R gli fife ficementi fi disfano.
Tutti nel lor finir vengon raffunti
Daquei principi, onde l'origine hanno.
Totto il fecco al aterra, i ligi el falce :
E in acqua il corpo fio rifoluer face.

Leusto à l'acqua ancora il freddo e'l pefo, L'homido effal ain aere, e in aere afende : Poi più puro, e purgato al Cielo afeefo In foco lucidifimo i accende. El foco autro fund condenfafi, e prefo Piu grave corpo, in aere in giù difende. Tolto à l'aere il calor l'humon fi fonde, E d'aere, qual fu prafi, if que to node...

Cost lacqua tailhor s'unific e, e ferra; Che, quando auien, che l'humido n' esfale , Il freddo la congelu; e la fa terra, Come si può veder nel far del fale . Ciò, che qua già, nona sigura asserna Per ordine, & sussimo naturale. Ciò, che nel mondo inferior si troua, Non si perde giamai, ma si rinoua.

Nascer si dice quel, che d'un soggetto Si comincia dormar quel, che non era . Morir s faice quel, che vine costreto Amarcar de la sua sorma primiera . Hor, poi che và di questo in quello asserto, Non si può dir, ch' alcuna cosa pera . In somma in questo nondo creante , e vogo Costa no può durar sotto ma sinago,

E quella età de l'or tamb felice, Che fu per Chom fi femplice, e fi pura, Non pafò d questo fecolo nifelice, Che dal ferro visien nome, e nasura. Del co fe la Dea rimourite, Douc fu terra già shalit, e dura, Fè molle: e instabil mar, done fu l'onda, Terra, c'hor d'abitanti, e uille abonda.

Jo cento miglia già lontan dal lito
Con gli occhi, c' bano [eggio in quella fronte,
D'olfreche, e conche un numero infinito
Pidi, & altreopre alfai del fallo fonte.
E da perfone degne anche bo femito
Efferji virionata in cima al monte
Pira acora antichiffinare, fu fegno,
Chel mar vi bebbe altra volta imperio, e ra

Quanti campi ho villi o fertili, e allegri
In infelici flagni tras formare:
E quanti flagni ancor languidi, & egri
Hò veduti dapoi fertili arare:
E i dilusti ata volta i monti integri
Non han portati, e possi in mezzo al mare?
Qui vera terra, hor ve vena sonto noua,
Altroue era un gră sume, por mon s froua.

In mille, e mille luophi s'è veduto
Albor, chèl terremoto aprela terra,
Ch'on fiume i qualche pare e fuor venuto,
Vir altro ha prefo il fuo camin fotterra.
Il fiume Licoin Frigia pa predato,
Doue vau gran veraggine il fotterra.
Per altra bocca poi lo fleffo fiume
Efice, e fa l'onde fue vedere al lume...

Et Erafino, che in Areadia forge,
Anch'e fotterra agi huominis afonde.
Poficia agi iamenti d'Argo il forfo porge,
Là done il giorno aperto haue le ffonde.
Et in Mifia 5 onde folca forger, non feorge
Per lo felfo canal Caico to Ace.
Ng la fertil Sicilia l'Amafeno
Hor è feco del tutto, hor l'aluo ha pieno.
Ll El fisme

gli.

E'l fiume Anigro in Grecia gid non corfe Con l'onde dolci al mar purgato, e chiaro? E, poi che fra Centauri, e Alcide occorfe Guerra non è ognihor corfo, e corre amigro? Feriti andar tutti i Centauri à parfe In quel limpido fiume, e si langro . E, s'eg lie ver quel , che i Poeti han scritto , Le freccie lo nfettar d'Hercole inuitto.

Dolce cinque giornate in Scithia Hipano Con vill generale al mar discende ; Poi fi fà d'on fapor falato, e ftrane, E inutil molte miglia al ber si rende . . Anciffa.Fa Molto da terra Faro era lontano, o.Leuca. Et hor per terra ferma vi s'afcende. Ziche, He Cinfe ache Antiffa, e Tiro il mare, el futto, ice, & Bar . ra in isco- . Et hoggi ognun'vi và co'l piede ascintto .

> Con terraferma Leuca era congiunta, Hor d'ogn'intorno il mar la cinge, e bagna. Mellina, che si vede effer difriunta Da la seconda Italica campagna, Vnita foleune fere à la punt a Di Reggio; & hora il mar, che la scopagna, Hàil corfo, ou'era terra: ecofi occorre, Ch'il luogo Raffi hor terra ferma, hor corre.

E, fe tu cercherai d'Helice, e Bura De le figlie d'Ion mirabile opra, Tronerai, che l'instabile Natura Vuol, che'l cresciuto mar l'asconda, e copra. E le torri mostrar suole, e le mura Ogni nocchier, che'l mar vi varca fopra . E cofi auien, ch' on cerchio fteffo ferra Horail mar nel filo grembo horala terra.

Appresso di Pitteia alto s'estolle (Cofa da raccontare horrenda, e ftrana) Senza arbore niffun, ritondo un colle, E già fù terra spatiosa, e piana. La Dea lafe, che di le forme, e tolle, Gonfiarsi contra ogni credenza humana; E fe, ch'un mezzo globo alto diuenne: E'l modo occulto io vi vo dir , che tenne.

Nel pian Pitteo le sotterrance strade Gran vento haucan ne la lor parte interna, Il quale, amico de la libertade, Bramaua à l'aria ofcir chiara, e superna. Hor, mentre il suo desio gli persuade, Che si spregioni fuor de la cauerna, La Natura al terren, che duro, e baffo Si stia, consiglia, e chiuda al vento il passo.

Tanto, che'l vento al sossio aprele labbia, E d'aprirsi la strada s'affatica; E'l terren, che non vuol, ch'esca di gabbia. Stà duro à l'insolente aura nimica. Sforza il vento la terra, e fa, ch'ell'habbia Gonfiato il ventre, come una vessica: E, mentre ella il suo cuois apre, e fende . A guisa d'un pallon si gonfia, e tende.

Hor, mentre la Natura il vento accese A fuggir fuor del Regno d'Acheronte E fece, che laterra gliel contese, Alpian Pitteo fe trasformar la fronte. Ch'un globo vi formò, che tanto ascese, Che'l loco si cangiò di piano in monte ; Tal, ch'anche il monte, e'l pian si rinouella: . E per tal variar Natura è bella.

L'acqua (chil erederia?)rest'acqua, e prede, Sendo acqua, altra appareza, & altro stato. L'Africa ha un fonte, e, mêtre il Sol rifplede Nel mezzo giorno, è freddo , anzi gelato ; E, quando il Sole in Oriente ascende . O muore in Occidente, è temperato. Bolle di mezza neste, ed poco d poco (ce. Si cagia bor verso il ghiaccio, hor verso il fo

Un'altra Epiro n'ha detta Atamante, Che mentre cresce, & bà le corna noue La Luna, accende un legno in un'instante, Come isi il foco, e non la fonte trone. Hanno i Ciconi un fisone più importante. Che fa per l'huom piu perigliose proue; Ch'à chi ne bec, le parti ascose impetra. E cangiaciò, che tocca, in dura pietra.

In Ethiopia alcuni laghi fi uno. Che s'à cafo alem bee del lor liquore ; O correct in froro lubito il fanno , O gli dan grasse un fonno per molt bore ; Quel, chi trarfi la fete in Porecia vanno Per lor deflin dentro al Clitorio humore ; (Qual fifia la cagió ; che quello apporre). Han fempre in odio il vim ; come la morte.

Chi di quel fonte bee, gode de l'acque, Es bà piu, che si pnote, in odio il vino. Aucconta alum, che questa cosa nacque Dul gran Melampo medico; indouino : Che dapoi, chà Giunon l'orgoglio spiacque Di quelle; ch' also Nume alto, e dinino Dipareggiarsi ofar, di Preto spile, Fè sì, che nacquer queste maraniglic.

Solean queste soneille ester souenze
Ebre, per hauer troppo il vino in prezio,
Toi con un giordo, & impulente
Di Giuno bauer dicean volto piu egregio,
Lor di fivor lo Dea flarse la mente,
E il vin lor pose in odio, & in disprezio,
Nel sol non distro poi desser si belle,
Ma per certo enean desse vicille.

Melampo, che non vuol, che sempre annoi Le sigliuole del Ressaria si acceba, Ton statti in opra i py immedi suoi, Ecol canto il suore cura, e con l'herba. Quella pure simo gettò dapoi (Ond è, che ancora al vin l'odio riserba) In quella sonte, e ogni wa, che poi me bebbe, In odio, cone il morbo, il vin sepre hebbe,

ontrario à questo no Macedonia vn fiume
Curre, detto Lincello, e in modo offinde,
Che fia non men del vino chro facume
De Lincelletto à o gi vn., che berne intende.
Fenco, lago d'Arcadiz, mentre il iume
Margior del Cielo à quei di fotto splende,
Cô londa inferma ogri vn, che ber ne prone;
A di in e bee di giorno, è flano, e giona.

Son due firmi in Calabria, che fan bionde Le chrome, è il nome lor Sibari, e Crato . Chi vi fi lausa il capo, bi da quell'onde Quel don; tanto à le donne ville, e grato, E chi uel forte Salmace i efforme ; D'huom non diretta vu corpo efferinato? Non cangia ancora il cor foct, e virile? Non diretta codur lo , abietto, e ville.?

E cofi auien, che'l fonte, il finme, e'l lego Dimerfe forze in vari tempi acquille. Ethà il proprio valore, e marte, e vago. Già quel'acqua bene ifi, c'h boggi è triffa ( cu la virtue anoro camja limago. E trapaffa dinfetta in lieta villa. Hor dolce, c'h hor falmaflra, bor bruna, bor Hora flèlua dinglei occho plor grata, e bella

L'Ortigia ifola in mare altre fiate
Mutuau inflabil luogo ogni momento.
Le Simplegade ancora eran mandate
Ter I onde à galla, oue volenta il vento:
Et hor, che flabilite, e hen femate
Han dal fondo del mar buon fondamento;
Al mare, e al vento immobili if flamo,
E tempofinie è gara, e elle non vanno.

Eina, che tauto foco aucor mantiene;
Ann crediate, che fils per arder fempre:
Al mes fempre arise co il tempo consiene,
Ch'altre proprietà quel monte tempre.
Ciò, che fotto de Luna fi contiene;
Consien, che per rifafi fi diffempre.
Qual fi fa la cazion, chel foco accenda,
Consien, be venga d'fine, p'in non filenda.

Se vogliam dir, che'l corpo de la terra E suto quanto inferme vno animale , Che vius, e de lo fibrio, ch'à fotterra, Comuien, che firit, e in varie parti effale : V' dico, che'l fio moto hor agre phor ferra Quello, e quel paffo al fin fibrio vitale : E, poi che'l fin firit piol cargiar loco , Couiè, che perda in girono Etnai l'ho foco.

E, se da questo quelle fiamme impetra, Che ne le sue cauerne ampie, e terrene I venti fanno vrtar pietra con pietra, · C'banno il seme del foco entro à le vene : Non però me dal mio parere arretra, Perche, come à le parti alte, e serene Potranno vicir glimprigionati venti, Quei fochi resteran del tutto spenti.

E, se vena di solfo, e di bitume Fà, che continuo ardor di quel mont'esca, Connien, che'l foco, e'l tempo la consume : Ch'effer non può , che in infinito cresca . Tal, che non manderà piu in aere il lume, Tofto ehe manchi al foco il cibo, e l'esca. Tanto ch'è ver , che'l monte ini infiammato Non è quel , che fard , nè quel , ch'è ftato.

Appresso à l'Hiperborea e Pallene Di tal virtute pna palude hà l'onde, Nomata Tritonica; che s'auiene . Che noue volte vn'huom quiui s'affonde, La penna intorno à lui subito viene In copia tal, che in vno angel l'asconde. Maghe di Alcune maghe in Scithia empie, e fatali S'ungon le membra, e fansi augei con l'ali.

> E, se pur qualche se quelle cos'hanno, Che tutto il di si veggono auenire, Tutti quei corpi , che si purrefanno , Non si veggono in breue conuertire In animai, che poi spirano, e vanno ? E qual cofa effer può più da flupire Del Ape, ched ambrofia il mondo pafce, Riguardando al principio, donde nasce?

Mille, e piu volte s'è vifta la proua, Che da gli eletti , e putrefatti Tori De l'Api la progenie si rinoua, Che si foglion nutrir di manna , e fiori . Poi la città, che'l lor configlio approna. Empion di quei dolcissimi liquori, Che necessary sono al lor gouerno, Mentre gli amati fior lor toglie il verno . E d'un corsier magnanimo, e gentile, Che serue tante à l'uso de la guerra , Non nasceil Calaurone infame, e vile, Se morto à putrefar si pon'sotterra? Del Granchio on' animal pin' à lui simile Nasce, se senza braccia si sotterra 3 Del trifto Scorpion prende la faccia, Che co'l crudo velen morte minaccia .

Tofto ch'à vn-corpo vna forma s'inuola, Forz'e, ch'un'altra forma abbraccia, e bra-Vn verme d'una picciola Tigniuola (me, Nasce, che'l molle fil rende, e lo stame. Di verme fassi una farfalla, e vola, Ne ruol piu incatenar l'antiche trame. Il Colombo, il Panone, e gli altri augelli Si fan d'un buono grene acrei, e fnelli.

Quel seme, onde le Rane banno gli beredi, (Chil crederia?) si genera di loto, Che nascon da principio senza piedi, E poi gli acquiftano atti al falto, e al nuote, Del'Orfa da principio nafier vedi Vn parto, che per parto non è noto; Poi la lingua materna il forma tale, Che'l fa d'un corpo informe un' animale.

El Api ne la lor picciola cella Hanno i principy lor di membra ignudi : E prima, che'l pie formino, e l'ascella, Se ne fanno po gran tempo inette, e rudi : Poi vola ogn'vna via leggiadra, e bella A far seruitio à lor publici studi . La midolla de l'Huom morto, e sepolto, Putrefatta che s'è, d'on Angue ha il volto.

Pure ogni forma , c'habbiam detta noua , Dal'altrui corpo il suo principio attende: Ma ve vn'atro animal, che firinoua, E da fe stesso il suo principio prende . Vn singolare angello si ritrona, Done pin grato oder l'Affiria rende; Ch'è detto da gli Affiri la Fenice, Sopra d'ogni altro augel, bello, e felice.

Calaurone di che paíce.

Api döde

valcono.

cithia.

Non pafee il fuo digiun di feme, e d'erba Fenice no Ma dooni odor pui pretiofo e Santo Brinous Continuo in uita la mamiene e ferba

L'ambra l'incengo e de la mirra il piante Compon fopi una palma alta, e fuperba Quando unol rinouar l'etade el manto Vn nido allbor c'ba la fua etu fornita El wifto ha cinque fecolt di utta.

L'empie di nardo cinnamorno e croco Poi tonto al caldo Sol e più cocente foco Che fra gl'odori fot ui batte l'ale Del giorno fpira fuor l'aura uitale Cofi finisce il fuo tempo, e in fuo luoco 1) Di let si forma un picciol animale Che fa le piume poi cosi legiadre Che a rimirarlo par la ftessa madre

Poi quando a tal eta giunta si uede Ch' ha oraggio poter, forza e gouerno Afferra il nido fuo proprio col prede La culla propria il pio roco materno; E di deuotion piena, e di fede Accesa di pietade il core incerno A la Città del Sol uolando passa E nel fuo tempio Santo il porta, e la Sa

E che di prù fluper può far natura Di quel che all'animante Hiena auuiene Hiena in Makhio Ch'essendo masebio il proprio esfer gli fura, hor infe-E di sposo che sui sposa diviene mina E mentre un anno in quello stato dura Quel fopra il tergo fuo sposo sostiene Acui già preme il dosso, e d'anno, in anno

Hor marito hor moolie ambo fi fanno Il picciolo animal Camaleonre The foldell'aura uiue onde respira pietra pre Se ben non cangia la fua propria fronte Cangia il color ch'a fe uario ogn'or tira Quel Re che gia forto l'Imauo monte Quel Lupo festi che si lunge mira Acrea da la Vessica un Acqua imperra Che fi congela in pretiofa pietra.

Es aggi raccontar ungl'agni cofa, Ch'a una in altra specie si trasporta Fara prima la notre atta e noiosa La bell'alma del di rimener morta. E non per questo ogni argione ascofa Ne potro dir che l'terapo nol comporta. Si cangia ancora ogni imperto ogni regno E tal hieri ubbidi di oggi e più degno.

Troia che gia dell'Afia era Regina. -Ricca e felice fopta coni altra versa Che per diec'anni i fiumi alla marina Correr di-fangue fe per canta guerra Hoggi non é fe non berba, e reina E piena d'Osa caltinata terra E monftran per ricchezza e per teforo I fepoleri che u an degl'aui lora si

Chiara fu Sparea gia chiera Micena Chiaro di Caduro il Regno e di Minerua Hoggi il Sito di Sparta, e nuda arena Giace Micena e l'altrui levoi offerua Che refta appi di Tebe e che d'Asbena? Che gia parte dell' Afia bober per ferua Di fi chiare Città uedete come Hoggi non resta al Mondo altro che l none

La fama già persutto ba pieno il mondo Di quarre crefce bor la Dardania ROMA Nel feno appresso al Tebro più fecondo Done gia naeque chi da lui la noma Da questa come il Regno alto e giocondo Vuole ogni Monarchia fia uinta, e doma Sara foggetto il Mondo in ogni parte A la Città del gran figliuol di Marte.

Cosi crescendo cangia il primo stato E miglior forma in ogni parte prende, Poiche de fette Colli ed un gran prato Vuien tant' alea Cirrà ch'al Ciel afcende La qual reggerà il mondo in agni lato Per quel che da Profeti fen intende: Et Heleno ho in memoria e quel che diffe Menare in Euforbo il mio Spirco gia uifse.

Vrina in

tiglas

Men-L1 2

Menre il Troismo Impero a fin tendea

E molto dubin bauea la fita faltre

Holmo diffe un ciono a diginfo Ima

Tu farai quel, che en la cua uirrude

In pei errai l'alta Circade Idea

Aruncto dall'Imperio il Iuogo mure

Ti furai fitande in meti di frero, ea fituoo.

Per faluar t'onor figio in meglior loco.

Doue i Nipoci tuci: poi frondétranno
Vna Circa di fi nobil prefenga
Che di guante ne fut; fone e foranno
Haurd più Cor, più fore, e più prudenza
El (aggi fue) Evariti c'amm m' anno
Moltophiando andran, la fua potenza,
Fin còe del fangue nuo quel nato fia
Che le davi la Jonma Konarchía.

Quifo divino, e gloriofo Augusto.

Come l'aura godune o il mafro mondo
I che laficiamo Saura l'umano busto.

L'alma fostenno assura l'umano busto.

L'alma fostenno assura l'umano busto.

L'alma fostenno del suo erergire pondo
Dara lo fastro suo purgoro, e gustro.

Al più s'elice Cielo e più grocondo.

N' bautra la Ferra il mome e i mostatueslo

De la bell'alma giua godrafit il Crelo.

Questo mi vicord' io dal faggio Heleno
Al yran figiused d'accide fest procetto
Bal fomma allegrezza for como il feno
Pociche il fuo usuicinio baggi baux esfetto,
E obe in quel tiene, e forunatos feno
Al ciel la Citcia nousa alza ogra extro
Al' allegro che usinessi e il orcos salegno
Can grande unitta del frigio Regno.

Ma per non ustir tanto del ui aggio:

E per driggiami al fin del mio fencieto
Ciò de la luna far fotto alfur taggio
Mano differra luon prudente, e faggio
Con fana mente con quidicio intero
Co glando noi corpi terreni, e forza;
Che trasformion questi terrena forza;
Vede, vas strua il fin outor primitoro.

Ne folomente il Corpo fi musforma
Ma l'alma sifendo usolativa e leve
Da noi partendo un altro corpo informa.
E qualità da quel Corpo riccues
Perche è ad una ferra da la forma
E força che l'alfonfo a le si fleve
Onde in quel corpo un altra forma prende
Dapoi che gui intendeva, bor non intende.
132

Innto che di naggion dabbiam privarne. Di mangia l'animal per men periglio. Da poi theiri loi sum le nofit-alme a fame (ome del Corpo buman prendono sliglio Che parebhe rathor mangiar la acrae. Il padre del figilial del padre il figilial Che fi l'imio padre in quel corpo sinteena. La carne a diuona vengo patetna.

Sud l'alma ances d'un bruve norate usnoi

E avanne vousands pris disports
Acquiffe lume a lumi interni fuei

E urede quel che pris qi era nosfosfo

Si che quel animal più non a sanoi,

Doue può il padre nosfort e sper triposio:

Lafejis pure à bue, che l'giospo porte.

E che il tempo gli dia non l'huom la morte.

134

Deb' il mousa a pieta da fiso mutgito
Lo a pena nato, e cenero virello
Vintenerifa il cor tol fiso usagiro
Il lafeiso capieto el molle agrello
Perischiano, che ne fiburnan conutro
Vina si mangi almi lifiglio almi il fatella
Che non rendan le mesife empie, e finne le
Il Thereo le ustande, e di Thiefte.

Quell arme da l'agnelle auer ui piaccia.

E baffia c'armer ponno il curpo ignude.

Il fin che quando borea il mondo aggiaccia.

Factano al uojoo fen riparo, e feudo:

Baffiui bauerne il lacre, e non fi faccia.

Olmagio al soppo lor col ferro crudo.

Toglia la rete, e l'amo al pefe el trifo.

Pe la morre al augue la rere, e l'urifo.

Vecider perchi altrui non faccia feorno Ma non faccia di lui poi cibo umano Fiaccare al fuo furor gli basti il corno A lo fular che poi fu Re Romano. Questo fè udir Pithagora quel piorno Molte alere cose poi col tempo apprese E torno fenzu pari al suo paeses

Pien di filosofia la lingua, el perro Tornoßi Numa al fen Patrio Sabino E con lo fardio poi canto perfecto Si fece col fuo ingegno alto e divino Che Re fu dal Roman Popolo, electo Poi chi andò in Cielo il fondator Quirino Et ei chauea al giouar l'animo intefo Accetto il buon cor lo feettro el pefo.

De la Superba Roma il Re fecondo Suggia una Ninfa Egeria ebbe conforte Ch'ainto a fopportar si grave pondo Gli die coi profetal la fatal forte: El favor de le Muse ancor secondo Havendo in tanto imperio ei fe di forte Cha l'aurea pace, il diuin culto, e uero Seppe un popol ridurre cotant' altero.

Poi che ben quarant anni hebbe regnato Lascio con grande bonor la nita el regno E fii dal popol pianto e dal Senato Paffar nel pianger hui le donne il fegno . Fu al fanto rogo et al Sepolero dato Con l'onor che pocea Roma più degno. Sul Tebro intanto e in arta i fette Colli Occhi non fi uedeano fe non molli.

> La moglie Egeria ofcura il uolto, el manto Fu per uenir per la gran doglia infana, Non fece udir ne fecce colli il pianto Mo ne la walle Aricia di Diana: Doue impedi col grido il rito fanto Al'alrar de la Dea casta Siluana Cercar le Ninfe pie di torle il lutto Per uari efempi euie ma fenza futto.

L' buom puo qualeb animal nociue, estrano Ma piu d'ogn un quel ch'a in custodia il tempio Figlinol del gran Tefeo le da conforto Non è già l'infortunio au tant empio Poi che l'uo Re con tanto bonore, e morco. Se I più crudo d'altrui sapeßi esempio, Non chiameresti il tuo tanto gran torto. Ji placheria più d'un maluaggio e rio Disdetto altrui ma più d'ogni altro il mio.

Hippolito io gia fui, di Teseo nacqui: E come i faci bauean gia ftabilico A la matrigna mia fouerchio piacqui, E cerco trarmi a l'amorose inuite; Ma mosso dal doues mai non compiacqui Al fue non raggion eucle appetito. Fu la matrigna mia di colei prole Che in creta un toro amo figlia del Sole,

L'accesa mia mattigna non soggiorna Ma mosa da lo sdegno o dal timore, Come il mio padre al regio albergo torna, Volta sucro al contrario il tri/to amore, E piange e la bugia colora, e adorna, Ch' io la wolle forgar corle l'honore Credulo il padre il crede el fido figlio Scarcia da la Città col crudo essilio.

Ne jolo il figliuol fuo fiaccia del Repno Ma non prece nemica alea la voce Alciel che fopra me mandi il fuo sdegno; E con l'empia bestemmia ancor mi noce Io d'andare in Trezeva bauea disegno Egir fulcarro mio presto, e ueloce: E gia uedea Corinto el mar uicino Quando m'auvenne un più ctudo destino

Parmi mentre ch'io fcorro intorno il lito Ch'un globo alto nel mar cresca, e sormonte Poi negoto di quel globo essere ufito Si grande un bue marin ch'affembra u môte E dando fuor l'orrendo alto muggiro Le corna al dritto mio uolta, e la fronte E quanto più a la terra s' auuscina Janto minaccia a noi maggior ruina.

1.14 A rut-

LIBRO

A tuta quelli entro per l'ofsa il gielo Che l'empia mia fortenia bauean seguita S'arriccio a tutti ogni cappello, e pelo, Eccetto a me, che in odio bauea la uita. Chi io fermi il carro algan le strida al cielo, Che noglion fare a pie l'aspra salita Dicon ch'al bue marin fara conteso Portor per l'aspro monte il suogran peso.

Voloono ol'occhi a miei caualli intanto Ver deue tanto mare il pesce ingombra E guando al cielo alzarsi ueggon tanto L'orecchie ogni corfiero alca, c è adombra 1 miei radoppian tosto ilgrido, el pianto Che scorgon che l paese il carro sgombra Per lo camin più perigliofo, e stranc E che i caualli a me sforzan la mano.

Da in tanto il carro in un troncon d'intoppo Enitto ead tremar aitto fi feuote Seguaro i destrier fieri il lor galoppor Fin che fan rompere una de le ruote Talche nel ribaltarsi il carro troppo In tetra io do l'impalidite gote Il carro passo fopra essendo forto E nutto mi lascio strorpiato, e totto.

Le redine m'ouean l'un braccio a torto E mi vedea ntar fra fassi, e spine Tal che per lo camin maluagio e torto Caddi in pretipitofe alte ruine Doue restato al fiss del nutro moreo Lo Spireo ando fra l'anime rapine: A fanguigno la man, l'ana, e la fronte Nel fiume fi lauo di Flegeronte.

Rorro il corpo resto fanguigno, e brueto. Da monchi, e fassi lacerato e rolto; Le membra interne sparse emn per tutto E non fi discernea dal prede il uotto Non sparger dunque in tanta copia illutto Tu the con tanto bener Numa bai fepolio Che inforantio non è foverebio rio, Egeria il ruo s'aurai riguardo al mic.

Ma il medico divin figlivol d'Apollo Detro Esculapio per far nowal mendo Di quanta arte & ingegno il ciel dotollo Ne uenne ou io giaceami immobil pondo E trouato cons mio membro appiecollo tel fuge al luoge proprio e poi fecondo Si ricbiedea tam' berbe pofe in opra, Che fe lo spireo mio vitornar fopra.

Ad onta di Plutone e de l'inferno Con l'arce, e l'herbe ei seppe aprarsi in modo the col mio corpo il mio fatrito interno Lego con nuouo e indifsolubil nedo Perche mi fece poi Diana eterno Per farmi in quella ualle ib io mi godo Guardia al fuo tempio, e come piacque a lei Vno io fon qui de fuoi filisestri Dei.

Perch io non genera Bi intuidia alt vus Per sunto den congiommi il uolto e lnome; E deffe (doue Hippolito io gia fui) Hippolito Vo che da questo in poi Virbio ni nome, in Virbo EleBe poi tra mola tempi firos Questo dou io facrificassi come Tu poi neder ben ch'ebbe dubbio il core Di darmi o in Creta o n Delo un tant onore.

Cosi per consolar l'afflitta Diua Il figliuol di Tefeo mosse l'accento Egern Ma del gran sposo suo la Ninfa priud in fon Torsi non può dal folico lamento Diana al fin per mantener la uita Con nome eterno fece in un momento. Il corpo fuo stillarsi a pie del monte In un ch'anch' oggi u'è perpenuo fonte.

Tutte à fatto flupir le Dee latine Ne Virbio men flupor dentro al corferta Di quel, che uide già ne le Tarquine Valli formarsi un buom di pura terra Co'ei non credette mai ueder tal fine D'una gleba fatal, ch'era fotterra Il ucmero scropilla ella si mosse Da fe medesma coli a mirar fermoffe.

Stup-

te.

Cippo cornuto

Sensido l'arator le luci intende Ne la gleba fatal come si moue Gleba E nede ch'altra forma aquifta eprende di terra E che tutto il terreu da fe' rimoue-

in Tage. Tatche fatto un parzon spira, de inmude Ediffe a l'aratot rofe alte, e noue Tage il nomaro, e fu il primo indenino Ch' ini infegno a preder l'altrui destino.

Non men Virbio flupi del cafo frano Che fece Egeria wafformare in onde Di quel che I primo Re Stupi Romano Dardo Quando ne l'afta juo nacque la frondo in arbo Vin trarto un dardo auema coli e ful piano Del Monte Palatin la punta afion de Vol poi fuer trarlo el telo al fuol s'atriene E crefce ivarni e in frondi e un arbor vieno.

> Non men di marauglia a Virbio porfe La Norfa Egerla masformara in fronde. Equella ch'ebbe Cippo quando forfe Ne l'on de bauer le corna in fit la fronte Gran nouità fui questa che gli occorfe E feguendo il mio fil mien ch'io la conte Poiche fii morto Numa al regnovenne Trillo il feroco e dopò anco l'ottenne

Il regno prefe poi Tarquinio Prife Por Servio Tullio il qual fu colto algiorno Dal Re che prefo à l'amotofo uifco Fe fi grande a Linteria diragio e feorno Non woller porsi più i Romani a rifico Chim fol contro la patria alzaffe il corno Talch ordinaro il Confelar gouerno Per fur quiero il lor flato Grereno

Verme in tant odio in Roma il nome reono Ch'akun non ne uden fendr parlare Hor parlenelofi in Roma un franceoregio Sorro il conecno illustre Confolares Effendo Cippo besom di nalore, e prepio In una grande impresa il fero andare E mentre allegro estincitor ritorna Si nede in una fonce hauer le werto.

Al fonce a phocebi fuoi proprij non crede Cippo et alza le man nerfo le rempie E waa de man propria quelche nede E di pini gran shipor s'ingombra ed emple Gli occhi ele corna a la fisperna fecte Alea e dice, Signor fo ben tropp empie Fur l'opre mie ver te, perdon n' chiegoio Con quella fede es humilta che depeio

O ch'al superbo popol di Quirmo O che minacci a me quefto portento Scania da noi col ruo fanor dinino Il remuto faral donno, e tormento Sparce fopra l'alear col latre il uino E moue il facto e clorioso accento E prega il dotto harufpice Tofcano bel funno defin pli face ia piano

Come il Tofean confidero facrifta De l'eccife animale il corpo interno Diffe Signor gran nourta ni bò nifta Ma manifesta ancor non la discerno Ma come verfa Cippo alm la vifta E conofee il woler del fato ererno Mira le corna fua rontento, e liero Fi queste ofe a his dice in secrero

O falue Re ch'al buon popol di Marre Effer det Re fe luer dice la forte: Mothiti e più mon flare in questa parte Ma na con lieto cor dentro a le perce: Che unot quel che le gratie in ciel comparte Che I buen popel Larin prudente a forse Vbillifia a la ma cornuta figure, E che Re fii l'Tarpeo t'elegga monte.

Subito il caualier prende configlio Di difprezzar la dionita fittira E noige rofto altrone il piede el mplio Enon vuol più ueder la parrie mura Pini tofte io no foffer perpetuo esiglia. (Dicew) ch'in Roma batter la repia cura Coni frario emarne pra foffirmostio Che farmi weder Re del Campidoglio.

Ll s Scrine

re.

Service una lettra fishira al Service . Co La dout fede a facercles framo che portugue et a facercles framo se a firma presigio et lo ficum se contribundo in Roma office commune de la che a mana faper la forte el faro Per poter prouedero al commune danno Il Servaco ner fui prenda la firmada. Pod che futo non titule che dentto ci nado.

L'ordine Senatorie | bisettite
Di Cippo ed ad li barilipiei Tofauti
Opel luogo impetante, ben munito
Vi pou per guardia i millii Romani
Per faper periader poi miglio pantico
Bratria che più diffinitomente, spiauti
Cippo quel che l'aguire de l'arobo de lotte
E sir moth a nounrio aquesto effetto.

Prima d'Ofro d'accian, digemme édoro Cippo qual Duce viriertos s'adorno. Alonde poi tel fempre werde allero Al capo fuo le mofruofe corro. Al capo fuo le mofruofe corro. Per devie del Sancto Vigrane aboro Per udirlo por lar fiede, é Jogotorno. Si mofra fopra un alto recovente E con quefto parlar chiede il fuo male

Vn buom ha questa nobilea si roua.
Che sel sate el equivio a noi non mento
beite immoder sione adissa. e noua
E sayi Re de la Romana genre
questo per sermo il Sacredote apposa.
Ten in seono ch'opi ba ropp eniente
I sione con la monimenta con la
Assiria de la romana con la
Assiria de la romana con la
Assiria de la romana con la
Assiria de la responsacione vai

Son due corna nelcapo il fatal femo E fe bil haue in Rome, enno pris force. Il fato vuol che ritantago il regno E fetuta a lut d'entrar dinno ale porce Ma indieno il remi io gli guaffal (dif." Dunque Sipnor i odate a fiti la riore O facciati il fornal da uni trianno Jamo che fi prossede al comun danno

Corne al foffiar de Borea o Subfolamo
Morinter en tro a la filma il fuggio, è l'apino
Come mormona il mar quanto un losteano
Menne e fortune e l'flutro ode morittetofi diffiglia il fonto popol Amanano
thi fia colur dei mato a tal defino
Grande a l'accufator pronetteron mertro
delle l'accufator pronetteron mertro
delle l'accufator pronetteron mertro
delle l'appa a con'un mofinar fonno s'esperto.

Per dimoshave allora in goni parte.
Il centrale il cor pure, er int ero
La corona d'allore pila in disparte.
Mosha de le dete torna il apo altero
Dispiaque a utro il ibano populdimarie.
Vedet quel miritetul anualiero
Le tempie di quel sono bauerne ornace
tha Roma tro douca sa liberrade.

Contra fua tioletta uide il Serato El apiebe. Bogi un ch'era prefente quel mericuo! capo efferormoro Del corno infusfo a la Lurina gente. Di nous a lui delloro i lappo ernato E date orane a la fua birota meme: Preperbo a farcofi fuor del e mura chem toma prenderian del tuero cura.

Per fatisfate alfam er a la fede Di Cippo e faliant forma del Tremno Voller che Cippo housesse presencede Blauter fatto palejo un tanto dastrio Tanto di quel che il pubblic possibile. Exerci quanto in un di cerchar postanne Die bisso cer sir checò ssi so frueto poi Possa minare in banno i giorni suo:

E perche l'fato nonment se in quanto Volca che in sama dous se protecte vi che despet per care di vegio ratanto Di Cippo il capo se el bromo sere. E si la perce il qual sere l'est la capo se el bromo sere. E si la perce il qual douce, pur dionsi carante. E se si officiare di la comminio E professor il use fero al ciestino. Ma

Maben l'afficurar da quella forte

Che uclea porte, in cima de la rota.
Cippo ma non da l'afina e erudiumere.
Cippo ma la Circa reflear fi vota.
Ne la Romana imperiofa corte.
Venne una prefie, in modo empira e ignora.
Che non porc la medicina e l'ante.

Afficurarne la millesma parsa.

Poi che conobber tale effer la pefte Che mon poteo occur rimeello umano Riconfero a lojato alto eselette Per non fi afanicar pair tempo in uone Molki mandra che le più fagote refte Che nel Senaco alloi foffer Romano Il Delfe wer lo Dio luci do e blando La doue bo un reupe il lufter in meseo almi-

Giuni, presan l'Ancolo, che siglio.
Dar lot ficlo carifolio e cerro aiuto
cha Roma. Trinculabil pel proglio.
Prin. che fin l'epol jue rutto perduto.
Prin. che fin l'epol jue rutto perduto.
Pel lauro aller tenni la cafta fossio.
Tremò il muro el altur ne fie più muro.
L'Orocè de lo Dire vià el giotro guido.
L'Orocè de lo Dire vià el giotro guido.
Figuatir quello voco busile, piala.

l'aiuwalb'imperar favto edéutro
Bromate e in questo tempto a mechiedete
Vera unssiste cavato pui uticiso
E lo he piú uticiso therebetete.
Frontial morsal ugifro ampio algitina
Mon u' c'd'uopo la Dio che qui utelese
Non uu bisgona Aupolla a' fisio comfisilio
Mon ui bisgona Aupolla a' fisio comfisilio
Mon ui bisgona bera h'pallo in figilio.

Poi è bebbeto i Legati rappartato
Le proprie de l'Orteglo parole.
E de difforso offat prin 10 straro
Dout albergoffo l'Apollmen profe
the flata air tipidauto pi rouato
Ne la fuperba a lui factora mole.
Coffectera nonai legati, e fluo
In breue dentro al desfinato muto

Al publico collegio je ne tianno
E porgon preci pie, ch a lor si prefie
La pra che di Gliulapo i maggin honiao n Fanetvimedio a la latina pefer
Modir per tipovare aranto danno
Di Roma, approuen le dimande buside.
Non neglien molti (e fiona le contesso)
Petuar del proprio ajuto il lor peeso.
182

Menne il Sestero dubbio non rifolite.
S'al Roman satisfar denno defio
Lo ciel che fopra noi siriuses, e todise.
Fè che la notte uenne. ci di fipario
Horiustente ne le prime, comiun's frusiue.
Astunto appar Roman l'almato Dio
Ne la firisfino si ferpe base, che serga.
Per, che la defina il neuro allifel cerega.

Poi compe la fauella. in queste accentos Pen giu forte Romano osci trinore. Chi is si viente la Roma, è fre contento Il bien popel. Latin ell mio fauore. Il questo per motaten locche intento. Nota la fius fipura. el fius fiplendere. Si che ben riconofer poi mi posto. Si che ton riconofer poi mi posto. Chi ou si ugiti el ini la carne, el offa.

Quel ferpe aunte il mie baftone envorno
Io vio far, ma ber, mangiore e cale
Di tuc ed loro e di opri piergio adorno
qual fi comniene ad hui fatta directrale
Lo Dio poi sparue el fanno i unancial piono
Li Aurora per lo ciel battea qual l'ale
quando l'eurosi coni unane e uninte al tempo
Denno al qual di fittalia e un l'essempio
Denno al qual di fittalia e un l'essempio

Dal publice confifthe si giorno auante. Dubbio di de si 100 e sea ordinaro. Dubbio di de si 100 e sea ordinaro. D'apprefentarsi a le fue piene fonte. Per useder si akun signo baunffe den Hor conte al faceo silar sinno daumre. Co l'aprochio e co l'esplo agri un chimo Prega chi e i dimofrative a qualché fegno. S'ameus flare a pur afeir del rigno.

A pena

A pena il popol di preçar s'arresta.

2 sculapie Chemra lo Dio nel suo proprio seppente.

a Serpen Telde di lispe autuetto alava testa.

La turba fema sin els ini è presente.

Tutta tremante e finicortia resta.

La turba fema sin els ini è presente.

La turba fema sin els ini è presente.

E più che nel finit dei sarti comit

Tremo l'altar, la flattu e s'Entri inatmi

Tofto priva di fe lafcia la vera Il ferpe e fapra, il ponimaro kendo. E once i mergro al tempio alra la tero a E pira il collo e intorno i lumi' invende Poi per lafgiare i ini do ane egli albergo. Ver la posta maosiore il monto prende. Veduto quefto il sacredore efilama. Quefio quefto è lo Dio che Roma biuma.

Saluti con la bingua e col pensiero Omi un lo Dió che di nostro woro appleude có cos tolos une fui paro, e fineero ogri un l'adori e cola, ogni uno il leude "La che difental' dal celle fe impero Giova, n' prego a noi che in diam laude. Fa chi truo feender da l'ampirea fede Sia con unifim di all' i tructe.

Tutro quel ben che il Sacerdore fanto Dice uerfo lo Dio propino, e fido Colominator tuon, soi santo grido Replicato è dal pepol tutro quanto col fibilo, e cià (crino applicate in transito). Il ferpo, exefec del fuo antico niclo Seconde la feale e volgo additiona il uni E quei, che tuna l'africa fatura Diuni.

Col fibilo e co rai l'autico tempio Salura, e quindi feue il fiu ulapzio Del fiuo fi dio Gi deutre effempio Fa litto poni Roman denno il toraglo Che sperano chi l'inorbo intquo, e empio Debbia ammorzar che lor fa nanto oltragio cumque, si ricitori il serve, e uada.
D'esbe odorate, e sior glorrion la strada.

Per mezro la cista serpe, e s'aggira
Pet la strada migistor che i qui del almare
E quinci e qui noi i spo popol rimira
Che conta le sur prove i single; e rares
Ver la naue Romana amore il rira
E iri quel she sopra il Ponee u uosinoutare.
Rivalos il guardo in questa e inquella parce.
E sa l'ussico plo d'un che si porce.

Sui l'affe poi che fa froi ilito e illegno Serpendo entra lo Dio Joppa la maire. La qual dal pefs un mantifelo figno Hebbe d'effer d'un Dio fuperba, egracue. Renden Romani al fempitetno esono Grarie del ravo don che lor fatti baue. D'un toto faccificio allegri famo. Sui llito, e poi le sules a virini elamno.

L'onde con auxo dolce il legna fende.
El ferre imanno in fii la popra fiede.
Er aira il odo, el quardo in gra intende
E d'opni interna il marcentio siedo.
Tanto d'o l'effo di l'italia prende.
Vicino al promontorio ou riffede.
La licinia. Giarnon nel fius bel remplo.
Vota fiana l'icinio autose empro

Lafeia lo firetto adverso di Messina Edu man deltra la Calabrio secrore Indi al mobil Sortento s'auteina. V'arbor di Lieto Si lieto reorse. Ver la Citra dopo i di nii e Reina. Cha losto, e al van desso rutra si porge. Sedirizza, intel la prede e giuno e la possi. Onde si senze a reconstruire e sossi.

Lafeinto Curna. el passo onde a l'inserno Tasso on la Sibilia, il saggio enen seguinto de la comina un proposito de la programa del la programa de la progra

Visto i Romant un tempie este vicino Per funar fu l'altra l'invenzo el lume. E vicercardel suo fauor divino Mempre biondo Dio chi sti exa llame. Vicirisalle l'giulapio anou del pino Per fentar uerso il padre il pio ossime. serpendo ustro di padre il pio ossime. Serpendo ustro di produce di pio ossime. Serpendo ustro del suo parente.

Subiro la fortuna al fue fin venne.

Onde tutri totinar fopra la naue.

E per gindicio univergal si cano.
Chi l'mar fece of lulaphomor del prio
Il fempre bionado Do chiuli era nume
Per feriara verfe il padre il pio coflamo
Strpmoho ulgir puo chi ul finti baire
E nel fito grembo il Tebro al fini acalfe.

Vietia i tuomtralo opol gran finatore.
Ogni gran Cavalite vitta la urbo.
Trepia le madri pie progat lo miore.
Che roglia il mai de la citra diffurba.
Mille altari fili telton alsar l'odere.
Sabto fan fino al ciel memme ei s'inturbo.
Cavaran binni per rutto ein mille tuolo
Fan mille facerfre e mille fuoch;

Alea il collo entro a Roma il sirpe ranto Che quasi il copo suo l'arbote eccelo E tirorno il cetta da glocchi intanto Per uscler quale a sui compreno a fede. Rifoltu pe si tolere il rempo activo Doute in clue parti fare il Tehro urde. Doute dinide il singione a dice braccio. Indi il singice, e una isola abbraccio. Indi il singice, e una isola abbraccio.

Gunta la noste al l'i fola disende
Il sense o ponsi apunto lu quella parce
Dout l' bautet i iduitir tempio insende
Dol detunco di luis popol di Morre,
Quiui la forma, una diulma prende
El 'urselle pessa indi s' parce
's' aligno. Roma, e fis luprabo ii tempio
E ponisi d'esculapio il uno esganzio.

Ma faller sullego d'un Dio finaviero Roma, e findoù il itempto el vico pio Den fu il fuo caudio in ooni parre intero Quando im de fali fuer sude effer Dio CES ARC boed Nomán informes importo Otteme primo anch' egil del viel fuito E con quieldo maggior nel parrio iro Da fuoi propri ebbo el tempio el funto in roma.

Non fa tenero il cular di babe ne l'armi.

Non ne la voga e nel negetio il fento
bà lui divizzaine i fari, exicabi mormi.
Lon si grand arrificio in Roma famio.
Non fer enan centragli il fani cavrit.
Mille che gl alti Dei prante a lui dento
Non tarta offere flato bumana e ciuffo
Quanto ch'effer dato vana de d'AGVSTO.

203.

Dunque in domae gli indomiti Britanni La famae, il pomb l'Africa I Egisto. La damae il pomb l'Africa I Egisto. L'aute tutta impiessa i giorni e gl'auni continuo in guercia, e vimantes inuitro le in merzo a esaite morto i estin di martino a estimato porta e portaro Noi uorementi rebe sida i magiar pregio che l'hauet fatto un folio contagragio:

Percite tant bui quanto qui figuffo ai monde Non d'un mortal aufeffo ma d'un flume Conueria che ni regno alvo egocondo CESARE vi pletadifi un muonolame E fosse tant valuma il carrat pondo Fuor del umano e numeral softurne Ben uide Civiera. Todio, el trarte co Ma chi puo convapera al delo al fato.

Riguarda ben da laceleste corte diseasa (associated in the medical control of the medical corte between the medical corte beneated as of the medical corte beneated as of the medical corte beneated as of the medical cortex of the medical c

Vedese

Vedere quante insidie e quante penos Mifera me dapoi eli ogn' bor m amene Noua calamità noua sciagura

or Toglie Tinde il fanoue a le mie vene Cadon di Troia mia l'altere mura Saluan convienmi enea da l'importuno oi Mare & al fin da Turno anzi da Giuno

Abi chesfin milla i mier paffan fcempi S'auro riguardo al mio nouo ropmento Deb'non facciano o Dei queicrudi & enpi Tamo femo morir, tanto ardimento Non comportate che ne fanti rempli Di nesta resti in meto il foco spenti Dul Sanone del Supremo Sacerdoto Perpetua doplia a l'alme alme devote.

Queste et altre parole in uon dicea L'afflitta Citerea non man discorso Gli Dei bene a piera turi moued Ma non poten impedire, il fatal couse Pur se ben sor da lor non si potea Che non fosse a tant buon piaparo ildorso Voller con plu d'un feono horvendo e trifto. Che qua ou tanto mai foffe prenifto

Fil fale nere nubi udito interno Vrtarsi l'arme insieme e farsi querra S'udi con mesto fuon la tromba e leceno Col mon che i più crudel folpore atterra Fu fuor di modo ofcuro, e mifto il giarno Tremo l'alta citra rremo la terra Pioure piu fanone e ne le selue sacre S'udi nore ne l'acres orrende e acre.

La Luna il fuo splendor di fangue spark Lattar di nocce intorno a rempij i cani Ne l'offia opti infelice segno apparse Lasciar eti auelli spombri i mora euani Le fame degli Dei di pianto [perfe E mille aliri portenti horrendi, e (hani Fur nifti cabbandonaro i gufi il nido E fer per tutto udir l'infame Tride

Ma non poter mille fegne infelici M'appresta quella inginita empiaiono. " Far ch'ei fuggisse il fato merbe e emplo Andato armati i juol crude nemici In mezzo del Senoto in mezzo al rempio Fra fant simulacri e fann ufici Per for di si ptan buoin l'ultimo scempio Come ne la citra non fosse staro Luogo per tanto mai le non faciato.

Il blanco fen feri fraccio le chiomes Venere quando ignudi i ferri uide E'I wolle in una nube afconder come Fe quando afcose Paride ad Arride O comesquel cui le rereene some Ellu formò faluo dal oran Tidide Ma Grove immantinente a leis apposa E'l decreto diuin così gli espore

Che fai figliuola mia ? che fai! non redi Che aft da principio em ordinato E stolea in muno fei se sola credi Di Superar l'insuperabil fato Va da re fteffa ale tee Parche estriedi S'e rempo anchor ch'in ciel uenou beato Done porrai weder nel suo destino Ch'atropo a questo fin pia tronea illino .

In gran quadre di bronzo effere feriero Turo il defin del ma perme vedrai Na u'è rimor ch'il mio folgore insultro Non u e inforanio aleun lo suolga mai Scaccia pure il dolor dal core afflitto Ascinga pure i lagrimosi vai Che pli ho uedua e letti euo contara quel che disposto ni han per allegrat n'

Per for reftar più lungamente viuo Cefare in van m t'affariebi in puerra Chi e piumo il tempo il qual de l'ulma prin Donea fureil pro cospo andar forcerta Hor ru dei farlo al ciel ascender Divo Subito ch'el fue spirte si differra Dal corpo humano or falle e clanne indicio Al fin ch'abbia coli i tempi el facrificio GuidGiriclale pure al rono alto e piocouelo Corri eke l'alma del fivo albargo fivora co el foto bauna la Monarchia del Modo Me diubra che invenciore muora che come egli bauna in rerra il magior parido

Tebenedia l'occasione e bora en parte el condurta l'armate squadres Chevendetta faran del morto Padre

Potrem fut fede e Mondana, e Enfaglia. El tempo Maredonico del uero Quando ne l'atome, e nel giudicio sugliar. Questo di sura del mondo i sossio impero Che vilan sen per forza di battoglia. El suran pir de suoi ricossi di eno El suran pir de suoi ricossi di enomo.

Vincera lui ch' aura di magno il nome

Del grande legito l'inelità Regino.
Farca conferre al gran Duce Romano
Barria per quel chi d'apo a lui dellina
Ne le fue nozze confidato in vario
Che Letta del fue imperio la ruina.
E urnir nuto a legran Augusto in mano
E urchà di houte prefo in nan per flopo
Che feru ai Tarper nesho as fuo al fue Canpo.

Volte infinire baura sti palma e lauro Ornavo il etin questo feitee Agusto Sara suo vivururo e l'indo d'Ittamo Carlo Sein, fanguleno il moro adnito Torrara al Italiato poi l'età etè lauro Si un lopera corrae barriono egisto. A faut e loggi e faut di mondo in espio A faust agra ilm di barrapina estompio.

Abart certmanus e possido antiglo Romano fede Romano fede Romano fede Apartico de la Companio del Companio de la Companio del Companio de la Companio del Companio del Companio de la Companio de la Companio del Compani

St che fightuola, mita unterne intentro Verfo la falunfero, convolutra; E festivo che gli hanno il tannalmanto De lo Spritto suo prenchi tucurta. Falso splittictor del regime recruo efinito El a cluina in lui ferma figura. La cluina in lui ferma figura chiofito Ricantro il Cumpidogho el rempio nofto Ricantro il Cumpidogho el rempio nofto

In quel che Goue parla i lumi intende.
Verje i il lippere sue Venere e mira.
Cine Caffio e Bruto e ol pugnal offunde.
Ont ogni Canalite che ui cofigiria.
Tofio funifibi nel Senato Jernés.
Non l'aiusa però, ma come spira.
Che fi violtu il alma, non compertaIn nere ma la prende e al ciel la porta.
272 3.

Mentre la Dee per faire la condute; S'infiamma, esquifia a se foce epitandoro Tofto che tarberea, used, che luco; E che uiene il fuo foco con o maggiorie Separado la mutura de la luco; Chè d'alvani da fi forca e unero. La lafica: ella a le parri alto echilire Poggia con lungo e frantigiame eriba

Crinira al fin net ciel giurre e una stella.

Cejare fia le stiti almie e fourane

Deux Explende livarinoja e bella.

Onde riguarda l'armòni Irumane

Emerne i l'imone lo sigli di follo appella.

Pet haine si lonton l'arme Romane.

Stefe, s'allegna e effectuirre e gode

Eb el sigliò che el aste i fia ad p'ui ede

them the spirituan e pair fellet Assorthe Maga chief fuo undor fin di prin prepro Enropa con ragion etre paralli readife B. faisti da fe festo et en Et erreso Mase Lauces fama A for et de frijant Chi gruina il fuo specifico fubliane, erros Sopra con ium eto fi ima il estole fe Sopra con ium eto fi ima il estole e conta. E fogra il padeo ancor l'ammine eyanea. AL.

in Seella

Gji di sudor cede il orande Arto
Mipilo Agamendan più fagojo e forte
E coji al figlio Tiffe il padie egro
Di ferno cede, e cliantimo e di forte
E così cede anchora: in poam Pelco
A quel cò al prande Hetror diede la morto.
cio di più il balate, e rore proue
Fù del padie. Santiro il fiffio biouv.

Ginte a rector nel regino alto, e joino ndo. Felice Augusto il mu regoe, e la sessa. Taleho il i liopho sector diusio il mondo. Ora lo Dio che l'acium folgore atterna. Deb poi che gi qua fui regoe ral pouto Sensa gli informi visiti e ferna overna. Tate, die tracto Pu suero a que fossuo. Che dee donanto al suglivo lo sogionio.

val Dei, chogoi da l'Affansa parte.

Venifica moi el gran Duce Troiano

Grove Capitolin sutra Marte

Padec, cauttor del gran nome Romano

Stol Romani Dei cui Tarrin, e l'acre.

Diede, è I cor pio si grande superio in uno

Fate ch' Angufic e ogni alto indire Duce.

Godo pri, che si puo fra noci la luce.

Tru Geneueum pia tu jir Manzello
Yeri Gallici Drui e tu Diorijoi
Fare che (ARLO imperador Vassello
Del wolfro feli (Liferio Parcis)
Che con un privo si susplairo e bello
De podre imuita fuoi fique i sufficio
Tauri est imero honor rustro ben Bodo
Chi albia rom men d'Augusfo imp<sup>8</sup> elodo.

Carlo in fi uerde eta chaleto elevro a Imperiocior de le Lineco squacife i Loritan, ni rinchino el uno ena (afpetio Fra l'unior de la via fautra Madres Per clarir de l'indicor el la possi affecto que fi opra betenhana, di via paidre Per lui le die principio, el pi, si tod fento Sotro il fautor del filo grun nome finistiro Hor poi chel Re delciel fia i plui lucma.
Spirth beart I nu beato serra.
E unol perche I fine den piul d'un comenti
Che di lui codo. Il ciel di tela terro,
Con unti circoli humili a riuercosi
Quanto chi sopoffo piul chinato a Certa.
Lo de quest' opra, un experjenze estila
Chectar non posse a lui lottama e Diuo.
234.

Lo steffo artimo a se Dauro e si da Dono e confarro e le jeritrare e icarmi Poi quando altenno andre la forma il pricle Eladera di te le proue, e la mie; Schriv quest'alma annor mel cornol riclo A centra l'opporte curo no darmi Done al Itlando da te formo fra moto Quantre d'uno sanque, in fin sido e Deusto

E fe ber l'alto offer d'un voirro egne. Tien la ruo, mente in alno hogé obsignace. Delle tal volte, un piarto c'eju alto e fieno. Me franti in colvella, che si sia grate. Di quello pl'asuro fu coltu elegre. Che gia vanta amirit bal altita dicata. Che atros uno fan noice d'orga e ferries. E per re a affattia, e pet re usue.

Godi Balban de la rua sintema luce : the forme l'autuettir si di lottrano Godi l'Aitro del futto che produce La rua si diberal mauria e mano que fia fancia emba che emano que fia fancia emba che emano in luce Nafec dal ruo piudicio intero, efano Che prubedensi e prouestado il suro questo qui ella si fia, fi e mar futto.

Dape she non peffe to peffe feconde ando
Foral de re a ranno beneficio
Non transco de la Taja de prin

Tach'amor nine in memoria mes Ta sol renorge defiri piasti Quel ch'esferdanno i cejari, egli sug Hor tu nata opra mia d vna si bella, D vna si rara, e varia poesia, Fànoto al mondo, che l'età nouella Non inuidia talbor l'età di pria:

E mentre viue la Tosca fauella, F.à, ch'ancor viua la memoriamia; F.à co'l tenor de'tuoi viuaci carmi Ch'io no habbia à innidiar brūzi, ne marmi

IL FINE DEL QVINTODECIMO

## ANNOTATIONI

DEL QVINTODECIMO

LIBRO.



Luede nell'elettione di Numa Pompilio Sabino al gouerno di Roma, quanta forza habbia nell'opinioni de gli huomini la feientia, e maggiormente la filofofia, come quella, che influtifece, e di una forma ucramente nobile all'huomo, effendo, come è, minifira della prudenza, poiche gli huomini uanno a cercar, fino ne ippaefe filetrii, quelli, che fono dotati di vera fabienza, see dar loro im mano

ne i passe estemi, quelli, che sono dotati di uera fapienza, per dari loro in mano Pilmperio di estesi. Para quiuse, che l'Anguillara si fato più perse lo pedicio de il la mene di Ouidio, che traduttore del fuo Poema costi lo na ornando d'alcune sencucio de digressioni, co me si nella fantaza, cossipurata sibbé a l'amene lamme. descrimento il bello, e qualificato o mino di Numa Pompilio, inseme con la feguente nell'altra poi rende la ragione, perche l'eleggessico i tomani per Re l'eloro, dicendo, Anamanta mu si ranno appuis. Bellissima descrittone della notte è poi quella della fanna a temanga più cui s'ata il man declara. Come è ancor bella la forma dell'accuto, si che al ficale della fuga da Miccolo, onella fazoa; si, m, mome si freggisti paparetano, le proue, che uincono il reo, el "modo di dar la tentenza, che s'ilegge nelle (equenti, insteme con l'orazione di Miscolo al Hercolo nella fazoa; si, caragiri, a siaunisi, e ranno;

Ci rapprefenz molto unamente quiti ancora l'Anguillara la dottrina di l'ingora el modo del contemplare, e utto quello, che comprende la Fiolofia, nella flanza, pe la fittamia, l'evit no, e l'efferie, inficme con la maniera, che teneua Pithagora nel leggere à l'aoi dilecpoli, nella flanza, Madema e l'aè bon, chie l'ammonife. Conca norone et rapprefenza unamente icibi, de qua li douerebbe rimamer fatisfactio l'humon nella flanza, l'evita, le borba, il fierantificatio, e l'evit in continuare l'attentification l'evita nella flanza, o quante è groundiferate, e l'evita del l'attentification de la continuare de l'evita nella flanza, o quante è groundiferate, e l'evita nella flanza, o quante è groundiferate, del l'evita nella flanza, o quante è groundiferate, del flança e l'existe d'ancord le la deferratione del modo, che tenne l'humon con civarfi dopo le faliana ciancord a inimal domelfici, che fil egge nella flanza, so posite respe à l'homphamistrie, e calla le grounte, counce à noro reba la la convertione, che fa gli humoni, nella flanza, o que control de la longerita de l'entre del l'attentificatione del mana posite l'entre del la flanza, que subjette del propre del la flanza, que subjette que propre del l'attentificatione del modo, che subjette del l'attentificatione del modo, che subjette del l'entre del l'entre del l'attentificatione del modo, che tenne l'humon con civarfi dopo le falianciere, à gli la moniere del l'attentificatione del l'entre de

VA il Poeta deferiuendo l'optaione di Pitagora intorno l'anima dell'huomo, laqual tiene immortale, ma però di modo, che, motendo l'auomo, quella ifteffa anima possatuti ficace vo' animale cofi fiero, come domefiico, e quella dell'animale morto possi uiunficare l'huomo. Per ovesto dell'animale morto possi uiunficare l'huomo. Per ovesto

fo Apolline, infieme con la rupoita dell'Oracolo, nella flazza, l'aiure, che impirere, fanto, e duine, come his ancora delicemente deferrito il viaggio, che fecero gliambalcitatori Romai, ritorando a Roma con Eficulapio, ha raformato in lerper e quefto vogliono molti, che di la perche quefto animale ha molti, e molti rimedi per la falute dell'huomo, nella fitanza, L'onde con aura deles l'agres finels, e nelle fegue medi.

NEL fine del fuo poema Quidio canta le lodi di Celtre, nell mezzo della fianza, Massalliore s'allegio d'un Dio litensiro, e nelle feguenti : infieme con la doglienza, e ilamenti di Venere per la morte fina nella fianza, Riguarda ber della relefe certe. con le feguenti. Bellisimi iono ancora i strilli fegni ; emidi augusti, che trafiporta l'Anguillara della morte di Celtre, nella fianza, per fina la menui sudiate siarrane, e nella fianza, per fina la menui sudiate siarrane, con le ficigiunti. Como ancora de lella la riprendione, che fa Giousez Venere, nella fianza, che fai, figiunda mia ribri fui tronverda. Quanto vagamente ancora deferitue, come fail l'annua di Celtre al la una mica fella la, nella fianza, Amuru lo Daspar barra le conducte.

e nelle seguenti, e le lodi di Augusto ancora, insieme con l'inuocatione di Ouidio a gli Dei Romani, nella stanza, Vei, Dei, che già de l'Assaua Corre.

'n

v

10

20

A imizatione di Oudro ancoral Anguillara confacra quella fui ni vero lo devubilisma fatica ai Chriffianici. CA R. L. O. Re di Francia, combenerde delle gualtira Reai della felicistima memoria del fuo grandistimo Padre, alquiale donò già l'Anguillara quello fuo Poema, nella flanza, 770 Genseno pie, 1912 in 1912 della flanzio fla diutoto fertificare di quella Corona; e in quanta fitima cenghi la memoria felicissima del non già mai a baffanza Indato Re Arrigo. e, qui un, depò hauer fatte due flanze in oldo dell'innora usi. Mefter Matreo Balbani, Gentifituomo Lucchefe, fuo vinco benefattore, finifica il no Poema molto vagamente, nella flanza; inter si, nesopre mos è vaso pi sulla.

### IL FINE.







